



NAZIONALE

B. Prov.

4CG

NAPOLI

## BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio >

2

Palchetto

Num.º d'ordine

31501



B. R.v.



### STORIA UNIVERSALE

# DELLO CHIESA

1.4 3ERIE

DELLA BIBLIOTECA ECONOMICA UNIVERSALE

PUBBLICATA PER CURA

DI ANTONINO STATILARONI



Constant Sen

## Storia viiversale

DELLA

# CHOESA &

DALLA PREDICAZIONE DEGLI APOSTOLI FINO AL PONTIFICATO

silegorio XVI.

Opera compilata per uso del Seminari e del Ciero, atta a facilitare lo studio della Teologia, e della Disciplina Ecclesiastica

#### DAL BARONE HENRION

COMMENDATORE DELL'ORDINE DI S. GREGORIO IL GRANDE.

QUEST A SECONDA EDIZIONE NAPOLITANA È ARRICCHITA

Delle giunte e miglioramenti fatti nella quinta ed ultima edizione francese, empliata e rigedinata dall'autora.

Della continuazione dell'opera dell'autore istesso fino al di d'oggi, in un separato volume

E di una tavola analitica delle materie contenute in tutta l'opera.



# 83888

STABILMENTO TIP. DELLA MINERVA SEBEZIA

1843.



#### STORIA UNIVERSALE

#### DELLE CHIESA

DESCORSO

Per soggettare la propria mente al giogo della fede, quando il cuore non è indocile alle impressioni della grazia, ei basta di avere una intera conoscenza della religione cristiana, di seguitarne la storia, ovveramente quella della Chicsa, che non differisce punto da essa; ma non verrà inntil cosa il suggerire le riflessioni più acconce a farne cavare un tale frutto. Giunti in mezzo alla prima età , la quale abbraccia sei secoli, una parte cosi considerevole, e la più importante forse della nostra carriera, noi vi ci fermeremo alquanto, come al miglior punto di vista, sia per girare il nostro sguardo sopra ciò che è avvenuto di più memorevole nello spazio che abbiam percorso, sia per pensare anticipatamente a quello che ci rimane tuttavia da correre. La Chiesa nel suo generale significato comprende la socictà de' fedeli di tutti i tempi : ma non si tratta qui di ripigliar le cose da tant' alto, poiche la nostra narrazione si racchiude ne' confini della Chiesa che porta in particolare il nome di cristiana. E' rileva solo di fare osservare negli antichi tempi ciò che essi appresentano di più acconcio a manifestare la sapienza dell' economia divina rispetto

HENRION Vol. II.

allo stabilimento e alla propagazione della fede, che sono l'oggetto delle nostre considerazioni.

Si torni il lettore, anche di passaggio, alla memoria il rovesciamento dell' ordine primitivo che il peccato originò; il genere umano in preda all'ignoranza, divenuto il trastullo delle suc passioni, spoglio di nobiltà, di sentimento, e per questo appunto avvilito, indebolito, povero e sciagurato. Poichè i legami della virtù e del sentimento una volta rotti si spezzarono in guisa, che quelli della società si allentarono da tutte parti. Gli uomini inselvatichiti e quasi imbestialiti si temettero sopra tutto alternamente gli uni degli altri, e fra loro non si trovò altro che la somiglianza naturale, la quale mantenne in essi un qualche rimasuglio di confidenza, eguale o minore sotto molti rispetti a quella degli animali, i quali avendo minori bisogni e minori disegni dell' uomo, avevano altresì minori argumenti di fuggirsi e di distruggersi. Intesi tutti quanti in così trista condizione de' pericoli e de' bisogni del corpo, gli uomini riuscirono quasi inetti a funzioni intellettuali ; si alterarono le più felici nature, si oscurarono le idee, e se rimase la facoltà della ragione: ella si esercitò solamente in profitto de sensi.

Si videro, è vero, e fin dalla prima antichità, de' popoli numerosi, presso i quali parevano molto meglio mantenuti i diritti dell'umanità, o almeno le leggi della società; ma che cosa furono mai rispetto a tutto l'universo que grandi Stati che si arrogarono ad ora ad ora il superbo titolo d' imperi universali? Che cosa riuscirono soprattutto rispetto ai dommi ed ai costumi, i lumi de' magi di Persia, de' sacerdoti d'Egitto, di tutte le scuole della Grecia? Le più grandi leghe non servirono esse forse il più spesso a ragunare una tanto maggior copia di vizi e di stravaganze? Fra esse, come in fra le orde de Barbari, i principi medesimi della leggo naturale tralignarono in una superstizione insensata, in una stupida idolatria.

In ogni tempo aleuni geni sublimi sia per la forza del raziocinio, o meglio per la loro applicazione in raccogliere gli avanzi poco conosciuti delle tradizioni antiche, quegli amatori o ammiratori della sapienza si eran levati al di sopra di molti errori volgaci intorno la cosa della religione e de cestumi. E quando tutte le nazioni incivilite formarono un solo popole, di cui Roma era la metropoli e il centro, la filosofia raccogliendo quei nuovi trovati sparsi qua e la, e attingendo molto più ancora ne monumenti degli Ebrei , divenuti concittadini de Gentili, aequistò un grado di forza e di lume che pareva dover finalmente far dileguare i sogni del paganesimo. Ei pareva almeno che gli oggetti aecessibili alla ragione, passando per tanti spiriti filosofiei avessero acquistato le qualità convenienti per eutrar nelle classi subalterne delle intelligenze, e penetrar fino nel tempio.

Nondimeno que l'alsi sapieuli non che illuminassero il popolo, tennero vilmente prigioniera la verità, e dopo conosciuto Dio, pur continuarono a rendere glionori divini, insiem col volgo ingannato, a de vani sianulacri d'oomini, d'animali, di creature e di chimere d'ogni maniera. Così il Creatore continuava ad essere sempre sconosciuto fuor della Giudea.

eccettuati alcuni Gentili che usarono alle sinagoghe sparse in diversi luoghi della Europa e dell'Asia. Rispetto alla scienza de' costumi, i principi più incontrastabili e quasi tutti contestati dall' eterna emulazione delle varie sette, non avevano più che un'aria di problema e di paradosso, più acconcio a giovare di diletto ad oziosi cianciatori, che non ad influire efficacemente sulla condotta. Così noi vediamo, che gli uomini più incocciati della loro scienza si abhandonavano, secondo i rimproveri dell' Apostolo, alle passioni più ignominiose, e ad eccessi tali, che non contradicevano soltanto la loro speculativa e sterile sapienza, ma avvilivano la natura e mestevan l'uomo al di sotto della bestia. Nonpertanto ei si può dire, che stanco e confuso di que' mostruosi errori , lo spirito umano, per la profondità medesima delle sue piaghe, si trovava in certo modo disposto a riceverne il rimedio.

Ma quali e quanti prodigi non doveva operare il promesso Riparatore, incaricato d'innestar la grazia sopra la natura, così per istrigarla del sugo infetto che la viziava infin nel cuore della sua costituzione, come per fare a lei produrre dei frutti capaci di piacere al Dio d'ogni santità ! E questa la maraviglia, che noi andrem considerando in quella prima età della Chiesa, ovvero ne primi sei secoli, tempo di fervore e di luce, il più adatto certamente a darci della religion nostra l'idea ch'ella si merita, e a provare la sua verità e la sua divinità. Ma a fine di rendere una tale prova e più compiuta e più efficace, prima di contemplare la maraviglia dello stabilimento e della propagazione della Chiesa, noi ci faremo a considerare codesta Chiesa in sè stessa, fermeremo per qualche istante i nostri sguardi sopra l' eccellenza della fede cristiaua; poscia faremo osservare nel lur. go corso della sua prima età il prodigio della sua conservazione, che vi si rende già tanto manifesta; sebbene quest' ultimo mezzo abbia una vie maggior forza rispetto alla perpetuità dell' opera di Dio nell' età seguenti.

In primo luogo, nessuna cosa è, che più maravigli e sorprenda del ritratto della Chicsa fin dalla sua prima età. Quantunque i principi di tutte le istituzioni sieno informissimi, pure non si mostrò il cristianesimo all'universo, che rapi d'ammirazione una calca di spettatori equi e giudiziosi. Vi ricordi di quello, che noi vi abbiamo già racconto della vita tutta celeste de primi discepoli, del loro distaccamento dai beni della terra, di quella carità generosa, che faceva fra essi comuni tutte le ricchezze loro, che faceva ad essi disporre i lor tesori a piè degli Apostoli; ei non ne cavavano che solo il semplice necessario co' lor fratelli poveri, e troncavan cosi la radice alla cuoidigia, all' orgoglio, alla mollezza, all'inginstizia, ad ogni iniquità. Vi ricordi pure delle regole di morale disegnate su tali esemplari e consegnate ne'lor monumenti diviui. In quella generale corruzione in cui era il mondo, con quale sorpresa non dovette egli vedere un corpo di dottrina, semplice e sublime, posando sulle massime più sensate e più lumipose. superando con una disproporzione infinita ciò che i sapienti di tutte le regioni e di tutti i secoli avevano insegnato di più onesto, e di più conforme a' voti della virtù e della sana ragione? l'er contrastare alla religione cristiana questo genere di gloria, bisogno mutare infino le prime nozioni delle virtù e delle verità , far variare le essenze immutabili degli enti , più assai che gl'interessi delle passioni , come pur le parti per sempre divisibili della materia, da cui quegli strani ragionatori traggono l'origine e la differenza de nostri pensieri. Ma si fatto rovesciamento d'ogni principio e d'ogni ragione, o almeno l'eccesso d'impudenza, che lo fece tentare, era riserbato alla filosofia del decimotta vo secolo. Pei filosofi più riveriti dell'antichità, come fosse stata una stravaganza il dire chiaramente e pubblicamente, che gli assiomi oggidi più certi, ne apparirebbero forse egualmente falsi nel volger del tempo, essi avrebbero similmente arrossito di pubblicare, che è debolezza di spirito il riverire quelle prime impressioni di virtà, scolpite nella sostanza medesima della nostra anima dalla natura . o dall' eterna ragione, la medesima sempre in tutte le intelligenze e in tutti i tempi ; che la docrità alla voce della coscienza e il timor de rimorsi sono una puerile timidezza; che il pudore è un effetto spregevole del pregiudizio auzichè la gloria del sesso; che il vizio infine e la virtù sono parole vuote di senso. Perciò, per grande che fosse la depravazione dei Gentili , molti di loro videro con ammirazione pella dottrina del Vangelo l'unico fascetto di lumi rispetto ai doveri, quell' unione di tutte le verità, che regolano e santificano i costumi senza alcun miscuglio di corruzione e di errori. E fu perchè il grado di indifferenza o d'affezione nel quale si trovavano rapporto alla virtit, decideva fra essi delle loro disposizioni riguardo al cristianesimo. E fu nel tempo stesso delle persecuzioni, che si udi Tertulliano esprimersi in questi termini; « Chi odia la nostra religione, non ama sinceramente la virtù. Essa trovò il suo primo persecutore nel più vizioso de tiranni, e si può giudicare della sua eccellenza, dall'odio che le ha portato Nerone », Nella morale evangelica non è omenessa cosa, niente è sospinto ad eccessi fuor di ragione : tutto conduce in essa alla perfezione ed alla felicità dell'uomo, al buon ordine del mondo, alla sicurezza del commercio e delle relazioni in tutte le società. A dir breve, si osservino le massima del Vangelo, e l'uomo, così agli occhi della sua coscienza, come agli occhi dell'Eterno, sarà tutto quello che debb'essere.

Le leggi umane si limitano a probibre i delitti materiali, e E una gran cosa per voi il proscrivere l'incesto e l'adulatro 3, deceva san Gregorio di Naziamos ai Gentili del suo tempo; e questo ragionamento si trovera bi si trore pri si stringente ancoro, se lo si farà rimontaro a sucoli antecedenti: al cristiano è un delitto il gettare sopra una donna uno sguardro passionato. Simimente non vieno a lui di alcuno lole l'astenersi dalla erapula come da egui via vergogaso, d'appoichte la professio-

ne di macerare la sua carne, affine di prevenime le ribellioni. « Voi prescrivete, aggiungeva questo Padre, l'amore dei parenti e della patria, e noi dobbiamo avere per tutti gli uomini l'amore, che sentiamo per noi medesimi, non eccettuati ne manco i nostri più erudeli nemici. Intorno al giuramento, noi formiamo la sola società, in cui sia vietato, non solamente di giurare il falso, ma anche di giurare invano. Quanto all' usare delle ricchezze, se tutti i nostri fratelli non le calpostano effettivamente e daddovero. è comandato a mtti di possederle come se non si possedessero, o di non attaccarvi il cuore. Quanto siam noi loutani dal rapire i beni altrui, noi che dobbiamo abbandonare la veste a colui, che ne spoglia del mantello! Noi benediciamo quelli che ci perseguitano; se ci vien dato uno schiaffo sulla guancia destra, noi seguitiamo il Vangelo presentando la sinistra. E questa forse una disposizione a lasciarsi trasportare all' ira e all'ingiuric, alla calunnia e alle false testimonianze? I vostri legislatori non comandano che solo delle opere, le nostre leggi vanno alla sorgente del male, a'pensieri, alle sensazioni, esse puniscono perfino il manco di vigilanza. È pure argomento a noi di rimprovero il rimanere sempre al punto medesimo di virtù, e non fare ogni potere continuamente di salirne alla cima 1.

Continuiamo questo paragone, e proviamo con precisione, e con una intera cognizione di causa, come i sapienti più vantati per qualche punto particolare di morale si smentivano poi e si disonoravano in mille altre cose. Fra questi væghissimi della sapienza, l' uno permetteva le ruberie fatte con accorgimento, l'altro minacciava con arroganza gli uomini, che la fortuna non favoreggiava gran fatto. Alcuni osceni epicurei facevano consistere la perfezione e la felicità ne' raffinamenti della voluttà. Il superbo stoico era cosl male intendente della virtù, onde faceva gl'infiuiti elogi, da essere al suo giudizio una eguale cosa l'infuriare contra il più vile degli animali , o strozture il proprio gentiore. Il più famoso di tutti, nel disegno della sua repubblica, mouumento per sempre memorcvole dei traviamenti dello spirito umano più illuminato, quando non si aveva la rivelazione per guida; quel Platone, intitolato il divino dai panegiristi idolatri, sbandisce la fedeltà e la stabilità del matrimonio; e se non si merita proprio tutti que'rimproveri, che gli sono stati fatti pel suo pensiero intorno alla comunanza delle donne, egli volle almeno dare la sanzione delle leggi a mille usi licenziosi, che tutti ad un modo menavano all'anuichilamento del pudore. Correva legale il costume presso certe nazioni di maledire i loro dei, quando pareva ad esse che andassero troppo lenti in favoreggiarle. Altri, nello scannare i loro ospiti, pretendevano fare un sacrifizio gradevole alle domestiche divinità. Son note tutte le cose, che nascondevano l' entusiasmo, le iniziazioni e tutti i misteri orientali, ne' quali i padri sacrificavano i lor figlinoletti, consacravano il disonore delle loro figlinole, ed eccessi anche più abbominevoli. Tali erano le conseguenze pratiche delle speculazioni e de' principi così ne' maestri più colebrati, come ne' loro discepoli.

lo non favello di una schiera di misantropi, infelici trastulli del loro orgoglio, i quali, sforzandosi ad ora ad ora di variarne la forma, diedero negli errori più insensati. Dimentichiamo e quel tristo censore, il quale non eccettua che i suoi vizi da ciò che lo fa gemere di continuo; e quel cinico dileggiatore, che colla lanterna in mano cerca l' uomo di bel mezzodi, e si condanua ad abitare in una botte pel solo puerile diletto dell'ostentazione; e quel vagaboudo superbo, che butta ogni suo avere nel mare, per andar poscia a raccontare di lido in lido, che egli si porta seco ogni suo bene; no, noi non parleremo di costoro , poichè è il delitto e non il ridicolo ciò che forma l'oggetto della nostra censura.

Ma la vita medesima di Socrate non va ne pur essa netta di macchie, e la sua morte è disonorata da quel vile umano rispetto, che gli fece fare aliora quel suo capriccioco cacrifizio ad Esculapio. L' in-

peratore filosofo, il eui panegirico costò a Plinio da ben treut anni di fatiche, si lasciò andare alle maggiori infamie. Il capo tanto celebrato della scuola peripatetica non potè nascondere la sua vile passione per una cortigiana pubblica, che gli fece soppiantare il migliore dei suoi amici. La morte di molti altri non riuscì famosa se non per gli eccessi e la disperazione, che la procurarono loro. Il mondo sa benissimo gli orrori empi del paro e crudeli delle notturne adunanze di Giuliano e de suoi ellenisti. Eguali rimproveri si meritavano essi anche nell'ambir degli onori e de'beni di fortuna, quegli impostori, che davano lezioni sl belle di disinteresse e di modestia. Il cinico spregiatore, di cui abbiam già parlato, calpestò il fasto di Platone, ma con un orgoglio più assai fastoso e di gran lunga più insopportabile di quello che condennava. Il lodato istitutore d' Alessandro il grande è noverato fra suoi più vili adulatori. Pitagora e Zenone tentarono di usurpare il sovrano potere. Ippia finalmente si morì volendo soggiogare la sua patria. Tali erano i corifei delle sette più fiere delle loro virtù : poiche io non parlo nè d' Epicuro, nè della sua scuola o del suo gregge, come altri filosofi lo chiamano, i quali con questa sola denominazione ce ne danno una giusta idea rispetto all' onestà od ai doveri.

Si metta ora a riscontro di questo quadro, non diro già i capi riveriti de primi cristiani , ma la moltitudine de loro discepoli senza distinzion di sorta : e la loro vita basta a far sentire da qual lato si trovi il vantaggio del paragone. Oh come edificante e vera è la pittura, che i nostri primi dottori disegnavano di quelle anime di pace e benefiche verso i loro più crudeli nemici l « A malgrado delle vostre persecuzioni , diceva Tertulliano ai tiranni del suo secolo, con quella nobile fermezza, che da la testimonianza della coscienza, il nostro candore e la fedeltà nostra non vi sono punto sospetti. Con nudo il capo, e levando al cielo gli occhi puri e le mani innocenti, noi offeriamo de' voti ardenti in pro dell' impero e

dell'imperatore ; e non gli offeriamo a gran fidanza, perche vi aggiungiamo non alcuni granellini d'inceuso o qualche tazza di vino strappati all'avarizia, non il sangue infetto di un toro languen te, che non respirava altro che la morte, ma il degno tributo di un corpo casto e di un' anima integerrima. E vero, che noi non celebriamo come fate voi, le feste di un principe con vergognose crapule ; noi non immaginiam ne meno, che si possano onorare col far in que' di quel lo che profanerebbe tutti gli altri giorni. Noi non gridiamo con voi : Leva, o Giove, alquanti anni del viver nostro, e crescine la vita a Cesarel Lungi dal profferire i lor voti con tale pomposa ostentazione, i Cristiani si contentano di farli intendere al loro Dio. Ma quali si vorranno aver mai per più sinceri? Di quale religione, diteci di grazia, erano i Nigri e gli Albini? Come i parricidi che s'insinuano nella reggia colla mano armata del pugnale o del veleno, codesti ribelli furon mai del novero de' nostri fratelli , i quali siedono non pertanto su tutte le cariche dello Stato? Voi medesimi gli avete pe' vostri più fedeli e bravi guerrieri; e rimproveraste voi mai alcuna viltà a degli uomiui, che attingono dalla loro religione un egual dispregio cost del dolore, come de piaceri ? E però v'ha egli alcuno di noi ne' tribunali , il quale pronunzii delle sentenze d'iniquità, sapendo, che il nostro Dio giudicherà le giustizie medesime? Siam noi forse rimproverati o di perfidia nell'amicizia, o di frode o di infedeltà nel commercio? La repubblica per lo contrario va debitrice a noi della vita de' poverelli, il più de quali si morrebbero se le nostre larghezze non soccorressero a loro ».

Questo cloquente apologista, che non è mai che il cuor si stanchi in udiclo, traendo infine la conseguenza di tali principi, e sfidando in generale i persecutori a trevare un qualche visio nelle loro sante vittime: E S quale ingiuria, disse loro con tuon sicuro, qual torto non fate voi all'impero, proscrivendo in tal guisa i suoi più vittuosi cittadini! Jo ne appello alle vostre sentenze, o magistrati preposti per purgar la terra dagli scellerati che l'infettano; nel gran novero de' colpevoli che voi condanuate, e quali sono mai i ladroni, gli assassini, gli spergiuri, i ne-mici de' costunii? V' ha egli in questa bordaglia un solo ? Se v' han de' cristiani nelle vostre prigioni, il loro delitto non è forse quello solo d'esser cristiani ? I giudizi medesimi, coi quali voi pretendete d'infamarci, formano la nostra maggiore gloria. Condannando alla brutalità di un impudico le nostre vergini, intrenide alla veduta de ruggenti leoni , voi manifestate aperto, che la perdita del pudore è al cristiano una sciagura più grande assai del perdere la vita ».

Rispetto alla carità ed all'unione amirabile de fecile infra loro, assa fu tale nei primi tempi della Chiesa e lunga perza dopo, da ecciare la gelosia e l'emulacione degl'idolatri. Si dovette notare, che Giuliano l'apostata, dopo fatti mille sforzi per istabilire questa concordia e cordiatini mararigilosa fra 'suoti ellenisti, egli fece loro degli umilianti rimproveri intorno all'inultità dei suoi tentativi.

Se la virtù si affievolisce esercitandola poco, se la carità si raffredda e l'iniquità abbonda in sua vece, si vede sempre apparire, come abbiam fatto e avremo ancora le mille occasioni di far osservare, ei si vedono di quando in quando delle animo di una elevazione ed energia straordinaria, lo zelo ed esempio delle quali rendono ai costumi cristiani la loro integrità primitiva. Non solamente ne' primi secoli, ma in ogni tempo e in ogni clima si trova e non si cesserà mai di trovare de modelli della vera giustizia a malgrado del torrente della perversità. Incontrastabile è per lo meno, che il cristianesimo ha abolito, o assolutamente diffamati gli cecessi più disonoranti per la natura umana. Quella orribile impudicizia, di cui i porti e filosofi pagani s'intrattevano con istupida noncuranza, e che noi non osiamo più di nominare, il Vangelo l' ha per si fatto modo notata d' infame, riformando le idee sopra questo punto, che dono la istituzion di esso, co-

loro che ne sono macchiati furono risguardati quali mostri degni di essere distrutti dal fuoco, insiem con tutto quel più, che potrebbe perpetuar la memoria delle loro infamie. E non ha egli forse medesimamente abolito, fin dove si stende il suo impero, gli empi sacrifizi delle vittime umane? Si , la sola fede ha potuto impedire, e gli adoratori barbari così di Molocco, come di tant'altri demoni omicidi, di soffocarli del sangue più caro ; i Romani dal sacrificare i loro simili a Giove Laziale, e i Greci di fare umani sacrifizi ai loro illustri trapassati e a' loro dei. La sede ha introdotta una specie di clementa o d'umanità infino negli orrori della guerra : e per lo meno ha corretto l'enorme atrocità delle guerre antiche , nelle quali si disconosceva il diritto più sacro delle genti, si scannavano con sangue freddo i guerrieri più segnalati pel loro valore; nelle guerre antiche, dove correva stabilito l'uso, quasi inconcepibile nei nostri costumi, di sacrificare il bambinello uscito appena dal seno della sua madre, di scannare le legioni vinte ed inermi, di gettare pe' ceppi degl' interi popoli, di attaccare i re e le reine al carro del trionfatore, di ridurre le donne di augusto grado a indegnità le mille volte peggiori della morte. Finalmente la nostra religione, amica degli uomini, e tanto degna di essere amata, come il vedremo anche meglio in appresso, questa maestra benefica delle nazioni non si tenne contenta infino a che non ebbe francato il genere umano, infino a che non ebbe tolto legalmente, o saviamente ristretto il diritto oppressore della schiavitù. Vorrem noi parlare del matrimonio, ch' ella sola in tanti climi, e in maniera si fissa ha ricondotto all'unità sua, ed alla sua stabilità primitiva? Noi crediamo aver detto quanto basta a convincere le persone suscettive di persuasione, che fra tutte le sette, e tutte le schole non ve n' ha alcuna che possa tenere il confronto colla chiesa cristiana intorno agl' insegnamenti pratici e favorevoli ai costumi.

Sopra gli og setti puramente speculati-

porto indiretto colle passioni, sulla natura e le perfecioni dell'Ente supremo, in quali errori non diede mai tutta la scienza del paganesimo? Si dorrà arrossire lunga pezza delle sue l'avole, de' suoi vergognosi dell'ri; quella pretena scienza mostrava degli dei materiali e viziosi, la divisione nella ioro famiglia, al' furore e le inguirre nell'usar che lacevani l'un flavoro, il l'esuggiare ri folli amori nel cisturano tornandogli alla memoria le sue autiche chimera.

La filosofia si è alla perfine disingannata di tali stravagame. Che dico? Ella non usci da un precipizio, che per rovinarsi in un altro. Con quale orribile miscuglio di cose non ha dessa vistale leverità medesime ch' ella conserva, e di cui è debitrice al Vangelo in quel mentre appunto lo bestemnia?

Ed eccone una leggerissima parte. Un ente indipendeute, per conseguenza necessario e perfetto, al quale sono eguali il vizio e la virtù , che non guiderdona , ne castiga, la cui intelligenza sarebbe sopraccarica, o la maesta avvilita dalla moltiplicità o dalla piccolezza degli oggetti. Se si sostituisce il caso a questa divinità, che non vale punto meglio; il bell'ordine del mondo, il corso invariabile degli astri, il concatenamento delle stagioni, il moltiplicare o il riprodursi quasi infinito e tanto singolare degli animali e delle piante, ciascuno nella sua specie, quella moltitudine di fenomeni. che da si lungo tempo ci rapiscono di sempre nuova ammirazione, tutto finalmente, secondo questo rovinoso sistema, non sarà più che l'opera del caso, e il caso, che non è niente, sarà più industrioso e più abile di tutte le intelligenze conosciute.

Avviciniamo a questi traviamenti le idee, che la religione cristiana ne porge della grandezza di Dio e della potenza che splende nelle sue opere, della sua impenetrablie sapienza, della sua immensità, della sua independenza, di tutte le sue infinite perfezioni. A malgrado del giogo, sotto i quale la fede incatena il mostro sotto i quale la fede incatena il mostro.

intendimento, tutte le cognizioni della filosofia , a raffrontarle co lumi del cristianesimo, non sono che tenebre o un balenare inutile. Un fanciullo fra noi, fin dalla prima aurora della ragione; e al nascer della Chiesa un peccatore di Galilea, un conciatore di pelli di Tarso, una mercantessa della Lidia sono ammaestrati molto più in là dell' Areopago intorno la natura del Dio sconosciuto: essi parlano in più degno modo degli attributi divini , delle proprietà dell'anima nostra, delle sode virtù, che non il Portico o il Liceo, che non Socrate e Platone. Quel nonnulla di espressioni veramente sublimi e luminose, che hanno fatto esaltar cotanto la sagacia di questi filosofi, sono altrettante ricchezze prese ad imprestito, che non si potrebbono non raffigurare in rileggendo i nostri santi libri.

Che se la nostra religione non toglie sempre il velo, se la fede ne' snoi slanci lascia la filosofia stupefatta sotto di lei, a dir breve, se la fede sopravvanza la ragione, essa però non la contraddice mai. Impetuora ne suoi tentativi questa si r'mane sulle prime sorpresa, perchè le sfugge la veduta chiara della verità; ma rivolgendo poi le sue riflessioni sopra sè medesima, non deve ella forse dire a sè stessa, o che essa sarebbe riuscita ciò che non era, vale a dire di una capacità infinita, o che l'Eterno avrebbe cessato di essere infinito, come lo è di tutta necessità, se essa il comprendesse? E noi conosciamo forse noi medesimi per concepire l'immensità dell'Autore d'ogni cosa? Sappiam noi che cosa è il principio della vita che ci anima; per qual virtù ciò che non esiste più, o non esiste per anco si appresenta alla nostra veduta come ciò che esiste davvero; sappiam noi per qual legame la nostr'anima tiene al nostro corpo , ovveramente se essa non vi è punto attaccata, come essa lo muove a suo piacere , e come ancora , se ella non fosse che in alcuna delle sue parti . come essa potrebbe muoverle tutte, e come essa non ne avrebbe l'estensione, così incomportabile colla sua propria natura , se ella fosse sparsa nell'intero corpo ?

Ei v' hanno delle quistioni meno sottili , ma più capaci di confonderci. E l'eterna Sapienza, che ce le fa ella medesima nella persona di Giobbe, e quauti filosofi, altri che i discepoli di questa suprema Sapienza si sforzano di rispondervil c Dov'eri tu, quando io disegnai l'edifizio dell'universo ? E chi fu mai che applicasse sopra questa vasta massa il regolo e il compasso? Su qual base posano i suoi fondamenti, e chi è che ne pose la prima pietra? Chi ha circoscritto il mare in così giusti confini? Qual catena, qual freno invisibile contiene così imperiosamente la foga de suoi spumanti flutti? Qual regione abita la luce durante la notte? E nel di quale è mai l'asilo delle tenebre? In quali luoghi sono mai tenute in serbo le nevi e le brine? Per qual canale si diffonde in buon punto la misura del calore e dell' umidità acconcia a sviluppare i germi della vita nel seno del meno operoso degli elementi? E come mai questo fango, non diversando punto ne di colore , ne di sapore produce egli de' fiori e dei frutti d'ogni maniera? Donde mai le piante, così riccamente diversificate, perdendo ogni anuo i loro frutti. il loro verde, e quasi la loro vita, covano esse regolarmente questi beni per l'anno seguente » ? E qui la superba filosofia, antica e moderua, dia qui i suoi scioglimenti ; ch' ella dica alcuna cosa, che appaghi più di quello che san Paolo, semplice artigiano, ne disse già, insegnando a' sapienti più ammaestrati della Grec'a. quando dimostrò loro la causa di tutte queste maravigliose operazioni nella sola volontà dell' ente Creatore, nel quale noi e tutti gli altri enti viviamo, operiamo ed esistiamo.

Ma se la filosofia mal può soddisfare a queste naturali questioni, se tutto ciò, che è sotto i suoi occhi e sotto la sua mano, racchiude tanti enigmi, vorrà egli essere da stupire ancora, che ella non possa rompere le sacre tenebre, di cui il Dio della gloria si piaco a ravilupparsi i Niente stampa una si alta idea della sua grandezza, quanto i misteri impenetrabili al nostro debole intendimento. lo non avrei più in tanto rispetto la mia religione, se ella cadesse tutta quanta sotto i miei sensi , se essa pretendesse di soggettare tutte le percezioni alla ristretta misura della mia intelligenza presente. Ma allorchè Dio mi svela da sè medesimo una maniera di essere elevata al di sopra di tutte le mie concezioni, una natura che non ha pari, e tre persone di una eguaglianza perfetta, allorchè mi fanno maravigliare con de' predigi di bontà e di saviezza che non hanno esemplari, un Dio che si fa uomo per riconciliare, per collegar gli uomini con Dio, un Dio che si annichila, e che apre una nuova via alla gloria col mezzo degli obbrobri e l'annichilamento; allora io mi fo a gridare, che le maraviglie, le quali non trovavan nell' uomo nè colori a dipingerle, nè parole ad esprimerle, non potrebbero essere invenzioni umane.

Queste sublimi verità sono perfettamente unite l'una coll'altra. Si consideri lo sviluppo, che l' Apostolo fa nelle sue epistole dei misteri dell' Uomo-Dio, soprattutto scrivendo ai Romani, ai Galati ed agli Ebrei : quale ordine, quale incatenamento ammirabile non vi noterà qualunque anima retta? Posti i principi, ogni cosa ne viene per di conseguenza e tutto si spiega da sè medesimo. Dovunque si vede una giustezza d'induzione, un genere necessario di collegamento, tanto visibilmente divino, quanto l'immensità dell'oggetto, da cui il fondo sfugge. Pigliate in disamina quel punto della nostra fede che più vi piace ; se per mo' d' esempio il primo uomo ha peccato, Dio libero nelle sue opere può , dopo esercitata la sua giustizia contra gli angeli ribelli, gettare sopra di lui uno sguardo di misericordia. Ma se egli vuole, nel segnalare la sua clemenza, riparare interamente, e al tempo stesso nel modo più conveniente, l'ingiuria fatta alla maestà sua, ei bisogna, che il liberatore che egli manda riunisca nella sua sola persona, e la natura dell'uomo per punire l'autore dell'ingiuria, e la natura del Padrone offeso, perchè essendo senza pari, ella non può trovare che in lei sola una riparazione proporzionata all'offesa; vale a dire che il Messia deve esser Dio e Uomo insieme; nnire la natura divina e la natura umana in una persona di una dignità infinita. Se egli fosse stato solamente Dio , non avrebbe potuto ne morire , nè soffrire, nè fare opere espiatorie e punibili. Se non fosse stato che un puro uomo, per comunque santo lo si supponesse, tutti i suoi patimenti, le sue fatiche non avrebbero avuto che un pregio limitato, e per conseguente in nessuna proporzione colla grandezza infinita oltraggiata dal peccato. Bisognava pertanto una tale unione fra le due nature, che le opere dell' uomo potessero veramente attribuirsi ad un Dio, e che la divinità, unita personalmente, ma senza confusione coll'umanità, conferisse alla grand'opera della redenzione il suo valore infinito. Presupposto il fondo del mistero, quale concatenamento di ragione non si trova egli- mai nel suo sviluppo e nelle sue conseguenze l

No, nessuno dei nostri dommi più impenetrabili combatte la ragione : essi non contraddicono altro che i nostri sensì e i nostri pregiudizi; e quante altre verità incontrastabili , nella classe più ordinaria, li contrariano egualmente? Il rapporto de' sensi è così ingannevole, che è una delle prime massime della sapienza, di diffidar di loro. Vorrem noi dunque prendere in loro una confidenza cieca . quando si tratterà di ciò che è più impenetrabile, dell' unità d'essenza, per esempio, della Trinità delle sussistenze o delle Persone nell' Ente divino? Ma donde procedono le difficoltà, che si trovano a credere così profondo mistero ? Da ciò, che noi vediamo negli uomini, che una natura non costituisce che una persona, e che molte persone fanno molte nature distinte. La difficoltà vien dunque dall' abitudine o dal pregiudizio, e non dal giudizio o dai lumi della ragione. Per contradirli ci bisognerebbe affermare e negare la cosa medesima, assicurare che non vi è che una natura divina, e che vi HENRION Vol. II.

son più nature divine, che non vi è che un Dio e vi sono tre dei. Ora , la fede medesima ci fa rigettare quest'empia assurdità; ella insegna, che non vi è che una natura in Dio, e che nondimeno vi sono tre persone. È chi ne induce dunque a confondere i termini di persona e di natura? È la sola immaginazione o non l'intelligenza. Ma per poca circospezione, che si voglia avere, non dobbiam noi forse tenerci perpetuamente in guardia contra l'immaginazione o contro il rapporto de' sensi, che diversan punto da essa? Mi riporterò io a' miei occhi, o alle mie sensazioni, quando esse mi dicono, che il sole non ha che solo un piede di diametro, che i colori sono una certa cosa aggiunta ai corpi ed alla disposizione delle parti delle loro superficie? Da un altro lato la ragione non mi dice ella forse, che le proprietà degli esseri sono analoghe alla loro natura ? Elle sono dunque necessarie nell'Ente necessario, perfette nell' Ente sovranamente perfetto; infinite, incomprensibili nell' Ente, a cui l'immensità non è punto meno essenziale de' suoi altri attributi. La è pertanto una pretensione insensata quella di volerli comprendere; sarebbe un capriccio quello di pigliare a spiegarli.

Non si vuol credere il mistero della Trinità, perchè non si comprende; ed è perchè non si concepiscono in tutta la loro estensione i termini di natura e di persona che l'enunciano, che si ripugna senza ragione a crederlo, quantunque non vi si possa ritrovar certamente alcuna contraddizione. Noi sappiamo e sosteniamo contra l'empietà di Sabellio, come l'abbiam fatto notare nella storia della sua condanna, che le denominazioni delle persone divine non sono de' vani suoni e spogli di senso, o che significano delle proprietà convenienti ad una medesima persona, come ad una medesima natura. Quantunque non abbiamo idea alcuna di tutto quel più che significano questi termini, ne abbiam però di sufficienti per non farne un tal uso, altrettanto empio che abusivo. Ma bisognerebbe avere queste idee compinte, se egli è permesso di

esprimersi in questo modo; bisognerebbe sapere a fondo ció che è natura e persona per decidere coi lumi della ragione, se si può, o se non si può dare, che vi sieno molte nature in una sola persona, o molte persone in una sola natura. Infino a che non saremo in grade di fare un'analisi esatta di queste idee profonde, afferrarne tutti i rapporti, i nostri gindizi naturali poggiando sopra delle semplici congetture non sarauno che presunzioni gettate là a caso e molto soggette ad errare. E questo forse il caso di gridare alla contradizione, od anche al peso eccessivo del giogo della f de ? Si potrebbero dunque rigettare le testimonianze anche del maggior peso, soprattutto quello che non si penetrasse. Per conseguente, quanto meno si avesse di scienza e di penetrazione più si acquisterebbe il diritto di non rapportarsi alle persone meglio istrutte e più illuminate. Vi può esser egli una conclusione più sragionevole? E allora vi fu egli mai principio più fullace di quello, da eni ella esce tanto paturalmente?

Non si danno simili svarioni nelle cose umane. Quanti fatti straordinari non si credono senza difficoltà , quantunque sembrano contradice tutto ciò che si è veduto ed urtano tutti i pregindizi? Tante geste degli croi della Grecia e di Roma sono de veri prodigi rapporto all'ordine comune degli avvenimenti; non pertante non se ne dubita , perchè sono appoggiate a irrefragabili testimonianze. E di massima eziandio, che non si levi contestazione alcuna intorno alla possibilità delle cose di fatto, quando son esse sufficientemente attestate. Per ciò che è della natura, quante pretese impessibilità, in fisica, che più moderne sperienze hanno dileguate del tutte! Questi oggetti sono non pertanto della sfera delle nostre facoltà naturali : essi sono incomparabilmente pri alla loro portata, che non gli oggetti sublimi della rivelazione : si rigettano questi; si ammettono quelli; qualunque sia il motivo di questo disuguale procedere, esso deve esserci tanto più sospetto, perche tutto il vantaggio

sta dal lato de nostri misteri. Poiche, infino a tanto che non sarà provata una coutradizione manifesta in tale materia, non si sarà provato niente; e si deve per lo meno aver presentito, dopo quel cha abbiam detto, che non si hauno le nozioni sufficienti per dimostrare una simile contradizione, quand' anche per impossibile caso ella esistesse.

Non si fa dunque nulla, sollevando delle difficoltà, dando luogo a dubbi e sospetti: questo è non pertanto ciò che di più forte abbian fatto gl' increduli. Gli uni ne convennero con franchezza e in termini espressi; gli altri hanno fatto e fanno pure ogni di il medesimo, in modo equivalente, risguardando i miracoli di Gesà Cristo, supposta la loro verità, come una prova incontrastabile della divinità del cristianesimo. La risurrezione di Lazzaro avrebbe convertito lo stesso Spinosa, a quanto egli assicura, se ne fosse stato testimonio: vale a dire, che la veduta di questo miracolo l'avrebbe convinto, che ciò che cgli presumeva esser contrario alla ragioue, non l'era realmente contrario, e per conseguente, che non vi cran nei nostri misteri altro che delle contradizioni presunte o apparenti.

Ma che bisogno ci fa di simili testimonianze? Tanti Padri della Chiesa e santi Dottori , ingegni vasti , sublimi e non men dotati di penetrazione e di scnno che di calore e di eloquenza, come ogni giusto lettore ne converrà dopo ciò che lia veduto de Cipriani , Basili , Gregori di Nazianzo, Ambrogi, Grisostomi, Gerolami, Agostini, e salendo più alto, degli Aristidi, degli Arnobi, de Clementi d' Alessandria , degli Origeni , de Lattanzi; tutti questi nomini, di uno studio, e di una profondità immensa, di uno spirito cotanto sodo e giusto, tanti veri filosofi non avrebbero forse vedute le contradizioni , se ce ne avesse nei nostri dommi? Voi ne avete veduti molti , ne primi secoli, provare la maggior pena in soggettarsi al giego della fede. Essi erau nati nel paganesimo e per conseguenza nell'incredulità, e il pregiudizio dell'educazione non aveva loro fatta piana la carriera. « Noi siamo stati della vostra religione, diceva ancora Tertulliano ai Gentili del terzo secolo; noi non siam nati Cristiani : ma ci bisognò diventar Cristiani ». Ma questi cuori retti e virtuosi, codesti spiriti veramente forti e capaci di attaccamento alla verità, comprendevano, che le presunzioni e le apparenze non le tolgono nulla della sua realtà. Lasciando atfatto di penetrare degli oggetti impenetrabili , ei bastava loro, che l'esistenza ne fosse sodamente stabilita; la medesima oscurità del fondo de nostri misteri li persuadeva, che non eran cose trovate dagli uomini, vale a dire da' primi predicatori del Vangelo. No, non entrava punto in quegli spiriti giusti e conseguenti codesta chimerica supposizione, che alcuni impostori , tanto valenti e accorti per avere introdotto nelle opinioni e ne' costumi la più maravigliosa delle rivoluzioni, avrebbero essi medesimi posto per base di una religione, che volevano rendere universale, la cieca docilità, che ne è il più penoso de sagrifizi. Ma essi vedevano benissimo, che quanto essa è inaccessibile alla ragione rispetto all'oggetto della credenza, tanto è a lei conforme rispetto ai motivi di credere, ed anche rispetto alla sua elevazione al di sopra della nostra debole intelligenza.

Si, certamente, è cosa ragionevolissima, che noi non possiamo concepire ne le perfezioni infinite dell' Ente supremo, nè la sua maniera di essere infinitamento perfetto, infinitamente superiore alla nostra. Ragionevol cosa è , che noi sospendiamo i nostri giudizi, o meglio che noi vinciamo la nostra cieca ripitgnauza in ciò, che non ci pare difficile, se non perchè le nozioni ci mancano; perchè la sfera del nostro spirito ha dei confini, che la verità increata può sola distendere, e che una rivelazione niù circostanzia a avrebbe di fatto distesi infino a dileguare ogni nostra difficoltà. E ragionevol pure, che Dio ci abbia proposto de misteri, affino di umiliare il nostro superbo intendimento, a quella guisa che ci ha imposte delle leggi per soggettare i nostri sregolati appetiti; bisognava domare tutte le facoltà dell'anima nostra, dappoiche tutte avevano scosso il sacro giogo dell'obbedienza. Nella legge di natura, della quale si contentava l'eterno Legislatore prima del Vangelo, questi misteri sublimi, che sono l'oggetto della nostra fede, crano ignorati da quasi tutti gli uomini : ma in quali deplorabili traviamenti non si diede allora! Voi l'avete veduto, gemendo sul delirio quasi universale del mondo idolatra, sul furore delle nazioni più illuminate, le quali si diedero a divedero le più sitibonde, ingorde del sangue de martiri. Così per oscuri che paiano i nostri dommi, ei sono vere sorgenti di luce, almeno de potenti preservativi contro le tenebre dell'errore, che essi prevengono fermando la leggerezza e la pericolosa curiosità dello spirito umano.

Si riuniscono in simboli i punti capitali della nostra credenza, affine di fissare la nostra istabilità naturale ; ci avvertono e ci fan sentire ad esempio degli Apostoli, dei Padri, e de primi concili, che noi tenteremo indarno, e co'più grandi pericoli, di penetrare al di là di ciò, che ne fu a bella prima insegnato; clic la sola innovazione de termini , fatta arbitrariamente in questa materia, è per se stessa una profanazione; che la differenza dal dottore al semplice fedele non è nulla rapporto a questi oggetti sublimi; e che il più sapiente, il più degno d'essere ascoltato è quello, che si tiene il più religiosamente al senso letterale. Così voi avote già visto per quattro secoli, e vedrete pure ne seguenti i santi depositi della Scrittura e della tradizione, trasmettersi come sono stati ricevuti, non aggiuntavi, non levatavi cosa, nè alterata, e la dottrina della salute dimorare invariabilmente la stessa nel corso procelloso de tempi.

Ritorniamo intanto ad un sacrifizio attributo interessante che quello de nostri lumi o nostri barlumi naturali, e vediamo se il procedero di coloro, che lo trovano contrario alla ragione, sia di fatto il più ragionevole. Ma per combattere la sola maraviglia dello stabilimento della Chiesa, quanti paradossi mai, quante assurdità ributtanti non furono costretti di adoltare l' La prima cosa, bisogna negare i fatti straordinari, che tutte le storie affermano, poiché non v'ha storia, la cui autenticità sia tanto bene stabilita , quanto quella degli scritti evangelici. Ei bisogna credere ciecamente, sull'allegazione di alcuni spiriti depravati dall' orgoglio o dalle passioni più vergognose, che tutti i profeti non hanno preteso di leggere nell'avvenire, che in favore di una fazione sacrilega; che il più santo de' figlinoli, che sieno stati generati dagli uomini, che Giovanni, preso pel Messia a motivo della sua santità, non ha ricusato questo titolo incomparabile se non per deferire gli onori divini ad un seduttore; che gli Apostoli, non eccettuato Paolo, il quale fu da principio animato di tanto furore contro la Chiesa nascente, che tutti i primi discepoli di Gesù Cristo hanno sacrificato la loro fortuna o le loro speranze, la loro quiete e la vita ad un impostore smascherato, vittima giusta della morte e dell' iufamia, incapace d' ispirare affetto o timore; che fino i nemici del cristianesimo favoreggiarono un' impresa chimerica; che il concorso degli avvenimenti , o meglio la Provvidenza che li dirige, agevolò la sorpresa, fomentò l'errore; che il cielo co' prodigi appose alla menzogna il sigillo della verità ; che l'uomo , che la società trova la sua tranquillità , la sicurezza , la felicità sua nell'impostura e nell'empietà; che i più scaltri, e per conseguenza i più cattivi degli uomini, non respirarono che la santificazione del genere umano e sacrificarono tutto per procacciargliela; che tale disegno fu seguito da una moltitudine innumerevole, che fu esegnito a malgrado degli sforzi di tutte le potenze della terra; in una parola, che si è fatta d'improvviso una rivoluzione totale nei co-tumi e nella condotta ; e che laddove si era sempre veduto l'amor proprio giovarsi dell' impostura alle spese della giustizia e della carità; qua per lo contrario la superchieria giovo la virtù alle spese

di tutte le cupidigie dell'amor proprio, ce che così di vito e la virti, la memogna e la verità, l'istoria e la favola hano quali diriti sopora inostri giudizi el inostro affetto. Tale è la menona parte delle contradizioni e delle assurdità che bisogna divorare prendendo le parti dell'incredutità. Ora, i nostri domoni più difficili a credere, appresentan essi difficoltà di tale astura suoi di di tale astura suoi di tale astura di tale astura di tale astura suoi difficoltà di tale astura suoi d

Conveniamo nondimeno, che i nostri simboli di fede, e più ancora le conseguenze pratiche, che ne risultavano contra le passioni, formavano una forte prova; soprattutto pei popoli, a cui furono da principio insegnati. L' uno de' primi ministri di questo sublime Vangelo, di questa sapienza nascosa ai sapienti del secolo c' insegna, che essa fu uuo scandalo pel Giudeo e un oggetto di risa pel Gentile. Si trattava per un mondo tutto carnale, di inalzarsi molto al di sopra della sfera dello spirito umano; di adorare un Dio povero e sofferente : di anteporlo a tutto ciò che lusingava i sensi e rapiva il cuore, di dare a questo cuore, così ristretto e vile, una nobiltà ed una estensione di carità, che abbracciasse tutti gli uomini, che riconoscesse in loro i figliuoli di un Padre comune, il quale non raffigurasse che soli i suoi careggiati fratelli nei nemici più inveleniti. Si trattava di estinguere, o di ammorzare tutte le inclinazioni corrotte della natura; di piegarla violentemente in un senso tutto contrario alle sue imperiose inclinazioni, e quasi di distruggerla per addirizzarla; di morire a noi stessi, di rinunziare a sè medesimo; di contradire a' propri depravati desideri senza riguardo, senza interruzione, non mettendo mai fine ad una guerra intestina non meno durevole che faticosa. Questa novella religione si attraversava al tempo stesso alle opinioni che correvano nell'universale, quanto o più innanzi ancora delle affezioni naturali. L' orgoglioso filosofo, doveva, nell' abbracciarla, soggettare il suo spirito a dei principi, che sconcertavano tutta la sua penetrazione. Gli bisognava rigettare i pregiudizi e le massime, che ricevuto

aveva da' suoi genitori e maestri, dai sapienti e dagli uomini di Stato avuti in riverenza maggiore. Il Giudeo, quantunque depositario della verità , non aveva da vincere minori prevenzioni del filosofo, e del volgare idolatra. Insiem collo zelo per la gloria nazionale, di cui formava sempre una parte della sua religione, il primo passo, che doveva fare Israele per giugnere al cristianesimo, era quello di confessare l'obbrobrio e la riprovazione di una nazione cotanto superba di essere stata per si lungo tempo il popolo eletto. Infine lo stabilimento della Chiesa non era punto meno difficile della rovina o dell'intero sovvertimento

del Campidoglio e della Sinagoga. « Quale maraviglia, sclama san Giovanni Grisostomo si lungo tempo prima di noi, quale maraviglia di vedere delle schiere di Ebrei insiem con tanti altri popoli, adorare un uomo, che hanno messo a morte giuridicamente come un malfattore l Di veder la croce , quel seguo in passato così vergognoso, oggidi onorato più assai dello scettro e del diadema l E chi è che non inorridisca, aggiugne questo Padre, de' piuoli e de'ferri uncinati, che si usano a torturare i rei? Ora, infra tutti questi stromenti di supplizio, la eroce era la più orribile ed infame, riserbata pel supplizio degli schiavi e de barbari, un oggetto di maledizione e di nna esecrazione tale, che i magistrati avrebbono commesso un grave delitto condannando ad essa un cittadino romano. Ed oggi non pertanto noi la vediam riverita da tutto l'universo. Ognuno ne la disegna ed effigia sulla sua fronte, ognuno l'imprime sopra il suo cuore; essa brilla ne templi, sugli altari, nelle più auguste cerimonie, così nelle dimore mondane, come negli asili della religione; la si solleva in trionfo in sul sommo de' palagi, in sulle porte delle città, sui monumenti pubblici e sui trofei ». Tale era fin da' primi secoli il culto della croce.

E non si trattava neppure di un culto favorevole alle passioni, come l'era il paganesimo, o che fosse per lo meno indifferente intorno ai costumi ed alla condoi-

ta. Per lo contrario Gesà Cristo ha fatto anteporre la sua croce agli onori ed ai piaceri; egli ha fatto succedere senza intervallo e senza riguardi l'annegazione alla cupidigia ed alla licenza; ha renduto dolci ed umili di cuore degli uomini suscettivi appena di nmanità; ha ispirato l'amor de nemici a de mostri di crudeltà e di perfidia, la clemenza ai tiranni dell'universo, a quel popolo, che non regnava sopra tutte le nazioni se non per versarne il sanguee ilivorarsene le sostanze; insomma egli ha ritratto il genere nmano dalla via larga per farlo camminare con perseveranza per sentieri seminati di spine. Imperocchè non era già ad enti di natura diversa della nostra che egli imponeva il suo giogo; non eran nomini, che avessero più moderate passioni, o inclinazioni migliori della moltitudine perversa de' mortali ; era proprio a que' me-desimi, che stupiditi nella mollezza e nella depravazione in cui eran nati, parevano avere acquistato un diritto di prescrizione per non uscirne più.

Non pertanto, nessuna cosa ando più rapida di tale mutamento. Non appena hanno gli Apostoli annunziato, che il Figliuolo di Maria è il Figliuolo dell'Eterno, che già le genti si soggettano alle sue leggi nella città medesima, dove sconosciuto cotanto ciecamente e ingiuriosamente era stato alla perfine crocifisso. Coloro che l'hanno proscritto quale bestemmiatore, l'adorano come l'eguale dell' Altissimo. Come l'avete visto con ammirazione, non bisognano a Simone Pietro che poche parole per convertirne delle migliaia. La grazia dello Spirito santo non è punto meno efficace ne'diversi paesi della Giudea, dove Giacomo e Giovanni portano la parola di salute. I confini d'Israele non saprebbero più contenere quel fuoco, che in breve incendia tutte le nazioni. Questo torrente impedito nel suo letto traripa con tanta rapidità e quasi altrettanto lungi che i raggi del sole. Tal è la rivoluzione, che i falsi dei ne gemono: i loro sacerdoti ne lamentano, che i templi degli idoli rendutisi deserti nel cuor medesimo della superstizione, i sacrificatori fan lagni, che

i sacrifizi sono cessati perchè nessuno assisteva ad essi. In questa guisa, come vi ricorderà, dal suo governo di Bitinia, Plinio scriveva all'imperatore Traiano.

Noi siam nati ieri, diceva dal canto suo Tertulliano in famose memorie, fatte per illuminare i senatori ed i cesari; noi siam nati ieri, e già empiamo le vostre città, le vostre campagne, i vostri eserciti, e i vostri consigli, la reggia, il senato, il foro; noi non vi abbandoniamo che i vostri templi. Noi prendiam parte al vostro commercio, a vostri trattati, e a tutte le vostre ragunanze, eccettuate le superstizioni del Campidoglio, la licenza del circo e le crudeltà dell'ansiteatro. L'impero diventerebbe un deserto, se noi ne uscissimo ; il silenzio e il languore della città vimetterebbono in costernazione, e voi avreste orrore della vostra solitudine 1. Questo mutamento prodigioso, dicono i Padri quasi contemporanei, non si limita a un popolo, ne ad un impero; non sono i soli Romani, sono i Persiani, gl'Indiani gli Arabi e gli Sciti. l'infocato mezzogiorno e l'aggliacciato setteutrione, che abbattono o purificano i loro templi, che mettono in brani i loro ideli , che aboliscono i loro sacrifizi impuri, e l'empie lor seste per farvi succedere di nuove e più degne solennità. Dall'oriente all'occaso, dall'un capo all'altro del mondo, secondo la predizione del profeta, si adora sinceramente il vero Dio, e dappertutto gli è offerta la vittima immacolata.

Fin dal secondo secolo si vide san Pantenio recar la luce del Vangelo alle nazioni sconosciute dell'oriente, e infino alle rive dell' Indo. Sant' Atanasio , pel ministero di san Frumenzio, la diffuse nel vasto impero degli Abissini. Lo spirito di emulazione recò i medesimi Ariani ad evangelizzare gli Omeriti , all'estremo dell'Arabia Felice , verso l'Oceano ; semenza infetta, dalla quale il Signore scppe fare schiudere la vera fede, che si manifestò tanto bene nella resistenza magnanima, che que neoliti opposero al furore di una colonia numerosa di Ebrei lor vicini, e a tutti i disegui de nemici del Figlinolo di Dio. La moltitudine de' martiri della

Persia non prova meno solidamente la felice consistenza, che aveva preso il cristianesimo. Fin dal tempo del concilio di Nicea, si trova un vescovo di Scizia, per nome Giovanni , il quale illustrò in quell'augusta adunata la fermezza e la purczza ilella sua fede. Que'popoli, denominati Nomadi, o pastori erranti insiem co'loro greggi e coi carri, che tenevano ad essi luogo di casa, avevano raccolto preziosamente il tesoro del Vangelo, infra le spoglie delle province romane del lor vieinato. I Saraceni, che andavano similmente vagando iu sui confini della Siria e della Mesopotamia, impararono coll'ardor medesimo la dottrina della salute dai santi anacoreti sparsi in gran numero in que deserti. Tavolta una semplice donna od un fanciullo condotti prigionieri, convertivano popolose borgate, nazioni intere.

E non pertanto la professione del cristianesimo non era l'effetto della leggerezza o di una credulità capricciosa. Non eran soltanto le orde a mezzo barbare e senza lumi, non era soltanto l'idiota, inquicto sempre cd ingordo di novità, che abbracciavano questa legge altrettanto dura, che maravigliosa. Ne' primi due secoli della Chiesa una schiera de più begli ingegni di Roma e di Atene vennero sotto i nostri stendardi , abbandonarono per essi le aquile romane, e tutta la pompa imponente della superstizione. Si vorran forse avere nomini dell'universale, spiriti creduli e deboli, un Dionisio dell' Arcopago, un senatore Appollonio, nn Giustino, quel profondo filosofo, Aristide, Melitone, Atenagora, e poco appresso Clemente d'Alessandria, quel prodigio di credizione; Origene, che la di sè maraviglia in tutte le cose , Tertulliano , cotanto deguo della sua gran rinomanza infino a che si rimase fedele alla Chiesa, Cipriano, Arnobio, Lattanzio, e tutti i lor discepoli sopra ogni numero? dove sara mai che si rinvenga più di senso e di lumi, più di forza nel ragionare, maggiori cognizioni, penetrazione più grande, e più vasta estensione di spirito, che in que primi difensori del cristianesimo? Giudichia:none da lor trionfi sopra i nostri più terribili avversari, come Cebo e Portirio, e sopra tutti i saprinti del gratilesimo. Nondimeno questi inggni potenti hanno reduto con symplicità, ed hanno creduto non per l'effetto dei pregiodizi de natali e dell' educazione, come notavano essi medesimi, ma dopo aver la più parte combattulo contro la verità, infino a che essa gli ebbe soggiogati colla sua evidenza.

Ricordiano i moitri, a quali essi non sepore resistre. Se le veridi norali, se le regole o le immagini di certe sirtità averano alcuna cosa da piacer loro. Ioscurità de nuovi dogmi, gli ostacoli degli antichi costumi, e de visi invecebiati si rimanevano nella loro interezza; e i più eloquetal panegristi dei costumi, verano spesso più schiavi che i loro ammiratori alle passioni d'ignominia. Furono dunque molto potenti i moitri, che trionarono della loro resistenza, che fe-cero pigliare ad essi una risoluzione così generosa e difficile; ei sorpassarono tutte le forze dello spirito umanto, portarono l'imponta dell' eterna verisi. 4, el i sigillo

visibile del dito di Dio. Si fece considerare a codesii spiriti ginsti e penetrativi il compimento intero delle profezie in tutta la loro estensione, il tempo, il luogo della venuta del Messia, tutte le circostanze della sua vita e della sua morte, divisate sì lungo tempo prima ch' egli nascesse in monumenti di una autenticità incontrastabile. Sopra ogni altra cosa si è fatta ad essi notare quella serie d'opere miracolose così acconce a provare , anche indipendentemente dalla predizione, che n'era stata fatta , la dignità , la divinità del culto, che si proponeva loro. Almeno ne' primi tempi si mostrarono ad essi i paralitici, i sordi, i muti, i nati ciechi, che Gesù Cristo aveva guariti , i morti , che egli aveva risuscitati alla vista di tutta la Palestina; e si aggiunse che egli aveva alla perfine risuscitato sè stesso, che era apparso in tutta la gloria della sua nuova vita a oltre cinquecento testimoni nd una volta, e che era salito al cielo colla medesima pubblicità e lo splendor medesimo. Questi medesimi testimoni di veduta, a leurui di coloro che erano stati cavati dal sepolero, o miraeolosamente guariti rendettero queste testimonianza, si offerieno a confernarle, le confermarono difatto con de prodigi somiglianta quelli del foro Maestro, e conunicarono a' lor novelli discepoli il potere di operarne anch' essi.

Ora, non veniva egli di assoluta impossibilità , non dirò già a grandi ed ai sapienti , ma all'idiota più ottuso , d' ingannarsi sopra oggetti di tale natura, su questi fatti precisi, sorprendenti, pubblici e soventi volte replicati? E come mai persuadersi, se ciò non fosse vero, che si è veduto ridonare in un subito la vista a de' eiechi nati, conosciuti da tutta, una città, il ritornare le carni fresche e la vigoria a membra diseccate da una paralisia di trentott'anni. la vita a de' cadaveri , che andavan già in vermini? Ma soprattutto, e come mai, se ciò non è vero, porsi in capo d'aver la possanza di operare simili maraviglie, e che se ne sono spesso operate? La sola persuasione in cui furono i primi testimoni di questi miracoli ne è una prova irrefragabile, e il più sincero convincimento ha solo potuto fare ad essi abbracciare una religione, dalla quale tante disposizioni naturali le allontanavano. Se i primi cristiani, e insiem con loro gli Apostoli , se tutti i membri della Chiesa primitiva (quella santa porzione del genere umano, sollecita unicamente di onorar Dio ed edificar gli uomini , la più degna certo d'attenzione nella scienza de' costumi); se, dico io, essi non credevano fermamente quello che attestavano al pericolo della loro vita; la loro condotta , non si potrebbe mai bastevolmente inculcarlo, è il paradosso più coutraditorio, il fenomeno più mostruo-so; è un rovesciamento dell'ordine morale, infinitamente più incredibile della docilità della natura alla voce del suo

E però noi vi abbiam fatto considerar nel principio di questa istoria, e lo vedrete auche spesso nel seguito, che niu-

creatore.

no s'avvisò d'accusar di falso i miracoli evangelici. I savi del paganesimo trovavan meno plausibile il negare i fatti, che l'attribuire alla magia la risurreziune dei morti a mezzo corrotti, la liberazione degli energumeni, e la guarigione de'malati più incurabili. Gl' imperatori, stupefatti della perpetuità di tali prodigi, che loro venivan nunziati da governatori delle province, e che vedevan talvolta co' loro propri occhi , propongono al senato di porue il Dio de Cristiani nel novero degli dei dell' Impero. Voi avete udito san Giustino , san Melitone , Tertulliano, tutti i nostri apologisti illustrare col convenerale splendore questi fatti maravigliosi e queste possenti testimonianze; citare le opere autentiche, che ne perpetuavano la memoria , apellare agli archivi romani, dov'esse furono deposte; far de' vivi rimbrotti agli idolatri sulla loro ingratitudine verso il Dio de' Cristiani così indegnamente disconosciuto. Se non fossero stati di ciò persuasi altro che i fedeli, e come mai il furono a milioni e al punto di sacrificar tutto alla lor fede ? Se non avevano veduto i miracoli che essi raccontano . non ci accorgiam noi con sant'Agostino, che il più inconcepibile di tutti i prodigi sarebbe la loro conversione, e meglio ancora il trionfo di una religione priva d'ogni soccorso umano sopra tutto il potere dell' idolatria ?

i primi attori di questa grande impresa. Eran dodici poveri operai, occuri della mascita, e privi d' ogni hene di fortuna, secna lettere e studi e con nessuna delle doti maturali che aggiungono fama e stima fra gli uomini. Ammaestrati fin da fanciulli, e dati interamente al più materiale de mestieri di mano, non avevano nell' anima prima della discesa dello Spirito santo ne penetrazione, ne è elevazione. Avveniva le spesse volte, che cinon cogliessero se uno la scorza degli emblemi più chiari, che il Redentore proponeva alla loro istruzione. Pieni di imperfezioni morali e naturali, per una ambizione non se più inquista o fuor

Tornatevi alla memoria quali furono

di luogo, e nel momento appunto della più profouda umiliazione del loro divin Maestro, essi ardiscono contenderla fra loro a chi doveva sostenere il primo personaggio. In una parola, dei materiali artigiani, degli strani senza approvazione , de barbari a confrontarli col popolo re, con cui devono trattare, Pietro e Paolo , l' uno pescatore , e l'altro per cittadino romano che fosse, esercitando l'arte del conciatore di pelli, fermano l'impresa di tramutar tutte le idee romane, d'imporre all'impero delle leggi sovrane, di far cadere appie di Gesù Cristo quel terribile e superbo colosso. Secondo la bella idea di san Giovan Grisostomo, figuratevi eziandio, che contemporaneo di questi due Apostoli e incontrandoli nelle vicinanze di Roma, alla vista di quelle torri orgogliose e di que' palazzi che minacciavano i cieli , in mezzo a' carri trionfall , alle legioni, alle tribù, a' proconsoli, che escono da que' portici per andare a portar la legge e la schiavitù alle nazioni ; immaginatevi, che alla veduta di tanti oggetti abbaglianti, e così adatti a confondere tutt' altra filosofia che quella di questi eroi del Vangelo, vi partecipassero il loro spaventoso disegno. Vi pensate voi , uomini inconcepibili ? Voi avreste certo sclamato : Voi dite , che volete distruggere la religione e gli dei di Roma, fare adottare i vostri strani dommi al populo romano, al senato ed a' Cesari. Soli , senza corteo , spogli come siete di tutto ciò che può far violenza, quali sono dunque i nascosi vostri partiti , le vostre sorde trame , i vostri doni e le vostre promesse, la magia della vostra eloquenza? Se voi attirate l'attenzione del popolo colla singularità del vostro entusiasmo, potrete aver voi anche solamente l'entrata a quei monarchi divinizzati , i quali pretendono di divider con Giove il poter supremo , o almeno di tener da lui l'impero del mondo? Si , il disegno di Pietro e di Paolo sarebbe un delirio ai vostri occhi, se il successo non l'avesse giustificato. Ma

Roma, ma l'universo è stato realmente

mutato da quelle deboli mani: essi hanno soggettato lo scettro de' Cesari a Gesù Cristo; hanno sbandito Giove dal Campidoglio , e tramutato hanno il campo di Marte nel baluardo della Sede apostolica. E non vi si rendono soltanto gli omaggi supremi al Figliuol di Dio, ma vi si paga il tributo d'onore, che conviene ai suoi ministri ed a suoi amici. Noi abbiam già veduto, e vedrem più sovente in appresso, gl'imperatori correre al sepolero de santi Apostoli, rendere nn culto religioso alle loro ceneri, e baciare le loro catene con profondo rispetto, Eglino si stimeranno felici non già d'essere sepolti nel luogo medesimo, dove riposano i corpi di Pietro e Paolo, ma anche solo sull'entrata e nel loro vestibolo; ei si recheranno ad onore, secondo le espressioni di san Giovan Grisostomo, di diventar le guardie e i portinai del pescalore.

Il colmo del prodigio è questo, che la couversione del mondo si è operata in mezzo ai pericoli ed alle persecuzioni. I primi fedeli sostennero violenti guerre contra le città e le province ; che dico io? contra le nazioni congiurate ai lor danni, e nel seno delle famiglie : perchè la diversità della religione separando la sposa dallo sposo , il padre e la madre da' figliuoli, essendo che le conversioni si andavano succedendo l' una all'altra, e così gli odi e le vessazioni più atroci si audavano rinnovando ogni giorno. Si avevano i settari del nuovo culto quali sacrileghi disertori e pubblici nemici e si ascriveva a merito l'affrettarne la morte. Ogni ordine dello Stato, ogni persona , fosse pure strania o parente , tutti si dichiaravano contra di loro, e ciò ch' era da temere maggiormente, contra di quelli che avevano di fresco ricevuta la semente della fede, e che non avevano per anco avuto il tempo di prendere in lore radice. Ei si vedevano incarcerati, rilegati ne' deserti, esclusi dalle cariche e dagli onori , notati per sempre d'infamia, si facevano patir loro ogni maniera di tormenti, tutti i raffinamenti della crudeltà animata dalla su-

HENRION Fol. II.

persizione; a fuoco lento, sulle infuocato graticole, coll' olio bollente; che non si sa ben dire chi più maravigliasse, se i Romani e i Greci dell'avere inventate cotante infamie, ovveramente i Cristiani dell'averle affrontate con tanta costanza.

Que' nemici disumani pareva avessero concepito un solo e medesimo disegno , quello di gareggiarla tra loro, di sopravvanzarsi nella crudeltà, e di trionfare a forza d'eccessi della pazienza inalterabile delle loro innocenti vittime. Si tiravano brutalmente pci capelli di contrada in contrada, persone d'illustri natali e di complessione delicata; si trascinavano ignude e sfigurate ne triboli e nelle spine; non avevan membro, che non patisse di pena così oltraggiante, come iuumana, e quante volte mai alla veduta della pittura sparuta, che ne abbiam tratteggiato, non avete voi, pieni il cuore di indignazione, giudicato, meritar cotali orrori coloro solamente che avevano la barbarie di esercitarli! Si risceavan gli uni per mezzo del corpo, si scorticavan gli altri così vivi com'erano; e dopo si spargevan di sale per tutte le membra, si covrivan di mele, e si esponevan di pien meriggio alle punture e alla leuta voracità di tutti gli insetti; si intonacavano di bitume acceso per illuminare di notte tempo le contrade; immagiui orribili, e che si potrebbono tenere per dipinture di esaltata immaginativa, se non ne avessimo dimostra la realtà negli atti più autentici de' martiri, e in alcuni braui di storia, dettati dai Pagani medesimi.

Mella piena di tanti patimenti qu'e penerosi atlei inon perdovan cosa del lor pacifico coraggio. Eglino sembravano tanto liberi nella loro estene, così superiori a quelli, di cui crano in apparenza il trastullo, che sarcobbesi detto chi non avavan corpo, ovveramente che non cra il loro corpo quello che si tormentava, ma che assistevano al supplirio di persona indifferento. Correvano a palbidi ed a rogini. Del fancimiletti balbettanti ancovarinpiegavano le prime parole, che a stotto articolarano, a confessare Gresi Orsto e a domandare il battesimo. I tirauni mal potendo turre ad essi cosa della loro inirrepidità, crauo costretti a derogare dai barbari rescritti, che avrebbero spopolato l'impero. I ministri della tiraunia si mutarono anch'essi: il ferro eadde dalle mani de'carnefici, i quali presentarono il loro proprio capo e diventarono martiri anch'essi.

Ma donde procede egli un cosi generale, e così eroico dispregio della vita? Donde mai venne un desiderio così unaniuse di morire per un uomo, morto egli stesso in croce, se non da un intero convincimento intorno la verità delle sue opere divine nella qualità sua di Figliuolo di Dio? La storia videal cumi singolari affrontar la morte per delle chimere; ma la loro pochezza e i mattezzi e le inconsideratezze del loro spirito e della loro condotta, li fe: e considerar sempre come rari frutti del fanatismo, o di un folle eroismo. Qui per lo contrario, a detta di eruditissimi calcolatori , da ben dodici milioni , e incontrastabilmente una moltitudine prodigiosa di persone d'ogni sesso, d'ogni età, d'ogni condizione, illuminate sulle cose divine, e sui doveri umani, le più sagge e più virtuose nella loro condotta per ben tre secoli consecutivi e in molti altri, danno a tutti gli stati, e ad ogni provincia un tale santo e si ammirabile spettarolo.

Il miscredente, il quale sente tutta la forza di si fatta testimonianza, ha fatto degli sforzi inutili per distruggerla, riducendo a poco men che nulla il novero di codesti testimoni generosi. Ma i suoi tentativi non giovarouo meglio ad altro, se non a far conoscere que monumenti originali e sinceri, la cui pia semplicità nel nonnulla, che ne abbiam cavato vi ha provato la loro antichità, e insiem certezza. Quale effetto non produrrebbe pertanto la sapieute collezione, che ha distrutte affatto le allegazioni avventurate dell'inglese Dodwel, e che le avrebbe scpolte ben auco in una cicrua dimenticanza, se uon fossero state ravvivate a'nostri di, e accomodate al piacere di una gioveutù depravata in quegli scritti cinici, in cui il sale dell'ironia, dell'oscenità, della bestemnia, e il far risoluto dell'impostura tengono le veci della teologia e d'ogni erudizione. Ma non è anima onesta ed ingenua, che seguiando le battaglie de nostiti martiri ne' confini medesimi, in cui ce le ha fatte ristringree il nostro stesso disegno, non ne sia uscito e couvinto ed edificato.

Il solo carattere di certi persecutori . come Nerone , Domiziano , Massimino , rende più in là che verosimili le particolarità delle loro saerileghe crudeltà. Se la storia non può negare agl' imperatori Traiano, Marco Aurelio, Severo e Decio la bella gloria dell'equità, della clemenza e di molte altre doti stimabilissime; da un altro lato il genio della superstizione populare, che si recavano ad onore, l'atlaccamento che alcuni di loro avevano ad una filosofia libertina e superba, nemica violenta di una religione pura, che non patisce di vivere con uessun'altra, la quale non faceva grazia a nessun vizio, a nessun errore; l'arte politica finalmente, in cui la cura mal intesa della trauquillità pubblica e del bene dello stato rendettero codesti imperatori, come abbiam già notato esattamente, e fuor d'ogni paragone più terribili a'nostri padri, che non furono Eliogabalo e Caligola. Talvolta ancora questi eroi della idolatria avevano la debolezza di cedere contra le proprie ordinazioni alle grida ribelli della soldatesca e della popolaglia. Più spesso non potevano arrestare nelle lontane province gli ammutinamenti improvvisi, dei quali era sempre la vittima il cristiano, non armato che solo della sua pazienza. La religione cristiana come strania all'impero, essendo stata solcunemente proscritta, tanto dagli editti particolari di molti imperatori, quanto dall'autorità generale del senato, come è provato dalla proscrizione del senatore sant'Apollonio; non fu alcuno, che prima di Costantino pigliasse la difesa della fede con bastevol vigore ed autorità, a fine di prevenire le violenze, che gli antichi pregiudizi con-

tinuavano a colorare in modo specioso. Ma che bisogno fa mai di discussioni e

d'induzioni? A dissipare perfino l'ombra del dubbio, si vuoli richiamare il lettore alla sola storia della persecuzione genetale. Allora, come dice Lattanzio, ovvero l'autore, qualunque siasi, del Trattato della morte de persecutori, sostemuto dal torrente degli scrittori del suo secolo; allora tre bestie feroci, Diocleziano, Massimiano-Ercole e Massimiano Galerio esercitarono la loro inesorabile rabbia per dieci anni consecutivi nella maggior parte delle province orientali ed occidentali. In quali eccessi non diede mai questo sacrilego triumvirato! La religione, che non aveva in suo favore altro che la sua santità e la sua dolcezza, poteva essa dirla naturalmente contra il disegno meditato, e così rigorosamente seguito di distruggerla? Qui i partigiani anti-cristiani dello scetticismo, ridotti a convenire della maggior parte dei fatti, non sanno fare altro più che qualche vago clamore intorno al pericolo, che le cose fossero esagerate : ma non possono negare e non negauo punto i fatti precisi attestati da tanti diversi scrittori; cose sorprendenti della giustizia divina, la quale giustificando l'opinione comune sul gran numero dei martiri aggiugne un nuovo grado di energia alla testimonianza eloquente del loro sangue così generosanicute sparso...

Noi potremmo eziandio notarvi qui la relazione, che avrete osservato nella storia dell' ultima persecuzione fra il carattere di ciascun persecutore, e il genere della sua morte. Noi potremmo aggiugnere non la punision funesta di Nerone, nè di Domiziano odiosi ad un modo sottomolti rispetti , ma si il termine sciagurato di Severo, al quale non sarebbesi potuto rimproverare delitto alcuno, se dopo di essi non avesse bandito il primo editto contra il cristianesimo; ma la sciagura nella quale si precipitò Decio in un accesso di quelle vertigini , di cui il Signore minaccia l'empio superbo; ma la sventura per sempre memorabile di Valeriano, diventato schiavo di un re barbaro, che ne fece il suo trastullo per tutto il rimanente della vita; e che ne prolungo l'obbrobrio facendolo scorticare dopo la sua morte. Noi non prenderemo a recar le conseguenze di una induziono, che non possiam qui mettere per intero, e che non pertanto non potrebbe essere conchiudente, se non è esposta compiutamente. Ripigliam pertanto il filo delle cose, che toccano più da vicino il nostro argomento.

Le doti personali de generosi confessori della fede, le loro virtii, il loro nobile candore, la sapienza loro tutta celeste , fanno , como la loro moltitudine , una bella prova in pro della Chiesa. E chi non vorrà convenire, che essi furouo del loro tempo più illuminati in fatto di culto e di costumi, che sostennero costantemente i sodi principi del vero e dell' onesto , contra il delirio e la corruzione dell' idolatria ? Che sieno stati perseguitati per questa causa onorevole e non per alcuna azione ignominiosa, il dimostra non che altro la sola formola de processi loro fatti. Fu comandato dai principi idolatri , come avete udito Tertulliano rimproverarneli, di non andare investigando i Cristiani , ma di punir quelli , che sarebbero denunziati. Intorno alla qual cosa quel facondo apologista si esprimeva in questa guisa. e Oli sentenza che tutta disvela e la sua ingiustizia e la nostra innocenza | Il cristiano non è dunque condannato perché è colpevole, ma perché è esposto all' invidia ed alla malignità dei delatori. Le torture, che la legge trovò a cavar la confessione da colpevoli . sono riuscite nelle vostre mani degli strumenti di corruzione per costringere la nostra bocca allo spergiuro. Noi confessiamo quel che non siamo , voi volete che vi diciamo quel che non siamo : e quantunque voi non crediate punto gli altri accusati , allorchè negano , rispetto a noi. voi prestereste fede fino alla menzogna ». Dal qual procedere si fa manifesto, che il delitto del cristiano nell'opinione dei Pagani medesimi, non è altro che il suo nome o la sua costanza nella fede, e che dove la negasse cgli potrebbe camparla dal patibolo e da tutti gli effetti della persecuzione.

Nondimeno egli persevera, e come

più provata è la sua fede, e più altresi 🖠 ella si purifica e rafferma. Ella cresce ne' tormenti , non vi soceombe. Per ciascun fedele messo a morte si convertivano le migliaia d'infedeli, e il sangue cristiano cra tal semente cosi feconda, da fruttificar ben anco nelle terre più ingrate. Voi avete veduto i pubblicani e le cortigiane, i gladiatori e i comici voltarsi all' improvviso in apologisti e imitatori de martiri. Un più gran numero si condannava a volontario esilio , e recavan seco la luce della salute agli estremi più tenebrosi del mondo idolatra; pari, dice sant'Agostino, a quelle grandi faci, che tanto più gettano di splendore, quanto più vengono agitate. Tali furono le divine cagioni di quel prodigioso moltiplicare degli adoratori di un Dio crocifisso infin da primi secoli , ne solamente presso a' luoghi dov'egli chbe i natali, ma fra tutti i popoli , e secondo la testimonianza particolare di sant' Irenco, in Libia, in Ispagna, nelle Gallie e ne' luoghi più salvatichi della Germania.

E non ci si oppenga lo stabilimento delle sette. Chi è che ignori per quali vie vergognose e violente si sono stabiliti que' fantasmi di religione ? Non dobbiam forse tutto in contrario maravigliarci che si sieno sostenute coll'adulare le inclinavioni depravate della natura? Non si tratta già di favellar qui del debole del maomettismo, ma si può già indovinarlo sopra questa norma. Quale stupore, che en ardito entusiasta, tenendo nell'una elelle mani la spada, e nell'altra le lusinghe delle più laide voluttà , mettendo a fondamento della sua legislazione la stupida ignoranza, pigliando da ogni religione ciò che vedeva di bene assortito, cosi alle inclinazioni, come alle preoccupazioni, e sopprimendo tutto il rimanente, sacrificando quanti vi aveva allora d'uomini illuminati e capaci di opporsi a' suoi attentati; qual maraviglia, che un tal legislatore si trascini dietro delle materiali e viziose popolazioni, degli enti come abbrutiti, i quali facevano consistere la felicità nel piacere de' sensi e l' onore nella forza e nel rapinare ? Vien egli più muratiglioso il vedere i primi eresiarelia, Elbione, Marcione, Basilide, Valentino, tutti i gnostici e i discepoli di Manete, raccogliere grosse Isalomi, tornado i more sotto nuove forme i sogai impuri del paganesimo, allenando oggii freno alle passioni più disordinate sotto il manto imponeute della filosofia o della riforma? La pubblica indegnazione seppelli ben tosto que' nemici de' costumi in un eterno obirobario.

Ma nel moltiplicar de' veri Cristiani la persecuzione fi distaccava dalla terra in cui si moltiplicavano. Non appigliandosi a cosa caduca, avendo perpetuamente la loro anima fra le loro mam e ei si consideravano come stranii in mezzo alle nazioni, come un bersaglio esposto a tutte le saette della perversità e del furore. Lo spirito di distaccamento, e per una necessaria conseguenza la carità, che vivifica ogni virtù, crano così profondamente radicate nel loro cuore, che a' tempi di san Giustino, il quale lo assicura in termini espressi, si trovavano aucor de fratelli, che avevano in comune i beni; e se gli altri se ne riserbavano la proprieta, gli era per procacciarsi con maggior sicurezza il modo di soccorrere a bisognide' poverelli.

Queste virtù andarono però calando per insensibil maniera. La calma troppo profonda, che tenne dietro alla procella, fece succedere una specie di stupidezza alla vigilanza, e produsse un increscevole rilassamento. Per cinquant' anni, cominciando a contare dopo la morte dell'imperatore Severo, avendo i suoi successori lasciata gustare a fedeli una pace non interrotta mai da sciagura alcuna, si videro nella loro società de falli e dei disordini, che si durerebbe falica a credorli veri , se non se ne avessero i particolari da un testimonio di veduta, qual fu san Cipriano. Il lusso e la mojlezza, tutta la pompa della mondanità, le vane adornezze quasi tanto affettate negli nomini, come nelle donne, la frivolezza de' costumi e tutti i sintomi di un pudore che si moriva, sono i più piccioli argomenti di rimprovero, che il degno

istitutore di megli antichi fedeli faceva a molti di loro. I furori della gelosia, gli odii inveterati , l'infedeltà in ogni manicra di commercio, le baratterie, le calamie, gli spergiuri s'introducevano infra i figliuoli de santi ; la pictà andava scemando nel santuario medesimo, e talani infin nel santo ministero meltevano in dimenticanza le leggi della carità, della ginstizia distributiva, del disinteresse e dell' integrità. Effetti naturali del rapido traboccare, che trascina l'uomo al peccato, c che la mano, che ne aveva sospeso il corso fasciò poscia operare cotanto imperiosamente, affine di dimostrare col mezzo degli argini che ella vi oppose, che la conservazione e l'istituzione della Chiesa sono ambedue l'opera del cielo.

I rigori della persecuzione di Decio insiem collo zelo de' pastori ravvivarono la fede e la pictà. La penitenza fece rifiorire i costumi in mezzo alle conturbazioni ed ai pericoli. Furono repressi i confessori medesimi, che per indiscrete raccomandazioni volevano procerare ai peccatori delle indulgenze eccessive ed una prematura riconciliazione. Una savia fermezza, il cui successo fece conoscere e che le promesse del Salvatore erano stabili e che il male non aveva punto viziato, se è permesso il parlare in tal modo, il fondo della costituzione della Chiesa. Ma come più i percati si andarono moltiplicando, si stimo doverscue age-

volare l'espiazione.

A procacciare un rifugio alla penifera ed un saio all'innocenza, allordei una calma più inalterabile fece correre viemaggiori pericoli alla picia cristiane, alcune anime forti e particolarmente ispitato propetore un moro genere di martirio, dichiarando guerra continua alla cupitiga, alla mutili, a lutte le passionale di penifera di martirio di penifera di monti di consultato di penifera di penifera

infinito di discepoli, che sparsero queste divine istituzioni in ogni regione. Così ogni popolo imparò a morire per Gesù Cristo senza il ministero de persecutori. ed a ricogliere una messe di palme in bella proporzione colla costanza, che voleva questa lunga morte a se stesso; martiri della mortificazione volontaria, onorati dal cielo per molti rispetti delle prerogative medesime delle vittime insanguinate dell' empicia e sortite a' fini medesimi. Avendo proposto il Signore di aprir la via del Vangelo a lor harbari vicini per mezzo di questi grandi esempi, si piacque di confirmare questa muta tcshinonianza collo splendore de miracoli. Schiere numerose d'infedeli accorrevano continuo alla montagna di sant' Autonio, alla capanna, o meglio alla gabbia di sant llarione, alla grotta salvatica di sant' Afrasto; dove la maggior parte trovavano la guarigione dell'anima insiem con quella del cerpo.

Sarebbe opera perduta il provar dei fatti, che i popoli medesimi, che ne sono stati lestimoni hanno consegnato ne' monumenti pubblici. Essi gittarono cotanto splendore, a malgrado di tutta la cura di quegli umili anacoreti in tenerli ascosi, ehe ne vennero in cognizione anche i signori del mondo. Voi non avete dimentico in quali termini il gran Costantino serisse a sant' Automo per raccomandare alle sue orazioni la corona e la famiglia imperiale. Teodosio non entrò in alcuna delle sue più gran geste, se non fidato alla parola di san Giovanni d'Egitto. Sant'llarione aveva così alla mano il far dei miracoli, che gli scappavano, per dir così , anche suo malgrado ; l tribolati , i malati il seguitavano dappertutto, e fu costretto le spesse volte a mutarsi di dimora, a menare per lunga pezza una vita errante per fuggir la gloria, che pur pareva si ostinasse a seguitario per tutto. Tutti i Saraceni che stanno intorno al deserto di Faran , in sui confini dell' Egitto e della Palestina, abbracciarono il cristianesimo alla veduta de miracoli e delle virtà di san Moise. Ma che bisogno fa mai d'esempi particolari? S'ignora

forse, che la celebrità di quegli umili taumaturgli formava essa appunto la loro maggior pena, e che non si restavan mai dal movere i più dolorosi lamenti nel vedersi tòrre alle pure delizie, che erano andati a cercare nell'oscurità della sotitudine?

La sola maniera di vivere di codesti nomini tutti celesti , non era essa forse un miracolo abbastanza persuasivo ed efficace? Qual prodigio più manifestamente divino della costanza di san Simeone e di alcuni altri stiliti , esposti notte e di sopra una colonna per una lunga serie di anni ! E che v'ha mai di più miracoloso del trionfo ottenuto da san Macario d' Alessandria intorno a' bisogni più imperiosi della natura la fame ed il sonno l Egli visse tutta quanta una quaresima in piedi, senza bever cosa e non mangiando altro che alcune foglie scipite, masolamente la donenica. Voi vedrete altri solitari, che tenendosi come già morti , non profferirono più parola dal principio della loro entrata nella solitudine infinoa sepolti. Voi ne vedrete una calca infinita non aver perfin luogo ove si riparare, errar ne' boschi e ne' monti, sopraccarichi di catene, e vivere, o meglio consumarsi lentamente in mezzo agli animali selvatichi, insiem coi quali ei pascolavano, quando non la potevano più durare ai pungoli della fame. Di qui il nome di Pascolanti, che la Persia, dove vissero, diede loro, nel far conoscere agli altri popoli i trasporti della sua ammirazione. Anche a Costantinopoli e in molti altri luoghi uon men noti dell' impero d'Oriente si vedranno fiorire in gran numero le comunità de monaci intitolati Acemeti o non Dormienti, così chiamati, perche simiglianti ai cori degli spiriti celesti, inaccessibili al sonno, ei celebravano le lodi divine senza posa mai , così la notte come il giorno.

Inoltre, la mortificazione dello spirifo e del cnore, la vera annegazione di sè stesso, il distaccamento dalle cose terrene, erano praticate dalle società cristiane come le austerità della peuitenza. Truta le virtù, che onorano il Signore in ispirio ed in verità, e che forman l'anima del cristianessimo rispenhavano in tutti gli ordini de fieddi, così nelle cariche più sublimi, come negli erensi e ne monasteri. E ne avrem le prove nel seguitar della nostra narzaione. Per non auticipare il corso de secoli ci contenteremo di tornarvi qui alla mente la guerossità sempre memoranda di ben trecento vecori, che nella sola chiesa d'Africa al tempo del Donatisti sollevarono l'eroismo a tale da cedere leloro sudie ai foro enuti scismstici, dove risolvessero a voler tornare in pace la Chiesa.

Dobbiam non pertanto convenire, che la conversione e la potenza del gran Costantino, le quali riuscirono in vantaggio della religione cristiana presso i Romani e gli stranieri medesimi, e contribuivano d'assai a' suoi progressi, o meglio alla sua tranquillità ed al suo splendore; perocché è certo da tutto ciò che si è veduto fin qua, che era fin da prima diffusa per tutto. E però ella non è debitrice della sua istituzione alla protezione di questo imperatore; ma i Cristiani non essendo più costretti a tenersi nascosi sotto quel felice impero, l'universo rimasc attorito in vedersi fatto come in un tratto tutto quanto cristiano. La Chiesa medesima si vide in sul subito desolata dallo scisma, e fu allora che gli Africani, condutti da oltre cento vescovi, spczzarono senza riserbo i legami dell'unità. Il novero e l'audocia degli scismatici s'andarono moltiplicando ogni di sotto l' impero di Costantino, infino a che dopo messa ogni cosa a soqquadro nelle chiese della terza parte del mondo, rivolsero le loro armi contra la Sedia apostolica, nella qual lotta però ei non trovarono altro che la confusione e il principio della loro Povina.

Al donatismo si aggiunse la formidabile eresia d'Ario. Il principe religioso, che mise in fondo l'idolatria disenuta in certo qual modo il sostegno di una setta empia quasi del paro, e non meno pericolosa: egli difana, e tratta da perturbatore e quasi da sommovitore di ribelliomi il più degno difensore della fede, d grande Atanasio (535). Egli chbe certo sempre cara la vera religione, ma l'orrore estremo delle divisioni, che ne tardavano i progressi, divisioni esagerate di continuo alle sue orecchie dai prelati e dottori più autorevoli , fu l'unico principio della sua sciaurata condiscendenza. Nondimeno, qual funesta impressione non fece mai questo apparente scandalo in particular modo sopra il suo figlinolo ed erede Costanzol Ma prima, e che cosa mai più manifesta delle disposizioni di un Dio geloso della propria gloria, nel consentire che un principe persecutore viva sopra i suoi due fratelli cotanto zelatori della vera fede! Dopo una lunga serie di regni propizi alla religione ei sarebbesi potuto immaginare, che le potenze della terra ne formavano il sostegno principale ; fu perciò, che mentre durò il lungo regno del figlinolo più indegno di Costantino, secondo la predizione del Vangelo, il Signore concedè a Satana scatenato, il potere di agitare i fedeli a guisa del grano nel vaglio del mietitore ; prova più terribile assai delle violenze dei cesari, nemici del nome cristiano, che Costanzo avviliva in quella appunto che se ne oporava.

Tentazione di nuovo genere, o spinta almeno ad eccessi infino a que'di sconosciuti. Fra tutti i settari che erano sorti fino allora, non se n'erano punto veduti di tali da potersi raffrontare cogli Ariani per scienza, ingegno, apparenti virtà, in tutto ciò insomua, che la seduzione può accreditare, ma sopra tutto in potere, in audacia e nell'arte detestabile di colorare la violenza dello zelo di religione. La perdita de beni, delle cariche, degli onori, della libertà, della vita erano i mezzi meno pericolosi, che i cristiani scduttori facessero impiegare ad un monarca cristiano. Ma sedurre i preti ed i vescovi, canonizzare gl'ipocriti e gli apostati , pervertire i concili , alterare i sacri simboli, furono i capilavori della perfida empietà, la quale presume indarno di spogliare la verità delle sue proprietà più inalienabili, di tutti i suoi vantaggi naturali, affine di vestirsche cila medesima. La Chiesa trionfo così dell' artilizio, come della forza; la verità dissipò tutte le nubi, di cui la seduzione opprite il precipito, mentre la violenza vi rovinava i deboli; fu convinto il mondo cristiano, che sotto i'ombra della pietà non si trattava pumo memo che di shanno si trattava pumo memo che di shanno di trattava pumo memo che di shanno di divinità e di ridurto al grado di creatura. Costanzo alla perfine si mori, ma la fede aveza già trionfato.

Sotto il successore di questo monarca la fede corse da capo de nuovi pericoli. L'imperatore Giuliano affettò di pigliare una via affatto diversa da quella di Costanzo, di cui fece in prima cessare la persecuzione. Allevato in seno al cristiauesimo, l'imperatore apostata ne conosceva troppo bene il genio , per non potersi promettere di distruggere la fede colla forza. In sulle prime impiegò l'adulazione e perfide carezze : richiamo in patria tutti indistintamente gli sbanditi sotto il regno antecedente, così cattolici, come eretici; sperando con ciò Giuliano d' introdurre nel seno della Chiesa la confusione, la zizzania e tutti quanti i disordini che ne derivano naturalmente. E speranzoso di riuscir vie meglio nel suo disegno, soffocando la verità nelle tenebre dell'ignoranza, cgli fece chindere le scuole a' cristiani e bruciar tutti i loro libri; non venne più consentito ad essi poter riuscire ne dotti, ne cloquenti; la facoltà del ragionare, e l'ingegno della parola, quei doni della natura i più indipendenti dall'autorità furono proscritti dalla tirannia, la quale trovò pure colorati pretesti a mascherare que'suoi vili eccessi. Correndo, diceva il tiranno nelle sue ironiche bestemmie, correndo a'Galilei ed agli adoratori del Crocifisso il dovere di credere in lui senza potervi ragionar sopra, lo studio e le scienze tornano del tutto a loro inutili ; ei conviene riserbarle agli Ellenisti, vale a dire al paganesimo, che egli tramutava in una religione od in un filosofismo degno di trovare nell'apostasia il suo autore e i suoi ristoratori. E se la Chicsa non la fosse inconcussa, ella

doveva certo rovinare a si fatti assalti.

Esa trionfo delle insidie e delle derisioni, a quella guisa, che ella areva trionfato gia delle spade e de' patiboli. Corse il suo sangue sotto l'impero di Giuliano, ne' mille scoutri, in cui gli venne meno la sua filosofia, e sotto tutti gli sapetti e si deve risguardare anche questa parte del quarto secolo, come l'elà del martirio.

E apparirà veramente tale in tutta la sua estensione, se ne andrem seguitando i progressi presso i barbari, e particolarmente ne Persiani. Noi vedrem Sapore, Isdegerdo, Cosroe, da potersi raffrontare con Nerone , con Domiziano , coi due Massimiani. Il pudore e l'umanità rifuggono del paro al particolarizzato racconto della persecuzione di Sapore. Vedremo un altro persecutore soggiogare in Arabia una città e tutto un popolo cristiano, che non gli era venuto fatto di pervertire, rompere ogni diritto delle genti, dicollare il governatore c i principali de cittadini . recare in ischiavitù i giovani . accender poscia un immenso rogo e precipitarvi tutti i sacerdoti , le monache e poi le vergiui consacrate a Dio, senza che persona di loro smentisse la fede. I Vandali pgguagliarono, superarono anzi così empie atrocità in sul terren vasto dell' Africa : e finalmente in tutte le terre, in cui germogliò la fede cristiana, ella fu bagnata del suo sangue, dal quale essa cavo la sua principale fecondità.

Ma dopo che la fede ebbe messe profonde radici, parve cominciasse in pro della Chiesa un nuovo ordine di provvidenza. I segnali che secondo l'Apostolo sono destinati alla conversione degli infedeli, i miracoli così moltiplicati a'tempi della pubblicazione del Vangelo, riuscirono in appresso molto più radi. A' servitori della fede od ai fedeli bastavano le profezie , vale a dire il deposito della rivelazione cosi scritta, come trasmossa e interpretata dalla tradizione, colle grazie e i doni ordinari dello Spirito santo. Così non fu giammai che i sacri Interpreti. i santi Padri e i santi Dottori spleudessero più luminosi , quanto nel quarto e nel quinto secolo, come tra poco ve ne dovrete convineere. Ma la Chiesa, esseurialmente militante in questo luogo di passaggio , debbe sostenervi le molte battaglie si ogni sua situazione, c scontrarsi in nemici gelosi di ogni suo bene. Alla purezza luminosa della dottrina l'inferno contrappone l'abuso e la corruzione subito dopo annientata l'idolatria.

E giá la sorte dell'arianesimo pareva aver confus persompre la predici eretica; il nome ariano era notato d'obtrobiro, ogni cosa giá diceva anatema; ma l'arianesimo si à risusciato, si riproduce sotto mille diverse forme, torsa da capo uella palestra più battaglero che innassi sotto palestra più battaglero che innassi sotto di Eunomio, d'Eulo, di Macedonio, che parevano aver levati alti plausi al suo cadere.

Non mostrando punte di intendero a tale scopo , e fors'anco non agognandovi , dopo assai tempo Nestorio distrugge anch'egli la divinità di Gesti Cristo . separando il Figliuolo di Dio dal Figliuolo della Vergine Madre. Insidia sciocca, che non pertanto vedrete sorprendero o far vacillare de sapienti e pii vescovi. Qual dottore come Teodoreto, di una fede per si lungo tempo sospetta! Qual pastore come Alessandro di Serapoli, che il lungo esercitare delle più maravigliose virtů non preservò punto dall'ostinaziono più spaventevole! E però quale impressione non fecero que'due pericolosi esempi! Se Ario la viuse sopra Nestorio per una più presta ed estesa seduzione, questi si formò de' scttari molto più ostinati, e acquistò alla sua setta un tale credito ed una stabilità, che la durano ancora alle ostremità della Chiesa orientale. Si ritrova pur anco in alcune province occidentali sotto forme e nomi diversi , vale a dire, colle varianti che hanno l'impronta dello spirito d'innovazione, che ebbe a suo principio.

L'eresia di Eutichio, che si può paragonare ad un tempo alle due prime così per la durata, come per l'estensione, fu sostemula ben anco dall'autorità di un concilio convocato come ecumenico, e molti altri vantaggi non meno speciosi ne fecero riverir perfino le prevaricazioni e le rapine. Poteva la Chiesa patire assalti più terribili di quelli di una fazione , in capo alla quale era il vescovo della seconda sede, che portava il nome di uno di guri solitari canonizzati per eosì dire fin da vivi , e in particolar modo nominato pel suo zelo contra i nemici della fede, del più potente degli archimandriti , che teneva chino alle sue leggi un popolo di zelatori austeri, i più teneri delle impressioni una volta ricevute e più ardenti a spanderle? Si, la refigione corse dei pericoli più gravi da parte di Pelagio, nemico mascherato, e tanto più terribile, pereliè pareva meno ostile. Invelenite , per eosì dire , sul corpo medesimo della Chiesa, le altre eresie pe'loro eecessi mettevano almeno i fedeli in avvertenza di tenersi in guardia contra di loro; ma vestito da eosi bugiardo ammanto, e simile ad un serpente, che va cheto insinuandosi tra i fiori , il pelagianismo penetrava infino all'anima della religione, ne ammorbava del suo sottile veleno le parti più nobili e più intime, c non le lasciava se non lo scheletro e il vano fan-

A camparla da tali pericoli il Signore afforzò la santa eittà di quella eopia di dottrina o di lumi, che il mondo vide risplendere in manco di due secoli. Per grandissimo che fosse il novero de seduttori, bastava il solo vescovo d'Ippona, il grande Agostino. Equanti altri gran santi e gran dottori nel correre de medesimi secoli l E questi, a non dire che de' più nominati, furono i Leoni, i Cirilli di Gerusalemme e di Alessandria, i Gerolami, gli Epifani, i Gregori di Nazianzo e di Nissa, i Basili, gli Anfilochi, i Giovanni Grisostomi, gli Ambrogi, gli Ilari, e il loro degno esemplare, l'incomparabile Atanasio; sehiera più che sufficiente certo, per quantunque grande fosse allora il bisogno della Chiesa; ma il Siguore dava come l'ultima mano all'edifizio, di cui era egli stesso l'architetto e il principale operaio. Sebbene ei l'avesse posato in sul fondamento degli Apostoli e de' Profeti, potendo non pertanto questi monuncuti divini guardarsi, e considerandosi di fatto

HENRION Fol. II.

tasma di lei medesima.

sotto tanti diversi aspetti, egli eca della sai imuntabile aspienza il fermare per sempre il seuso de punti capitali egli di cuasi, di lissariti, diciam noi, per mezzo di una calca d'interpreti così pieni del suo spirito, cola segnalati nell'ordine per-fin degl' ingegni, che non fin dato di porte contrappore all'unaminità de lor suffragi altro che una specie di stupidità, od una ributtatei temerità.

Di fatto, qual forza di ragione non è mai ne'loro seritti l Qual vastità e scelta di erudizione, quali grazie e quale claquenza! Sia pure, che i Padri latini e la maggior parte de'greei si diano a divedere men puri degli oratori di Roma e di Atene, non appariranuo per questo meno eloquenti, se si vuol sceverare l'eloquenza della elocuzione, la quale non ne è che la sola eorteecia. Li si vedran sempre eleggere le ragioni più energiche e più sorprendenti, porle innanzi ordinate o in bella chiarezza, usaro immagini vive, figure grandi, animate, rendero iusomma il lor discorso commovente e persuasivo, e più gradevole eziandio degli scritti di tutti gli autori di quell' età medesima. Di fatto, e qual divario non corre dalla maniera vana, affettata e puerile di Libanio, al senso squisito e incalzante, alla giustezza, all'energia, al vero atticismo di san Basilio, ed anco alla copia un po'asiatica è vero, ma sempre soda e interessante di san Giovan Grisostomo! Onal divario non si nota anche dal bel mezzo della medesima ruggine dell'Occidente, fra le pedanterie di Simmaco, e l'amenità naturale e la nobile e sehietta sempli-

cità di sant'Ambrogio I
Ma quello che maggiormente rileva,
quale accordo unanime tra si grau uovero di dottori nel fondo delle cose, sopra
tutti i punti capitali, e sorra ogni articio della nostra fede, dato per tale dalla
Chiesa I Nè la l'ontananza del luogli, che
occasione della contra del dispersione della
contra la diversa del dispersione della
contra del dispersione della
contra del dispersione del contrario
d'idee, come degl' diomi e de' gusti;
nel la distanza de' tempi, risalendo anche
da quest' epoca infino a' primi discepoli
degli Apostoli, inente ni loro d'iversa exis

uell'insegnamento, come uella credenza; non è cosa, che non concorra a formare quella catena di tradizione orale , nou men fissa del deposito delle rivelazioni della Scrittura, di cui essa fa il compimento. In questa calca di svegliatissimi ingegni e profondi si uota la ricca varietà del talento naturale e dei doni largiti dal Cielo; e si ammira in particolar modo in Atanasio la sagacità e la forza del ragionarc , l'unzione e la dolcezza dello stile di Ambrogio, la splendida e patetica eloguenza del Grisostomo, la nobile eleganza e la precisione di Basilio; si ammira in Gregorio la sublimità congiunta coll'esattezza, per questo appunto dinominato il Teologo; il nerbo c l'erudizione di Gerolamo, e finalmente tutto ciò, che la maggior parte di queste doti han di più utile alla Chiesa impiegato ad ora ad ora da Agostino. Ma insiem con questo si troverà in tutti una invariabile conformità di dottrina , la più perfetta uniformità in tutti i punti definiti dalla Chiesa. Con tutta la fecondità dell'ingegno e il calore dell' estro a malgrado degli all-ttamenti della materia, e la voglia cosi naturale all' uomo di andar più innanzi, d'inventare, e di lavorare d'impaginazione intorno alla cosa del domnia e della morale, diversando alfatto da' retori e dai filosofi profani, i nostri santi istitutori non mirano in cosa alcuna ad accattare il merito dell'invenzione, per lo contrario ei la risguardano l'ignominia più vergognosa così ai loro scritti, come alla persona loro; essi fanno consistere tutta la loro gloria dottorale in raccogliere fedelmente le verità più conosciute, indi a trasmetterle senza nè manco l'ombra di alterazione. Il vantaggio maggiore, a cui aspirano sopra,i loro emuli eretici, è quello di convincere l'universo che i loro vani e falsi dottori non hanno adoperato del pari.

La regola de' medesimi concili generali, quegli organi infallibili della verità increata è o il senso dato alle Scritture dal torrente de' Padri, o l'uniformità e la perpetuità della credenza e dell' insegnamento ne' dottori e ne' pastori delle diverse chiese. Così si adoperò , sull'esempio del primo concilio ecumenico, in quelli di Costantinopoli, d'Eleso e di Calcedonia; tutti e quattro da potersi paragonare coi Vangeli pei diritti che hanno alla nostra sommissione; tutti e quattro celebrati ne' cento venti sei anni che si possono risguardare in questa prima ctà, come il tempo dell'adolescenza della Chiesa, nel qual tempo, se così è lecito l'esprimersi, questo vasto corpo doveva naturalmente provare il maggior fermento. Quindi è, che facendovi sentire tutto il contrasto degli umori, delle passioni, delle opinioni, vi furono discussi, rischiarati e per sempre stabiliti tutti i principi, che li dovevano calmare e regolare, e tutti i punti foudamentali della dottrina della salute.

Nondimeno poco appresso si videro la più strana rilassatezza e i più tristi scandati. Non v'ha cosa più orribile del quadro de'costumi affricani, che noi vedrem tra poco negli scritti veementi del prete Salviano. San Gerolamo e san Giovan Grisostomo gridano forse del paro contra gli abusi oud crano testimoni. Gerolamo così rispettoso della Chiesa romana dice nondimanco, che Il contagio era penetrato infino in quell'augusto santuario : che v'avevano degli ecclesiastici dati a quelle smancerie, che notano sempre la frivolezza de costumi, se non ne dimostrano punto la corruzione; che diversi cherici brigavano gli uffizi, che gli allontanavano il meno dall' usar colle donne ; che altri , più avari che voluttuosi , facevano i compiacenti, i piacevoli colle dame in grande età e ricchezza, a poter averc una bella parte nelle loro testamentarie larghezze. Negli avvertimenti dell'eloquente patriarca di Costantinopoli, ai cherici della sua Chiesa ei si vede, che i Greci non diversavano da' Latini se non per una maggiore scaltrezza in covrire e legittimare in certo qual modo le loro sospette unioni con persone di sesso diverso. Di fatto, quale procella mai non suscito contra questo vigilante pastore, il marchio d'obbrobrio, ond egli noto l'associarsi de cherici con quelle person°, che essi chiamavano sorelle adottive, eche l'universale denominas dome noto introdotte. Si gindichi della gravora del male dagli eccessi, a quali il lasciarono trascorrere i colpevoli, i quali procacciamo al santo vescovo un crudule esilio, durando il quale eggi si mori alla perfue consumato, logoro da mali trattamenti. Ma si noti erizadio il coraggio periscopale, che ostenta i costimie la disciplina in mezzo alla piena di lante calamità:

Se fu veduta ancera l'ambisione brigare l'episcopto, si vide ciaulio richiamar la purezza severa de' canoni antichi. Ei comicinava a passare quel tempo felice, in cui bisognava ora strappar di forza un mulie solitario dalla sua grotta per farlo salire la cattedra pastorale, ed ora far guardare un laico vituoso pel timore che non la fuggisse. Ma la Chiesa invocò- contra questa licerara profana le potenze incaricate della sua esterna protezione; e forno tornati in vigor i canoni che dichiaravano indegno dell'episcopato chiunque ono vi dosse inmitato

contra sua voglia. Il rilassamento e gli abusi s' introdussero perfino in quella classe privilegiata dei fedeli, che avevano fatto per si lungo tempo l'edificazione e la consolazion più dolce della Chicsa. Lo spirito di parte e dell'errore mise ogni cosa a soqquadro fra i solitari quasi innumerevoli dell'Oriente. Essi attinsero da' principi d'Eutichio il piacere della independenza, della sedizione e della dichiarata ribellione. Gli attentati degli cretici stimolarono talvolta l' entusiasmo e l' emulazione fra gli ortodossi : quindi si vedrà una schiera di cinquecento monaci far dal monte di Nitria una irruzione nella metropoli dell'Egitto, e con mani prepotenti violentare il governatore di quella provincia, perchè si mostrava contrario ai difensori della santa dottrina. Mentre imperverseranno le discordie dell'origenismo si vedranno i partigiani eretici di Teodoro di Cesarca e di Domiziano d'Ancira formare un esercito di monaci loro antichi confratelli, porne un regolare assedio agli ercuni de' cattolici, dare assalti e battaglie, dar tutti gli spettacoli della guerra e inondar la scena di un fiume di sangue.

Qual prova soprattutto, in vedere le tre grandi sedie dell'Oriente tenute dagli Eutichiani; la chiesa imperiale abbandonata alla perfidia d'Acacio, quella d'Alessandria in preda a Timoteo Eluro e a Pietro Mougio ; un altro Pietro trasmutare l'arnese del battilana nel bastone pastorale, e recare sull'augusta sedia d'Antiochia de'sentimenti indegni perfino del più vil mestiere l'La Chiesa corse un vie più gran pericolo sotto il tiranno Basilisco, il quale fece condanuare i santi decreti di Calcedonia da cinquecento vescovi; e l'eguaglianza, che l'imperator Zenone stabili col suo Enotico tra la eresia e la verità, riusci per avventura un' insidia più pericolosa aucora dello scandalo di tale attentato.

At primo vedere de'nuovi pericoli, che stava per correre la Chiesa in Occidente, abbandonata insiem coile reliquie dell'Impero alla ferocia di ben venti popoli barbari, c chi non la crederebbe ancor più vacillante, che uon in mezzo alle sette orientali? Ma il seguito degli avvenimenti non gioverà che solo a lar meglio entrare nelle vedute dell'eterno Conservatore dell'edifizio del suo Cristo. Come la pietra angolare su cui egli s'inalza, cgli rompe tutto ciò che gli dà di cozzo, o come nave invincibile, precipita e sommerge sotto del suo gran volume tutti i deboli paliscalmi che impacciano il suo corso. La Chiesa doveva essere abbattuta, messa in fondo, annichilata dalle violenti irruzioni che avevano distrutto il trono dei Cesari : per lo contrario cssa trionfa de vincitori, che avevano trioufato de' vincitori del mondo.

Essa non imprime soltanto il rispetto co suoi umili miustiri al terribile Attila, tanto giustamente sopranominato il flagello di Dio; a Odoacre, il dispregiatore e distruttore insieme della digniti imperiale; ma impone altresi il suo giogo al più grande di quei muovi potulati. « Abbassa la tus fronte, o ficro Sicame.

Iro, ella dice al foulalore di quelle potenne, che ticne aucora il primo posto fra di esse: adora ciò che tu bestemmiavi, e brucia quel che tu adoravi ». Gli Angle-Sassoni mettono il colimo alla sciagura della Gram Bertagna, che gli avera chiamati in suo aisto. Lon sciama d'oppressori, non di literatori, assalgono senza possa questo bel conquisto, evi sibile sono intono a sette tiranni. Ma dopo vicipi di propositi di consultato di conleggi del vini , e voltare il testro delle loro rapine nella terra de santi e nel più sierro assio della religione.

Se i Barbari infetti dell'eresia si dimostrano ancor più nemici della vera fede che gl' idolatri, la protezione del Signore alla sua Chiesa apparirà eziandio più manifesta ne sinceri omaggi, che essi medesimi le renderanno. Primamente ammiriamo l'economia della Provvidenza. la quale non consente loro di valicare gli steccati, dietro ai quali essa gli teneva rinchiusi, se non dopo che l'ariancsimo, distrutto o diffamato nell'impero, non ebbe più nulla di seducente, e juvece di apostati, i suoi feroci e materiali settari non potevano far altro più che de martiri. Allora que' fra' Barbari, che si erano dimostri più teneri delle empietà di Ario, gli Svevi, ad esempio del loro re Tcodmiro; i Visigoti sull'orme del pio Recarcdo illustrano il loro cattolicismo fra tutte le nazioni antiche e moderne; e gli trovano in prestanza il titolo più lusinghiero al loro monarca e il più riverito de' popoli.

Se il Vandalo indurato si ostina perdutamente nell'errore, la divina giustiria spezza lo sectiro nella mano, che la chementa non ha anumansto, e cava il più preimo vantaggio pe fedelti dalla diratta medisma de persecutori. Disfigirata prima di queste prove dalle maprorte l'alimento di quel via; che si consumano nel eroginolo delle persecuzioni; e la sta virtà del paro che la sua fede n'esse così pura a vigorosa, che non la si vedrà più rallestarsi. A ruinare il crisisnesimo nell'Arica i settari dell'Alcorano aramo ridotti a sternimare i medesimi Alfricani, e dividere co lioni e le tigri a levo sruggirire signoria. A dirbriere, la fede cristiana menerà triondo si compiuto della idolatria e dell'eresia de' barbari, che prima che finito il sessio secolo, tutti que dominatori, Eruli, Ostrogoti e Lombardi in Italia; Visigoti, Alani e Sevei im Isapana; Franchie Borgognoni nelle Gallie, o perderanno la corona e il nome loro, o abiurnado l'empietà renderanno i loro omaggi al Figiunolo di Do co alla sua Chivo da la sua Chivo

Vero è, che il più di que' primi principi, che la sposa di Gesii Cristo aveva generato a tanto suo patimento, le avevan fatto durare ben altri dolori, che soprattutto ei travagliarono questa madre si tenera trascurando il loro capitale interesse, la cosa uninamente necessaria, quella della salute. Ma in quella che aprivano delle piaghe mortali nelle loro proprie anime, essi perseguitavano almeno i vizi stranieri, e plandivano alle virtà, che non si altraversavan punto manifestamente alle loro inclinazioni. Spesso ancora con una rettitudine conforme ai loro costumi, duri si, ma integri, eglino si condaunavano da sè medesimi, e s' infliggevano delle penitenze, che la saviezza de' pastori era costretta a temperare. Il loro fervore, impetuoso sia pure e passaggero, ignorava almeno quelle lentezze della circospezione e della politica, le quali fanno fallire tutte le opere di edificazione, o tolgono ad esse tutto quel più che hanno di edificante. Se ne vedrà taluno, come Sigismondo re di Borgogna, subito dopo conmesso un delitto, mostrare tale dolore, che tutte le opere di espiazione non potevan calinare, e supplicare efficacemente alla divina giustizia, perchè ella stessa lo lavasso nel suo sangue. Vedrete Childeberto dopo immerse le sue mani nel sangue dei suoi nepoti, lo vedrete fermarsi in quella che commetteva un tale missatto, c per tutto il rimanente della vita applicar l'animo a consolar la Chiesa di quello scandalo enorme. Mentre si lasciavano andare alle loro passioni, la maggior parte di questi principi si mostravano celatori d'ogni maniera di buone opere, che non impedirano le loro inclinazioni e non lasciavano di contribuire all'avanzamento del servizio divino. Dal che ne vennero i tanti monasteri fondati con basteroli richezze per servir d'asilo alla pietà di un novero infinito di federi, le tante chiese diabirette e adorne con magniferenza; adabtrictuse adorne con magniferenza; per lo doni del frattarioni d'ogni genere pel buon delle re la massia del cui-

to pubblico. Que' principi viziosi , è vero , ma che amavano o facevano stima della virtù . avevano in riverenza i pastori e si giovavano spesso de'loro consigli ; liberi nella loro ignorauza de' nostri sapienti paradossi e de' nostri raffinamenti perniciosi, essi concepivano almeno la stretta counessione degl'interessi della religione con quelli delle loro corone e colla soggezione de' popoli : essi mantenevano i costumi , la disciplina e l'obbedienza dovuta a' suoi depositari naturali, a tanti vescovi altroude così venerandi, di cui il Signore provvide allora le regioni conquistate in vie maggior copia forse, che in nessun' altra epoca. Ristringiamoci a favellar solo di quelli della Gallia, chè a dir di tutti non la si finirebbe più. Quali pastori più degni di sant' Avito di Vienna, di san Medardo di Noyon, di san Gildardo o Godardo di Rouen, i santi Germani di Auxerre e di Parigi, san Lupo di Troyes , san Gregorio di Tours , san Paolo di Leon, san Lo di Coutances, san Sulpizio di Bourges, san Gallo di Clermont, san Cesario d'Arles e altri infiniti, quasi tutti contemporanei | Se la società de Barbari, diventati cittadini, avesse cagiouato uu rilassamento e un disordine quasi inevitabile, con quale vigilauza, con quale sapienza, e perseveranza infaticabile, sia nelle loro diocesi particolari, sia nei lor frequenti coneili, eglino studiavano i momenti, trasceglievano i modi, che meglio s'a facessero ai tempi ed alle persone a fine d'impedire i progressi degli abusi, salvar dal nanfragio i preziosi avanzi delle regole antiche, per avvicinarsi insensibilmente all' ordine primitivol S' eglino uswano di indiqura coi vincitori di fresco passati dalla harbarie alla legge subline di Cristo, le loro compensazioni saviissime non cran men ginte; non allentando punto le redini sugli obblighi indispensabili, tra le diverse vi che guidavano al medesimo termine, esti additavan loro per lo contrario le più accone a farevia illa perine giugnere.

Il maggior danno, che i barbari cagionarono alla Chiesa fu certamente quello della decadenza delle scienze e degli studi, così incomportabili co' lor costumi vagabondi, colle loro perpetne correrie e tumultuose spedizioni. Quello che formava il sostegno principale della fede o de' eostumi dal termine delle persecuzioni generali, i frutti delle sapienti fatiche de' Padri e de' santi Dottori , furono almeno trascurati dalle nuove nazioni , se non incorsero nel generale dispregio, che tali nazioni avevano concepito per la cultura delle arti liberali : occupazione esclusiva dei vinti, vale a dire degli antichi abitatori, e che partecipando al diseredito di coloro che l' adempivano , fu tenuto nello spirito de' vincitori soltanto per un esercizio di viltà o di mollezza, Ma non è delle scienze come degl'imperi, che il perdere di una battaglia può consumare del tutto. Bisognarono interi secoli perchè cadessero gli studi e le arti, la qual cosa non fu recata ad effetto che nella seconda età della Chiesa. Ma nella prima clà, essa fu quasi sempre egualmente luminosa in tutta l'estensione del suo corso. All'epoca medesima dell'invasione de Barbari il Cielo largheggiò di dottrina e di lumi con tale copia da passare infino ai giorni tenebrosi, che tante procelle dovevano di necessità condurre.

Quanti luminosi tratti di virtà e di dottrina non illustrarono ancora il setos ecole! Nell' Oriente medesimo, in cui lo spirito di fede e di unità minacciava già di andar sciauratamente in declino, dove gl'imperatori Atanasio e Giustiniano trovarono cherici, abati, e vescovi in grandissimo numero presti a secondarii nello loro profane imprese i nondimano si vi-

dero de' santi prelati e illustri cenobiti , incapaci di tradir per Cesare la causa di Dio. Quindi infra i solitari voi ammirerete san Saba e san Teodosio, i quali fecero dell'integrità della fede il fondamento della disciplina e della perfezione regolare, di cui furono i ristauratori. Se i patriarchi di Antiochia e di Gerusalemme , Flaviano ed Elia , dimenticano infino la venerazione dovuta ad un concilio ecumenico; se Macedonio ha la debolezza o la semplicità di sottoscrivere all' Enotico di Zenone, voi vedrete questi medesimi vescovi ammendare la loro colpa con vantaggio, e perdere le loro sedie anziche abbandonare la fede; vedrcte Giustiniano medesimo, così poco conoscente di tanti altri interessi della Chiesa, proteggerla colle sue leggi, onorarla col suo zelo reprimendo una calca di eretici e di scismatici, e adoperarsi con amore e cura a distenderla presso le nazioni infedeli.

Ma in Occidente l'età del fervore si meritò tutta la gloria d questo titolo infino all'ultimo suo periodo. Voi vi vedrete san Benedetto in Italia, quell'illustre patriarca de nostri cenobiti, delle cui virtii e miracoli furono ammiratori e testimoni de'monarchi medesimi : vedrete san Colombauo nell'isola de' Santi , poi ne' regni diversi della Gallia; san Martino di Dume in Ispagna, san Fulgenzio in Africa e sulle coste selvatiche della Sardegna . ne' ripari nascosi de' pirati e de' ladroni, voi li vedrete far fiorire la pietà , le regole, il distaccamento, la concordia, tutta la sublimità delle virtù ammirate nella società de' primi fedeli. Taccio dei lor discepoli oltre ogni numero , e tutti quasi ad uno da aminirarsi come i lor maestri, e meno poi della moltitudine dei Cristiani perfetti, che risplendettero in tutte le condizioni, e sopra tutto nell'episcopato; imperocchè san Gregorio, lacui virtu, sapienza e dottrina acquistarono così giustamente il soprannome di grande, basterebbe egli solo ad illustrar per sempre il suo secolo.

Dopo si grau prodigi di virtii fa egli bicogno di particolarizzare qui i miracoli, che men frequenti per verità . che non al tempo dello stabilimento della Chiesa, pur vi splendevano tuttavia ad agevolare i snoi progressi, e che non sarà mai che cessino in alcuna età , dappoichè Dio è scmpre ammirabile ne'suoisanti? Lasciando di percorrere dalungi tanti luoghi consacrati dalle ceneri degli amici di Dio, che vi riposavano, e dove la profusione dei doni maravigliosi del Cielo traeva continuo le migliaia di pellegrini , non ahbiam noi forse nel cuor medesimo della Francia di che convincere tutti coloro, che non hanno fernia e premeditata la risoluzione di non volerne essere persuasi? E chi potrà mai senza un assoluto sectticismo spogliare del titolo di Taumaturgo san Martino di Tours, onorate per tale da tanti sceoli? Ora , nessuna cosa è che meglio fosse attestata delle maraviglio sopra ogni numero, che glielo procacciarono? Non è forse scritto ne monumenti medesimi, che notano la conversione e la religione de nostri primi monarchi i quali inalzarono tana templi e oratori a questo possente l'atrono, che fecero a lui omaggio di tante vittorie e gli consacrarono i così magnifici trofei, ed a cui i giuramenti fatti al suo nome parvero cotanto terribili e inviolabili . che celebravano le sue feste con una soleunità ed allegrezza, di cui si trovano pur tuttodi alcuni vestigi dopo ben quindici se-

Si obbietti pure, contra la persuasione dell'universo, de'tropi oratori, delle declamazioni de retori intorno alla semplicità e credulità de tempi antichi ; che al giudizio delle persone intendenti anche solo alcuna cosa dell'antichità, non sono altro che disdette vaghe della mala fede o di una spregevole ignoranza. Noi daremo opera attenta in far notare la religiosa e scrupolosa circospezione de' prelati, nell'esame e nella pubblicazione de' miracoli. Fin da' primi secoli furono scacciati dalla Chiesa gl'impostori traditi da un falso zelo per la gloria degli Apostoli e de martiri , a quali attribuivano degli scritti e delle opere maravigliose, loro propria invenzione. Nel quinto secolo voi vedrete sant'Agostino soprintendere egli stesso alla relazion de miracoli operati dalle reliquie di san Stefano, e al raccogliere de monumenti, che ne dovevano perpetnare la memoria. Con quale saggezza non si adoperò egli sia nel verilicare o nel confermare le menome circostanze di tali meraviglie, quantunque elle avessero avuto a lor testimoni le città intere di Uzale e di Calama ? Nella lettura dei suoi scritti , che venne fatta in pubblico alla festa del santo martire per una lunga serie d'anni, si faceva posa ad ogni miracolo, e si faceva venir diuanzi la persona, sulla quale era stato operato, affinchè l'universale ne riconoscesse la rcaltà e la durata, e perchè l'impostura non avesse parte alcuna all'edificazione della Chiesa, come non ne aveva avuto alla sua istituzione. Tale, fin dalla sua origine fu la vigilanza de pastori sopra tutto ciò che può contribuire alla sicurezza del sacro deposito; e tale sarà eziandio, come vedrete nel processo di quest'opera, la fedeltà di Colui, che ha promesso di essere con lei infino alla consumazione de' secoli.

Non si vuol altro che seguitare senza preoccupazione la storia de' pericoli e dei trionfi della Chiesa, per convincere della verità e della divinità della religione che ella ci insegna; a quella guisa che basta solo l'osservare l'andamento dell'empietà per sentirne tosto la debolezza e la contradizione. Gli stretti confini di un discorso non ci consentono di svilupparvi questa seconda parte del paragone, che darebbe tanto risalto a quello che abbiam detto finora, ma che non vi si riferisce che solo per maniera indiretta. A compiere il nostro principale disegno ci basta il farvi osservare all'ultimo, che il sofista incredulo non si tien fermo d'ordinario alle sue opinioni, se non quando si ticne a' suoi vizi ; egli non può difendersi contro le prove delle nostre verità senza dire internamente a sè stesso, che egli crederebbe in tutt' altra materia, se avesse i motivi medesimi; che se la fede si trovasse tanto favorevolo alle passioni quanto è ad esse contraria, ei l'abbraccerebbe volentieri : egli non dubitò infino a che ebbe dei costumi , e non fu che dopo lasciatosi trascorrere ad ogni licenza , che son nate le sue incertezze.

Sulle prime egli fremette di ciò, che per insensibil maniera scusò come semplice debolezza, ma di poi ne fece la sua gloria. Però i rimordimenti della coscienza gli facevan menare alcuni di sciagurati; egli pigliò dunque a soffocarli. A riuscirvi gli bisognò solfocare altresi ogni presentimento di funesto avvenire ; egli immagino dunque, che non era punto conveniente ad una maesia infinitamente benefica e felice del paro di occuparsi di que' vili atomi che noi siamo, e molto meno poi di punirli. Ma un ente fatto per ragionare non poteva per così dire appoggiarsi a terreno così ecdevole, ne arrestarsi sopra una china così rapida; egli ha pertanto pronunziato, che l'anima si morrebbe insiem col corpo, come n'era nata, e di qua quel golfo materialismo, quell'orribit sistema di un lutto puramento sensibile, il quale riponeudo la felicità dell'uomo ne piaccri de sensi , limita i snoi doveri come i suoi voti a contentarli. Principi contraditori e rovinosi, stabiliti nel disordine e ritrattati nella penitenza. Nella vigoria dell'età , in fiorente salute che prometteva una lunga vita si bestemmiava senza ritegno; al mancar della vita o delle forze si crede, si prega, si abbandonano troppo spesso al timor servile e codardo degli Antiochi, alla funesta disperazione del perfido discepolo. Se taluni sostengouo meglio il personaggio dell'orgoglio, cho ne dovrem conchiudere? Se non che da quelle cieche vittime che sono, sacrificano infino alla loro eternità al medesimo fantasma, al quale hanno sacrificato tutta la vita.

Quale convincimento, quale evidenza non si vorrebbo egli avere per pigliare una determinazione, che decide di un si grande interesse? Ma non cheavere l'evidenza dal loro lato, i più duri miscredenti convengono di non aver potuto mai avanzar d'un passo oltre i lor dubbii. Attaccati a un angolo del mondo, e non sapendo ne lor principi ni donde essi vengono, nè dove vanno, se vogliamo aver fede in un saggio, altrettanto valente nell'investigare il profundo del cuore umano, come a misurare l'immensità dello spazio; non si vedendo intorno che infinità e abissi presti ad inghiottirli; essendo mortali, di cui non posson certo dubitare, e finita il più di essi la maggior parte della loro mortale carriera; quello che ei sanno in modo da non poterne dubitare si è, che all'uscire di questa vita ei cadranno nel nulla o nell'inferno, e da questa loro incertezza su tale spaventosa alternativa essi conchindono di passare il rimaucate della loro vita nell'indecisione e in una stupida inerzia, od anche a irritar da capo il Dio terribile che gli giudicherà, secondo la persuasione di tutti gli uomini più regolati, e per una conseguenza almeno verisimilissima più illuminati di loro. Se questo è ciò che si chiama spirito forte , la forza dello spirito consiste dunque in correre alla cicca de' casi altrettanto inevitabili che formidabili, a lasciar le vic della prudenza e della coudotta, che si seguono in ogni altro affare, a bravare audacemente la ragione e la coscienza in pro delle passioni.

E che avrebbe egli mai guadagnato una tale stravagante bravura, quando noi ci ingannassimo cogli Apostoli, coi martiri, coi santi istitutori di una religione, che dovrebbe formar l'oggetto del voto dell'universale, se non fosse per anco stabilita? Sarebbe ella forse una felicità quella dell' essere annichilati alla nostra morte, come l'incredulo si piace d'immaginare? Gli è questo per lo contrario il delirio del colpevole, che chiuso in una segreta, attenta alla sua vita per camparla dal supplizio. Cosl poca cosa è la vita l E che arrischierebbe il nemico della fede, quando per una impossibile ipotesi fossero i suoi paradossi altrettante dimostrazioni? Di menare un qualche anno nella pace e nella considerazione che procaccia la virtii, di esser giusto e onorato, sucievole e careggiato, ordinato ne suoi costumi, buon consorte, buon padre, buon cittadino? Ecco ció che produce la soggezione sincera al giogo della fede : verità si

costante, e tanto generalmente riconociuta, che coloro, i quali non hanno il coraggio di assicurarsi un tale vantaggio, il desiderano almeno a l'oro figliunti, alle loro spose, a tutte le persoue, che souo strette con loro in affari di grave momento.

Di fatto, e qual fondamento si può far d'un uomo, che secondo le sue massime deve dispregiare tutte le leggi, la cui violazione può rimanere sconosciuta e che non si astringe alla loro osservanza se non per una contradizione ? Poichè se non v'ha alcun eterno legislatore, nè supremo rimuneratore, le leggi, spoglie della loro sanziune , non hanno più cosa di rispettabile ; tutte le regole de nostri sentimenti c delle nostre azioni non sono che invenzioni arbitrarie o vani pregiudizi, e la sommissione che si avrebbe non sarebbe che l'effetto della simulazione o dell'imbecillitàl Quindi non v'ha più ordine pubblico fundato iu ragione; ogni cittadino deve riferir tutto al suo bene privato; l'autorità del principe o de magistrati non è che tirannia, lo spirito di subordinazione una viltà, e l'independenza più tracotante sarà la magnanimità più degna di elogi. Conseguenze disastrose e tanto necessarie dell'empietà, che un empio fu una specie di mostro in tutti i secoli e per tutti i populi; uon cesso per anco d'essere un oggetto di spaveuto e di esecrazione all'universale; ed egli medesimo non può avvezzare il suo orecchio al suo proprio nome, del qual s si ticne offeso, come di una sanguinosa ingiuria.

Ma una tale qualificazione così odiota e ributtaute noi è convenevice solo all' apostasia dichiarata; insegniamolo a quelle asime tenerarie e deboli, le quali ann banno nò l'umile riservateza della mo banno nò l'umile riservateza della mo je de dibitano e cerdono secondo il tor capriccio; che si licenziano a far delle i rionicies questioni, delle solisiche asserzioni, delle bestemnine coverte e mascierate, che a sentirei in chiaro per avventura ne inorridirebbero. No, qui nosa ventura ne inorridirebbero. No, qui nosa ventura con consenio punto di ve ta di mezzo; dal menono punto di

rivelazione rigettato o solamente rivocato in dubbio, infino all'intero sovvertimento del domma e della morale evangelica. v'ha un concatenamento così stretto e così necessario, che è indubitabile, che la verità increata deve mostrarsi fedele in tutte le sue parole. Se tutto ciò che essa ci ha rivelato, se tutto ciò che la Chiesa ci obbliga di credere non è certo in tutta la sua estensione, non rimane cosa che sotto tale risguardo e in virtù della fede meriti la menoma credenza, il men grave rispetto, la più debole ritenutezza. Ei si vuol dunque riverire e credere in generale tutto ciò che la fcde ne insegna, o metter tutto sotto de' piedi, niente ecectuato e senza riserbo, senza nessuna considerazione nè sociale, nè politica, fuor d'ogni timore delle conseguenze, le quali non potendo più essere se non un male iufinitamente minore della tirannia dell'errore, non saprebbero più tencre in sospeso altro che i maligni e i codardi; risultamento orribile, una necessario, delle prime licenze in fatto di empieth.

Si confronti ora la storia della Chiesa considerata sopratutto nella sua prima età, vale a dire si confronti la maraviagia del suo stabilimento della sua propagazione col breve abbozzo, che abbiam disegnato de traviamenti dell'increduità, e si suntenzi secondo le nozioni più conuni della ragione e del giudizio. Noi lasciamo alla considerazione de nosteri tettori la cura del decidere a quale essi debbano dare il primato, se all'increduità del all'artificione.





## LIBEO THDESEED

DALLA MORTE DEL GRAN TEODOSIO NEL 395 FINO & QU'ELLA DA SAN GIOVAN GRISOSTOMO NEL 407.

La Chiesa, la più bell'opera dell'Onnipotente, fin dalla sua prima età doveva acquistare una forza ed una perfezione tale da potere influire sopra tutti i secoli venturi. Dopo trionfato de' persecutori, dopo tramutati i suoi tiranni in discepoli docili e zelanti difensori, le bisogno eziandio dare alla dottrina della salute quel grado di notorietà e di precisione, a cui essa la reco nel primo concilio ecumenico. E non è già, che essa non abbia professata sempre la medesima fede e trasmessi senza interruzione i medesimi insegnamenti; che essa non abbia anzi nei suoi più antichi dottori le testimonianze positive e più che bastevoli della sua eredenza invariabile; ma non si potrebbe negare, che da' suoi primi monumenti, la tradizione della verità non abbia preso, sotto certi rispetti, un aspetto più vantaggioso, e che ad esempio de' Padri di Nicea, i loro successori, così nel quarto come nel quinto secolo, non abbiano usato una precisione e tali precauzioni, che non erano bisognate prima de'settari, che dovettero combattere.

Noi abbiam veduti gli Atanasi, i Basili i Gregori di Nazianzo, gli Ambrogi, gli llari conferire alla confessione della Divinità del Verbo e dello Spirito sano tuta quella luce, di cui erano suscettivi que profondi misteri, calare e arrestarsi al punto convenevole di queste terribili profondità, rintuzzare la temerità degli impovatori profani, che volevano rompere que sacri confini, riprovare la loro intemperante e falsa sapienza, anatemalizzare perfino le novità delle loro espressioni , stabilire delle idee , e consacrare de' termini, che senza analizzare la natura incomprensibile dell'Ente divino, ne la sua maniera incomparabile di sussistere in tre persone, ne provavano la realtà e l'esistenza. Ora noi vedremo i Gerolami , gli Agostini , i Fulgenzi mettere col metodo istesso in confusione i nemici del regno di Gesù Cristo nelle anime, vale a dire della grazia, che è il prezzo del suo sangue, il frutto della sua incarnazione e della sua redenzione, lo spirito vivificante del suo corpo mistico, o della sua Chiesa. I Celestini, i Cirilli, i Leoni c'insegneranno poscia quante diverse forme può pigliare il medesimo errore, e a malgrado di tutta la sottigliezza di Nestorio e di Eutiche, nelle invenzioni di que' bugiardi sapienti, nelle loro espressioni in apparenza di poco momento, essi ci faranno conoscere e abborrire tutta l'empietà d'Ario, l'annichilamento de' nostri più angusti misteri, e la distruzione di tutta l'economia del cristianesimo.

Nell' ammaestrarei in materie così su-

blimi e spinose, que' graudi uomini, quei begli ingegni, noverandovi purcsan Gregorio papa, il quale visse in un secolo già barbaro, essi verranno in grado e piaceranno ad ogni spirito giusto, ad ogni apprezzatore del vero bello, come del sodo e dell' utile. Se noi non troviamo ne' loro scritti quella maniera compassata, che si lega all'ordine ideale delle cose, le spesse volte di breve momento, noi vi vedrem però quel procederc giudicioso e delicato, che si acconcia alle disposizioni di coloro ai quali si parla, e che sono il vero procedere dell'cloquenza. Se la loro locuzione si risente dei difetti del loro secolo, essi interesseranno però sempre per la scelta della materia, pel calore del sentimento, per la bellezza delle immagini; almeno ci si daranno a divedere fuor d'ogni paragone più sensati e gradevoli di tutti gli scrittori profani di quel tempo. La qual cosa si noterà infin nelle conturbazioni dell' Occidente, e ne' Padri a cui tali conturbazioni cagionarono le maggiori noie e lasciarono il meno di agio.

Fra tutti guesti illustri dottori nessuno fu più distratto di Agostino per l' importanza o la varietà degli affari, e nessano fu che scrivesse più di lui, nè cou maggiore successo per l'istruzione de'fedeli e la difesa della Chiesa. Fin dalla solitudinc, in cui passò tre anni, al suo ritorno dall' Italia, egli aveva cominciato ad adempiere il suo alto destino; e non tenendosi alle sole opero della penitenza ed alle meditazioni utili a lui solo, egli aveva creduto di dovere servir la Chicsa co'suoi scritti. Allora si fu, che cgli composo contra i Manichei i suoi due libri sulla Genesi in uno stilo più semplice di quanto mai aveva scritto infino allora. cominciando lo spirito di Dio ad empierlo tutto di sè, e regolando infino il suo stile, l'ultima cosa forse e la più difficile a purgare d'ogni vanità. Il libro intitolato Del Maestro fu composto nel medesimo ritiro. Nel tempo de suoi traviamenti il santo dottore aveva avuto un figlio naturale, che cgli chiamava Adeodato, e che ad esempio di Davide continuava ad amarc teneramente, piangendo il peccato che gli aveva dato i natali. Il libro Del Maestro è un dialogo fra Agostino e suo figlio, e intende a provare, che non vi ha altro macstro, che ci insegni efficacemente, che la Verità eterna. Adeodato, il quale aveva soli sedici anni , dà in questa conferenza dei segni prodigiosi di spirito, e il santo dottore afferma nelle sue Confessioni (1), che tutti i pensicri, che egli attribuisce ad Adcodato sono proprio di lui. Adcodato pocodopo si morì. Agostino fecc eziandio in quel suo primo ritiro il suo Trattato della Religioue, nel quale dimostra che essa non si trova se non nella Chiesa cattolica : cgli vi tratta de' modi affettuosi d' innalzarsi a Dio, con una forza, una sublimità ed una purezza di stilo, che fanno considerar quest'opera como l'una delle migliori di lui.

Mentro egli impiegava così le suc ore d'ozio presso Tagaste, un suo amico già fatto cristiano, nel desiderio di una vita più perfetta, il trasse a Ippona, città marittima di que' dintorni. Alcua tempo dopo, mentre egli assisteva alle sante istruzioni in mezzo alla calca, il vescovo Valorio rappresentò la necessità in cui si trovava, di dovere ordinare un sacerdo te per la sua chiesa. Immantinente i fedeli , come fosse una convenzione fatta innanzi, presero Agostino, lo presentarono al vescovo , perchè subitamente lo ordinasse, e lo fu di fatti, a malgrado delle lagrime, che egli spargeva in copia , e il sentimento sincero , col quale studiava di provare il poco di merito che ne aveva; ma la sua virtù e la sua capacità erano troppo manifeste, perchè potesse convincere qualcuno del contrario. Fatto sacerdote, egli non ebbe solamente parte nel governo della diocesi, sceondo che il costume imponeva ai saccrdoti, ma ebbe altresi l'uficio del predicare , contro l' uso della chiesa d' Africa, nella qualo i soli vescovi esercitavano tale uficio. Alcuni prelati biasimarono sulle pri-

me una tale innovazione, od cecezione

che ai voglia dire ; ma le rare duti della persona, per la quale si facesa, montardorno guari tempo a giutificaria. Valerio però custrappose a quel cienzoni la pratica degli Oricutali , cho egli imitava in questo punto, ci imaggior vantaggio della sua Chiesa; non avendo egli, percebi di natali Greco, bastevole conoscenza del la lingua latina per potere esercitare il ministero della parola.

Non pertanto Agostino non fu oso a bella prima di adempiere le funzioni sacerdotali, per le quali non si teneva per anco sufficientemente preparato; egli ue scrisse anzi a Valerio, per attestargliene i suoi timori e il suo dispiacere. « lo ti prego , gli diceva (1), di considerare prima di tutto, che se non v' ha cosa oggidi nè più lusinghiera, nè più gradevole del sacerdozio e dell' episcopato, a coloro che non ne osservan puuto i doveri, niente per lo contrario è più difficile, quando l'uno voglia sdebitarsene interamente secondo la legge divina. Tu non iguori . che io non gli bo punto studiati dalla mia giovinezza. Appena lio comiuciato ad impararli, che già m'è fatta violenza per pormi quasi al primo grado. Se io vedrò quel elle mi manca, solo allorquando non mi sarà più dato di poterlo imparare, tu, padre mio, che disponi così, vorrai tu dunque, che io mi perda fuor d' ogni speranza a l Finalmente egli dimanda aleun tempo per prepararvisi. Egli fu non pertanto costretto al predicare , o lo fece con si felice successo, che un tale esempio introdusse in molte chiese il costume di fidare a' sacerdoti il ministero della parola.

Questa nuova occupazione non inariali punto la fecondità della sua peuma; chè poco dopo la sua ordinazione composa il suo libro dell' Utilità della fede, a fine di cavare dal Manicheismo il suo amico lonorato, che in addietto avesa egli stesso trascinato in tale errore. Egli serisse possia il libro delle Due Anime, e sempre contra i Manichei, i quali preiendivatuo, che in ogni umon ezano elfettivamente due anime, l'una buona e l'altra cattiva, e in questa assurda maniera spiegavano il mescuglio dei beni e dei mali, ovvero l'origine del male.

Ma fra tutte le opere composte da sant' Agostino contra questi perniciosi settari , quella che vuol essere più attentamente considerata rispetto ad alcuni punti di dottrina del maggior momento anche a' di nostri, è fuor d'ogni dubbio il suo Trattato del libero arbitrio, dettato in tre libri. Quantunque l'abbia fatto prima del suo episcopato , e parte anzi prima che fosse prete, pure dappertutto egli ne parla, e fin nelle sue Ritrattazioni . come di un'opera, i cui principi esatti e sodi confutano in vittorioso modo tutti i nemici della libertà. Per rovinare d'un solo colpo tutto il fondamento del Manieheismo egli distingue, indipendentemente dal peccato originale, due sorta di mali, quello della pena, e l'altro della colpa, ciò che ne tormenta, e ciò che ne corrompe. « Dio , egli dice , è la eausa del primo, non cessando per questo di esser buono, poiche la sua bontà gli fa eastigar quelli cho sono cattivi ; per ciò ch' è male propriamente detto, e in particolare del perceato che ci è personale, ciascuno, egli aggiunge, n' è l'autore per sua propria volontà ». Si può notar qui , che egli non attribuisce questa sorta di male alla volontà di Adamo. « Il disordine, egli ripiglia, proviene per verità dalla cupidigia , o dall'amore do' beni caduchi; ma Dio non permette, che ciò che è fuor dell' nomo lo riduca a rendersi colpevole, sottomettenilosi al giogo della eupidigia : è il suo libero arbitrio, elie lo determina a seguire una eosi cattiva guida, e che lo alloutana in questa guisa dalla sua vera felicità. Ma volendo tutti esser felici, donde procede, elie tutti nol sieno? Procede da questo, che tutti non vogliono vivere virtuosamente, senza di che non si può essere felici ».

Ma più ; Dio non deve egli essere risguardato como la causa del peccato, dajpoichè ci ha dato il libero arbitrio , senza del quale noi non arremmo peccato? A lale obbicaione sant'Agostiuo risponde de nel secoudo libro, che Dio avera una mel secoudo libro, che Dio avera una mel secoudo libro, che Dio avera una mel secondo libro de la composito del composito del

Il santo dottore distingue de' beni di tre ordini diversi, tutti i quali vengono da Dio : quelli, coi quali non si può altro che ben vivere, e sono le virtù: quelli senza dei quali si può ben vivere, e sono i beni corporali ; e quelli finalmente, che tengono il mezzo fra i due primi, e senza i quali non si saprebbe ben vivere, e sono le potenze dell'auima, di cui sa parte il libero arbitrio. Nou si saprebbe fare un cattivo uso delle virtù , perchè l' effetto proprio della virtù è quello di usare iu degno modo degli altri beni ; ma pei beni del secondo e del terzo ordiue, si può abusarne; la qual cosa però non toglie, che non sieuo beni , perchè si può benissimo far di essi un uso eccellente. Il libero arbitrio, quantunque sia un bene minore della virtà , è dunque anch'esso un'opera degna del Creatore. Aiutati dal soccorso celeste, o colla volontà, quale noi l'abbiamo nello stato presente, poichè la controversia fra sant' Agostino e i Manichei risguardava solamente l' uomo caduto in peccato, noi possiamo con questo libero arbitrio operare il bene od il male. « Ma tutti gli atti della volontà, aggiunge il santo dottore, non vengon tutti egualmente da Dio. Imperocchè se tutti i nostri movimcati verso l'oggetto della salute procedono dal Signore, quelli che si portano al male, perchè si allontauano dal vero bene, sono gli effetti propri del nostro nulla, ovveramente le operazioni difettose della nostra debolezza, che l'Onuipotente non fa che permettere ».

Rispotto alla sostanza dell'empietà dei Manichei intorno l'origine del male, le sottighezzo, e la lunghezza di questa controversia non ci consentono di esporre la maniera soda e veramente filosofica , colla quale essa vien da capo confutata nel secondo libro. Le sono cose, che non si possono altro che indebolire nel compendiarle, e che soprattutto conviene di studiare nella loro origine. Vi si vedrà inoltre, che i nostri dottori sacri non ignoravano il metodo, che fa tanto onore a certi moderni, e che consiste a discendere da' primi principi alle conseguenze più lontane, per una concatenazione continua d' idee analizzate con giustezza e precisione. Egli è di questo modo, che sant' Agostino dimostra, che noi, anche nostro malgrado, non sapremmo perdere il sovrano bene, che possediamo colla volontà : dal che egli conchinde, che la coazione propriamente delta, non può cosa alcuna sopra questa facoltà dell'anima nostra, e che tutta la violenza che essa può provare, non è punto distinta dalla necessità.

Il terzo libro prova in termini espressi, che il peccato, di cui noi ci rendiamo colpevoli non è un movimento necessario, che provenga dalle natura dell' uomo , perchè allora non sarebbe più colpa, poichè nou vi è atto colpevole là dove la natura e la necessità signoreggiano. Il movimento pel quale l'uomo si allontana da Dio, non sarebbe un abbandono riprensibile, se non fosse volontario; vale a dire, se non fosse un atto della volontà che dipendesse da noi di fare o non fare, come i Manichei, coi quali era in controversia, intendevano la parola volontario. Se si dà questo disordine per una pena necessaria ed incvitabile, il delitto di colu che lo commette, proviene sempre dalla sua volontà, perciocche egli si è volontariamente esposto a questa peua. Quanto poi alle conseguenze del primo peccato, che sono l'ignoranza e la concupiscenza, ciò ch'è ripreso in noi come colpa , non e già l'ignoranza involontaria, ma la negligeuza nell'istruirci; come nou è ne manco quella di non guarir punto noi medesimi, ma di disprezzare il medico caritatevole, che vuol sanarci. Tali sono i nostri peccati propri,

e in questi casi l'uomo avrebbe, colpa sua propria, perduto tanto il potere di cercare per imparar quello che egli ignora, e che a lui fa di sapere, quanto quello di ottenere con un'umile orazione la luce e gli altri soccorsi, di cui abbisogna. Che se si chiama peccato il male, che noi facciamo per ignoranza, e il bene, che noi omettiamo per impotenza, è a motivo del primo peccato commesso liberamente, da cui essi traggono la loro origine, e di cui sono la pena. A quella guisa, che si da il nome di lingua ai suoni articolati, che la lingua produce coi suoi movimenti, e così vien detto peccato non solamente il peccato attuale commesso per una volontà libera e con cognizione, ma ancora i movimenti indeliberati, che sono un effetto necessario ed una pena inevitabile del peccato. In tutto questo il dottore della grazia suppone, che Dio, prima d'ogni peccato avrebbe potuto crearci soggetti a questi peccati impropriamente detti, o piuttosto a queste miserie, di cui noi possiam fare un buon uso per la nostra salvezza e per la gloria del Creatore.

Il santo dottore, testificando alla perfine (1), che lungi dal risguardare come un articolo di fede, la condanna de' fanciulli morti senza battesimo alla pena del fuoco, egli provava grande imbarazzo intorno alla sorte di questi figliuoli; dice in termini espressi, che a quella guisa che può esservi uno stato medio fra quello in cui si fanno delle buone opere, e quello in cui si commettono de'peccati, potrebbe altresi esscrvi una sentenza media fra quella che dà la ricompensa, e quella che condanna al supplizio. Tali nel libro del Libero Arbitrio sono i punti, che noi abbiamo stimato dovere far notare, a fine di provare, che la dottrina di sant' Agostino non è punto meno contraria ai nemici della libertà, che a quelli della gra-

Mentre componeva quest'opera, egli ebbe una famosa conferenza con Fortunato, sacerdote manicheo, fermo da lun-

(1) Lib. III, c. 23.

go tempo in Ippona, dove aveva fatto un numero grande di proseliti. Tutti i cittadini, Donatisti o Cattoliei, andarono a trovare Agostino, e lo pregarono di entrare in lizza col settario. Il santo dottore non v'aveva ripugnanza alcuna; ma Fortunato, il quale conosceva di che forza era il suo avversario , faceva ogni studio di cansare il combattimento. Finalmente fu tanto istigato, particolarmente da' suoi partigiani, che fra i due estremi in cui era del fuggire o dell'esser vinto, egli elesse storditamente l'ultimo. Egli fu di fatto confuso alla presenza di un concorso prodigioso di persone d'ogni sesso e d'ogni condiziono. Taluno aveva fermo il cauto pensiero di scrivere in abbreviature questo famoso colloquio, il quale durò due giorni: Agostino fece rileggere il secondo giorno ciò che Fortunato aveva detto il di innanzi, e mettendolo in contradizione con sè medesimo, lo ridusse alla perfine a confessare, che non aveva cosa a rispondere di sodo.

E facendo ritornare un si gran vantaggio nou alla sun propria glorio, ma alla salute del suo antagonista: 'Se tu contensi, ripigliò Agostino, di non aver più nulla da contrapporre, e se bai il cuor retto, ti spiegherò la fede catolica, quando gli spettatori lo giudicassero quando gli spettatori lo giudicassero ben fatto. — In conferma della mia confessiona, rispose Fortunato, io ti prometto di examinare la tua dottrira insieme co miei capi, e se essi non mi appagheranno intermente, seguire o la tuce che moffri, perocchè voggio assolutamente salvare l'anima mia ».

Agostino, che lo credeva sincero, non poteva star nei pami della gran gioia, e ripetè le moltissime volte con trasporto: Dio sia lodato. In tal modo fioni la conferenza, nella quale l'avvilimento di un estatario in colatno pregio, feco almeno avvexa così male sostenuta. El egli riche bei tante confissione, che abbandonò per sempre il soggiorno d'ippona, ma non si convertu alla fede (2).

(2) Possid. c. 6.

Agostino ebbe un successo più cousolante contra un abuso, che si cra introdotto nella chiesa d'Africa, dove i conviti di carità, stabiliti con edificazione al tempo degli Apostoli, avevano degenerato in crapula ed ebbrezza. Egli si rammento lo zelo di sant'Ambrogio nel sopprimere quest'usanza nella chiesa di Milano. Aurelio, amico d'Agostino, e poco dopo levato alla sede di Cartagine, avendogli scritto, per domandargli il soccorso de suoi consigli, il santo dottore prese da ció occasione per esortarlo a correggere l'abuso delle agapi (1). Così, dopo di averlo ringraziato in nome proprio e in quello de suoi colleghi di solitudine, dell'amicizia, che gli testificava, gli fece un quadro dei disordini, che gli consigliava di levare, e gli propose l'esempio non solamente dell'Italia, ma della maggior parte delle chiese al di quà del mare. Questo male gli pareva tauto grande, che stimolò Aurelio a convocare un concilio numeroso per rimediarvi.

Di fatto, in tale occasione si tenne ad Ippona uu concilio generale di tutta l'Africa, i cui canoni servirono di modello a' concili seguenti (2). Non si mancò di far proibizione ai vescovi, ai cherici, come pure al popolo, di far de' pasti uclla chiesa, e di mangiarvi altramente che in passando e per necessità. Si pubblicò pure un decreto intorno la riunione dei Donatisti. « Ne' coucili antecedenti, si dice, sia stato comandato, che non si ricevessero i cherici Denatisti, che nel novero dei laici. Nondimeno a motivo del bisogno di soggetti, che è si grande nell'Africa, dove alcuni luoghi sono assolutamente abbandonati, si eccettueranno da questa regola coloro, che non sono stati ribattezzati e quelli altresi, che iusiem col lor popolo entreranno nella comunione cattolica. Ma questa risoluzione non verrà messa in pratica se non dopo essere stata confermata dalla Chiesa d'oltre mare, vale a dire dalla Chicsa romana ».

I Douatisti si erano iu modo così prodigioso moltiplicati in Africa, che si noveravano più diquattrocento vescovi della loro parte; la qual cosa era un vasto campo allo zelo d'Agostino, il quale comincio fin d'allora a combatterli ne' suoi scritti (3). La sua prima opera su questo argomento è un cantico in versi acrostici, ed in uno stile semplicissimo, perchè doveva servire per il popolo, la maggior parte del quale intendeva il latino, quantunque la lingua punica fosse ancora in uso in quella parte dell'Africa. Que scismatici provarono in un modo sorprendente, che lo spirito di scisma, una volta stabilito non ha più ritegno, e non si tiene a regola alcuna. Dopo di essersi divisi dal corpo de'fedeli, si divisero fra loro quasi all' infinito: quindi Claudianisti, Urbanisti, Rogatisti, furono altrettante parti considerevoli non meno esposte dei Cattolici al grosso della setta, lasciando stare le fazioni oscure, di cui non se n'è neanco conservato il nome. Ma la division principale fu quella de' Massimianisti , che sotto la condotta del diacono Massimiano si ribellarono dal loro vescovo Primiano, successore di Parmeniano, e ultimo successore di Donato. Eglino s'adunarouo in concilio nella provincia Bizacena in numero di oltre ceuto vescovi, condannarono Primiano, convinto di molti delitti, e misero Massimiano in suo luogo qual vescovo di Cartagine, Primiano non si tenne perciò per coudannato, e rivoltosi alle province, che l'emulo suo aveva trascurato di premunire, principalmente verso la Mauritania e la Numidia, formò a Bagaia, in Numidia, un concilio di trecento dieci vescovi, perocchè la sua parte fu sempre mai la più numerosa. Massimiano venne alla sua volta condanuato, e fuor d'ogni speranza d'indulgenza, ma solamente coi dodici vescovi, che gli avovano imposte le mani. Rispetto agli altri, fu conceduto loro una dilazione di otto mesi per venire a ravvedimento, passati i quali non sarebbero più accolti al perdono, e rimarrebbero irrevocabilmente condaunati.

Per teuer fronte a si grau piena d'av-

(3) Retract. c. 20,

<sup>(1)</sup> Epist. 22, al. 64. (2) T. 2 Conc. p. 1170,

versari, Agostino studiò a legarsi in amicizia con tutti i dottori dell'età sua, i più nemici delle novità profane. Alipio, quell'antico amico, che aveva abbracciata insiem con lui la parte della virtà, essendo andato in Palestina, fece colà conoscenza coll'illustre saccrdote Girolamo, gli parlò d'Agostino, e cominciò così l'amicizia che dappoi si è stretta fra questi due grandi uomini. Girolamo aveva fatto allora allora il suo catalogo degli autori ecclesiastici perdimostrare quauti santi e sapienti difensori noverava la religion cristiana da san Pietro in poi. E venuto alle opere di lui, l'ultima che egli nota souo i libri contra Gioviniano, colla loro apologia indirizzata a Pammachio, Quest'amico lo aveva avvertito, che a forza di esaltare la verginità, aveva dato motivo di credere, che risguardasse il matrimonio come un male, o per lo meno come una cosa più tollerata che non permessa. E perciò il santo dottore spiega in questa apologia tutti i luoghi, dove era parso che avesse avvilito il matrimonio, e fa notare, che non solamente egli aveva censurato i Marcioniti, i Manichei e tutti gli eretici che lo condannavano, ma che l'aveva formalmente approvato senza macchia e degno di onore, secondo le divine Scritture, quantunque l'avesse posposto alla continenza; che aveva anzi fatto osservare, che se i vescovi, i sacerdoti e diacomi giudicavano il commercio colle doune incomportabile col servizio dell'altare, pure l'uso di Roma, pei fedeli maritati, cra che si comunicassero ogni di, che prendessero anche il corpo di Gesù Cristo nelle loro case, quando non si credevano in istato di entrare nella chiesa.

Poco tempo dopo, per l'intramessa del medesimo Alipio, che era da poco stato fattovescoro di Tagaste, sua patria, Agostino si legò in amicriza con san Paolino, che fu di poi vescoro di Nola. Sant'Alipio, perocchè la Chiesa lo ha esso pure per santo, avera conosciuto altre rolle Paolino a Milano. Quando seppe che avera rinumizato al mondo, mando a lui al-

(t) Epist. 13 , c. 3.

HENRION Fol. II.

cune opere del suo amico Agostico, artite così universalmente in tanta stima da tutti i veri fedeli. Alla risposta di ringraziamento che ne fece, Paolino argiunso per lo stess' Agostino una lettera, nella quale gli attestara il piacere cho prendera nella lettara de suoi scritti, e si raccomandava alle suo orazioni. Non bisoguò più avanti per legare insieme que due cuori tanto somiglievoli l'uno al lattro, e che non avevano bisogno che di conoseresi per univi inseparabilmente.

Per grande che fosse Paolino, secondo il mondo, pure un tal vaulaggio era il meno della sua grandezza ; l'anima sua, molto più sublime che il suo grado e la sua fortuna, seppe fare un povero di Gesù Cristo dell' uno de' più potenti patrizi di Roma. Imperciocche il suo casato era l'uno de' primi di quella metropoli del mondo, sebbene fosse nato in Aquitania, ove aveva ricchezze immense, perchè la nobiltà romana possedeva delle gran tenute nelle province, e vi fermavano talvolta il loro soggiorno. Il merito personale di lui eguagliava le sue ricchezze. Avendo il poeta Ausonio coltivate le sue disposizioni per le belle lettere, egli era riuscito l'uno de più purgati e gentili scrittori del suo secolo , così nella prosa come nel verso. San Girolamo trovava il suo panegirico di Teodosio, scritto in modo giudicioso, gradevole e secondo tutte le regole dell'arte (1). Paolino si levò alle più grandi cariche, e fino al consolato. Teresa o Terasia, moglie di lui, ricca pur essa di ogui miglior dono della fortuna, ed eziandio dei pregi esterni della natura, cresceva la felicità del suo sposo colla sincerità del suo affetto per lui e coll'eccellenza del suo carattere. Non mancava alla loro prosperità temporale che un qualche figlinolo, che ne potesse esser l'erede : i loro voti parvero in ciò esauditi , e mentre erano in Ispagna nacque ad essi un figlio. Ma Dio non fece, per così dire, che farlo ad essi vedere, perocchè gliel rapi in capo a otto giorni per insegnar loro a qual cosa dovessero rivolgere il cuore e tutti i loro affetti. Essi riuunziarono al mo do dopo di a sere maturamente pensata la leosa, e si diedero ambedue totalmente al Signore. La sposa di Paolino, non che mostrasse qualche debolezza, incoraggiò anni il marito; e da quel punto in poi egli la tenne seco come una sua sorella, e di conserva partiacarono con una suata emulazione tutti gli eserciza della vita religiosa.

Un giorne di Natale, mentre Paolino assisteva all'ufficio nella chiesa di Barcellona, il popolo trasportato da ammirazione e da zelo, lo prese, e presentandolo al vescovo lo sollegito a farlo prete. Paolino resistè con tutto il suo potere, non pensando che a seppellirsi nell'oseurità della vita solitaria. Il suo disegno di ritiro era già fermo, e da lungo tempo aveva preso la riseluzione di passare il rimanente della sua vita a Nola , in Italia, accanto al sepolero di san Felice. I miracoli di questo santo martire erane in gran voce nel mondo, e Paolino ne aveva una cognizione particolare, a motivo delle terre che possedeva nelle vicinanze di Nola. Egli non consenti pertento alla sua ordinazione, se non a patti che non sarebbe punto attaccato alla chiesa di Barcellona, ma solo al sacerdozio in generale. Egli ricusò del pari d'essere annoverato infra i sacerdoti di Milano, come sant' Ambrogio, per la stima che faceva di lui , gli aveva proposto, quando lo vide in Italia. Questo è l'uno de' primi sacerdoti ordinati senza impegao a nessuna chiesa; e pare eziandio, che egli abbia ricevuto l'ordinazione sacerdotale senza passare per gli ordini inferiori. Si ascrivono anzi a questa cagione la poca accoglienza che gli fece il papa, e il clero romane, quando ando a Roma. La violenza usatagli nella sua ordinazione lo scusava bastevolmente; ma affine di purificar meglio la virtà de suoi santi, Dio permette alcuna volta, che essa sia avvilita nell'opinione delle persone più rispettabili agli occhi de santi medesimi.

Con tutto ciò Paolino non seppe tenersi dal farne qualche lamentanza, e si ritrasse immantinente a Nola. E là, in sito piace vole, a un cinquecento passi dalla città, egli si fabbricò una piccola casa per lui e la sua sposa vicino alla chiesa , dove riposavano le reliquie del santo martire Felice. Tutto vi respirava l'umiltà e una santa povertà; ma la calma delle passioni e l'oblio del mondo, la gioia della buona coscienza, la dolcezza delle contemplazioni celesti rendettero ad essi questa maniera di vivere infinitamente preferibile al loro primo stato. Essi non conservarono che una piccola cosa pei loro più indispensabili bisogni; avendo non solamente distribuito i loro tesori e tutto il loro mobile, ma venduti eziandio i loro vasti domini, per fornire a tutte le opere di carità, e principalmente per redimere i prigionieri. Nel lor ritiro ei si consideravano come i custodi della chiesa . e si recarono ad onore di occuparsi nel mantenervi la proprietà e pulizia. Paolino impiego pure la sua penna alla gloria del santo martire, e prese l'abitudine di comporre ogni anno un poema sopra questo argomento. Non ce ne son rimasi però altro che dieci , quantunque abbia dimorato trentaeinque anni in questo luogo.

Non minore argomento di edificazione per l'Oriente e l'Occidente fu il ritiro d' Arsenio, il quale dal bel mezzo de' piaceri e delle grandezze andò a seppellirsi ne'deserti della Tebaide. Egli era nato a Roma, e di qua il sommo pontelice il mando al gran Teodosio, che l'aveva richiesto di tale persona capace di dividere con lui i doveri di padre verso i principi suoi figliuoli. Arsenio, diacono sapiente e già virtuosissimo, si rendette cotanto gradevole, che ai titoli di precettore e di governatore, che i Romani teme vano di dividere, vi fu aggiunto quello di patrino de'suoi augusti allievi. Teodosio lo serisse eziandio nel ruolo dei senatori a fine di conciliargli maggior considerazione per parte de giovani principi. Un giorno anzi, che egli era andato ad assistero alle loro lezioni, vedendo che Arsenio parlava loro tenendosi in piedi, mentre essi erano seduti , egli trovò la cosa così maifatta, che spogliò i figli della loro dignità, e sece porre il loro precettore.

come fosse lor giudice, sopra una specie

di tribunale. Areadio, il primogenito dei due prineini, non profittò nulla sotto di un si buon maestro. Fiacco di complessione, e brutto della figura, negli occhi nessuna vivezza, e lo sguardo disaggradevole, egli era così disgraziato del corpo, come dello spirito, e se la sua natura vile e infingarda aveva poca inclinazione al vizio, non aveva però nè manco alcuna disposizione alla virtà, difettando d'ogni pregio convenevole a chi deve salire il trono. Quantunque bastevolmente buono e dolcissimo d'indole , o per abitudine molte insensibile, nondimeno un giorno, che gli fu data una correzione umiliante, si lasciò andare ad un dispetto cotanto violento, che risolvette la morte del suo precettore; ma Arsenio non tardo guari ad esserne fatto consapevole. Poco curante degli onori , egli non anelava che al momento di involarsene, e volentieri si persuase che il tempo n'era giunto. Postosi a pregare, a fine di assicurarsi vie maggiormente della volontà del Signore, egli credette sentire una voce, che gli diceva : Arsenio , suggi il sasto e il tumulto del mondo; ki troverai la via della salute (1). Di segreto egli s' imbarcò immantinente per Alessandria, c di là passò nel deserto di Sceti, dove abbracciò la vila monastica.

Non si ebbe seatore del luogo del tuto ritiro en non dopo la monte di Teodosio. Allora Artadio gli scrisse una lettera commorente per donandargli perdeno del l'atroce disegno che aveva fatto contra di lui. Al tempo istesso si teme vivamente raccomandato alle sue orazioni, come a quelle di un amico di ibio, e gli profferse di disporre di tutti i ribusi dell' Egitto perchè li distribuisse si monasteri ed ai poveri. Arsenio, che non voleva intratiente alcuna relasione co di secolo, non rispose nel manco all'imperatore, una gli fece dire: e lo prego i l'Signore, che perdoni ad ambedue i nostri peccasi; rispetto alla distribusione delle tole larghera-

(1) Cotel. M. Gr. t. 1 , p. 353.

se , e a tutte le cose temporali io sopo già morto, e non posso adempierla 1. Egli sostenne un tale distaccamento da tutte le cose infino all'età di novantacinque anni a cui aggiunse, vale a dire per cinquantacinque auni, poiche ne aveva quaranta allorché abbandonò la corte. Quando l'abitava nessuno vi figurava più dignitoso di lui; e nessuno eziandio fu più poveramente vestito nel monastero. Egli si ridusse a tale estremo di miseria, che avendo bisogno di qualche pannilino in una malattia, gli fu dato per carità alcun che di provvedersene. Egli disse allora in rendimento di grazie : « Sii tu benedetto, o Dio, fa'to povero per noi, che mi hai messo a p irtecipare della tua gloriosa povertà 1. Poco dopo avendo ricevuto il testamento di un suo parente sto natore, il quale gli lasciava una ricchissima eredità, egli non volle riceverne la menoma cosa. Come l'ultimo dei fratelli egli si occupava in tessere delle stuoie di palma, e non lasciava il lavorio delle mam , il quale durava regolarmente fino a mezzodr, se non per dare il rimanente del suo tempo all' orazione, se già la sua vita non era tutta quanta un pregar fervoroso; poichè anche in lavorando egli era obbligato a tenersi in seno un fazzoletto per asciugarsi dalle lagrime di compunzione, che gli piovevano così continue dagli occhi , da fargli cadere tutti i peli delle palpebre. Egli non mutava che solo una volta l' anno l'acqua , dove immollava le foglie di palma, che metteva in opera, affine di castigarsi con quel cattivo odore della sensualità , che aveva avuto, diceva egli, nell'usar nel mondo de profumi. La notte pregava con tanto di ardore e di assiduità , da concedere a stento, verso il mattino, alcuni momenti al sonno, gemendo assai di questa infermità della natura. Le spesse volte passava le intere notti senza chiuder occhio. Tutti i sabati per lo meno, al tramonto si metteva in orazione, colle spalle rivolte al sole, e dimorava in quella postura, colle mani levate al cielo, infino a che il sole venisse a interrompere la sua contemplazione, saettandolo in volto. Egli

aveva ferma la massima, che basiava ad un solitario il dormire un'ora. Rispetto al suo cibo, messe pure insieme le persone che andavano a trovarlo, egli non consumava in un anno se non la piecola misura di grano, che gli Egiziani dinomiravano thallis.

Ma sempre inteso a'la voce, che l'aveva chiamato nella solitudine, e gli pareva sonasse continuamente agli orecchi, egli si illustrò principalmente per l'amore del ritiro. La sua cella, da cui non usciva che a suo gran dispiacere, era lontana oltre dieci leghe da tutte le altre. Quando era in chiesa, ei si stava seduto dietro un pilastro , affinche nessuno il vedesse in volto, ed egli pure non vedesse persona. Il patriarca di Alessandria ando un giorno coll'uno de' principali della città a pregarlo di ammetterlo a' suoi pii trattenimenti. Osserverete roi , rispose Arsenio, ciò che io vi dirò? Essi il promiscro , ed egli così disse loro : E'bene , dimenticate per sempre l'abitazione del peccatore Arsenio. Nondimeno il patriarca volle favellargli altra volta : ma gli mandò a dimandare prima, se aprirelibe la sua porta. Egli fece a lui fare questa risposta : « Ti aprirò se verrai , ma se l'apriro a te, l'apriro altresi a tutti, dopo di che abbandonerò questa dimora ». Anziche farlo fuggir di la il prelato amò meglio di non vederlo. Alcuni solitari, venerandi per la loro età, avendogli dimandato il motivo di quel ritiro così rigoroso, rispose loro : « Mentre una giovane si tien rinchiusa nella easa paterna, tutti ne parlano con istima e la cereano con sollecitudine; ma quando ella si mette nel mondo, ciascuno giudica di lei come ne vuole, ed è raro assai che non iscapiti molto nella fama. Così il solitario che si comunica , lungi dall'edificare le genti del mondo, si perde spesso con liro 1.

Con un gran eapitale di scienza, con moltissimo ingegno per favellare, con un esterno autorevole per l'altezza della sua persona, cannto affatto de' capelli, e colla harha che gli scendeva fin sul petto, egli avera tutta la riservatera e la modestia dei più giovani solitari. Egli non volle trattar moi alcuna grande questione della Scrittura: e A che mi giova, diceva egli, unta la mia scienza mondana? Quesi subbini virtu ne' lor rusticali esereiri sisilonimi virtu ne' lor rusticali esereiri sisilonimi virtu ne' lor rusticali esereiri sisiloneme egli comuliava un vecchio virtuoso, ma semplice, l'uno de' fiatelli gil dises: e l' Padre A reseno, e come mai ricorrete voi ad una simil guida, voi, cha sicte profundo in tutte le scienza de Greci e de Romani? 3 Al quale rispoes: «1 Do certamente studiato mollo le scienza di Roma e di Atene, ma non so per and l'alfabeto di questo buon vecchio ».

Caduto malato alquanto gravemente, il sacerdote che aveva il carico di amministrare i soceorsi spirituali andò a visitarlo, e secondo il pio costume di quei di , lo fece trasportare in chiesa , dove era stato apprestato un letto di lana ed un guanciale. L'uno de' fratelli che lo vide in quello stato parve scandalizzato di ciò che risguardava come una mollezza, e disse temerariamente : « É dunque questo l'abate Arsenio di cui è tanto lodata la virtù 1 ? Si dava allora comunemente il titolo d'abate a' solitari venerandi per l'età e la santità loro. Il sacerdote prese in disparte quel leggero solitario, e gli disse : « Qual professione esercitavi tu prima di renderti solitario? - Io era pastore, rispose egli ingenuamente. - E come passavi la tua vita? - Io durava la maggior fatica in guadagnarmela. --Ed ora, seguitò il prete, come ti trovi nella tua cella ? - lo lio molto meno di pena, e assai maggior riposo s. Allora il sacerdote soggiunse in tuon fermo e più forte : « Giudica adesso dell'abate Arsenio. Nel secolo egli era riverito dagli imperatori, come loro padre : egli aveva preste a servirlo una calea di genti vestite di seta, adorni di cinti e di braccialetti d'oro; dormiva sulle piume e sotto la porpora. Quanto più il tuo stato presente passa in dolcezza la tua condizione passata, altrettanto la mollezza che tu gli rimproveri è al di sotto delle delizie che egli si godeva alla corte : tu sci passato dalle pene al riposo, ed egli dalla volutta

alle pene 3. Il censore confuso e commosso gli si prosterno innanzi dicendogli; c Perdonatemi, padre mio; luo peccalio, giudicando da insensato colui che cammina ne sentieri dell'umiltà e della giustizia 3.

Senza che se n' avvedesse, Arsenio conservava tuttavia alcune maniere, che agli sguardi delicati di tanti ascetici consumati nella perfezione parvero sentissero alcun poco della vanità del secolo. Per mo' d'esempio egli aveva costume, essendo seduto, d'incrociar le gambe e di porre l'un picde sopra il ginocchio. Rattenuti dalla considerazione ond'era onorato cotanto giustamente, lor doleva assai di dargliene un avviso diretto. Il santo abate pastore si giovo di questo spediente : egli convenne con un altro degli antichi Padri di mettersi egli stesso in quella positura, quando la comunità fosse ragunata, e di dar così motivo a quell'anziano di riprendernelo. Quella scena innocente fu eseguita come era stato fra loro convenuto; e Arsenio, che penetrò subito il disegno degli attori, ne profittò con una umiltà edificante.

In quelle scuole di perfezione, cotanto numerose, e a si gran ragione celebrate, soprattutto nell' Egitto, si faceva a chi si correggeva con maggior cura dei menomi difetti. Ed ecco quali fossero il governo e la maniera di vivere fra quel popolo di santi , i cui costumi , descritti con csattezza, non può fallire, che non piacciano edificando. Il pane e l'acqua formavano il loro ordinario alimento. Dopo lunghe sperienze, essi avevano preferito il pane ai legumi ed ai frutti, che prima si mangiavano senza pane. Il loro pane era biscotto; una libbra romana al giorno, cioè dodici once, divise in due panetti eguali , l' uno de'quali il mangiavano a nona , ovvero a tre ore , e l'altro la scra. Ne'giorni , che non erano di digiuno, come le domeniche e il tempo pasquale, il primo pasto si faceva al mezzodi; ma non si passava però mai la misura del pane prescritta per ciascun gior-

(1) Hier. in reg. s. Pach. Cassian. passim.

no. In certe solennità, ovveramente al ricevere degli ospiti, si aggiugneva al pane una cosa, che essi chiamavano dolcezze; ed ecco in che consistevano, secondo quello che ne scrisse l'abate Cassiano, il quale aveva visitato tutti quegli aringhi evangelici , prima di stabilirne a loro imitazione nelle Gallie. Egli racconta che trovandosi all'eremo di Celles , fra Nitria e Sceti, l'abate Sereno, in si gran vanto per la sua parezza angelica, lo tratto una domenica co'suoi fratelli , e diede loro una salsa con un po'd'olio e salo fritto, tre olive per ciascuno, cinque ceci, due pruni ed un fico. Egli fa osservare non pertanto, che non si prescrivevano le medesime austerità a tutti , e che si aveva saviamente riguardo all'età, al sesso, ed alla vigoria del corpo di ciascheduno. Era anzi disapprovata l'astinenza da ogni cibo durante due o tre giorni (1).

Essi non approvavan ne meno fra loro l'uso del cilicio, perchè era cosa fuor dell'ordinario, ed essi fuggivano con somma cura tutto ciò che sentiva del singolare e dell'affettato. Il loro vestire ordinario consisteva in una tunica di lino, con un piecolo cappuecio, che discendeva fino alle spalle, e non lasciavano mai nè giorno nè notte. La tunica passava di poco i ginocchi, e le maniche non si allungavano oltre i gomiti , affine di avere una maggiore facilità e speditezza nel lavorare. Questa tunica era larga, e per istringerla intorno al corpo, oltre la cintura usavano di una ciarpa o cordone di lana, che partendo dal collo passava dall'una parte e dall'altra sotto le ascelle, stringeva incrociandosi i due lati, e lasciava intera libertà alle braccia. Fuor delle ore del lavoro essi portavano sopra la tunica un mantelletto pure di lino, che copriva il collo e le spalle, e sopra al mantello la pelle di montone, che si chiamava melote. Quantunque andassero ordinariamente a piè scalzi , nondimeno qualche volta calzavano una specie di coturno per guarentirsi nella state dalle sabbie ardenti, e nell'inverno dagli aspri freddi, e camminavano con un bastone in mano.

La medesima semplicità la mostravan nel loro uficio o preghiera comune, che facevan due volte, la prima verso il cadere del di , e la seconda la notte , recitando in ciascuna dodici salmi; osservanza, che riverivano come quella che stimavano tenerla da un angelo, il quale secondo la tradizione de' lor padri venne a cantare quel numero di salmi in mezzo a loro, con un'orazione dopo ciascuno de' primi fino all' undecimo , e l' alleluia al finire del duodecimo. Essi vi aggiunsero due lezioni per quelli che volevano imparare la Scrittura, l'una dell'antico e l'altra del nuovo Testamento; eccettuati il sabato, la domenica e il tempo pasquale, nelle quali occasioni erano tutte e due del nuovo Testamento, la prima delle Epistole o degli Atti degli Apostoli, e la seconda del Vangelo. Dopo ciascun salmo essi meditavano alcuni mementi, stando in piedi e colle mani distese per timore di addormentarsi; si prosternavano e si rialzavano immantinente seguendo i movimenti di colui che presedeva alla preghiera. Non vi si udiva che la sola voce del cantore, il quale pronunziava il salmo , o del sacerdote , che faceva l'orazione. Quegli che cantava era in piedi e tutti gli altri seduti, a motivo de' loro digiuni, e de' loro continui lavori. Dividevano i salmi quando eran lunghi , perché non si cercava a dirne molti, ma a dirli bene. Essi non avevano ne campane, ne orologi, ma quegli che aveva il carico di svegliare gli altri per l'uficio della notte, osservava l'ora alle stelle, che sono sempre visibili nel puro cielo dell' Egitto; poi annunziava la preghiera con un corno in forma di tromba. Tutto il mobile delle loro celle consiste-

va in una stuoia per dormire e un fastello di grosse foglie; il quale formava il loro cappezale per la notte, e la loro seggiocappezale per la notte, e la loro seggiona pel giorno, cost alla chiesa, come nadla cella. Nel corro del di non facerano alcuna prespiera in comune, eccettuato il sabato e la domenica, a motivo della comunione, che si faceva all'ora di terra, vale a dire alle nore del mattino. Gli altri giorni ciascuno si rimanera nella sua cella a pregare e a lavorare assiduamente, anche la notte quando erano svegliati. Que'gran maestri della vita interna avevano riconosciuto, che lungi dal distrarre, miente è più acconcio del lavoro a fissare i nostri pensieri; ma sceglievan lavori facili e da star seduti, come il tessuto delle stuoie e de panieri. Con questo modo essi non solamente provvedevano al loro mantenimento, senza essere a carico di nessuno. ma si mettevano anche in istato di esercitare l' ospitalità, e di fare eziandio di copiose limosine ne villaggi e nelle migliori città . Non era consentito a nessuno de fratella di ricevere cosa da chi che sia pel loro mantenimento; e se noi troviamo qualche esempio di liberalità fatte in loro favore, si debbono riferire ai soli casi di necessità, i quali dispensavano dalla regola gererale.

V'aveva un numero grandissimo di cenobiti e di anacoreti nelle diverse parti dell' Egitto, ma soprattutto nella bassa Tebaide, al confine settentrionale del Mar Rosso, verso la Palestina, sulla sponda orientale del Nilo, vicino alla città d'Ermopoli, dove si credeva, che Gesù bambino fosse giunto scampandola dal furore di Erode : si noveravano da cinquecento solitari nella sola terra chiamata Matarea. Questi si mantenevan sempre le loro vesti bianchissime ; osservavano una gran pulizia e praticavano ogni di la comunione. Dall' altro lato del fiume , il santo abate Postumio ne governava fino a cinquemila, tutti eredi e religiosi osservatori delle istituzioni di sant'Antonio Ma la gran maraviglia della vita ascetica, nella Bassa-Tebaide, era la città d'Ossirineo, dov' era maggiore lo spazio occupato dai monasters, che dalle altre case, ed erano molto più i monaci che non i cittadini. Ogni parte, ogni contrada di questa città, che era molto vasta, risuonava il di e la notte delle lodi di Dio. Eran da ventimila le vergini, e un diecimila i monaci; per assai lungo tempo ella non ebbe mai alcun cittadino eretico o pagano, ma tutti erano cristiani cattolici, e degni della loro credenza. Postate dalla pubblica autorità eran delle sentinelle alle porte per conoscere i poveri e gli ospiti; e la si contendeva poi fra i cittadini, intorno a chi gli avesse ad alloggiare per primo, gli avesse da tenere il più lungo tempo, ed esercitasse

con loro la carità più liberale (1), Nell' Alta-Tebaide, i discepoli di san Pacomio si eran moltiplicati per forma dopo la sua morte, che secondo la testimonianza di san Gerolamo, se ne trovavano infino a cinquantamila insieme per celebrar la Pasqua (2). Si raccoglievano per la seconda volta nell' anno , il mese di agosto, per eleggere i superiori e gli uficiali delle diverse case , riconciliare i fratelli, perdonare le colpe, e questo è il primo esempio che troviamo di molti monasteri uniti in congregazione sotto una medesima regola. Il monastero della sorella del santo fondatore, che il Nilo disgiungeva da Tabenna, conteneva quattrocento giovani donzelle: presso Antinoo vi erano altri dodici monasteri di femmine. A dir breve il numero de solitari dell' Egitto sommava a più di settantasei mila , e quello delle religiose passava i ventimila. Noi non descriveremo le virtù ancor più maravigliose che essi praticavano. Queste particolarità, che s'acconcian poco agli orecchi del nostro secolo non entrano d'altronde nel nostro disegno, pel quale basta solo il far notare lo stato fiorente, in cui era tuttavia la vita solitaria in Oriente al finire del quarto secolo. Ed essa vi perseverò costante infino a che le novità eretiche del secolo quinto, e soprattutto quelle d'Eutichio, vi portarono la discordia e la rovina della disciplina.

In Occidente san' Agostino non edificava punto meno la Chiesa colle sue fatiche e co' suoi dotti scritti. Non che perdessero della loro vigoria in moltiplicandosi, le sue produzioni nesauribili acquistavano l'un di più che l'altro un nuovo grado di perfezione e di autorità. Non prima eran fuori ; si difiondevano dapprima eran fuori ; si difiondevano dap-

pertutio e spesso ancora senza ch' egli avesse avuto fermo il disegno di divolgarle. Le sue risposte alle questioni che gli venivano proposte da tutte parti , le sue spiegazioni della santa Scrittura, e le sue istruzioni più familiari eran cerche e raccolte con avido cuore. Gli eretici e gli ortodossi del paro correvano in calca ad udirlo; si conducevano degli scrittori in abbreviature per copiare tutto ciò che usciva dalla sua bocca; e la fama del suo nome sonava da ogni parte e fino al di là dei mari (3). Valerio, suo vescovo viveva in grande inquietudine di lui. Ad ogni istante egli tremava, che si venisse a rapirglielo per qualche altra chiesa, ma la cura che egli si dava in farlo nascondere non lo assecurava altro che imperfettamente. Egli prese dunque occasione della sua vecchiezza e delle sue infermità, e scrisse in segreto al vescovo di Cartagine affine di ottenere, che Agostino fosse ordinato qual suo coadiutore. Quindi prego Megalio, vescovo di Calamo e primato di Numidia, di venire a visitare la chiesa d'Ippona. Quando fu giunto, gli appalesò i suoi disegni sopra Agostino, come pure ad altri prelati la presenti, al suo clero ea tutto il suo popolo. Tutti fecero i più gran plausi a tale proposta, eccettuato Megalio, tanto stranamente preoccupato contro Agostino, che lo accusò d'aver dato una certa bevanda malefica ad una donna per farsi amare da lei; tanto gli è vero, che i più gran santi non sono punto al sicuro delle accuse più disfamanti. Ma la gravezza di tale imputazione non servi ad altro che a renderla più incredibile. Sollecitato Megalio dagli altri vescovi di provar la cosa, e non avendo egli modo di poterlo fare, fu costretto a domandar perdono; e finalmente riconobbe così manifesta l'innocenza del dottore calunniato, che fece egli medesimo l'imposizione delle mani (4). Agostino resiste inutilmente ad una risoluzione presa con tanta circospezione e solennità. Egli pretese dimostrare, che era contro l'use

<sup>(1)</sup> Vit. Patr. 11. (2) Hier. Praef.

<sup>(3)</sup> Possid. Vit. c. 7. (4) Lib. 4 c. Cresc. c. 64.

della Chiesa, di ordinare un vescovo vivendo il suo proprio vescovo; ma gli venne citata una copia di esempi cavati dalle chiese medesime dell'Africa. Alla perfine fu costretto a desistere da un rifiuto, che si cominciava a qualificare d'ostinazione scandalosa, ed egli ricevette l'ordinazione nel mese di dicembre dell'anno 395, il quarantesimo secondo dell'età sua. Egli riconobbe di poi, che avrebbe avuto ragione di perseverare nella sua resistenza, e che il concilio di Nicea vietava di dare un vescovo ad una chiesa, che ne aveva uno in vita; la quale disposizione è detta come solo di passaggio alla fine dell' ottavo canone, che si poteva aver letto le molte volte senza porvi mente.

Disponendo così degli avvenimenti , parve il Signore, coll'episcopato d'Agostino, riparare anticipatamente la perdita, che la Chiesa era sul punto di fare nella morte del grande arcivescovo di Milano. Ambrogio non aveva che cinquantasette anni, ma ventidue anni di un ministero di quella gran fatica che fu il suo, l'avevano rifinito. Del resto, questo grand'astro non fu mai che brillasse più vivo e raggiante che al finir del suo corso. Allora Ambrogio assicurò alle chiese il diritto d'asilo, che non poteva essere abusivo sotto un prelato così sapiente. Egli fu ancora più geloso di mantenerle nel privilegio di guardare inviolabilmente i depositi. Ma la preminenza che egli conservava ad esse con maggior cura, era la gloria della beneficenza verso tutti i membri della repubblica, e l'esempio del disinteresse.

Un vescoro, chiamato Marcello, avera dato una terra a sua sorella che era vedora, con l'obbligo, quand'ella morira, di lasciarda lla chiesa. La donacione fu contestata da Leto, loro fratello, e si feca la causa com mole spese e animosità così dall'una parte che dall'altra. Finalmente l'all'are l'un maduto al vescoro Ambrogio, così bramando le parti, ed egli consenti a promuniare la sua senienza, ma solamente quale arbitro. È il fece convenire, che Leto avrebbe la terra in

proprietà col carico di una pensione vitalizia per sua sorella, e che dopo la morte di essa ne il vescovo, ne la chiesa potessero pretender nulla da Leto. Ambo le parti litiganti trovarono il loro vantaggio in questa decisione: Leto vi guadaguava il fondo della terra; sua sorella aveva nell'usufrutto tutto ciò che era conveniente al suo stato, e lo stesso Marcello, secondo i suoi desideri, contentava ad un tempo il fratello e la sorella. La chiesa sola vi scapitava: ma Ambrogio giudicò, che essa vi guadagnava abbastanza nell'onore che le facevano la sua generosità, e la pace che essa insegnava a mettere nolle famiglie (1).

Tali erano gl' interessi della Chiesa, ch'egli ambiva di avere sommamente a cuore. Egli non credeva punto, che in nessun genere di edificazione e di virtù ecclesiastica le menome apparenze fossero indifferenti. Un'aria d'inmodestia, un gesto poco regolato, un atto, od alcuni modi alteri, erano altrettante ragioni decisive per essere escluso dalle cariche del chiericato (2). Egli ne rifiutò una che gli veniva dimandata caldamente da un soggetto, che d'altronde egli amava, per la sola ragione, che il suo esteriore era poco composto. A un altro, che egli aveva trovato nel clero, e che meritò una interdizione di qualche tempo, nel riammetterlo al suo uficio gli vieto di mai più accompagnarlo, perchè aveva qualche cosa di spiacevole nel suo andare. E il fatto fece vedere, che i santi più caritatevoli, vedono spesso le cose molto meglio dei mondani più sospettosi. Il primo di que-sti due abbandono la fede nella persecuzione degli Ariani; l'altro rinunzio del paro alla professione della sana dottrina per un affare d'interesse.

Era a Verona una vergine nominata Indicia, che il vescovo avera consacrato a Dio dopo le più mature prove. Ella aveva vissuto con santa Marcellina, sorella del santo arcivescovo, e godova di una gran riputazione di virtà. Non ostante ciò, essa fu accusata non solamente di

(2) Offic, c. 18.

<sup>(1)</sup> Epist. 83.

aver profunata la sua consacrazione, ma altresi di aver fatto morire il frutto della sua incontinenza. Il vescovo Siagrio, successore di Zenone, fu troppo corrivo ad aver fede a tale calunnia, e, contra tutte le regole del pudore e dell'equità, senza alcuna procedura legale, comando che Indicia fosse visitata dalle matrone. Ella si richiamò all'arcivescovo, il quale volle de'testimoni ed un accusatore formale. Nessuno si tenne tanto ben fondato per sostener questa parte. Di fatto, non s' intesero che delle voci vaghe, senza alcuna testimoniauza fondata e bene particolarizzata. Una calca di genti dabbene per lo contrario non parlavano che con onore della condotta d'Indicia. Ella venne giustificata con clamore; i perturbatori privati della comunione infino a che avessero soddisfatto alla loro colpa, e il vescovo Siagrio fortemente ripreso per avere, senza alcun buon fondamento di ragione, ordinato un esame, che, come vien riferito, era stato un tormento pel pudore, e che è quasi sempre una prova del delitto, incerta del paro che vergognosa (1).

L'ordinazione di sant'Onorato per la sede di Vercelli fu l'una delle ultime azioni di sant' Ambrogio , al quale non parve mai cosa di maggior momento che quella di fare de buoni vescovi. Egli aveva imposte le mani a san Gaudenzio di Brescia e a san Felice di Como. I diaconi Venerio e Felice, formati dalle sue mani all'episcopato a cui aggiunsero. sono essi pure annoverati fra i santi. Teodulo, suo segretario, fu l'uno dei degni vescovi di Modena. Intorno poi all'elezione di Onorato, ella pati di gravi difficoltà, e la sede di Vercelli si rimase alcun tempo vacante per la discordia, che si mise in quella chiesa. Le lettere del santo arcivescovo in questa occasione non produssero effetto alcuno, e per amicare gli animi gli bisognò andare a Vercelli alcuni mesi avanti la sua morte.

Intorno a questo tempo una regina de' Marcomanni, chiamata Fritigilla, ab-

(1) Ambr. Epist, 5. (2) Paul. Vit. nº 30. HENRION Vol. 11. bracciò il eristianesimo, viuta dal racconto che un uomo venuto dall' Italia gli aveva fatto del santo arcivescovo. Ella mando degli ambasciatori con de' presenti magnifici per la chiesa di Milano, e fece pregar questo prelato di ammaestrarla per iscritto. Commessa vie maggiormente dalle sue lettere, venne a Milano cssa medesima . ma non trovò più il santo in vita (2). Qualche tempo prima due Persiani , de più illuminati e ragguardevoli della nazione, erano essi pure venuti a Milano, trattivi dalla fama della sapienza d'Ambrogio, a fine di conferire con lui. Alla guisa degli Orientali, essi gli proposero delle quistioni allegoriche e misteriose , alle quali il santo soddisfece dalle sei del mattino infino alle nove della sera. Finalmente rapiti d'ammirazione si ritirarono, e perchè fosse a tutti palese la causa del loro viaggio, se ne partirono il giorno dopo che n' ebbero così adempiuto l'oggetto (3).

li santo era affabile e non trasandava ne gli usi della gentilezza, ne il decoro della grandezza. Anzi talvolta convitava i prefetti, i consoli, i più gran signori dell'Impero, tutti i quali se ne tenevano grandemente onorati. Si racconta del conte Argobaste, ebe essendo a tavola con alcuni principi barbari, il richiesero, se egli conosceva il vescovo Ambrogio. Sicuramente, rispose Argobaste, io sono legato con lui in molta amicizia, e spesso sono da lui convitato. - Or vedo il perchè, ripigliò l'uno di quei principi, voi siete così felice nei combattimenti. E che maraviglia delle vostre grandi vittorie, avendo per amico un uomo, che con una delle sue parole ferma il sole nel suo corso 2? (4). La vita ordinaria d' Ambrogio era non pertanto un digiuno perpetuo. Egli non pranzava che il sabato e la domenica ; poichè a Milano non si digiunava il sabato, nè manco in quaresima. Ma quando si trovava in qualche altra diocesi si atteneva alla costumanza del luogo. Quantunque egli convitasse, non accettava però i conviti di pessupo,

(3) Ibid, n° 25. (4) Ibid, n° 30,

salvo se non fosse in viaggio. Egli aveva altresi per massima di non intromettersi punto nella distribuzione delle cariche della corte, e di non ingerirsi in alcun matrimonio.

Egli fu preso alla perfine dalla malattia, della quale mori, ma dopo stato assai tempo infermo. Il conte Stilicone, non prima vide il pericolo della vita del santo che già lo tenne come una gran sciagura per l'impero. Egli fece raunare quanti più sapeva e conosceva di migliori amici del santo, e gli obbligo di andarlo a trovare e d'impegnarlo a ottenere dal Signore la prolungazione della sua vita. Nessuna cosa era più di questa conforme a'loro propri voti, che essi espressero al santo vescovo molto più colle loro lagrime, che non colle parole. « lo non desidero di vivere ; rispose loro , io non temo punto di morire : la mia vita e la mia morte sono fra le mani del Signore : che questo buon maestro ne disponga secondo la sua misericordia ».

Siccome lo si vedeva sensibilmente venir meno, i suoi diaconi, all'altro estremo della stanza ov'era il letto del malato, conferivano tra loro intorno al successore, che si potesse dargli, ma parlavano tanto sotto voce, che bisognava che facessero la maggiore attenzione per intendersela fra loro; nondimeno, siccome essi nominavano Simpliciano, il santo, per lontano che fosse da loro, prese la parola, come fosse stato della loro comitiva, e disse ad alta voce, approvando la loro scelta : « Egli è recchio , ma é buono ». Al che si rimasero tanto confusi que' diaconi , che sc n'andarono fuor di la precipitosamente. Simpliciano di fatti lo succedette (1). Sant' Ambrogio vide poscia venire a lui Gesù Cristo, con volto ridente, e ne avverti Bassano, vescovo di Lodi, il quale pregava con lui: egli morì alcuni giorni dopo. Il giorno istesso che mori stette in orazione dalle cinque ore della sera infino all'ultimo istante della sua vita, colle mani allargate in forma di croce, e muovendo le labbra, seusa che si potesse cepire quello che si diceva. Il veccovo di Vercelli, non credendo così vicina la sua morte, e era andato a prendere qualche riposo; mi in quella intese una voce, leo lo chiamò tre volte, e e gli disse: c Levati, su presto, egli se ne va ». Fgli corse ad Ambrogio, e fo a tempe di dargli di nuovo appena consumulo, rendette lo spirito, la notte del venerdi al sabato santo, il 4sarrie del 397.

Il giorno istesso egli apparve in Oriente ad alcuni santi personaggi; come si venne a saper di poi , da una lettera in data del giorno della sua morte, e che il suo successore conservò preziosamente. Nell'ora istessa che egli spirò, molto prima del levar del sole, fu portato il sno corpo nella cattedrale, e vi rimase il sabato e la notte seguente, durante la quale si amministrava il battesimo solenne (2). Molti fanciulli, che avevano allora allora racquistata la primitiva innocenza, all'uscir dal fonte battesimale, si posero a gridare, che vedevano il santo vescovo: e lo additavano colle loro mani ora in mezzo alla chiesa ed ora sulla sedia episcopale, e si sforzavano, ma indarno, di farlo scorgere ai loro parenti (3). La domenica di pasqua all'entrare del di , si celebrarono i santi misteri; poi si trasportò il corpo del santo alla basilica ambrosiana, dove fu sepolto. Dio illustro con pari sulendore la gloria del suo servo. A'suoi funerali convennero genti in numero infinito, non solo Cristiani, ma Ebrei e Pagani d'ogni età , di ogni sesso e condizione. Da ogni parte si gettavano de'fazzoletti , per toccar con essi il corpo del santo, e dappertutto i battezzati di fresco ricevettero i segni più luminosi del suo credito in cielo.

San Siricio papa mori un anno dopo il santo arcivescovo di Milano, vale a dire nel 398, il 26 novembre, dopo un pontificato di quasi quattordici anni. Non cra guari tempo, che egli si era lasciato

(3) Martyr. ibid. nº 48.

Possid, Fit. Ang. c. 27 Martyr. H Pag. an. 397, nº 49.

sorpendere da Ruffino , ritornato insiem eon santa Melania dalla Pedestina a Roma, dove pubblicò una traduzione tanto dell'opera d'origene initiotata: Dei tanto dell'opera d'origene initiotata: Dei principiti, quanto dell'apologia di quotosi dottore, attribuista al martire san l'anfilio. Siricio, il quale non avera punto cagione di sospettare di un autore celebrato dal più gran personaggi del suo tempo, gli coucedette le elettre di comunione; ma conosciutosi il veleno delle sue opere, Ruffino fu condamnato da papa Anastasio, il quale fu eletto immediatamente dono sun Siricio.

In quel medesimo anno la Chiesa fu consolatadi tante perdite dolorose coll'elevazione di san Giovan Grisostomo sulla sede della città imperiale dell'Oriente. La sua reputazione, prima della morte del patriarca Nettario, era grande per tutto l'Impero, e l'eunuco Eutropio che poteva ogni cosa sotto l'imperatore Arcadio, aveva presa una conoscenza particolare del merito di questo celebre prete, in un viaggio che aveva fatto in Oriente: li Grisostomo fu proposto per la sede vacante, e immantinente eletto ad una voce così dal popolo , come dal elero. Alcuniambiziosi ecclesiastiei, mendicando indegnamente i sulfragi, non erano riusciti in altro . che in far tirare in lungo l'elezione con tutti i loro maneggi; ma al nome solo di Giovanni di Autiochia tutti i voti si riunirono in favore di quest'unile e dotto sacerdote, il quale temeva più assat l'episcopato di quello che gli altri il desiderassero. Non si deliberò punto intorno al modo di poter ottenere il suo consense, perchè erano risoluti di usargli anche violenza; ma la difficoltà consisteva nel levarlo via da Antiochia , dove nel suo ministero di sacerdote d'oficio rapiva tutti i cuori da ben dodici anni colle grazie della sua eloquenza e lo splendore delle sue virtù. Si temeva non si levasse a romore quel popolo innumerevole, e si presto eziandio al muoversi, e stretto in modo prodigioso all' angelo tutelare, che nel fatto così memorevole dell'ahbattuta delle statue aveva salvi i cittadini dalla disperazione, el'intera città

dalla sua rovina. Eutropio eomaniò al conte d'Oriente di darglicio astutamente nelle mani , e il coute pregò il Grisostomo stote oloro d'alcune ossa, di venire a trovario in una cliusa accanto alla porta detta romana. Andato là , egli il preso hel suo coccline e lo trasportò in gem fretta infino al lungo convenuto, dove l'affido agli ulciali spediti dalla corte.

Per fare più solenne la sua ordinazione, l'imperatore aveva fatto chiamare il veseovo d'Alessandria, siccome il primo prelato dell'Oriente. Era Teofilo, il quale la pensava affatto diversamente, e che temetto Grisostomo, quando ne fece la debita stima. Siccome egli era penetrativo e destro molto a giudicare della mento e dell'indole degli uomini, noto in questo un sangue freddo, una fermezza, una rettitudine inflessibile, con un'anima insieme sensitiva e generosa, acconcia del paro a farsi degli amici e degli aminiratori; eosi egli ebbe questo nuovo vescovo della corte ad emulo suo e non altro. Ma vane tornarono e le sue rimostranze e tutte le opposizioni della sua politica gelosia. Eutropio minacciò e diede alle sne minaece una ragione eauonica. Teofilo era troppo accorto per rivolgere ad un'ora contro di sè e il governo e i canoni ; e però simulato di pensarla per persuasione come faceva l'universale, volle darsi il merito di fare egli stesso l'ordinazione. e così il nuovo patriarea fu messo in carica il di 26 di febbraio dell' anuo 398 a voce unanime.

La dignità era splendida, ma cinta per ogni dove di pericoli e di fastili, poichi tutto lo zelo dell' ultimo pastore non fu da tanto di purgare il paese dagli eretiri che l'infesiavano. Il gregge era feede; ma i lupi io intorniavano da tutte parti; come lo fece notare il muoro pastore nel primo discorso, che promunui poce dapo la sua ordinazione. Di fatto, sebbene gli altri artico, l'ariani non fossero osi di ragunarsi in come i Marcionoli, il Maniche e i Valentiniami. Nondimeno il santo rende tutti moniama alferiore del suo popolo. « Chi muoiama alferore del suo popolo. « Chi

non ammierebbe, disse loro (1), il vostro zelo, la vonte fide, la votta carità sincera llo non vi lo favellato se non una sola volta, e provo glà il semimenti medesini, che se fossi cresciuto fra voi. No, io non mi posso tenere dall'amarri quanto la Chiesa dove son nato e sono sato allevato. Essa è sorella della vostra, e voi lo fate veder chiaro colla conformità delle vostre opere; e la gareggiate con lei d'affezione per coloro che vi ammaestrano. Se essa è più anieza, questa è jiù esposta al soffio od alla fiamma dell'eressi a).

La copia delle leggi divolgate allora contra gli eretici fa vedere quante ragioni avesse san Grisostomo di parlare in quella guisa. La più grande severità cadde sopra gli Apollinaristi e sugli Ennomiani. I loro cherici furono cacciati da tutte le città, e venne loro vietato di congregarsi perfiu nelle ville, sotto pena di confisca della casa in cui si radunassero. e della morte di colui che l'avesse data a tal uso. Fu comandato altresi di ardere i loro libri sotto pena di morte. Le quali ordinanze sono del di 4 di marzo, e si ascrivono all'eunuco Eutropio, il quale si proponeva così facendo, di fermar sodamente l'autorità di san Grisostomo, fin dal suo entrare nell'episcopato.

In Occidente Stilicone, per le leggi date sotto il nome di Onorio, si applicò soprattutto a reprimere le violenze dei settari contra il clero e i luoghi santi. Egli vuole, che il colpevole sia denunziato alle potestà con lettere de magistrati e degli stazionari, vale a dire dalla parte pubblica, e che il governatore della proviucia punisca di morte coloro che saranno convinti, non aspettando le lamentanze del vescovo, la santità del cui ministero, così si esprime la legge, non lascia che la gloria del perdonare. Che se la moltitudine de ribelli risolvesse a difendersi, i governi particolari dovevano domandar soccorso al conte, che aveva il comando generale delle soldatesche (2).

Questa ordinanza venne fatta particolarmente per l'Africa, che vi si trova nominata, e direttamente contra le violenze dei Donalisti, i quali trascorsero agli eccessi nelle turbolenze della guerra di

Gildone. Egli era figliuolo dell' uno dei re di Mauritania, il quale in guiderdone del suo antico affetto a' Romani era stato, quantunque pagano, sollevato alla dignità di conte dall'imperatore Teodosio, e che si ribellò sotto Onorio. Suo fratello Mascezel, il quale era cristiano, si mantenne fedele all'imperatore, e si allontano precipitosamente da Gildone, lasciaudo in Africa i due suoi figliuoli, che il loro barbaro zio mise a morte. Fu rimandato Mascezel a far la guerra al suo snaturato fratello, ma egli gnidava soli cinque mila uomini, e Gildone ne noverava da ben settanta mila. Secondo il metodo del gran Teodosio, sotto il quale egli aveva sovente guerreggialo, pieno esso pure di fede e di religione, Mascezel ebbe ricorso alla preghiera ed alle buone opere per supplire al manco de' soldati. Non pertanto il di innanzi al combattimento egli fu preso da spavento, e voleva levare il campo e riparar ne monti; ma la notte gli apparve sant' Ambrogio; e percuotendo per ben tre volte la terra col suo pastorale, gli disse : Qui, qui (3). Egli comprese, che il santo gli prometteva la vittoria, se combatteva dove si trovava accampato; e pertanto marciò immantinente sopra il nemico. Egli si teneva sicuro di vincere; ma volle risparmiare il sangue della sua nazione, e propose la pace alle prime file del nemico. În quella egli vide un porta stendardo, che aizzava i ribelli a combattere. Mascezel allora corre innanzi e il ferisce della spada nel braccio in guisa, che gli fa abbassare la bandiera. I corpi lontani, attaccati sempre al loro antico generale, si persuasero, che le prime legioni si rendessero a lui, e traessero a gara a far la loro sottomissione, Restava con Gildone una moltitudine di barbari e di ido-

<sup>(1)</sup> Hom. c. Anom. t. 6. (2) Cod. Theod. de Episc. 1, 32,

<sup>(3)</sup> Paul. Vit, n° 81,

latri, che abbandonati dalle soldatesche d'ordinanza si disperdettero con una pronta fuga. Gildone guadagnò il mare con loro, e già s'era imbarcato quando fu preso e ricondotto in Africa, dove si stangalò aclla assenzia mani

strangolò colle proprie mani. Secondo il costume dei nemici della Chiesa i Donatisti tenevano pei nemici dell'impero. Optato, loro vescovo a Tamaguda, nella provincia di Cartagine, era avulo per tanto devoto a Gildone, che lo si chiamava sempre il Gildoniano. D'altronde egli aveva sortito ingegno più militare che non episcopale, e marciava sempre in capo ad una schiera di armati. Per la sua influenza i disordini della ribellione durarono assai tempo dopo la morte del loro autore. Per ben dicci anni Optato fece una guerra regolare ai cattolici, che perseguitò alla disperata in terra e in mare, commettendo contra di loro delitti e orrori senza fine. Arrestato alla perfine qual complice di Gildone morì ne' ceppi, dopo di che i fanalici suoi partigiani gl'imposero il titolo di martire.

Questi eccessi accesero lo zelo di sant' Agostino per metterli in buon accordo. Egli usò dell' autorità, che gli conferiva il carattere episcopale, nè solo pel bene d'Ippona, ma altresi per l'edificazione delle migliori città, dove era spesso pregato a predicare. I Donatisti intervenivano a suoi sermoni in quel gran numero che i cattolici , e pareva anzi la contendessero con questi nell'assiduità e nell'attenzione. Facevano esatta relazione della sua dottrina ai loro vescovi, e rendevano poscia a lui conto delle risposte di quei falsi dottori. Agostino ascoltava tutto, e soddisfaceva a tutto con una dolcezza inalterabile, sebbene le molte volte uscissero con lui in villane ingiurie. Anzi egli ne andava come in traccia; scriveva loro ne termini più onesti e persuasivi . sia per appresentar loro la verità con tutte le sue allettative, sia per invitarli a conferenze, nelle quali avrebbe ragionato a fondo, e tronche tutte le difficoltà senza preoccupazione e ruggine alcuna. Il timore che avevano i caporioni di quella fazione a commettersi con un uomo

cosl sapiente fece si, che per lunga pezza cansassero di trovarsi con lui. « Ma che cosa possono temere da un principiante. qual io mi sono, diceva l'umile dottore, coloro che esercitano l'episcopato da tanti anni? Se essi temono il debole vantaggio. che ci danno le lettere umane, che cosa hanno esse di comune colla somma della nostra controversia? Noi pure abbiamo dei prelati cattolici, che non le hanno studiate. lo preghero, se il bramano, qualcupo di questi a far la mia parte. Il Signore non abbisogna della sapienza nmana per far trionfare la verità della salute ). Finalmente ebbero luogo le conferenze con alcuni capi de' Donatisti, ma non produssero gran frutto. Essi pretesero, che il concilio di Sardica aveva comunicato con de' vescovi della loro fazione, ed a provarne il vero recarono in mezzo un esemplare di quel concilio. Agostino prese il libro, e scorrendo con attenzione i decreti vi trovò, che il santo papa Giulio e sant'Atanasio vi erano condannati; dopo di che dimostrò facilmente. che l'era un esemplare di qualche concilio ariano, probabilmente di quello di Filippopoli, che si era di fatti arrogato il nome di concilio di Sardica. La quale scoperta non operò nulla, se non che gli scismatici diventarono più diffidenti, e più dissimulati, e ricusarono di fidare quell' esemplare ad Agostino, il quale voleva esaminarlo a fondo. Medesimamente non cavò gran frutto dal provar che fece vittoriosamente, che il primo vescovo di Cartagine , da cui i Donatisti si erano separati, aveva perseverato nella comunione della chiesa romana, « nella quale, diss' egli, è stato sempre il primato della Sede apostolica ».

Queste conferenze però tornarono in vantaggio della chiesa d'Africa, avendo dato motivo di far due concili, che si celebrarono in due anni consecutivi, e che ordinarono una moltitudine di regole di disciplina, la cui sapienza gli ha futi preziosamente conservare fino a' di nostri. Quello del 397, composto di quarantotto vescori, proibisce a tutti i cherici l'entra nello osterie a bere e a magiaro, yenon per necessità in viaggiando. Vieta loro altresi di tenersi in casa alcuua donna strania; ma solo la madre, l'avola, la zia, la nipote, le mogli de loro figliuoli ammogliati o de' loro schiavi, o fiualmente le donne d'Ila loro famiglia, che vi dimoravano prima della loro ordinazione. Ogni traffico sordido è interdetto ai vescovi, ai sacerJoti ed agli altri cherici, e si stabilisce, che quelli, che non avendo nulla al tempo della loro ordinazione, acquistassero da poi qualche eredità , sarebbero riputati usurpatori dei beni sacri, se non gli dessero alla Chiesa, quando però uon fossero loro scaduti per successione o per donazione. L'età per la consacrazione delle vergini deve essere per lo meno di venticinque anni. Si vede in tale statuto, che vi erano due sorta di vergini , le une che vivevano incomunità, le altre nelle case particolari : dappoieliè vi si dice, che quelle, che avessero perduto i loro parenti sarebbero messe per le cure del vescovo in un mopastero di vergini , o nella compagnia di alcune donne virtuose. Il sesto canone reprime un abuso molto singolare, il quale consisteva a dar l'Encaristia ai defunti. La maggior parte degli altri risguardano le ordinazioni. le quali non si facevano sempre sui luoglii, poichè il vescovo di Cartagine per far sentire la difficoltà di potere avere secondo l'uso ordinario dell'Africa, dodici vescovi a tale cerimonia, dice, che aveva da fare delle ordinazioni quasi tutte le domeniche. Questo concilio riforma eziandio i titoli pomposi, che si davano al vescovo della maggiore sedia della sua contrada, come quelli di sommo sacerdote, o di principe de sacerdoti, e vuole che lo si chiami semplicemente vescovo della prima sedia. Di qua il titolo di primate, che prendevano in Africa i primi vescovi di ciascuna provincia.

Quando le turboleure cessarono per la rotta di Gildoue, si tenne a Cartagine un concilio nazionale molto più numeroso del precedente. Vi si noverarono dugentoquattordici vescovi, e vi si fecero centoquattro canoni, la maggior parte dei quali risguardano l'ordinazione e i doveri del elero. L'esame, che il primo canona ordina prima di consacrare un vicero, somiglia ciò che si trova pur tuttodi nel principio di cerimoniale delle mostre ordinazioni. Il sesto porta che gli sposi, dopo riccuva la henedizione dal acerdote, devono per rispetto guardar la continenza nella prima notte. Il canone ottantesimo fulmina la scomunica al fedele, che ne giorni di solemiti suasse agli spettacoli invece di assistere all'uficio della Chiesa. Col inquantesimoprimo si comanda ai cherici di lavorare per guadagnare di che cilvati e vestirsi.

I lavori delle mani, raccomandati al ciero da questo concilio erano pei monaci di un obbligo molto più stretto. Sanl'Agostino trovò tale materia di tanto rilievo, che ue fece un trattato espresso. Egli riconosce in esso, che i ministri dell'altare hanno diritto di essere alimentati dal popolo; ma quanto a' monaci, oltre che essi non erano del corpo di questi ministri, v'aveva a temere assai, che la loro professione senza lavoro di sorta, non tralignasse in una vita oziosa e depravata. Egli fa notare saviamente, che i più essendo usciti dalla popolaglia, artigiani, contadini, e talvolta schiavi, avevano menato nel mondo una vita povera e faticosa, e che il ritiro senza il lavoro diventerebbe uno scoglio, dappoiche non si potevano escludere dai monasteri le persone volgari, dalle quali originavano sovente de gran santi. Ma il mutamento avvenuto da poi nella condizione dei monaci , dovette ragionevolmente introdurre anche un mutamento nel loro modo di

Vebbe un terzo concilio di Cartagine sotto i pontificato d'Aurelio, e lo si annovera d'ordinario pel quinto di questa Chissa. Tra l'altre coe vi si vieto di chiamare i cherici in giustizia, per renderi vi stimonionza. A tanta, altezza si voleva a simonionza. A tanta, altezza si voleva a di mansuctudine. Fu sentratiato pure, che i cherici condunnati canonicamente, di qualunque grado si fossero, non doverano essere difici da alcuno; e fu ri-

soluto di demandare agli imperatori una legge, la quale impedisse efficacemente di opporsi alle disposizioni de vescovi, fatte anche in concilio; la quale fu di fatto richiesta e ottenuta. Si volle cziandio, che l'intercessore o visitatore di una chiesa, quegli cioè, che ne assumeva le curc quando cra vacante, la provedesse di un nuovo titolare nell'anno della vacanza: diversamente, che in capo all'anno si istituisse un altro intercessore; la qual cosa può aver fondata la disposizione del diritto, il quale priva della collazione di un benefizio qualunque patrono, che trascura di adempierlo. Il sesto canone è pur esso d'importanza, prescrivendo di battezzare fuor d'ogni scrupolo i fanciulli, il cui battesimo non è provato in maniera certa; la qual cosa dimostra in quale discredito fosse caduto fra i cattolici l'errore dei Ribattezzanti.

Arcadio intanto, o meglio Entropio, fece contra gli asili una legge, che afflisse il clero nel modo più sensitivo. È vero, che v'aveva qualche abuso nella sollecitudine de cherici e de monaci nel proteggere le persone brutte di delitti o cariche di debiti. Ma l'imperioso ennueo non pago di torre gli abusi , spogliò le chiese auco del diritto, proibì di ripararvi per l'avvenire, e comandò, che ne fossero scaeciati quelli che vi si erano ricoverati. Il privilegio, che avevano avuto molti templi prima delle chiese cristiane era troppo lungo e troppo esteso, perchè una soppressione così improvvisa non fosse risguardata come un' ingiusta ignominia; tanto più che non v'aveva ragione a poter gridare all'impunità, nè al sovvertimento de' costumi. Le pene, che la Chiesa infliggeva allora a'suoi penitenti erano di un rigore estremo, e se essa conservava la vita a'colpevoli, aveva però anche cura di opporre tanto più forti argini al delitto.

Eutropio, uscito dalla polve e salito rapidamente alla cima delle grandezze, non poteva più sostenere il peso della sua fortuna. Egli era stato sebiavo; di poi si era

insignato fra gli enpuchi del palazzo, dove coll'adulazione e cogl' intriglii aveva trovato la via di gnadagnarsi la confidenza dell'imperatore. Ruffino, che aveva tenuto Areadio lunga pezza in tutela, essendo precipitato per aver voluto innalzarsi fuor di misura, Entropio gli era succeduto senza timore nel credito e nella dignità. Egli era nella grazia dell'imperatrice Eudossia, la quale il proteggeva con un calore proporzionato al servigio che le aveva renduto, procurandole con i suoi raggiri il suo matrimonio e la sua incoronazione, sebbene ella uscisse di barbara origine. La mercè di questa principessa egli ottenne la carica di gran ciambellano, la dignità di patrizio, e cosa unica nell'Impero, di cui non si cra mai veduto in prima esempio alcuno, e non fu mai che si rinovasse da poi, sebbene eunuco, egli fu sollevato al consolato. Egli non immaginava, che tra poco quegli altari, che spogliava delle loro prerogative, sarebbero il suo unico asilo. Egli aveva fatto pubblicare questa legge inginriosa per timore, che i grandi che egli faceva shandire non isfuggissero al furore della sua vendetta. Ma si vide costretto a cereare la sua propria sicurezza nella trasgressione delta sua legge. I grandi, i generali, l'imperatrice medesima, che il temerario, si dice, aveva minacciato di scacciar dal palazzo, si collegarono tutti contro di lui presso l'imperatore, e fecero risolvere la sua rovina. In tale estremità Entropio, quantinque

pagano, cercò la sua salveza nella chiesa, e sa Girissomo si oppoce magnanmo a quelli che ne lo volevano strapparfora. L'eloquente patriarea si giovo di una occasione tanto acconeia a muover gli nnimi, e della calea prodigiosa che traeva la singolarità dello spettacolo per fa senfire la vanità delle unmane grandezze. e E dove sono al presente, disc'gli ad Eutropio (1), dove sono i tuoi adilatori e i tuoi schiavi, quella schiera che cittadini si ritareavero osi protentassoro al tuo parsare, siccomedavanti ad inna divinità? E si tempon associo, essi aliurano un amicizia pericolosa o sterile, ei fondano la loro fortuna sulle reliquie della tua. Ma noi facciam tutto in contrario : la Chiesa, a cui tu rompevi la guerra, apre il suo seno per riceverti, e il teatro che tu avevi in tanta protezione, che ti è tanto costato, che pretendevi mettere nella nostra riverenza, ti tradisce colla sua indifferenza, colla sua impotenza. Io non tel dico per insultare alla tua sciagura, e così pure nol voglia Dio! Ma si per ammaestrare questa moltitudine, la quale appena è che creda alla rivoluzione, ond'è testimonio. Voi tutti sapete al paro di me, o fratelli, voi avete veduto co'vostri propri occhi, quaudo vennero dal palazzo per istrapparlo di qui , come egli corse ai sacri vasi, tremando di tutte le suc membra, e con faccia da cadavere e non di vita, supplicando i sacri ministri con una voce male articolata, che il timore mozzava. No, l'altare non è mai parso tanto macstoso, che dal momento che tiene incatenato questo lione 1. L'oratore reca poscia i suoi uditori alla compassione più generosa, a salvar quell'infelice, a ottenergli grazia della vita dall'imperatore, affinchè abbia l'agio di riparare i suoi falli, e giugnere alla grazia del battesimo. Il santo per alcun tempo riesce nel suo fare, ma non senza molta pena e scnza pericolo. Si venne in armi alla chiesa; si minacciò il caritatevole pastore, e fu trascinato al palazzo. Ma niente lo smosse; egli non abbandonò il fuggitivo, e non si osò di violare il luogo santo. Nondimeno Eutropio fu preso, ma per sua colpa e fuor del reciuto della chiesa. Furilegato nell' isola di Cipro; fu spoglio di tutti i suoi beni, de' suoi titoli, o cancellato il suo nome dai fasti, dove si iscrivevano i consoli. Però i nemici di lui non furono paghi di ciò, e fattolo venire da Cipro a Calcedonia, ebbe mozzato il capo.

Il discorso di Grisostomo fu non pertanto censurato, e si volle, che egli si attraversasse al furore dell'universale, solo per insultare più lungamente allo sciagurato che n'era l'oggetto. E già lo zelo opersose e fuor d'ogni umano rispet-

to del patriarca, paragenato alla lentezza ed alla facilità del suo predecessore, gli aveva suscitati molti nemici nel suo clero, il quale vedeva con apprensione l'autorità, che il concorso del suo grande ingeguo e di tutte le virtù gli acquistava contro la rilassatezza. Soprattutto ei si teneva offeso, che egli avesse ardito di attaccare un abuso, il quale era però tanto più pericoloso, quanto la passione mascherata gli dava un'aria di virtù. Molti ecclesiastici sotto colore di carità vivevano insiem con delle vergini , che chiamavano sorelle adottive, che il pubblico però denominava col nome equivoco di sotto introdotte. Il pretesto era specioso certamente, poichè si trattava di assistere l'età e il scsso debole, delle orfanelle senza sostegno e senza esperienza, che non potevano da sè stesse prender cura de'loro affari temporali . soprattutto in una terra, dove la severità delle convenienze non permetteva quasi alle giovani di apparire in pubblico. I sacerdoti dal canto loro vi trovavano il vantaggio di scaricarsi sopra di loro di ogni cura domestica e minuziosa, acconce molto più alle donne che non agli uomini. Ne s' intralasciava altresi di esaltare il vantaggio grandissimo di essere così più liberi per attendere alle funzioni del santo ministero. Il patriarca pretese, per lo contrario, che niente poteva contrabilanciare lo scandalo e il pericolo reale di si fatte unioni. E non contento di gridar forte ne' suoi discorsi, egli compose due trattati, l'uno contra gli ecclesiastici che vivevano in tali unioni , l'altro contra le loro compagne, e rovinò tutti i fondamenti artificiosi di sì fatti consorzi, che non chiamo soltanto equivochi, ma ributtanti e mostruosi; e poichè essi non sono, diceva egli, nè parentado, ne matrimonio, ne carnali, ne spirituali; ma piuttosto un miscuglio capriccioso di pericoli e d'inconvenienti dell' una cosa e dell'altra ».

L'attaccamento, che molti cherici attestarono per questa sorta di sorelle, lo convinse, che non era così innocente come lo dicevano, e scacciò dalla Chiesa i renitenti. Attaccò pure gli ecclesiastici, che erano troppo assidui nelle case dei ricchi, di cui si rendevano ad una volta e gli adulatori e i parassiti. Appresso esaminò l'amministrazione de' beni della Chiesa, e trovato che v'aveva un sciupare fin nelle spese domestiche del vescovo, impiegò il superfluo in sollievo dei poveri e a costruir qualche spedale. Non era cosa che sfuggisse alla sua vigilanza: egli si fece recar dinanzi tutte le vedove consacrate al servizio della religione, e dove trovò del mondano e un'inclinazione alla sensualità . le sollecitò a rimaritarsi, anzi che far servire l'independenza, in cui erano di un consorte, a viver nell'ozio, negli intrighi, in un perpetuo cicalare e in una vana curiosità.

Con tutto ciò, non che trascurasse la comune de' fedeli, noi vediamo da' suoi discorsi, che gli avviava alla più sublime perfezione (1). Egli esortò i cittadini di Costantinopoli ad erigere ciascuno nella loro casa una specie di spedale domestico, vale a dire un luogo d'ospizio pel sollievo de' poveri. E ando fino a proporre a molti di ristabilire la comunità dei beni e il distaccamento assoluto de' primi fedeli. Quantunque gli ufici della notte non venissero quasi più seguiti se non dai solitari o dai cenobiti, egli sollecitò la parte del popolo più occupata, cioè gli uomini, che durante il di non ne avevan l'agio, di rendervisi assidui il più che veniva lor fatto. Poichè rispetto alle donne la sua prudenza vietò ad esse di frequentar que' notturni esercizi. Egli ottenne tutto quel più che volle dalla sua eloquenza onnipossente. La città di Costantinopoli ando molto innanzi nella pietà e pigliò nuova forma e sembianza. Si abbandono il circo e il teatro, per correre ai templi, nella città più tenera degli spettacoli, e lo abbiamo dalla spiegazione che egli fece intorno a ciò delle epistole agli Efesi, ai Colossesi ed agli Ebrei, come pure degli Atti degli Apostoli. Egli ragunava le sue pecore regolarmente tre volte la settimana, e talvolta ancora i

(1) Pallad. Vit., e Chrys. Homil, passim.

sette giorni di segnito, e come più si mostrava infaticabile nell' ammaestrare i suoi uditori, e meno ei si stancavano di ascoltarlo. La calca, sia de' fedeli, sia degli eretici e dei pagani, era si grande, che fu costretto di lasciare il luogo consueto e passare in un più vasto. Taluni v'andavano per curiosità o allettati dalla sua eloquenza; ma la grazia trionfando di tali disposizioni imperfette e di tutti gli ostacoli, si vedevano sovente delle straordinarie conversioni.

Un uomo della setta de' Macedoniani avendo abiurato, volle convertire pure sua moglie. Essa gli promise ciò che desiderava, e andò alla chiesa, dove ricevette l'eucaristia; ma in vece di consumarla, abbassando il capo in atto quasi di pregare, la nascose, e mise in sua vece del pane ordinario, che una fidata serva destramente le dicde. Ma in quella che accostava quel pane alla sua bocca, esso si tramutò, e volendo mangiarne, invece di pane si senti sotto i denti un sasso. Ella corse immantinente al vescovo, gli confessò il suo delitto con sentimenti sinecri di conversione, e gli mostro il sasso, nel quale era l'impronta dei suoi denti. Sozomeno, il quale viveva quasi in quel tempo, riferisce questo fatto (2), e dice, che si vedeva quel sasso infra il tesoro della chiesa di Costantinopoli, dove era stato deposto. Il santo patriarca non limitò punto il suo zelo a questa sola chiesa, ma colla riforma lo stese alle sei province ecclesiastiche della Tracia, alle undici dell'Asia ed all'egual novero delle chiese del Ponto, vale a dire a tutte le dipendenze del suo patriarcato. E prendendo il maggiore interesse per tutto ciò che toccava l'ordine e la felicità del corpo della Chiesa, egli tolse a raccogliere i vescovi dell' Oriente insiem con quelli dell' Egitto e dell' Occidente . che eran sempre divisi dopo lo scisma di Paolino. Pregò lo stesso Teofilo d' Alessandria a secondarlo, e ambedue di conserva operarono così bene a Roma col mezzo de' loro legati, che fecero rien-

HENRION Fol. 11.

trare Flaviano d'Antiochia nella comunione degli Occidentali. L'anima sensitiva di Grisostomo, al maggior punto della sua elevazione, gli faceva risguardare un tale patriarca come il suo maestro, e non si restò mai dal careggiarlo e rivorirlo come padre.

Egli distese gli effetti del suo zelo infin ne' barbari più selvaggi. Avendo sentito che v'aveva di quegli Sciti vagabondi, che si chiamavano nomadi o pastori, accampati presso il Danubio, e che desideravano di istruirsi nella religione, mando loro degli uomini apostolici, i quali ottemero de gran successi. Il cristianesimo cra già penetrato in questa nazione; ma siccome essa aveva di frequeuti relarioni cogli altri barbari, infetti per la maggior parte di arianesimo, e molti di questi ne avevano abbracciati gli errori, avendone trovati de' sedotti perfin nella città imperiale, e così per trarli d'inganno diede loro de' catechisti e de' saccrdoti della loro lingua, e assegnò ad essi una chiesa particolare, dove andava talvolta egli stesso ad istruirli col mezzo di un interprete. E sapendo, che vi erano ben auco de' Marcioniti nel territorio di Ciro. di huon accordo col vescovo diocesano e colla corte, cgli prese efficaci precauzioni per liberarne il paese (1).

San Porfirio, che era stato contra voglia cavato dalla solitudine per esser posto sulla sedia cpiscopale di Gaza, gemeva di vedere la sua dioecsi riboccante di idolatri , non meno furiosi contra il sue gregge, che contra lui medesimo. Rimanevano in questa città fino a otto templi de falsi dei , ma il solo idolo di Marna bastava per perpetuarvi l'idolatria. Porfirio ando a sollecitare la rovina della superstizione presso l'imperatore, e si rivolse da prima al patriarca, il quale, oltre il suo credito, l'appoggiava di quello dell'eunuco Amanzio, gran servo di Dio c potentissimo presso l'imperatrice. Alle sue raccomandazioni la principessa accolse amicamente il vescovo di Gaza e gli promise protezione presso l'imperatore.

predizione, che aveva udito fare ad nu tauto anacoreta nel passar per l'isola di Rodi, disse all'imperatrice, la quale cra incinta, e bramava con passione di avere un figlinolo : t Adoprati per la causa di Gesu Cristo, ed avrai un figliuol maschio, che vestirà la porpora 1. Alcun tempo depo, la predizione si avverò: Eudossia si sgravo d'un figlio, che si chiamo Teodosio come il suo avo , al quale nato appena fu data la porpora e il titolo di cesare. Nel pieno della sua gioia la madre non dimentico punto il sento vescovo di Gaza. Ella mandò per lui dopo sette giorni del suo parto, e al suo approssinarsi, levandosi con trasporto dalla sua sedia, l'ando a ricevere all'uscio del suo appartamento con in braccio il bambinello. « Padre mio , gli diss' ella , benedicimi col fanciullo, che le tue orazioni mi hanno ottenuto a. Il vescovo invocò il Signore e diede loro la sua benediziene. Egli lece poscia una supplica, spio il momento in cui si portava a palazzo il giovin principe, e gliela presento. Ouceli che teneva il fanciullo e che conosceva le disposizioni della madre, ricevette sorridendo la supplica, poi facendo un poco inchinare il capolino al piccolo cesare, disse ad alta voce : « Che sia fatto come è dimandato ». L'imperatrice racconio la cosa all'imperatore. Tutto nel palazzo cra in giora; piacque la facezia : « l'affare noudimeno è di grande importanza, disse Arcadio; ma come resistere al primo atto d'autorità del nestro figliuolo? » Fu dato immantinente l'ordine di abbattere i templi di Gaza, e segnatamente quello di Marna, e l'imperatrice fece delle loro reliquie costruire una chiesa magnifica e uno spedale per gli stranieri (2).

Allora Porfirio, tornandosi in mente una

Nonpertanto secondo la voce di un falso oraccio, che i Geniili diffondevana per tatto l'Impero, l'idolatria doveva a que'di ricuperare il suo primo splendore e ristabilirsi sulle rovine del cristianesimo. Ma si vide per lo contrario infino al-

(1) Theod, v, 2.

(2) Ibid. 29; S. Porph. sp. Sur. 26 feb.

le estremità dell'Occidente tutti gli idoli infranti per un editto espresso dell'imperatore Onorio; abbattuti tutti i monumenti della superstizione, o riserbati a profani ornamenti della città, e tutti i templi de falsi dei consacrati al culto cristiano.

Allora si fu , che Aurelio , vescovo di Cartagine, nello stabilire la sedia del suo primato nel famoso tempio di Giunone chiamata la Celeste, la verità increata fece intendere i suoi oracoli nel luogo medesimo, in cui il padre della menzogna aveva fatto risuonare i suoi per tanti secoli. Ma di tutti i draghi e mostri orribili, che secondo la minaccia de pagani, dovevano difendere la madre de loro dei , non ne apparve alcuno. Gli oracoli delle sibille che si trovarono in Roma, dove erano stati in quella gran venerarione, diventarono essi pure impunemente la preda delle fiansme, alle quali Sti-

licone li condannò.

Nel cuor delle Gallie relanti pastori la davan dentro con pari zelo e successo a ruinare l'idolatria. Il gran san Martine vi si adoperò lungamente e con la più infaticabile perseveranza, e ne purgo quasi del tutto la sua diocesi. Ma tante cure e futiche l'avevano rifinito, e toccava omei al tempo di riceverne il degno guiderdone. Egli era vecchio in oltre ottant anni; sapeva che vicina aveva la morte, ed egli medesimo ne aveva fatti consapevoli i suoi discepoli. Non pertanto essendo venuto in sentore che v avea qualche discordia nel borgo di Cande, presso il confluente della Loira e della Vienna, all' estremità della sua diocesi, egli v'ando per ristabilirvi la concordia e la carità, che il solo suo aspetto ispirava. Di fatto, non gli fu bisogno se non di farsi vedere; e già pensava di ritornarsene al suo monastero, quando, venendogli improvvisamente meno le forze, furono avvertiti i suoi cherici, il rispetto e la tenerezza de' quali , dovinque andasse , gli formavano un corteo numeroso. Quand'essi videro lo stato di debolezza e d'oppressione in cui era: co padre mio, sclamarono tutti ad una voce, lagrimando, eccoti dunque vicino ad abbaudonarci : ma non vedi quanto ci sei necessario? I lupi rapaci si gitteranno sul tuo gregge, appena vedranno, che non ha più il suo difensore : tu voli alla suprema felicità , ma le calamità e i pericoli in cui ci lasci non ti toccano dunque più 1 (1)?

Il santo ne fu intenerito, e mescolando le sue alle loro lagrime : « Signore , diss'egli, se io sono tuttavia utile al tuo popolo, non ricuso fatica; fa, senza riguardo al piacer mio, ciò che deve procacciare il loro vantaggio e la tue maggior gloria ». Il male peggioro Bruciato da una violenta febbre il santo era coricato sulla cenere e il cificio. I suoi discopoli lo pregarono di permettere almeno che si ponesse della paglia sotto di lui; ma considerando ció come cosa troppo delicata: « Figliuoh miei, disse loro, sta male ad un cristiano il morire nella mollezza ». Egli pregava senza posa , cogli occhi e le mani levate verso il cielo. Gli fu proposto di mutarsi da questa postura penosa, « Lasciatemi, rispose loro, contemplare il cielo pinttosto che la terra; è la via, per la quale l'anima mia deve andare verso il Signore ». Poscia attestando la sua giusta confidenza e il dispregio che faceva degli ultimi assalti del nemico della salute: « E che l'aspetti, gli disse, o mostro crudele? Fu non troverai nulla in me, che secondi i tuoi fonesti disegui: io m'inalzerò al disopra delle tue insidie infino al seno d' Abramo ». E nel proferire tali parole egli rendette l'ultimo sospiro, il di otto di novembre, l'anno vigesimosettimo del suo episcopato, e secondo l'apinione più verosimile, l'anno 397 di Gesù Cristo. E subito dopo passato di vita, il suo volto apparve tutto raggiante della gloria celeste.

Gli abitanti di Poitiers si tenevano autorizzati a levar di là le sue spoglie mortali, a motivo del soggiorno che egli vi aveva fatto nel suo primo monastero di Ligugei; ma i suoi diocesani erano troppo teneri di lui e si trovavano a Cande in tanto gran numero , da difendere le loro giuste pretese. Il corpo del santo fu portato a Tours, dove concorse un mondo di gente non solo della città, che uscì tutta quanta a incontrar quelle sante reliquie, ma del popolo della campagna e di molte eittà vicine. Le persone più ritirate pel loro stato si tennero per dispensate dalla loro regola per una causa eosì santa, e però trassero a vederlo schiere innumerevoli di vergini e da duemila monaei. Tutti rompeyano in lagrime, meno intesi allora della corona eterna, che il santo otteneva, che della perdita irreparabile che avevano fatto; e lo accompagnarono cantando inni infino al luogo della sua sepoltura. Appresso fu là fabbricata una grande chiesa, e il celebre monastero intitolato di san Martino (1).

L'anno 400 si tenne un coneilio a Toledo, e fu il primo di questa chiesa. Esso scomunica il fedele, che avendo una consorte legittima ha una concubiua. Ma se la concubina, vi si aggiugne, è la sola donna ehe egli abbia, non sarà eseluso dalla comunione. Ed è , perchè vi crano delle concubine legittime, approvate dalla Chiesa. Secondo le leggi romane si voleva un ordine, una proporzione per le parentele tra le condizioni. Un senatore non poteva sposare una liberta, un cittadino una schiava: e lo unioni degli schiavi fra loro, quantunque legittime, non crano chiamate matrimoni. Ma la donna, che non aveva il grado di sposa poteva esser tenuta come concubina, permettendolo le leggi, purchè se ne avesse una sola, clic a lei si fosse unito con nodo coningale, c inoltre che l' uomo non fosse maritato. I figliuoli che ne venivano non erano nè legittimi, nè bastardi, ma figli naturali, suseettivi di donazioni. La Chiesa non entrava in tali distinzioni; ella si teneva semplicemente al diritto naturale, e nelle geuerali approvava l'unione dei due sessi, purchè si osservasse in essa l'unità e la stabilità. E in ciò le due potestà non si stendevano l'una sopra dell'altra : la Chiesa non metteva la mano ne' diritti civili , l' imperatore vispettava i diritti del saeramento, e ogni cosa era in pace. Gli è nel concilio di Toledo, che si trova per la prima volta il capo della Chiesa nominato papa e per eccel-

Intorno a quel tempo la controversia di san Gerolanio con Ruffino d' Aquilea menò il maggior romore. Santa Marcella ed altri amici ragguardevoli, che il santo dottore aveva a Roma, si erano levati con calore contra gli seritti di Ruffino. Oltre il loro zelo per la fede, il quale pativa di veder seminare nell'Occidente le novità d'Origene, ci s'indegnavano delle arti, colle quali il traduttore rendeva il santo prete Gerolamo complice di quegli errori perniciosi. Essi ne serissero al loro illustre amico, il quale giustilicandosi intorno alle lodi che aveva dato ad Origene; rispose, elie stimava il suo spirito e la sua erudizione, ma senza approvare la sua dottrina; che se n'era servito come degli scritti di Tertulliano, di Eusebio di Cesarea, e d'Apollinare, sotto il quale aveva anche studiato, come sotto la direzione di un Giudeo, che la dottriua d'Origene è riprensibile, quantunque i suoi costumi sieno stati puri, e infinite le sue fatiche; che se può essere scusato nelle sue intenzioni, i suoi dommi non lasciano perciò d'essere avvelenati, che essi fanno violenza alla Scrittura, e che è cosa scandalosa il lodarlo come un apostolo, che non ha preso errore in cosa alcuna (2). Quanto all' apologia di Origene, attribuita da Ruffino a san Panfilo, Gerolamo sostiene, che non è di questo santo martire, ma di Eusebio. Siccome si credeva sempre amico di Ruffino, del quale era stato costantemento amico nel suo lungo soggiorno iu Palestina, egli scrisse a lui medesimo, si lamentò dolcemente, che dandogli delle lodi apparenti lo rendeva di fatto sospetto d'origenismo, e lo prego di non adoperar più in quel modo. Ma ciò che alieno del tutto Ruffino fu questo, che per arrestare lo scandalo della sua traduzio-

(2) Epist, 63.

<sup>(1)</sup> Sulp. XXIV, nº 23.

ne, Gerolamo istesso tradusse i libri dei Principi. Egli vedeva nu' affettazione moltissimo sospetta da parte di Ruffino, nell'aver corretto nel suo Origene gli errori contro la Trinità, i quali avrebbero fatto troppo romore in Occidente, e vi aveva poi lasciati i passi pericolosi, il cui veleno era più impercettibile, come la strana dottrina risguardante gli angeli, le anime umane, la futura risurrezione , la moltitudine dei mondi e il ristabilimento finale di tutte le cose. San Gerolamo credette dover fare una traduzione più fedele, nella quale apparissero chiare ad nu modo tutte le empietà, onde allontanar dall'autore, come si conveniva, ogni lettore. Ruffino ne fu così indegnato, che non si giudico ben fatto di comunicargli la lettera del suo antico amico, e compose subito contra di lui tre libri, i quali non servirouo se non a rendere più equivoca la fede del loro autore. Papa Atanasio stimo di non potersi dispensare dal censurare, e censuro di fatto questi nuovi scritti (1).

Così Urigeue fa svergognato, ma non il suo tradiutore, e l'origenismo condannato non solamente a Roma, ma da Venerio di Milano, discepolo e successore di saut' Ambrogio; da Cromazio d'Aquilea, vescovo naturale di Ruffino, in una parola, da tutto il 'Occidente indegnato con giustizia di un si grave scandalo.

Di fatti, qualonque cura siasi presa per discolpare Origene, e gli è impossibile di giustificare le sue opere, e ben anco di accagionare i suoi diacepoli di tutti gli errori che esse contengono. El si vuol nondimeno coavenire, che vi hanuo inserti i più grossolani; e d'altronde, sarobbe ingiusto i pigliare letteralmente cerre espressioni di questo scrittore, partigiano in modo straordinario del senso allegorico. Questa è l'ingiuntizia che si sull'appropriato del como di proprio del consolidado del consoli

(1) Hier. Epist. 1, c. 70.

ad esempio de' suoi predecessori, che n' erano stati incaricati dal concilio di Nicea. Egli si giovò di si fatte relazioni per dare ai fedeli le idee, che aveva egli stesso dell' origenismo. El ecco a che cosa ne riduce gli errori la prima e più equa di queste lettere.

Primieramente, a insinuare che il regno di Gesu Cristo debbe finire. Non si trova tal empietà chiaramente espressa , in alcun' opera d' Origene ; ma essa procede naturalmente da suoi principi. Poichè, se tutti i corpi devono essere distrutti al finir de' secoli, siccome quelli, che non sono creati se non per la punizione degli spiriti, ne conseguita, che Gesit Cristo non avrà più corpo, e non sarà più veramente un uomo, nè per conseguenza nostro re, almeno sotto questo rapporto. Il secondo errore è, che i demoni saranno salvi, dopo essere stati purificati con lunghissimi supplizi, ciò che Origene immaginava, sul principio, che Gesu Cristo doveva essere il salvatore di tutte le creature ragionevoli. Il terzo, che i corpi non risusciteranno interamente incorruttibili, ma conserveranno il germe della corruzione, o il principio della distruzione che devono provare alla fine de' secoli ; la quale cosa è ancora una conseguenza di quella singolarità di Origene, il quale risguardava i corpi come unicamente destinati a punire gli spiriti che essi tengono rinchiusi. Onesti corpi saranno dunque inutili, quando gli spiriti si troveranno purificati interamente.

Quantunque Teolilo comprendesse bone il mistero dell' origenismo, pure tardo lunga pezza a pigliare il partito di censurarlo. San Gerolamo e sant Epifanio gli averano scritto, ma inutilimente, cho sperara indararo di correggere gli eretrici colla dolcezza, e cho una copia grande di santi personaggi non approvarano la lentezza che usava; ma molti monaci egiziani, nella foga di uno rebi indisereto, a accusando lui medesimo di origenismo, egli uno trovò mezzo più acconcio a calmarti, se non quello di condannare alla perfine cotali errori. E no si già, che l'accusa fouse fondata; ma siccome fra que monaci ve ne avera assai di emplici e d'ignoranti, che si farmavano delle immagni sensibili delle cose più intellettuali, ei si persussero, sopracerte espressoio delle sante Scritture, che Do aveva un corpo cone gli uomini, ciò che gli rendette antropomorfii. Van, anesum interprete della Scrittura non essendo più bottano di Origensia di prime delle antrope da questa spiegazione materiale, essi trattavano d'origensia tutt quelli , che li costradicevano.

Il vescovo Teofilo iosegnava pubblicamente, colla chiesa Cattolica, che Dio è incorporco; cgli confutò anzi l'errore contrario con calore e lungamente inuna dello sue lettere pasquali, che fu portata ne'monasteri secondo il costume; e que buoni solitari ne furono stranamente scandalizzati, e pareva che fosse stato ad essi rapito il loro Dio insiem col fantasma che se ne formavano. L' uno di loro, chiamato Serapione, vecchio di una gran virtù, ma semplicissimo, anche dopo disingannato delle sue preoccupazioni, col dimostrargli che esse erano contrarie ad un tempo e alla Scrittura e alla fede di tutte le chiesc e di tutti i secoli, avendo Serapione voluto ringraziar coloro, che lo avevano disingannato, si pose a piangere, selamando: « Ohimel hanno fatto scomparire il mio Dio, ed io non so più che cosa mi adori a (1).

L' universale dei monaici si diecle a divedere molto più indiocile. Esia abbandonarono le loro stolitudini, vennero a schiere ad Alessandria, trattarono il vescovo quale empio davanti al popolo, e trascorsero nella loro insolenza e nelle minaceri nella palazzo patriarezale. Allora Teolio si dicharò contra i libri d'Origent, o promise di condamarti. L'ecanocalio, nel quale fia ordinano che chimique approvasse le opere d'Origene sarchbe s exaccialo dalla Chiesa.

I monaci di Sceti erano quelli, che si erano principalmente levati contra il patriarca: per lo contrario fra quelli di Ni-

(1) Cass. Coll. 2 . c. 3.

tria ve n' erano molti, sospetti di origenismo. Pare, che fossero meno attaccate agli errori d' Origene, che a' snoi libri, che pretendevano essere stati alterati da mani straniere e in guisa, che se ne poteva facilmente cavare il veleno, senza riprovar per questo le lezioni di virtir che furnivano in copia. D' altronde la Chiesa non aveva per anco deciso, o verameoto le sue decisioni non erano bastevolmente antentiche per torre ogni scusa a chi contradiceva. Teofilo non usò, nemmeno in questo, maggiore condiscendenza, e come è di tutti i zelanti, i cui pensieri non sono perfettamente puri, da prima aveva proceduto con troppa lentezza, e da poi con soverchio calore e precipita-

Alla ruggine, che aveva in generale contra i monaci, s'aggiugoeva il malcontento, che in particolare aveva coutra il santo prete Isidoro, il quale governava lo spedale d'Alessandria, ma che era stato solitario a Nitria, donde sant' Atanasio lo cavo per metterlo nel suo clero. Una vedova ragguardevole, aveva data una somma rilevante a questo venerando sacerdute, dopo di averlo obbligato a promettere con giuramento, di comprarne con essa delle vesti per le donne più poverc della città, seuza farne partecipe il patriarca, per timore, che questi non impiegasse tale somma in levare edifizi , che cra la sua passione. Isidoro ricevette i danari, e ne uso secondo l'intenzione della donatrice. Il patriarca aveva delle spie, che l'informarono tosto della cosa; ne fu olfeso vivamente, ma dissimulò. Due mesi dopo, avendo radunato il suo clero, produsse una memoria contra Isidoro, che disse aver ricevuto un diciotto anni prima. Questa accusa di niun valore, chbe un aspetto di nimistà, e riusci moltissimo sospetta. Bisognarono altrimaneggi, i quali non giovarono, se non a manifestare la malignità e l'inganno. Teofilo guadagno per danari un giovane, affinche accusasse Isidoro. L'accusatore portò i danari a sua madre , la quale temeodo che Isidoro non la denunziasse dinanzi ai tribunoli, ando a trovace il governatore e gli mostrò l'oro, che essa dichiarò aver ricevuto dalle mani della sorella del patriarea; la qual cosa non impedi punto a l'eoflo di scacciare Isidoro dalla Chiresa, ma di segreto, e-sotto colore di un deltito infame, che il decoro non permette di particolarizare. Santistioro fu altresi in biunor edila propriamonte di Niiria, dove aveva passata la gioventà (1).

L'aver data una stanza ospitale ad Isidoro , fu un delitto imperdonabile a quei monaci. Il furioso patriarca ordinò, che fossero scacciati dalla montagna e dal fondo del deserto i solitari più rinomati, che erano in voce di regolare gli altri. Essi vennero ad Alessandria per sapere la cagione della loro condanna; e quattro di loro soprattutto erano in grandissima riputazione, e si chiamavano comunemente i Gran Fratelli, perchè cran di fatto di una statura fuor dell' ordinario e della medesima famiglia. Eglino si dinominavano Dioscoro, Ammonio, Eusebio ed Eutimio. Comparsi dinanzi a Teofilo, egli si volse ingiuriosamente contro di Ammonio, vecchio venerando, e gettando sopra di lui furiosi sguardi, che seguiti furono dal più scandaloso eccesso di furore, gli gettò sul capo il suo palio , lo schiasseggio sino a fargli piovere sangue dal naso, e gridò come nomo fuor di senno: « Scellerato, eretico, ipocrita, anatemizza Origene ».

I Gran Fratelli non credettere dover pigliare miglior partile di quello di ritirarsi; essi tornarono pacificamente alle foro solitudini, dove continuarono i loro costumati eserciri, assicurati dalla testimoniama della loro coscienza. Di fatto, non v ha prova alctuna, ch' essi sostenesser gli croro il Origene, laddove si banot testimoniame grandissime della pureza della loro fede. Il patriarea ragunò tosto no concilio di vescovi vicini, e sena farvi comparire i solitari, pai dar loro alcun modo al difendersi, ne scomunicò i tre principali, fra i quali son nominati

(1) Soz. vut , 12.

Ammonio e Dioscoro; ma non ardi di sentenziare centra l'universale di loro. Appresso fece venire dal medesimo deserto cinque monaci stranieri di nascita, e pieni di quello spirito di emulazione . il quale degenera faciknente in gelosia fra i solitari di diversa nazione, ed imo l'ordinò vescovo, il secondo sacerdote, e gli altri tre diaconi, comandando loro di presentare contra i tre solitari scomunicati delle istanze, che essi non fecero che sottoscrivere, avendole egli stesso composte. Avendo ricevuto quelle istanze nella chiesa con affettata mostra, egli ando dal prefetto dell' Egitto, e gli presento una nuova supplica in suo nome . vi uni quelle de' monaci accusatori, conchiudendo nella sua dimanda, che gli accusati fossero scacciati da tutto l'Egitto. Egli ottenne un ordine e una schiera di soldati, e somigliando più ad un capo di una spedizione militare, che ad un vescovo, si recò di notte a sorprendere i monasteri.

Dioscoro, vescovo della montagna, fu il primo ad essere scacciato, dopo essere stato violentemente strappato dalla sua sedia da una squadra di Etiopi. Poscia vennero saccheggiate le celle, e abbandonato il misero mobile de poveri di Gesù Cristo ad un' orda di servi e di ponolaglia. Furono cercati per lungo tempo i tre altri fratelli, Eutimio, Eusebio ed Ammonio, ma essi si eran fatti calare in un pozzo, sul quale era stata messa una stuoia, la quale impedi che si potessero vedere. Dispettato di ciò e furioso, Teofilo mise il fuoco alle loro celle, nelle quali furono ad una volta consumati dalle samme le divine Scritture, i santi misteri ed un giovine, a cui manco il tempo di fuggire. Quando i persecutori si furono ritratti, i tre Gran Fratelli se ne fuggirono a Gerusalemme, seguiti dai sacerdoti, dai diaconi della montagna, e da circa trecento monaci. Il rimanente si disperdette in diversi luoghi. L'odio del patriarca non fu però calmo da quel hando volontario, e perseguito i fuggitivi in Palestina per mezzo di lettere, le quali non respiravano altro che veudetta.

Egli appose a delitto ai vescovi di questa provincia, la loro pietà verso que gli sciagurati, e uno la perdonò loro se non a condizione, che per l'avvenire non darebbero ad essi più alcun asilo, ne manico nelle chiese. Cesì i solitari furono costretti a fuggire da un eremo all'altro, e di andar finalmente a dimandar giusti-

zia a Costantinopoli. San Giovanni Grisostomo era in Costantinopoli al più alto grado di venerazione, che possa procacciare uno splendido ingegno accoppiato a sode virtù. Ma se tutti erano costretti ad ammirarlo, non era però amato che dal popolo e dalla parte più sana del clero; un gran numero di ecclesiastici e di grandi lo risguardavano come un zelatore incomodo, e per coprire i lor vizi, facevano ogni studio di renderlo odioso. Dopo le disgrazie di Ruffino e di Eutropio, Gaina, ariano, come il più de' Goti, rendutosi tale da poter quello che volesse, si mise iu capo di far dare agli eretici della sua comunione una chiesa nella città imperiale, e ne fece la dimanda all' imperatore. Questo fiacco monarca, sebbene di buone intenzioni, non concedeudogli assolutamente quello che domandava, rispose, che voleva parlar di cio a Grisostomo vescovo di là, e ministro delle cose sante : e fattolo chiamare, gli rappresentò il potere, la fierezza di Gaina, e tutto ciò che si poteva temere da quel supplicante non contentato, il quale agognava forse all'impero (1).

Il magnanimo prelato rispose, che il terrore non rea buona ragione da dover mettere in halia degli immondi le cose sante; che in quanto a lui non lo si vedrebbe mai scacciare i veri fedeli dai templi, dove celebravano le lodi del Figlinolo di Dio per introdurri gli empi, che negavano la sua divinità e besteminavato il suo santo nome, e mostrania do tutto il coraggio di un imperatore, mentre Arcadio si abbandonava al timo-re, cosa meno strania ad un sacerdole:

e Signore, a lui disse con un tuono di sicurezza capace ad ispirargliene, non temete questo barbaro, io lo voglio mettere alla ragione, fatemi abboccar con lui , e gli farò conoscere l'ingiustizia della sua dimauda ». L'imperatore colse con gioia tale occasione, e il giorno dopo se li fece venire ambedue al suo cospetto. L'ariano superbo, cominciò per iulimare all'imperatore di tenergli la promessa che pretendeva avergli fatta. Il santo patriarca, accompagnato da tutti i prelati che si trovavano a Costantinopoli , prese la parola e disse , che un imperatore cristiano era il protettore della religione e non il suo oppressore: che egli non aveva nè promesso, nè potuto prometter cosa che non era in suo potere, per quanto assoluta fosse la sua possanza negli affari del mondo; che era inoltre fuor di ragione il far servire alla discordia de' fedeli le chiese istituite per metterli in concordia, che tutte quelle di Costantinopoli erano aperte ad ogni cristiano, e che egli poteva andarvi a fare le sue preghiere. « Ma se fosse anche solo pei servigi, che ho renduto all' imperatore, replicò Gaina, io credo meritarmi d'avere un luogo particolare da fare orazione. - E quali sono i servigi , replicò il patriarca, che esigano per salario la profanazione dei templi e il dispregio delle leggi ? Esse vietano le adunate degli eretiei nelle città; e tu pure hai fatto giuramento di mantenerle queste leggi sante e sapienti. Ma hai tu aspettato fin qui a ricevere il guiderdone de'tuoi servigi > ? E ricordandogli da quale condizione era stato cavato, perocche fu già semplice soldato : « Considera, ripigliò egli, considera quel che tu eri , quel che sei , qual era la condizione della tua fortuna, o meglio della tua miseria infin nelle vesti prima di valicare il Dauubio, e dimmi se il titolo di duca , se la diguità di consolo è cosa minore della tua ambizione > ? Poi rivolgendosi all' imperatore, gli fece pensare tutte le conseguenze della sua molle condiscendenza verso gli eretici, aggiugnendo, che la sicurezza della religione formava quella dell' impero; e che se per impossibil caro e si dovessero disgiungere queste due cose, sarebbe assai meglio dar les province, che non la casa di Dio, e perdere la corona dell' universo, non la religione (1).

Gaina non seppe durarla all'energica e viva eloquenza del Grisostomo, o meglio allo Spirito di Dio, che in lui favellava, e si mandò giù quel rifiuto con assai moderazione. Alcun tempo dopo si ribello apertamente, ma i huoni notarono consolati, che il dispetto di quell' affronto non fu quello che il movesse a quell' atto di ribellione , laddove parve ereseere il suo rispetto pel santo patriarea. Siecome il Goto ribelle disertava la Tracia, e nessuno era oso non ehe di opporsi agli sforzi della ribellione, ma nè manco intermettere la propria mediazione a farla eessare, il generoso pastore si caricò della legazione. Avendo eiò saputo. Gaina ando co' suoi figli incontro al santo, e gli diede que maggiori segni ehe si poteva di rispetto e di benevolenza. Non pertanto ei la durò ostinato nella sua ribellione, ma fu rotto da un generale degli Umi, amico a' Romani, il quale mandò il suo capo a Costantinopoli (2).

Mentre si combatteva una tale guerra , cioè correndo l'anno 400 , fu denunziato al patriarea il metropolitano d'Efeso, chiamato Antonino, accusato prineipalmente d'avere avuto de figliuoli da sua moglie mentre era vescovo, e altresi di fare un traffico formale delle cose sante, vendendo le ordinazioni episcopali in ragione dell'entrata de' rescovadi. Ensebio di Cithiana , l'uno de suffraganei d'Efeso, feee la denunzia in un concilio formato de veseovi dell'Asia, che si trovavano alla corte, e di tre metropolitani, il più notevole de' quali era quello di Scizia; montanti in tutto a ventidne vescovi. Quest' areivescovo degli Seiti, o di Torni, si ehiamava Teotimo, ed cra succeduto ad un' ora e alle virtit, e alla sede di san Vetranione. Vissuto nella vita monastica, e poco contento di

ritenerne soltanto l'abito e i lunglui enpelli, ele non dismise mai, egli ne aveva conservato con somma cura l'austerità, lo spirito di modestia e di penitenza, in una parola, tutte le viriti, che lo rendettero venerando a' più selvaggi dei barbari, e che il Cielo onorò le molte volte con de' miraeoli (3).

Il vescovo di Cilbiana presento la sua accusa a tale raggnardevole congregazione. Il prudente patriarca avrebbe voluto sopir la cosa, il cui presunto vantaggio non poteva compensare l'inevitabile seandalo. Egli impiego Paolo d'Eraelea, amico d'Antonino, e avuto in pari eonsiderazione da Eusebio, affine di comporli in concordia, ma questi era troppo animato e niente sentiva. Appie dell'altare, e in quella appunto che si an:lava ad offerire il santo saerifizio, egli cavo fuori un secondo esemplare delle medesime accuse, al cospetto del popolo e del elero, e si lamento arrogantemente, ehe si ricusava di render giustizia. A eosi ingiurioso procedere, il patriarca. per moderato che fosse, non si potè contenere dal mostrarne alenni segni di emozione, i quali bastarono alla delicatezza della sua coscienza, perchè si ricusasso dall' offerire i divini misteri , quantunque fosse una domeniea , e pregò un altro vescovo di celebrarli in sua vece. Dopo elie il popolo si fu ritirato , egli fece ehiamare Eusebio, e gli disse innanzi a' prelati ; « Io ti prego di pensarvi aneora; spesso il primo fuoeo ci fa trascorrere a dire eose difficili a provarsi. Se tu sei in grado di sostenere l'aecusa, noi non la rigettiamo: se vi trovi degl' inconvenienti, noi non ti obblighiamo a persistere in essa. Piglia il tuo partito prima della lettura del libello. Quando sarà stato letto pubblicamente, e che se ne sarà preso atto, non ti sarà più permesso, essendo vescovo, di desistere da essa z. Ma niente pote intimorire Eusebio, e il libello fu letto.

Primieramente si esaminò il primo eapo d'accusa, siecome il più pernicioso

<sup>(1)</sup> Soz. vm , 4. (2) Theod. v. 33.

HENRION Fol. II.

<sup>(3)</sup> Soz. vn, 26.

in modo da ottenere il vescova to di Nicomedia. Il suo arcivescovo ne levò ginsti lamenti . e il natriarca voleva far diritto al suo richiamo; ma il cerretano s'era guadagnati i suni diocesani con ogni maniera di gherminelle. Egli medicava le loro piaglie, sanava o mostrava di sanare le loro malattie, ed era di facilissimo abbordo. Nettario non potè venire a capo di levarlo di là, per grandissima che ne avesse avuta la voglia. L'n tale tratto d'autorità era riserbato al suo successore, il quale pose in stra vece Pansolio, persona di costumi dolcissimi - esemplare di pietà , e che era stato l'istitutore della imperatrice; si belle doti non gli poterono però guadagnar l'affetto di quel popolo preoccupato, e un tale mutamento di vescovo attrasse sul patriarca medesimo una puova calca di nemici.

Erano andati tre mesi, ch'egli erapartito per l'Asia , ed era tempo di tornarsi alla sua chiesa. Severiano, a eni l'aveva conniessa, la sturbava co'suoi maneggi, e faceva cabale contra il santo patriarca. E le cose erano state sospinte tanto innanzi, che ritornato il santo, giudicò dovere ogni riguardo cedere alla prudenza, e che bisognava ad ogni modo cacciare da Costantinopoli quell'ingrato e perfido broglione. Ma Severiano colle sue adulazioni si era insinuato in lin nel cuore dell'imperatrice. Essa lo richiamò da Calcedonia, dove s'era già ritirato, e non si tenne consolata se non allora quando l'ebbe tornato nella grazia del patriarca, il quale al profondo conoscimento del cuore umano e de costumi aggingneva quel candore e quella naturale semplicità, che si lascia le si spesse volte pigliare a lacci dell' intrigo e della bussa politica.

In quella che tutto peneirato il cuore della grandezza di Dio e delle cose eterne egli non poneva mente nè agl'interessi ne alle soperchierie del secolo, da tutte parti si raccolse una procella contra di ni. Tutti i nemici della disciplina, dri buoni costani, della fede, l'eran pure di lui. Gli Ariani in gran novero abitava-no mella cupitale, un si siccome une rac

all essi conceduto di congregarsi altro che fuori della città, così per andare al luogo del loro convegno si raccoglievan dentro, e n'useivano processionalmente e co me in trionfo tutti ad una volta, e cantavano a due cori de cantici pieni della loro empietà , e trascorsero tant' oltre nella loro andacia da farvi per entro delle allusioni di dispregio alla dottrina cattolica. Il popolo ortodosso intonava dal lato suo canti satirici : a tal che fra queste due fazioni, superbe del paro, l'ima del favore che allora si godeva , l'altra del credito che aveva in passato, la loro emulazione non tardo a suscitar de guai, e passando assai di leggieri dai canti e dalle parole alle percosse, molti dell'una parte e dell'altra vi toccarono aspre ferite. Un eunuco dell'imperatrice venne ferito da un colpo di pietra, la qual cosa fece rinnovare la proibizione, che era stata fatta agli Ariani sotto if pontificato precedente , di cantar le litanie nella città , vale a dire le preghiere comuni sia la notte o il di. E questa nuova umiliazione de settari . ascritta al santo patriarca, gli crebbe il numero de' nemici. Correvan le eose in quel modo, quan-

67

do i Gran Fratelli col segurto loro giunsero a Costantinopoli. Ei si appresentarono al pio e tenero Grisostomo, il quale in veggendosi appiè cinquanta vecchi , sul cui esterno erano impronte la mortificazione e tutti i vestigi della santità, egli ne fu commosso lino al piangerne, e dimandò loro della cagione che gli aveva costretti alla fuga. Essi gli raccontarono l'avvennto a Nitria, e lo pregarono a cavarli dalla dura necessità di presentare i for richiami al tribunale secolare, soggiuguendo, che non dimandavano altra soddisfazione o grazia che quella di poter tornare alle loro solitudini, e di consumarvi il sacrifizio delle loro persone, che avevano cominciato già di fare al Signore. Grisostomo si persuase d'esser agevol cosa l'ammansar Teofilo, e promise loro la sua mediazione, in quella che raccomandava ad essi la discrezione e la ritenutezza. Al tempo istesso col mezzo dei cherici d'Alessandria mandati a sostener

la eansa di Teofilo , fu assienrato della sincerità delle lamentanze de monaei. Egli serisse pertanto a quel patriarea, usando ogui possibile riguardo, supplicandolo come figliuolo rispettoso avrebbe favellato al padre suo, di ritornare nella sua grazia que' pii solitari, che formavauo l'uno de' più belli ornamenti della sua ehiesa. Ma l'imperioso e vendicativo Egiziano rispose con insultante alterigia, ehe il vescovo della chiesa imperiale doveva sapere per lo manco i eauoni di Nicea; che se gl'ignorava, gli si sarebbe fatto vedere, elie secondo i suoi decreti nessun veseovo deve frammeseolarsi neile cose, che son fuori della sua ginrisdizione; che se il vescovo d'Alessandria dovesse venir giudicato, il sarchbe dagli Egiziani, non da gente lungi di là un settantaeinque giornate. Ricevuta si dura lettera, il Grisostomo eessò ogni sua pratica, e solo si adoperò come meglio seppe e potè ad ammorzare quella si grande effervescenza degli animi (1),

Intauto Teofilo prevenne colle sue lettere saut' Epifanio, di cui aveva in passato motteggiato l'estremo ardore contra l'origenismo, e lo avea altresi trattato superbamente di antropomorfita. Ma in quelle nuove congiunture egli s'aecorgeva molto beue come un partigiano della natura d' Epifanio gli verrebbe vantaggioso. Alla riputazione già molto ben sodata di santità e di capacità, il vescovo di Salamina mostrava, molto innanzi negli anni, un ingegno tuttavia svegliatissimo e un grande asecudente sopra una calca di dottori , elte se gli stavano addietro nella cosa degli anni, e ve u'aveva assai di molto nominati per dottrina ed ingegno. Egli mandò la lettera di Teofilo al prete Girolamo e ve n'aggiunse una sua propria dove trionfava dal vedere « Amalecco distrutto sin dalla radice »; sono le parole ch' egli adoperò ad esprimere la condauna d'Origene fatta dal vescovo d' Alessandria. Ma egli feec più ancora; andò a Costantinopoli, sebbene iu quella estrema vecchiezza.

t: Pallad.

Grisostomo simulò d'ignorare lo seopo di tale viaggio, e ad onorarlo gli man dò incontro il suo clero, e lo fece invitare a pigliare sua stanza nel palazzo episcopale. Ma Epifanio, preoccupato contro il patriarca, rispose duramente alle sue cortesie, e ricuso di comunicare con lui, se non condannava Origene e non scaeciava i Gran Fratelli. Il Grisostomo gli espose in dolce modo, che non bisognava precipitar niente; per la quale risposta venne latta prendere ad Epifanio una risoluzione estrema, che dove avesse sortito il suo effetto avrebbe renduto quel venerando prelato la favola ed il riso di tutto l'Impero. Lo si incito a presentarsi in mezzo alla chiesa, dinanzi a tutto il popolo raunato, affine di coudannarvi ad alta voce i libri d'Origene, i monaei venuti dall' Egitto, quali Origenisti, e il patriarca di Costantinopoli ecme loro favoreggiatore. Il santo vecchio eominciava a dar nell'insidie, quando alcune persone, sia che avessero maggior senno o si conoscessero un po' più di lui nelle arti politiche, lo misero in timore delle conseguenze che ne potevano derivare. Dicevano, t il vescovo Giovanni essere adorato dal popolo; potersi levare qualche romore, e tu primo di tutti ne correresti i pericoli , siccome la prima eagione della ribellione 1. Si fatta rimostranza il fermò.

Tut!i rendevano giustizia alla rettitudine delle sue intenzioni e avevano in riverenza le sue virtù. Caduto malato il giovin principe, figlio di Arcadio e di Eudossia, la madre richiese ad Epifanio il soecorso delle sue orazioni. Egli promise, che il figliuolo sauerebbe, se l'inperatrice avesse fuggiti i Gran Fratelli e tutti gli altri eretici. Ma Eudossia che li proteggeva, se ne mostro seandalizzata e eosì rispose : « Se Dio vuol chiamare a se il mio figliuolo, n'e il padrone; quanto a te, mi guardero bene ogginiai di credere, che sii uomo da far miracoli ». Nondimeno ella consigliò i solitari di Nitria di andare a spiegarsi con quest'uomo straordinario, ed essi obbedirono. « Chi siete voi , da osare di presentarvi qui a ? richiese loro bruscamente. « Pa- & dre mio, soggiunse rispettosamente Ammonio, che cra in capo a tutti, noi siamo que Gran Fratelli, che taluno ti ha dipinti si neramente; ma io bramerei sapere se mai hai sentiti i nostri discepoli, ovvcramente letti i nostri scritti a. A cui egli rispose francamente del no , e Ammonio ripiglio : « E come dunque ne giudichi tu cretici, se non hai prova dei nostri scutimenti? - Tutti m'hanno detto che voi l'cravate, riprese il vescovo ». Il solitario replicò: « Noi abbiamo usato beu diversamente a tuo riguardo; poichè sovente noi abbiam letto i tuoi scritti e fra gli altri la tua Ancora; e siccome assai persone la ceusuravano e accagionavano di eresia, noi abbiam pigliate le tue difese. Tu non dovresti adunque su voci vaghe ed incerte condannare coloro, i quali non parlano altro che bene di te 2 (1).

Tale abboceamento ammansò molto sant'Epifauio, il quale aveva del pari e la rettitudine dell'anima e la vivezza del carattere. Poco tempo dopo egli si parti per la sua isola, forse pentito d'essere corso troppo innanzi in quell'affare, o sia che avesse avuto rivelazione della sua vicina morte, come si credette da ciò ch' egli disse, in quella che s'imbarcava, ai molti vescovi che lo avevano accompagnato fino al mare: e lo vi lascio la città, il palazzo e tutto questo gran teatro; quanto a me io me ne vo, perchè mi è fatta grandissima fretta ». Egli mori di fatto sul mare prima di giugnere in Cipro. Eran trentasei anni, che governava la chiesa di Salamina o Costanza, capitale di quell'isola. Era dotto moltissimo, ma non così esatto nella sua critica. La naturale sua rettitudine lo rendette eredulo, e l'ardore del suo zelo lo preoccupava nelle cose. Ei si vuol non pertanto confessare, che Teolito, il quale sorprese la sua confidenza, aveva un'abilità maggiore e mille altre doti da imporre in ogni modo.

Vedendosi protetti dall' imperatrice, i solitari di Nitria presentarono istauza, af-

(t) Soz. vm, t3.

finchè i prefetti esaminassero le accuso fatte a loro, e Teofilo fosse tenuto a comparire ond'essere giudicato da san Giovan Grisostomo. Di fatto, accolti i due capi della domanda, i prefetti esaminarono l'accusa fatta dai falsi Fratelli, che Teofilo aveva sedotto, ed egli stesso costretto a venire a Costantinopoli, avendo l'imperatore mandato l' uno de'snoi uficiali perchè vel couducesse. Gli accusatori, che si esaminarono prima di tutto, non poterono provar nulla, e rovesciarono tutta la colpa sul vescovo d'Alessandria, dichiarando che gli aveva ingannati, e dettato loro l'accusa. Furono perciò incarcerati infino all'arrivo di lui, poiche il caso era grave, e, stando al senso letterale delle leggi romane contra i calminiatori, degno di morte. Taluni di loro morirono in prigione prima che Teofilo gingnesse, e gli altri, la mercè del danaro che egli diè fuori, se ne liberarono col solo bando.

Era stato chiamato il solo patriarea d'Alessandria, ed egli arrivo come in trionfo con un codazzo di trentasci vescovi. San Giovanni Grisostomo, che avera apprestate le stauze per que' prelati, gl' invitò nel modo più cordiale ad albergare da lui, ma essivi si rifiutarono duramente. Tcofilo non volle ne vederlo, ne parlargli, ne dargli alcun segno di comunione. Egli aveva fin d'allora fermo il suo disegno, cotanto conosceva la debolezza del governo! Non che si difendesse dal'e prevarieazioni, che gli erano apposte, egli si propose di attaccare Grisostomo sulla sua propria sede, nella persuasione, che se gli veniva fatto di scacciar lui dalla metropoli, gli sarebbe agevol cosa l'opprimere i solitari. Nelle tre settimane che rimase a Costantinopoli, egli non s'accostò mai alla chiesa, quantunque san Giovanni Grisostomo lo soffecitasse continuo a palesargli almeno il motivo di una gnerra così inaspettata, della quale era il pubblico cotanio scandalizzato. Ma Teofilo non lo degnò mai di risposta. Non pertanto il santo vescovo gli perse ognora bell'esempio di moderazione e di dolcezza. Frattanto l'imperatore, sellecitato da'mo-

An. 463

naci, gli fece premura a render loro giustitia, gli consandò fornalmente, che anciata que di canado fornalmente, che andasso alla casa di Teofilo, e infornasse giurridicamente contra di lui; pioche era accusato di violenze, di necisioni e di altri motti delliti. Ma ii santo si rifinib sempre di adoperarvisi, così per considerazione di un accusato di grado tanto elevato, come per rispetto ai canoni, i quali vietavano di guidicar le cause eccelsassiche fuor della provincia; a quali non era fatta eccerione, che in favore del Capo supremo della Chiesa, come si vide già nel concilio di Sandica.

Teofilo per lo contrario brigava la notte e il di contra il Grisostomo, di conserva con tutti quelli che sapeva preoccupati contra il santo patriarca. E fu principalmente allora, che il vescovo di Gabali fece vedere che poco capitale si debba fare della riconciliazione di un nemico geloso. Dall'un de lati Acacio di Berea, malcontento del patriarca e proprio a motivo di un'accoglienza poco onorevole, di cui credeva argomento di querelarsene; dall'altro, Antioco di Tolemaide e un abate di Siria chiamato Isacco, ambedue vagabondi per abitudine e di natura broglioni, avvezzi a eorrere dall'una diocesi all'altra per travagliarne e calunniarne poscia i vescovi, entrarono nella trama di Severiano, e guidati da lui se ne fecero i principali agenti. Essi mandarono prima ad Antiochià per sapere della vita giovanile del Grisostomo; ma essendo loro risposto in troppo più grande onore di lui, si volsero da capo alla città imperiale, siccome quella, che sola forniva molti argomenti d'accusa contro il suo zelante prelato.

La prima cosa egli aveva a nemici nel suo clero tutti coloro, che erano mal sofferenti delle leggi che voleva ristabilire, e in particolare, due sacerdotti, cinque diaconi e tre vedove de' primi casati, due delle quali firmoni inprima sposta e aconsoli, e che essendo verchie non perdonarun punto al patriarca gli avvertimenti mortificanti, che loro attraera il ridicolo miscuglio delle smancerie della prima età colle rughe e il canuto della cadente. A questa parte cancrenata del clero alcune delle persone di corte, preste sempre alle cabale ed alle rivoluzioni, prestarono la mano a Teofilo. Si vuol pure, che l'imperatrice fosse sdegnata già contra il Grisostomo per un sermone, in cui trasportato dall'ardore della sua eloquenza aveva favellato così in generale delle donne, ma con tale veemenza e colore d'immagini, che il popolo ne fece l'applicazione alla principessa. I vescovi dell'Asia. che erano stati deposti, si raccolsero intorno agli altri a ssogare il loro odio mal contenule.

Teofilo si giovava delle circostanze, degli nomini, di tutto: dovizioso e per natura magnifico ei largheggiava a piene mani del suo oro, faceva tavola magna, e malgrado la sua naturale fierezza, cho sapeva inchinare quando l'interesse il voleva, si rendeva allabile e carezzoso, ascoltava tutti, compiangeva ai malcontenti, lusingava i cherici ambiziosi, e li metteva in bella speranza di promozioni (1). Fra tutti gli ecclesiastici più caldi contro il loro vescovo, erano due diaconi, degni della morte secondo le leggi civili. o cheegli aveva scacciati dalla Chiesa, l'uno per delitto d'omicidio, l'altro per adulterio. Questi furono i primi seminatori di zizzania, che impiegò Teofilo: egli fu però costretto a prometter loro, che gli avrebbe ritornati al primo onore, la qual cosa esegui da poi secondo il metodo che gli era tanto familiare; gli recò a presentargli de'richiami contra il Grisostomo, e gli dettò egli stesso, empiendoli di falsità.

Dictetando di banon ragioni e di squista, gli bisoggava propinia I autorità sovrana; e la scaltrezza e la mariuoteria glito, perarona non del propieto del mariuoteria glipoperarona anche questo nuovo prodigio.
Arcadio, che s' era dimostrato fermo e
forte contra i primi estativi della cabala,
nel momento terminativo ricevette tutte
i impressioni, che esas volte largli. E
le richezze di Teofilo congiunte agli sdegii dell' imperatrice, tolsero ogni ostacolo. Si largheggii alla corte dell'oro con
tanto huno furto, che in quella appunta,
tanto huno furto, che in quella appunta.

che Teofilo pareva non poterla scampare ad una condanna canonica, si vide divolgata la strana risoluzione, di citare lo stesso Grisostomo al giudizio di un concilio.

A luogo di conciliabolo fu trascelto il borgo della Quercia, presso Calcedonia, sì perchè Cirino, vescovo di quel piccolo distretto, era nemico giurato del Grisostomo, si perchè si temeva l'affetto, che il popolo di Costantinopoli portava al suo pastore. Onel borgo veniva altresi molto accoucio, dappoiche Ruffino vi aveva fatto fabbricare un palazzo con una chiesa ed un monastero. Fu citato cola il santo, il quale siricusò di andarvi. Quaranta vescovi, che si trovavano con lui, non potevano riaversi dalla sorpresa, in cui gli avevan messi l'astuzia, l'audacia e l'iniquità di Teofilo. Essi deputarono tre di loro, con duc sacerdoti, e diedero loro il carico di rispondere al vescovo di Alessandria, che si conservava tuttavia la lettera, nella quale egli stesso dichiarava come nessun vescovo debbe levarsi in giudice fuor de suoi confini; che se essi non avessero portato rispetto maggiore di lui ai canoni di Nicea, l'avrebbero già giudicato; che il loro concilio era d'assai più numeroso e di tutt'altro peso che il loro, poiche esso contava trentasei vescovi di una sola provincia, ed essi ne noveravano quaranta di varie province, e v' avevano fra loro sette metropolitani; e che essi conservavano delle memorie e delle prove intorno a settanta articoli di manifesti delitti.

Dal canto suo san Giovan Grisostomo rispose, che non ostante la irregolarità della procedura, e quantunque egli dovesse incontrastablimente essere giudicato in Costantinopoli, ove fosse colpero-con contrasterebbe intorno al lungo del giudizio, purebà si escludessero a lunio giudici, che egli dinominò, ed erano per ogni ragione di diritto da rivusare. Li rispose medesimamente ad un notato dell'imperatore, incaricato del-fordine di costringerlo a presentasis. Per grande ch: fosse il suo rispetto alle poetasti stabilità del Dio, egli giudicò, che in

quell'affare, paramente ecclesiastico, la sua sommissione vertrible meno edificante a fedeli, che damous alla Chirsa. E avendo avuto i carico di recur tale risposta alemi vescovi attaceati al santo partiarea, i partigiani di Teollo gli arrestarono ignominiosamente, trascorsero contra di loro alle meggiori violente, ne percessero l'uno molto duramente, lacerarono le vesti di un altro, misero il terro nei ceppi, che ecano stati apprestati pel medismo san Girona Grissionomo, e come desimo san Girona Grissionomo, e come fedele antico in una nave e lo trasportarono non si sa dove.

Del rimanente si procedette come nei casi di contumacia, e si ebbero per provati tutti i capi d' accusa, a' quali l'accusato non era andato a rispondere. Erano da ventinove : maliguità dell'oppressione e della calunnia, le quali cercano d'ordinario nella copia delle imputazioni, quello che manca alla verità, e alla loro solidità. La più speciosa era quella, che egli esercitava poco l'ospitalità, infino a que' di raccomandata molto ai vescovi ma che cominciava a far impiegare il patrimonio de' poveri all'utile o al diletto de ricchi, massimamente in una metropoli , dove il concorso delle genti d'ogni fatta cra grande in eccesso. A questo savio risparinio, e allo spirito di ritiro, di raccoglimento e di peuitenza, che induceva abitualmente il santo vescovo a mangiar solo, si davano le più ingiuriose qualificazioni; lo si chiamava salvatico, ciclope, e lo si intitolava del nome di tutti que mostri favolosi, che l'odio della civile società e dell' umanità , teneva rinchiusi nelle loro caverne. E andando ancor più in là si volle far credere, cho adoperasse a quel modo per far tempone con libertà ed agio maggiore. Ma lasciando stare l'austerità manifesta della sua vita, tutti sapevano quali precauzioni, e quali regole gl'imponesse la sua debole salute : egli non osava mai bever vino . a cagione de' calori di capo che lo travagliavano, e il suo stomaco era poi ridotto a tale, che ogni cosa gli venisse ap-

prestata non gli svegliava altro che di-

sgusto. Le altre accuse erano presunzioni immaginarie, e vaghe imputazioni, nude di particolarità e di verisimiglianza, allegate perfino in guisa da lasciar vedere, che nessuno poteva fondarvisi. Losi rimproverava, fra l'altre cose, di non manifestare a chi che sia il come impiegasse l'entrate ecclesiastiche, e d'aver venduto delle cose consacrate a Dio, come a dirue alcuna, il marmo preparato dal suo predecessore per adornar la chiesa. Le sue immense carità giustificavano bastevolmente la sua condotta. Il delitto, che in modo vago gli fu apposto di avere inginriato i cherici, e composto un libro contra di loro non risguardava che l' ahuso delle donne sotto introdotte, e formaya in sostanza l'elogio del suo vigilare alla purezza chericale. Lo si accusava pure di avere adoperato assai pel bando di Porfirio, prete di mala vita; di avere nascoso il conte Giovanni, colpevole di ribellione; di vestirsi e svestirsi in mezzo della chiesa sulla sedia pontificale; cose che noi riferiamo solamente per dimostrare, che fin da que di si mutavan le vesti pel ministero dell'altare, e che si riprendevano con rigore i difetti contrari a ciò che si chiama mansurtudine ecclesiastica. E finalmente si ardi accusarlo non solamente di avere accolte nella sua stanza delle fenimine, dopo licenziato ogni altro, ma d'intratteuere eziandio un continuo commercio con una donna maritata: calunnia atroce e manifesta, la quale cadde da sé medesima, per la cognizione dello stato, a cui l'avevano recato le austerità della sna giovinezza, e gli acciacchi, onde fin d'allora era travagliato nell'esporsi con servore indiscreto ai rigidi freddi del verno.

Ma siccome egli non comparve, quantunque chiama lo e quattro volte diverse, non si pensò nè manco a provare quello che si era detto, e lo si contalanto semplicemente per contumacia. La lettera che fu seritat all'imperature, leggevasi così: s'Siccome Giovanni, accusato di molti deltti, nou ba voltto presentarsi, perchè si sentiva colproble, secondo le leggi e stato deposto; ma perche i libelli contengono criandio un'accusa di lesa maestà, noi lasciamo alla pietà vostra la cura di punirio per questo crimine particolare: poichè non è cosa da noi il preuderne cognizione ».

In questo procedere da nemici più accaniti, si vuol notare la ritenutezza dei vescovi rispetto al giudizio dei delitti capitali. Quel preteso delitto di lesa maestà, consisteva nell'aver trascorso in qualche parola contra l'imperatrice; applicavansi a questa principessa diverse espressioni, che eran sembrate singolari ne sermoni. che fece il Grisostomo durante il concilio medesimo della Quercia. « Voi sapete . fratelli, egli aveva dotto, abbandonandosi forse di soverchio al fuoco della sua eloquenza, voi sapete il perche la si vuol meco; egli è perchè non vesto seta, e la razza dell'aspide (delle male lingue) signoreggia a' di nostri ». Si applicavano queste parole figurate alla nazione dei Franchi, donde originava l'imperatrice. Si notarono molte altre espressioni , più dure ancora o più chiare, e veramente inescusabili; ma lasciando da un lato la riputazione di sapienza e di moderazione. tanto bene assicurata a san Grisostomo, si banno altre migliaia di ragioni per dubitare, che sieno state fedelucate rendute.

Di tanto non bisoguava, perchè ne cavassero partito que gelosi e sanguinari adulatori: così ando voce intorno, che si doveva spiccare il capo al patriarca. « lo sono vicino ad essere sacrilicato , diss'egli a' vescovi della sua parte: riconosco la congiura di Satana, egli mal può comportare la guerra che gli fanno i discorsi di colui , che voi dinomate Grisostomo. Vi ricordi di me nelle vostre preghiere, e non sia mai che il timore faccia ad alcuno di voi mettere in abbandono gli interessi della Chiesa 1. A tali parole tutti proruppero in dirotte lagrime; gli um gli si gettarono al collo e l'abbracciarono teneramente; gli altri uscirono di là, perchè non potevano più sostenere l'oppressione del loro dolore; egli pregolli a rientrare, e così lor disse : « Sodete, fratelli, nou piangete sulla mia vera felicità. Gesis Cristo è la mia vita, e la morte m' è un guadagno. Siamo noi da più de Profetti e degli Apostoli per pretendere di essere meno esposti all' invidia e vivere più lungo tempo? I – Non abbiam noi ragione di piangere, disse l' uno degli astauti, vedendoci omai orfanelli, vedendo la Chiesa vedovata del

l'uno degli astauti , vedendoci omai orfanelli , vedendo la Chiesa vedovata del suo pastore , avute in dispregio le su leggi , abbandonati i porteri , o il popolo fedde manchevole d'alimeuto e di luce 1? Battendo la sua sma sinistra nella destra per un moto , che gli era ordinario nelle grandi emozioni; il Grissotmo così riasose: E Basta, Fratello, non diri di più : la luce del Vamedo non fu comincista da

me, nè con me si estinguerà > (1).

Egli fu non pertanto condannato solamente al bando, che il fiacco monarca concedò al concilio, o meglio a Tcofilo, contento nella sua gelosia di allontanare l'emulo illustre, che gli faceva ombra nella Chiesa e in Costantinopoli. Immantipente fu proceduto all'esecuzione, non ostante l'appello che il santo fece ad un giudizio più regolare. Egli fu messo fuor della chiesa da un conte e da soldati : tutto il popolo lo seguitò piangendo, i monaci e le vergini misero lamentevoli grida, ogni parte sonava delle angosciose parole : « Ohimè l'egli sarchbe stato meglio torre al sole lo splendore della sua luce, che condannare al silenzio la bocca di Giovanni ». Egli fu gettato in una nave, che la notte lo mise in Asia; ma il

suo bando non durò che un giorno. La notte seguenta evanen un tremuoto paventevole, il quale minacciò di rovina il palagio, e sopratuto le stanze
dell' imperatore. A tenta paura, l' impetratire si dimostrò cadisisma a riavere il
sauto pati'arca, e immantinente a lui
serise ne' modi più affettuosi e onorevoli,
accagionando uomini perfidi e corrotti di
tutto ciò che era stato operato contro di
il. Si mando l'un corriere sopra l'altro,
per supplicardo a emire scuza ritardo a
ritonare la gioi e la vita alla città deso-

lata. Ogni cuore, insiem colla corte, rientrò nelle disposizioni più amiche. Coloro, che gli erano stati i più contrari, bandirono ad alta voce, che egli era stato indeguamente calunniato. Severiano di Gabali, il quale predieava in quelle congiunture, e aveva avuto perfino l'impudenza d'inveire contra di lui, non fece altro che commovere il popolo, il quale corse a grandi schiere verso il palazzo, dimandando ad alte grida, che gli fosse renduto il più sollecitamente il vescovo Giovanni. Fu mandato l' eunuco Brisone a Prenetc, dove era il santo, e gli fu fatta gran fretta, e tutti i cittadini corsero in calca innanzi a lui. Ei parre che il mare si dileguasse dagli occhi, coperto come fu in un momento di navi e battelli, stivati di persone d'ogni età c d'ogni stato, e perfino di donne, che si recavano fra le braccia i loro figliuoli. In questa guisa, il santo patriarca, rientro non altramente che in trionfo, accompagnato da una calca di grandi, fra i quali si noveravano da più di trenta vescovi (2).

Egli nou voleva ripigliare le sue funzioni, se prima non era stato rimesso nel primo onore da un concilio più numeroso di quello, che glicle aveva fatte dismettere; ma il popolo non chhe risguardo a tale sua delicatezza, la quale impacciava la sua sollecitudine. I fedeli si ordinarono intorno a lui con ceri accesi, e cantando cantici composti in quell'improvviso entusiasmo, lo ricondussero alla chiesa, lo costrinsero a salire la sua sedia , e ripigliare il corso delle sue divine istruzioni, la cui eloquenza parve loro fosse bella di nuove leggiadrie; egli favello di fatto ad essi con sublimità maggiore che mai, e in una circostanza così acconcia a sollevare il sentimento, superò in certo qual modo sè stesso, e il suo discorso destò plausi così vivi e continui, che all'oratore non fu dato di poterlo condurre a fine (3). Ei la durò non pertanto a dimandare un concilio numeroso, nel quale potesse giustificarsi. Alle sue preghiere, l'imperatore scrisse per tutto a ragunar

<sup>(1)</sup> Pallad. p. 67 e 68. (2) Theod. v. 31. HENRION Vol. II.

<sup>(3)</sup> Chrys. toin. 8, p. 262.

de rescovi; ma eglino si nascosero, e si disperdettero. I partigiani di Teofilo se ne fuggirono di segreto da Costantinopoli per timore del popolo, e si ritrasse ciascuno alla sua elitesa. Il temerario Teofilo ne tremò egli stesso, minacciato eome fu di essere gittato in mare : e precipitoso s'imbareò la notte a malgrado dei rigori dell'inverno, affine di guadagnar presto l'Egitto. Intanto egli si era già rappattumato con Eusebio ed Eutimio, li soli due Gran Fratelli, che rimanessero in vita, pojehè Ammonio e il vescovo Dioscoro eran morti alcun tempo prima nella riputazione di sauti miracolosi. Le zelo di Teofilo, contra gli scr'tti di Origene, s'era dileguato insiem colla trama che l'aveva desto : e quando taluno se ne dimostrò a lui sorpreso : « Questi libri , diss' egli , sono un prato , dove io eolgo fiori, senza fermarmi alle spine ». San Grisostomo visse allora quieta vita, apparve più caro al popolo, e raequistò autorità maggiore che innanzi la sua traversia.

È detto di Teofilo, che giugnendo in Egitto, abbordò per caso alla piecola città di Gercs. Il veseovo era morio, e gli abitatori avevano messo gli occhi sopra il solitario Nilamone, per sellevarlo al vescovado. Egli viveva fuor della città in una cella, di cui aveva murate le porte onde menarvi vita più ritirata. Siecome ricusava l' episeopato, andato Teofilo le molte volte per indurlo ad accettarlo, egli finalmente rispose : t Domani . padre mio, voi farete quello che sarà in piacer vostro; concedetemi, che oggi ordini le mie eose ». Vi tornò Teofilo il giorno appresso, e gli disse d'aprire, ricordandogli la sua promessa. « Preghianio in prima, rispose Nilamone. - Pregliiamo », disse pur Teofilo, il quale si pose in orazione. Intanto corse lungo spazio di tempo. Alla perfine Teofilo, e eoloro che erano seco , straechi d'aspettar colá fuor della cella, chiamarono ad alta voce Nilamone, ma niente, cgli pon rispondeva. Ei buttarono a terra il muro

che turava la porta, e lo trovarono morto. Egii fa seppellite con pompa grande; sopra il suo sepolero si fabbrico una chiesa, ed ogni anno vi si andava a celebrarela sua memoria con molta solennità: e la Chiesa ne fa tuttodi la festa il di sei di

gennaio (1). Il modo glorioso, con cui san Giovanni Grisostomo era stato ristabilito, sembrava doverlo assicurare di una pace costante; ma non erano andati due mesi . che fu levata una statua in onore dell'imperatrice sopra una delle piazze pubbliche, fra il palazzo e la chiesa di santa Sofia. A festeggiare cotale inaugurazione si fecero grandi allegrezze colle solite cerimonie frammiste iusieme di superstizione, il quale errore non fu corretto che solo nel seguente regno. Il prefetto della eittà, che era manicheo, e a mezzo pagano, accrebbe le pratiche ordinarie, diede balli e farse di una licenza scandalosa, il cui tumulto e le grida sturbarono indegnamente il culto divino. Grisostomo, il quale vedeva un tanto disordine, non potè patire l'ingiuria fatta alla Chiesa, e predieò altamente contra quella specie di idolatria. Si vuole, che il suo discorso comineiasse da queste parole; t Erodiade furiosa dimanda nuovamente la testa di Giovanni » : quantunque altri autori rivochino in dubbio un cotal fatto . ed anche tutta l'iuvettiva contra le donne, la quale comineia da tali parole, e secondo il giudizio de' più valenti critici non è attribuita al santo dottore, di cui porta il nome.

I nemici del Grisostomo tornarono da capo e con eguale ardore a cospirar eontra di lui, e Teofilo fu invitato a ritornare; ma ricordevole tuttavia del modo 
con cui era satta costretto a fuggire, mandò tre vescovi, i quali raunarono gli altori della prima scena. Allora non si parlò più di quelle accuse, onde il santo si 
prometteva di purgarsi affatto; e così 
l'affare, difettando del fondamento, si studiò a impaeziarlo colle forme.

Gli vennero opposti alcuni canoni senza autenticità, che parcyano torre ogni speranza ad un vescovo tornato nel mi-

(1) Sor. viii , 16.

nistero dopo esserne stato deposto da un concilio. Una calca di pii e sapienti prelati risposero pel patriarca, che non era stato deposto giuridicamente, ma si per violenza scacciato; che anzi lungi dall'ingerirsi egli stesso nel ministero, tutte le potestà l'avevano costretto a rientrar nelle sue funzioni, e inoltre, che i canoni allegati erano l'opera di un concilio eretico d'Antiochia chiamato della Dedicazione, e per conseguenza non avevano alcup carattere d'autorità. Lasciando di rispondere a questa soda giustificazione, i broglioni ottennero dall'imperatore un'udienza segreta, e diedero a bere a questo principe debole e di poco senno, che Giovanni si teneva per convinto, e che bisognava allontanarlo prima della Pasqua, che poco mancava a celebrarsi.

Fu mandata della soldatesca, che lomise fuori della Chiesa con ingiuntogli il comando di rimanersi nella casa episcopalc. Con un miscuglio di fede e di empictà, stranja affatto-a nostri costumi, si voleva investigare in certo qual modo la ounisotenza divina, affinche se essa si appalesava per la seconda volta favorevoic al santo perseguitato, s'avesse a ristabilirlo immantinente, e arrestar così i flagelli del Cielo come tosto apparissero. Intanto si venne alla vigilia di Pasqua. Oltre quaranta vescovi in merzo al luogosanto si appresentarono all'imperatore eall' imperatrice, scongiurandoli colle lagrime agli occhi di risparmiare alla Chiesa il dolore di esser priva del suo pastoro in quella si gran festa; ma niente. I sacerdoti che si mantemero fedeli raccolsero i catecumeni nel bagno pubblico, dove li seguitò la calca del popolo (1). Antioco, Acacio e Severo, i tre vescovi

più nemici del patriarca, consigliavano di vietare tale adunanza. Il mastro degli uficii disse loro : E mezza notte, la calca è innumerevole, potrebbe avvenire un qualche disordin grave. Fradendo sè stesso Acacio ripiglio: « Le chiese sono deserte, se vi giugne l'imperatore e non vi trova anima viva , noterà l'affezione del popolo per Giovanni, e avrà noi per impostori, che lo abbiamo assicurato, che nessuno polea vedere quell' uomo selvatico » (2). Tutto quel più che potè ottenere fu, che un certo Lucio, capitano di soldatesca, andasse a invitare dolcemente i cittadini a venire in cliiesa. Questo Lucio cra pagano o di costumi affatto pagani, così senza probità, come senza fede, e scasitivo soltanto alle lusinghe dell'oro e dell'interesse.

Acacio e gli altri seduttori lo stimolarono a sperdere la moltitudine, se non gli veniva fatto di condurla alla chiesa. Non facendovi sopra alcun pensiero, egli prese il partito della violenza; e guidando un quattrocento Traci di fresco arrolati, assali improvviso con quegli uomini naturalmente feroci i catecumeni, facendosi piazza colla spada alle mani; e si avanzo a forza infino all'acqua santa, per impedire, che vi si amministrasse il battesimo, e spinse i diaconi tanto brutalmente, che si sparse il santo crisma. Egli menò de grau colpi di bastone sul capo a sacerdoti, non avendo rispetto a vccchi, e il sacro fonte fu intriso di sangue. Le donne, che eran là in assetto di casere battezzate, se ne fuggirono in confuso insiem cogli uomini, non avendo pur l'agio di rivestirsi ; perchè il timore della morte o del più grande obbrobrio aveva fatto ad esse dimenticare il decoro, e molte ne furono ferite. Le loro alte grida confuse con quelle de' fauciulli m:sero il timore e la costernazione anche ne' lontani. Si videro i sacerdoti c i diaconi fuggir per le contrade vestiti alla pontificale; abbandonati al sacco l'altare e i vasi sacri, e l'armi e le divise de'soldati tinte del sangue dell' agnello immacolato (3). La mattina, uscito l' imperatore dalla città, vide in campagna una moltitudine di genti vestite di bianco , e richiestone con istupore il motivo, le sue guardie gli fecero credere essere altrettanti eretici quelle perore fedeli, le quali amavano meglio radunarsi in aperta cam-

<sup>(1)</sup> Socr., 1v , 18,

<sup>2,</sup> Fall p. 84.

pagna, che collegarsi eo' nemici del loro pastore; e v' avevano da tremila novelli battezzati, che secondo il costume portavano la veste bianea.

Abusando la credulità del pricipe, quei nemici erudeli sciolsero contro quella numerosa sehiera le più empie delle sue guardie. Ella avrebbe potuto difendersi con vantaggio e opprimere quella mano di furiosi, ma fedele alle Iczioni del Grisostomo non volle dilungarsi dallo spirito del Vangelo. Si arrestarono aleuni cherici, e insieme assai fervorosi laici dell'un sesso e dell'altro. Si strapparono brutalmente a molte donne di grado i loro veli, le loro cuffie, gli ornamenti delle orecchie, e a talune perfino le orecchie medesime. L'una delle più notevoli pel suo grado e la sua bellezza, fu costretta a fuggirsene con quanto aveva di fiato in corpo, e a travestirsi da schiavo per salvare il proprio onore; vi ebbe perfino de' magistrati, che si lasciaron carecrare pel santo veseovo, e quanto maggiori sforzi facevano i suoi avversari contra di lui, e più eziandio s'ingrossavano le adunate de' veri fedeli. Per verità elle non si tenevan più nelle chiese, che sonavano allora solamente del romore delle sferze e delle eatene, di minacee, d'imprecazioni, di bestemmie; ma i luoghi fuor di mano, gli antri, le prigioni medesime echeggiavano del canto degli inni, e vi si offerivano i saeri misteri con un fervore tantopiù ardente, quanto maggiori erano gli ostaeoli da superare.

La quale oppressione durô da Pasqua infin quais a Penteceste, e in quello spazio di tempo fin attentato le molte volte lali vita del santo: dapprima fin colto un tale, che stringeva già nella destra il pugnala per useriderto, e tento di nascondere il suo delitto contraffacendo l'eneròce del suo delitto contraffacendo l'eneròte posseduo dal demone dell'onicidio 
o dell'avarizia, e lo trascinò al tribunale 
elle prefetto, dore lo si accusò d'esser 
stato compro dall'oro per commettere 
quel delitto. Ma senza perdet rempo il

(1) Pallad, p. 197; Soz. vin. 22.

santo patriarca mandò alcuni vescovi per impedire che gli fosse fatto alcun male.

Aleun tempo appresso un servo del sacerdote Elpidio, nemico acerrimo del patriarea, ricevuti da ben cinquanta soldi d'oro per trucidarlo, corse armato di tre pugnali verso la casa episcopale. Un uomo che il raffigurò volle arrestarlo . ma fu immantinente stilettato. Gridando un altro, preso d'orrore a quel delitto, fu esso pure ucciso, e poi un altro, e un altro infino a sette, quattro de quali si morirono sulla piazza. Avendo finalmente il popolo preso quel furioso, il prefetto se lo fece dare nelle mani, promettendo giustizia, ma la passò impunita. Da quel tempo i cittadini fecero notte e di la guardia innanzi la casa del patriarca (1).

Istigato da maligni vescovi, il codardo imperatore contra la patura sua e la sua coscienza fece allora dichiarare al santo che uscir dovesse da Costantinopoli. Tutta la terra è del Signore, egli rispose; io lo troverò in ogni luogo e non temo punto del bando ». Egli sentiva poco le sue pene, ma la desolazione del suo gregge il toccava nella parte più sensitiva. Compassionava sopra tutto i deboli e privi di sostegno, come le vergini e le vedove consacrate al servizio divino. Insiem colla diaconessa Olimpiade, vedova del prefetto o governatore della città imperiale, v'avevano molte altre persone, che interessavan del paro e per la virtà de sentimenti e pel religioso sacrifizio. che avevano fatto della loro gioventii , de' loro averi e di tutte le gioie e le speranze del secolo. In mezzo a tanti argomenti di tenerezza, il santo pastore faceva ogni studio di celare la sua sensibilità. e d'ingannare eziandio quella del suo gregge. La città era in tale conturbazione, che si temeva assai non i cittadini venissero alle mani co'soldati, se mai lo vedessero in poter loro. E però a cansare ogni male egli fecc tenere allestito il suo cavallo innanzi al gran portone della chiesa all'occidente, e mentre la calca del popolo ve lo aspettava, usei non veduto dalla porta orientale e s'imbarco immantinente per la Bitinia. La madre di lui . la quale vivea tuttavia, l'aveva essa pure esortato a sacrificare gl'interessi di Giovanni ai doveri del vescovo (1).

Fin messo in sua vece il sacerdote Arsacio, fratello di Nettario, vecetio molto, ed assai buono; ma i partigiani di lui abusono del suo potere, o meglio della sua debolezza escreitando violenze d'ogni fata. In tale conguntura si fecero due martiri, il sacerdote Tigrio e il diacono Euscho, i quali durarono in ogni maniera di tornenti, antiche irinumzare agl'incressi del loro legitimo pastore, la qual excessi del loro legitimo pastore, la qual della Chiesa. Intanto i più degni fedeli, a malgrado delle persecucioni, continuarono a far le loro adunate in luogo nascoso.

Il santo patriarca fu condotto in esilio a Cucuso, piccola città dell'Armenia sui confini della Cilicia , vale a dire in una contrada sempre in tremore per le irruzioni continue degli Isauri, barbari di una ferocia spaventevole, e che dagli stretti del monte Tauro , dov' erano accampati, se ne levavano quando meno si aspettava, e portavan lungi nel piano la rovina e la morte. Ma per sciagurato che fosse il termine del bando, il viaggio fu anche più increscevole. Il santo, che era molto bene in salute quando parti, in quel penoso viaggio fu preso dalla febbre, e si ebbe la crudcltà di farlo cammisare notte e di in luoghi mancanti d'ogni cosa e sotto di un sole ardentissimo. Il rispetto delle province lo ristorò in certo qual modo di tale barbarie; la sua fama era corsa innanzi a lui, e dappertutto dove passava il popolo traeva in calca a vederlo, gli si prosternava dinanzi piangendo, celebrava lo sue lodi e imprecava a' suoi nemici.

À Cesarca di Cappadocia, dove giunse mentre la febbre imperresava il più, il clero, il popolo, i monaci, le religiose, tutti diedero opera sollecita a sollevarlo, a servirlo. Il vescovo Faretrio, I uno dei giudici sentenziatori della sua condanna e che volle sulle prime dissimulare, con-

che volle sulle prime (1) Chrys. Epist. 137. cepi al fine una gelosia, che non potè vincere. Egli non gli risparmiò alcun cattivo trattamento, e non ebbe posa ne quiete infino a c'ie l'ebbe costretto al partire, a rischio pur anco di cadere nelle mani di una schiera d'Isauri, che correvano il paese di Cesarca, e v'avevano inecnerita una grossa borgata. Il santo monto in una lettiga, in pieno mezzodi, in un accesso di febbre, alla presenza del popolo radinato, il quale gemeva e mormorava forte contra il suo inesorabile vescovo. Seleucia, vedova del famoso Ruffino, aveva una casa lungi un cinque miglia da Cesarea, la fece offerire al Grisostomo, che fu costretto di fermarvisi. Ma Faretrio nol consenti, e lo fece nel cuor della notte più oscura partire anco di là precipitosamente. A bella prima si accesero delle faci, ma il timor de' Barbari, poco lontani, le fece estinguere. La via era scabra, e in difficil pendio, sicchè l' uno de' muli, precipitando sotto la lettiga, la rovescio; a tal che l'infermo dolorato Grisostomo fu ridotto a camminare a piedi, o meglio a trascinarsi come potè il meglio, appoggiandosi al braccio di alcuno della comitiva a tutto un tremore per la febbre, e un timore per gli scontri paurosi, che ad ogni istante si rinovavano.

Alla perfine egli si ridusse a Cucuso . dopo camminato un due mesi, il più dei quali in patimenti crudeli. Al suo giungere nondimeno non si trovò male gran fatto nella salutc: e l'accoglienza che gli venne fatta in quella barbara e salvatica terra era cosa, che da lungo tempo non aveva provato l'eguale. Il popolo, persone di grado, il vescovo, tutti gareggiarono in dargli segni commoventi di venerazione e di affetto sincero. Molti grandi . dame del prim'ordine, e di tutte parti dell'Impero o lo visitarono della persona, o lo mandarono a visitare per provvedere a'suoi bisogni; a tal che quel deserto gli riusci gradevole, e scrisse a santa Olimpiade, che soprasedesse alle pratiche che faceva per mutargliquel luogo d'esilio 1(2).

(2) Epist. 12, al. 31.

Egli vi dimoro un anno, il quale impie- 😤 go, da filosofo cristiano, in scrivere così per sua consolazione, come per quella delle sue pecore. Egli sece colà il suo trattato contra lo scandalo, che recava quella persecuzione, e così puro detto la quel discorso, nel quale prova in modo cotanto ammirabile, come la nostra felicità o sciagura, dopo Dio, non dipende altro che da noi stessi. Tutte le lettere, che ci sono rimase di questo Padre, sono esse pure il frutto di questo esilio. Quelle che indirizzo a santa Olimpiade, e sono diciassette, dimostrano aperto, come i cuori de' santi, quantunque tutti dati a Dio, uon sono però meno sensitivi al puro ardore dell'amicizia. E niente si vede negli affetti mondani, non solamente di tanto vero e costante, ma di si cordiale.

Lo zelo di quest' uomo apostolico non potè non pertauto rimanersi ozioso in quei luoghi salvatichi. Ridotto sui confini della Persia, egli diede opera a propagare il Vangelo tra quegli infedeli. « Rendi ogui miglior servigio al vescovo Maruta, scriveva ad Olimpiade (1), perocchè io ho gran bisogno di lui per le cose della religione in Persia. Io sono in grandissimo desiderio di vederlo quando passerà di qui, a fine di sapere le particolarità dei frutti di salute operati da lui. Ma sappi almeno se eg!i ha ricevuto le mie duc lettere; io gli scriverò di nuovo, s'egli degna rispondermi; che se non istimasse il poterlo fare, informati da lui, e dimmi, in qual condizione si trova la chiesa in quelle regioni. Adoperati al tempo istesso, ch'io sappia, se egli è tuttavia in isperanza di evangelizzare colà 3. Questo vescovo Maruta, era un uomo di merito grande, di gran pietà, e la Chiesa l'onora fra i santi martiri. Egli aveva partecipato al concilio della Quercia, mal consapevole della cosa e preoccupato, come tant'altri buoni vescovi, contra san Giovanni Grisostomo, il quale dimenticò le sue prevenzioni, e quel rimasnglio di freddezza, che ne conseguita. Il vescovo di Costantinopoli nou era più uomo, e non faceva caso

alcuno de' personali interessi, quando si trattava di quelli della Chiesa.

Maruta era stato mandato, in opera di legato, al re di Persia, Isdegerde, e per l'eminenza del suo ingegno e delle sue virtù, si era renduto rispettabile a quel prin cipe infedete in modo di suscitare lagelosia de magi, e far loro temere la conversionedel re. Egli l'aveva guarito di un male, contra il quale l'avevano fallita tutti i rimedi e i segreti della loro magia. Essi deliberarono la sua rovina, e per riuscirvi ebbero ricorso al seguente artifizio. Nel tempio, dove si conservava il fuoco perpetuo, che adoravano i Persiani, essi fecero nascondere un uomo sollo terra , e quando il re venne a pregare, una voce sotterranea gridò, che bisognava scacciare Isdegerde, quale profano, che favoriva il sacerdote de Cristiani. Il principe volle subitamente scacciar Maruta, amalgrado della stima che aveva per lui, ma il vescovo, palesando la soperchicria, disse al re, che facesse scavare il luogo, dond'era uscita la voce, e si convincerebbe dell'impostura. Isdegerde segui il suo consiglio, e scopri di fatto l'impostore. Terribile fu il suo sdegno: i magi vennero decimati, e consentito a Maruta il fabbricar dove e quante chiese più volesse, e tale avvenimento, che doveva distruggere nella Persia il cristianesimo, il rendette invece via più fiorente che mai. Le nuove gherminelle dei magi non giovarono che a metterli in nuova confusione, e a farc onorare più e più il Vangelo: e fallò di poco, che il re stesso alla perfine non l'abbracciasse alla veduta di un secondo miracolo, il quale operò la guarigione del priucipe suo figliuolo, e che fu conceduto alle orazioni così di Maruta, come di un altro vescovo chiamato Ablacat o Abda (2).

Le cose della religione, presso i Goti, occupavano del paro san Giovanni Grisostomo. Egli aveva dato ad essi un vescovo eccellente, Ulina, il quale si mori dopo operato fra loro il maggior bene. Il re de' Goti seriisse tostamente per un al-

<sup>(1)</sup> Fpist. 13.

tro vecovo della natura medesima; le cose erano a questo punto, quando il santo fu precipitosamente seaccisto dalla sua sede. Egli temette, che nel tumulto in cui era la chiesa di Costantinopoli, non fosse ordinata persona poco conveniente per una missione, la quale per la sua difficultà singuava di un apostolo. Egli prese dunque il partito di Lacersi, e di lasciar pure menare in lungo la cots, fatino che nel mante della chiesa della chiesa della chiesa della considera della chiesa della chiesa gota.

Egli prese le cure medesime delle chiese nascenti della Fenicia, dove i pagani, levati a furore, avevano di fresco trucidati molti operai evangelici. Ad averne de'nuovi scrisse per tutto, e sollecitò in peculiar modo il sacerdote Ruffino, uomo di tali virtù e meriti, che la sua sola presenza era capace, secondo quello che gli scriveva il santo dottore, da rimediare a tutti i mali di quelle chiese desolate, Ei lo pregò a dargli continno sue nuove, anche in viaggiando, e dal canto suo gli promisc ogni possibile aiuto. « Affrettati, egli aggiunse, di terminare prima dell'inverno, le chiese che non sono punto coperte: rispetto alle reliquie de santi martiri, non te ne prenda travaglio, che ho scritto al vescovo d'Arabissa, che ne ha assai di autenticissime, e di certo le manderò in Fenicia » (1). Le quali reliquie, sccondo il costume, dovevano servire per la consacrazione degli altari.

Questo vescovo, di cui san Gioranoi Grisostomo tesse Felogio, era Otreo, al quale sorti bella occasione di mostrare la sua umantià verso il santo, quando riparò nella rocca di Arabissa, dopo l' una delle più paurose irruzioni degli il sauri. In questa piccola città, più settentrionale di Cucuso, Grisostomo, nato sotto il puro e temperato ciclo d'Antiochia, pativa asasi pel rigore del verno, chesempre aspro in Annenia, lo fu in quell' anno in guisa for dell'ordinario. Nessana cosa cra più for dell'ordinario. Nessana cosa cra più contraria al suo temperamento e allo stato di debolezza, a cui l'aveva ridotto l'ostinata febbre, quanto que' geli continui. Ma la ferocia degli Isauri, aveva del terribile più assai che la malattia. c lu qualinque parte si vada, dice egli in molte sue lettere, non si vedono se non case rovinate a terra, campi seminati di umani cadaveri, ruscelli convertiti in fiumi di sangue, reliquie e rovine. La fortezza in cui ci troviamo è più sicura che gli altri edifizi, ma non perciò siam noi più tranquilli; imperocchè questi audaci barbari insultano le migliori piazze, e il mcnomo inconveniente de loro attacchi gli è quello di tenerci racchiusi come in una trista prigione. Noi abbiam sempre la morte alle nostre porte, il ferro e il fuoco si mietono ogni eosa, e noi abbiam tutto a temere dalla fame, perchè la moltitudine si ripara tutta in luogo si stretto, perchè lo spavento fa deserte le grancittà d'ogni abitatore; le quali non sono altro più, che un monte di case vuole e taciturne, le foreste e le caverne son diventate le abitazioni de'cittadini, e gli Arıncni recati alla condizione di bestie selvatiche, non trovano sicurezza altro che ne'deserti. Qua eiascuno muta di stanza ogni di alla foggia degli Sciti e de'Nomadi : ma più molli che quelli di tali popoli, i pargoletti, portali via di precipizio la notte, si rimangono spesso senza vita, e intirizziti di freddo in mezzo alle nevi 1. Ma il Signore si dichiarò novellamente

pel suo servo persegnitato in quella crudele maniera. Accaddero molti accidenti, che si ebbero come castighi divini della persecuzione. Cosl fu giudicato di uno spaventoso temporale, nel quale piovve la grandine grossa come le noci, cosl a Costantinopoli, come ne dintorni. Poco appresso mori l'imperatrice Eudossia mettendo al mondo un bambino morto. Il vescovo di Calcedonia, il quale non si restava mai dal prorompere in parole infami contra il Grisostomo, si morì di un accidente particolare affatto, e in apparenza una leggier eosa. Al conciliabolo della Quercia, san Maruta, l'avea pesto coll'un de piedi in ishaolio; s'iuveleni la

ferita, le tenne dietro la cancrena, e finalmente bisogno tagliare il piede e poi la gamba; il male s'appiccò poscia all'altra gamba, indi a tutto il corpo e riusci incurabile. Fra gli altri attori di quella cabala, molti furono travagliati da malattie orribili, altri morirono in istrana guisa : l'uno cadde da una scala e resto là morto in sul colpo; l'altro si mori improvvisamente esalando un odore insopportabile; un altro ebbe i visceri bruciati, il ventre una piaga e tutto il corpo roso dai vermi con una orribile puzza; un altro ne ebbe la lingua cotanto enfiata, che gli tolse il respiro e lo soffocò; ma prima di spirare fece per iscritto la sua pubblica confessione. Parve, che il cielo non volesse risparmiare alcuno de colpevoli. Taluno ebbe la gotta sulle dita appunto, che avevan sottoscritto l'iniquo bando : tal altro, che aveva lasciato libero il corso alla sua sfrenata lingua, tutto ad un tratto perdè la parola, e si rimase otto di sopra un letto, senza potere levar la mano alla bocca. Tal altro ancora si ruppe l'una delle gambe nel cadere da cavallo e ne mori isso fatto. Molti finalmente furono colti da eccessi di frenesia, duranti i quali stimando di vedere delle belve feroci, de' barbari armati, degli abissi infiammati, aperti sotto i loro piedi, mettevano la notte e il di spaventevoli grida (1).

Sun Nilo, Tuno de più illustri solitari dell' età sina , giudicò tali flagelli altrettanti castiglii della persecuzione esercitata contra il santo patriarez. Ne serisse due volte all'imperatore. è Come pretendete voi, diceva egli (2), di vedere Costantinopoli Tranca de mali che la travagliano, dopo che ne fu caccista la comona della Chesa, la luce della vertià, voi dire l'avveuturoso vescovo Giovanni? Voi mi dite che io interponga il soccorso dell'orazione; ma come pregherò lo in pro di una città in preda al giusto sdegno dell'Omipotente, io che sono consumo dell'Omipotente, io che sono consimio come

alienato dagli eccessi, che continuansi a commettervi? Comincia, o principe, a far penitenza d'aver privato questa chiesa delle istruzioni del suo incomparabile pastore . e d'aver creduto leggermente intorno a lui, non dirò alcuni vescovi, ma si bene alcuni uomini insigniti del vescovato, che profanavano colla foga della loro insensata passione ». Questo tuono di profeta e di apostolo stava bene a san Nilo dopo le prove, che egli dava da lunga pezza del suo distaccamento dalle vanità del secolo, e di una santità consumata. Uscito dal fiore della nobiltà di Costantinopoli, egli n'era stato prefetto, e goduto aveva il dolce della più splendida fortuna.

STORIA UNIVERSALS DELLA CRIESA

Essendo padre di due figliuoli, Dio il toccò in modo straordinario, e si separò dalla sua degna e tenera sposa, da cui ottenne a gran pena il consenso. Lasciò a lei il più giovane de suoi figliuoli . e pigliò seco il primogenito nella sua solitudine. Si ritrasse infin sul monte Sinai, dove stette assai tempo con de' solitari di un'eminente persezione. Essi vi abitavano in grotte o celle, che fabbricavano poveramente essi medesimi a qualche distanza le une dalle altre. Ma si ragunavano la domenica per ricevere la comunione e per conferire insieme di cose spirituali. Il più di loro non si cibavano di pane , ma si d'erbe crude o di alcuni frutti selvatichi in piccolissima quantità; e ve n'aveva di quelli, che non prendevano alimento che una sola volta la settimana (3).

Sull'esempio di san Nilo, tutti i grandi servi di Dio per tutta la Chiesa in generale abbracciarono le parti di san Gio-anni Grissotomo. Quattro vescovi ebboro lo zelo di recare a Roma e di dare nelle proprie mani del papa tre lettere, l'una del santo, l'altra del suo clero, e la terza di quarenta prelati, che gii erano più affecionati, e misero così nella maggior luce l'indegnità dell' oppressione.

Teneva allora la sedo di san Pietro sant Innoceuzo, esseudochè papa Anastasio, di cui san Gerolamo celchra emi-

<sup>(1)</sup> Socr. vi , t0; Soz. viii, 27.

<sup>(2)</sup> Lib. It, Epist. 265.

<sup>(3)</sup> Nili Narr. 2, p. 13; Bolland. 14 Jan.

nentemente le virtir era morto nel 402, & sul cader dell'aprile (1). Innocenzo è il secondo papa, di cui ci sian rimase delle decretali autentiche e bene assicurate. Fra queste decretali, o lettere pontificali, che hanno forza di legge, e che tutte le chiese, dell'Occidente almeno, si sono recate sempre a debito di osservaro, come le antiche regole della disciplina della sede Apostolica, si nota quella, che è indirizzata a san Vittricio, vescovo di Rouen, l' uno de'più insigni prelati delle Gallie, che formato alla scuola del gran san Martino, accoppiò le sollecitudini generali dell'apostolato al governo di una chiesa particolare. Egli portò la luce del Vangelo ai popoli del Belgio, sulle coste dell'Occano, e istitul molte chiese nel pacse di Tournai e di Terouanne, dove il cristianesimo non aveva fino allora vantaggiato gran cosa. Con tutto ciò non coltivava egli con minore ardore il campo fidato in ispezial modo alle sue cure. Corretta da questo pastore, la chiesa di Rouen riusci l'una delle più fiorenti delle Gallie , non solamente per l' ordinamento de' costumi e la maestà del culto divino, ma per la bellezza eziandio e il novero de sacri edifizi; a tal che questa città, dice san Paolino in una lettera congratulatoria a questo santo vescovo (2), in passato conosciuta poco anche dalle province vicine, è oggidi famosa in tutto il mondo cristiano per la magnificenza de' suoi templi. Vittricio aveva uno zelo eguale per

utte le parti della disciplina, e Ismocera I, dimandatone da lui, gli mandò quattordici articoli di statuti, molto somiglianti quelli della decretate di papa Siricio ad Ismorio, risguardanti, al par di essi, per la maggior parte le ordinazioni e la conlinenza de cherici. Ciò che v'h ad i più particolare in questa seconda decretale, che porta la data del 15 febbraio 404 y. è, che una moglie, la quale mentre vive suo marito ne avesse sposato un altro, non è riceruta a peui-

(1) Pall. p. 18. (2) Epist. 27. HENRION Fol. II. tenza en no dopo la morte di uno dei due. Così pure, per assomigliazione alla pena di qursto genere di adulterio, lo vergini crisitane, che dopo ricevuto il velo dal vescovo si marita-sero, anche segretamente, non sono ammesse alla penitenza, se non è morto colui che esso hanno spostosi, vale a dire, che questi casì eran di quelli, in cui la Chiesa non disperando della salute de peccatori, que concedendo loro il viatico necessario o l'assoluzione sogreta a, ricevara però ad essi la riconciliazione pubblica, a fine di intimidire i loro simili.

L'anno seguente anche sant' Esuperio di Tolosa consultò la santa Sede, e n'ebbe delle risposte chiare e precise intorno alle sette quistioni che le aveva proposto. Nella prima, intorno alla continenza dei sacerdoti e dei diaconi non si tratto dell'obbligo che essi avevano di osservarla. Il papa aveva risposto a san Vittricio in generale per tutte le chiese come per quella di Rouen, « che si doveva porre cura, che i sacerdoti e i leviti della nuova legge non avessero commercio alcuno colle loro mogli ». Si trattava del come si avessero a punire i trasgressori della regola. Innocenzo pronunzia, « che bisogna alloutanarli dal ministero e privarli , secondo la decisione del suo predecessore Siricio, d'ogni onore ecclesiastico; che se non hanno avuto notizia di tale decisione, si vuole usar di qualche indulgenza e lasciar loro l'esercizio degli ordini che hanno ricevuto, ma fuor di speranza di salire agli ordini superiori, e questo anche sotto la condizione di guardare per l'avvenire religiosamente la continenza ). Non meno chiaramente è deciso in questa decretale, a che dopo il divorzio fatto per qualsiasi ragione, non si può senza adulterio rimaritarsi mentre vive la persona , dalla quale uno si è separato s.

La seconda quistione d'Esuperio, e che può gettare un nuovo lume sulla decretale precedente, risguar la i peccatori, che dinandano nella for morte la grazia della riconciliazione dopo aver menata tutta la vita, dal battesimo in poi, nei disordini della incontinenza. Il papa risponde, « che in passato si aveva il costume di conceder loro la penitenza e di negar loro la commnione 2. Gli autori non s'accordano punto sopra quel che si del ba intender qui per la parola comuvione. Gli uni l'interpretano per l'assolumone sacramentale, e gli altri per l'assoazione data solenn'emente per la pubblica riconciliazione. Il timore di non apparire più sapienti dell'universale vieta le spesse volte di scoprire la verità: se la parola comunione s' intendeva qui, col semplice popolo, la partecipazione dell'Encaristia, sarebbe tolta ogni difficoltà. Si vede da questa risposta di papa Innocen-20, che la Chiesa può avere delle buone ragioni di mutare la sua disciplina secondo le circostanze. Ciò che essa appresenta di più sorurendente è la severità , niù grande nelle persecuzioni, che nei tempi calmi e di quiete; ma la decretale medesima dà la ragione di questo procedere, insegnandoci, che allorquando le prove, e per conseguenza le occasioni di cadere, erano più frequenti, si temeva che la facilità di ottenere il perdono non producesse il sovvertimento delle leggi e de costumi.

Sant' Esuperio, a cui è indirizzata questa decretale, fu, come san Vittricio, l'uno de più illustri vescovi delle Gallie. Egli era stato sacerdote della chiesa di Bordo, dende la fama della sua santità lo portò sulla sede di Tolosa. Fra tutte le sue virtù egli mostrò in singolar modo la sua carità e liberalità, che distese infino al di là de mari. Essendo in sentore, che i solitari della Palestina e dell'Egitto pativano assai della carestia che travagliava quelle province, soccorse a loro con abbondanți limosine. I monasteri di san Gerolamo non furono punto dimentichi nelle sue larghezze, alle quali il santo benefattore aggiunse una lettera che testimoniava in mille guise l'affetto e la stima di lui. Gerolamo era a que' di inteso a tessere i suoi comentari sui profeti minori, e per mostrare la sua gratitudine ad Esuperio, dedico a lui il commentario della profezia di Zaccaria.

Le Gallie avevano copia d'altri gran vescovi : san Paolino ne annovera molti, che onoravano l'episcopato, e a dirne qualeuno, Simplicio di Vienna, Amando di Bordo , Diogeniano di Albi , Dinamio d'Angouleme, Venerando d'Auvergna, o di Clermont, successore di sant'Artemio, Alizio di Cahors, successore di san Fiorenzo, e Pegasio di Perigueux. Tutti i quali erano della Narbonese o dell' Aquitania, e avevano delle relazioni particolari con Paolino, come viciui o compatrioli. Ve n'ha degli altri, le cui virtu si meritavano eguali elogi , come san Severino di Colonia, sant'Euro di Toul, san Marcello di Parigi e sant Agnano d'Orleans, al quale si presume che il generale Agrippino concedesse il privilegio, che si ebbero infino a quest'ultimi tempi i suoi successori nell'episcopato, di liberare i prigionieri al loro salire la sede vescovile. Felice di Treveri, quantunque ordinato dagli Itaciani, vnol pure esser noverato fra i santi. Egli abbandonò la sua sede per ispirito di penitenza, e termino la sua vita in nu monastero, che aveva fabbricato alcuni anni prima.

Intanto le Gallie provarono tale scandalo, che si appigliò anche alle regioni vicine. Gli errori di Vigilanzio si dill'usero nella Spagna dalla città di Convenes, dov'era nato, vale a dire da Comingio, chiamato allora Convenes, dalla parola latina, che significa genti raunate da diversi luoghi, perchè Pompeo, fondatore di lei, l'aveva popolata di scherani e pirati che egli aveva da poco soggiogati. Vigilanzio cominciò coll' aprire un' osteria in Ispagna, poi si fece sacerdote in Barcellona, dove ebbe l'accortezza di legarsi in amicizia con san Paolino, c da lui ottenne per fino delle commendatizie per san Gerolamo, nel disegno, che fermo avea di entrare nel viaggio della Palestina. Ma dopo arrivatovi si congregò subitamente co' nemici del santo dottoro per aiutarli a disfamarlo Gerolamo avrebbe dissimulato le jugiurie fatte alla sua persona, se il detrattore non avesse nel tempo medesimo fatta ingiuria ai libri sauti con alcuno empie interpretazioni. Pertanto egli scrisse a lui con quell'energia, che sapeva impiegare tanto a proposito contro l'orgogliosa temerità dei settari. « Se non é un gittare il tempo, diss'egli (1), il far delle lezioni ad un uomo, che non ha imparato l'arte del parlare, ed è manchevole della prudenza di tacersi, ti avverto di non far pompa che solo delle scienze nutritive , nellequali ti sei esercitato, per timore, ehc scrivendo non abbi a dar occasione di ridere a coloro, che ne hanno meno voglia. Ciò che tu pigli oggi a fare, non è quello che hai imparato nella tua gioventù, nella quale applicasti l'animo a tutt'altri studi, e non è certamente un medesimo, il gustare i vini e l'intendere le divine Scritture. Se pretendi di dartiinteramente alle occupazioni dello spirito, la prima cosa studia gli elementi della rettorica, la dialettica e la filosofia, e quando ben saprai tutte queste cose, impara nondimeno a tacere ».

Vigilanzio non segui tale consiglio e si disonorò colla rozza corruzione della sua dottrina. Essa combatteva la verginità , lo stato monastico e la continenza dei cherici. Fu verosimilmente per autorizzarsi vie più contra questi errori, che san Vittricio e sant' Esuperio, quantunque dotti delle bnone regole, pure fecero provare i santi usi e rinovare i decreti della santa Sede. In quasi tutti li suoi pensieri sul eulto pubblico, indovinando le sette che sono surte lungo tempo dopo di lui , Vigilanzio trattava ancora di superstizione e fino di idolatria il culto delle sante reliquie, e soprattutto il costume di accendere de ceri in pieno giorno per onorarle. Dal enor della Spagna, dove questi empi dommi avevano già messo in conturbazione gli animi, si prego san Gerolamo, tennto come l' oracolo della Chiesa universale, in quello almeno che toccava il senso delle scritture . e lo si fece sollecitare dal portatore delle limosine di sant' Esuperio, a leggere e confutare gli scritti perversi, che quel messo aveva il carico di presentargli. La partezza precipitata del quale non lasciò a san Gerolamo che mua sola notte per fare tale confutazione, la quale riusci di una eloquenza tanto più viva e naturale, perchè non v'ebbero mano nò l'arte, nè lo studio.

« Si vider già, diss' egli, a lode delle Gallie, di cui nota essere Vigilanzio il primo eresiarea, si vider già molti mostri nelle altre contrade soggette alla Chiesa. Le Gallie sole non ne avevan punto prodotti. Infin qua elle furono feconde solo di sublimi virtà, di gran capitani, di oratori eccellenti; ma Vigilanzio, che più convenevolmente sarebbe da chiamare Dormitanzio, ridestandosi tutto ad un tratto, messo in abbandono il polverio e il fumo della sua cucina, rapisce in un istante ad esse si fatta prerogativa. Questo tavernaio dalla presta fortuna continua il suo mestiere del mescolar l'aequa col vino, e colle arti della sua prima professione egli si procaccia di alterare la purezza della fede cattolica e d'insinuarvi per entro la lega contagiosa dell'eresia. Tripudiando in mezzo ai banchetti egli grida forte contra il diginno, e filosofando infra i piatti e le bottiglie, dilfama la verginità, e volta in derisione il pudore. Tu paventi certo, o prudente Vigilanzio, che se la continenza, amica del digiuno e della temperanza, si rimane in vigore . nelle Gallie, non si userà più alle taverne (2) 1. San Girolamo ne fa sapere eziandio, elie vi erano alcuni vescovi infesti degli errori di Vigilanzio; « se pure, e' ripiglia, si possono eltiamare vescovi eoloro, i quali ordinano soltanto diaconi ammogliati, e che a malgrado dell'antorità e della pratica delle chiese dell'Oriente, dell'Egitto e della Sede apostolica, che ricevono solo de' cherici vergini o continenti, pensano, che non si debba osservare in quest' ordine l' integrità del celibato (3).

Il santo dottore non poteva trasmetterei testimonianza più espressiva dell'anti-

<sup>(</sup>f) Epist, 73. (2) Hier. in Vigil.

<sup>(3)</sup> Ibid. c. 2.

chità della disciplina ecclesiastica intorno la continenza de sacri ministri. E ginstiliea non meno fortemente l'invocazione dei santi , la venerazione delle reliquie , e il costume di accendere dei ceri iu pieno giorno nelle chiese, uso che per verità cominciava in Occidente, ma correva universalmente presso gli Orientali. Rispetto alle caluunie di Vigilanzio contro la Chiesa, e alle assurde accuse di superstizione e di idolatria, Girolamo rispose, che e nessun fedele aveva adorato mai i santi, ne eretti gli uomini in divinità. Ma l'eretico , agginnse Girolamo , tratta di sacrilegio la cura, che noi ci prendiamo di coprire le loro reliquie di stoffe preziose. Noi siamo dunque sacrileglii, quando mostriamo il nostro rispetto nella basilica degli Apostoli. Fu dunque sacrilego l'imperatore Costanzo, quando fece trasportare a Costantinopoli gli avanzi vencrandi di Andrea, di Luca, di Timoteo, innanzi ai quali i demoni ruggivano. Ei bisogna pur chiamar sacrilego l'imperatore Arcadio, che ha fatto trasportare con tanta pompa e solennità dalla Giudea e dalla Traciale ossa del beato Samuele. Tutti i vescovi, i popoli di tutte le province, che si accaleavano su tutta la strada del lor passaggio, facendo al santo profeta un corteo continuo non intermesso mai, dalla Palestina infino a Calcedonia, eran dunque tutti non solamente sacrileghi, ma insensati da venerare a gara le fredde sue ceneri (1) 1.

Il santo vuol parlare della traslazione delle reliquie di Sammele, che l'imperatore Arcadio fece di fatto col più pomposo apparato sotto il pontificato di Attico.

Atitico era succeduto ad Arsacio, il quale era nurcio in anti oltanturo, sedici mesi dopo seacciato san Giovan Grissotomo. Tale avvenimento non avera mutata niente la sorie del santo patriarea, nè quella de suoi virtuosi partigiani. L'oppressione continuava sempre a malgrado che tutti i buoni del popolo e i più degni prelati prendessero il margiore interses.

(I' Bier, in Figil., c. 2.

per questo grande affare, il quale commosse tutta la Chiesa. Per una savia economia il sommo pontelice impiegò tutti i risguardi della carità e della condiscendenza, e sulle prime comunicò colle due parti, vale a dire con quella del Grisostomo e coll'altra del suo antagonista Teofilo ; biasimò non pertanto altamente questo violento avversario di aver proceduto in manicra cotanto dura, e principalmente perchè l'accusato non era presente. E siccome Tcofilo s'appoggiava a i canoni d' Antiochia , il papa gli significo apertamente, che la Chiesa romana uon ne conosceva altri intorno a quest' affare, da quelli in fuori di Nicea, « Quelli che gli cretici hanno composto , soggiunse il papa, devono cadere senza effetto, secondo il concilio di Sardica, quando pur fossero equi ». E rispetto al sauto vescovo ei gli scrisse una lettera affettuosa, a fine di rincorarlo fintanto che si potesse agginguero una giustificazione luminosa a quella che s' aveva già nel testimonio segreto della sua coscienza.

Giugnevano tutti i di a Roma de'nuovi lumi sull'iniquità della trama, che si era a bella prima discoperta senza però che la si penetrasse. Oltre i vescovi già venuti dall'Oriente in gran numero, giunse a Roma un sacerdote di Costantinopoli, per nome Teotano, colle lettere sinodiche di un concilio di circa venticinque vescovi in difesa del santo esiliato; vi arrivarono pure de' solitari e delle vergini, che erano state trattate crudelmente in castigo dell'attaccamento che volevano al loro legittimo pastore, e avevano tuttavia le impronte dei colpi che avevano sofferto per una si bella cagione. Tutti i quali manifestarono, che la persecuzione era trascorsa perfino all'estremo di pronunziar la pena della deposizione o confisca de beni contra i vescovi, che ricusassero di comunicare con Tcofilo e di approvare la sua condotta. I laici costituiti iu qualche dignità erano stati condannati a perderla, gli uficiali e le genti di guerra ad essere cancellati dal ruolo della milizia, ed i borghesi e gli artigiani ad una grossa ammenda ed al bando. Mal' effetto eroico di quel buon popolo pel suo santo pastore faceva affrontare tutti i pericoli, e sacrificare quello che si tenevano più caro.

Il sommo pontefice scrisse all' imperatore Onorio intorno a questa cosa, che metteva a soqquadro la metà della Chiesa. Si delibero con maturità nel consiglio di questo principe religioso, e fra i suoi prelati. E risoluta la cosa, furono deputati ad Arcadio cinque vescovi con due sacerdoti ed un diacono incaricati di lettere le più pressanti di Onorio, del papa , e de vescovi d'Occidente. Gli Orientali , i quali avevano mosse le loro lagnauze a Roma, se ne ritornarono pieni di fiducia, insiem coi legati; ma il fine del negoziato riusci tutto in coutrario alle loro speranze. Viaggiavano alla loro meta sulla costa d'Atene, quando tutto ad un tratto furono arrestati da un tribuno militare , tratti dalla loro nave , e imbarcati in due navigli diversi, sopra i quali sostennero una orribile tempesta, privi si può dire d'ogni alimento per ben tre giorni. Giunti a Costantinopoli in sull'estrar della notte, le guardie gli arrestarono, e li ricondussero in aspro modo indietro, non palesaudo loro neppure per qual ordine adoperassero in quella guisa; poi li chiusero in una fortezza in riva al mare, dove furono usate loro le peggiori insolenze. I Romani vennero posti in una camera, in molte altre i Greci, non lasciato loro a servirli nè pure un famiglio. La cosa principale, che si proponeva-

no dopo impedito ai Romani l'aver udienza dall'imperatore, era quella di avere nelle mani i dispacci a lui diretti. Alla dimanda che loro si fece di doverli dare. essi rappresentarono il rispetto che si doveva avere al grado de personaggi che li mandavano, e di quelli a cui erano indirizzati. Ma fatto quel primo passo non era possibile che se ne volessero ritrarre. Un tribuno, chiamato Valeriano, strappò fuor di mano le lettere al vescovo che aveva il carico di presentarle, e con tanta violenza, che n'ebbe rotto il pollice della mano. Il di seguente si tornò da loro per guadagnarli coll'oro, e li sollecitarono lungamente di comunicare con Attico. Essi resistettero corragiosamente, ma disperando di poter imporre un termine alle discordie dell'Oriente, richiesero di poter almeno ritornare alle loro chiese. Fiualmente Valeriano ando a cavari dal castello dov' erano, e il fece imbarcare sopra una nave malconcia con venti soldati, i più feroci di varie compagnie. Correa voco perfino, che ogni cosa era ordinata per metteri a morte. Ma poco lontano di là furono tranutati di nave, poco mancando non si flogassero, e dopo venti di furono alle coste d'Italia.

Essi ignoravano però quel che fosse avvenuto dei vescovi greci partiti iusiem con loro. In sulle prime si diceva che erano stati gettati nel mare; ma dappoi si venne a sapere, che erano stati sbanditi alle più barbare estremità dell'impero; l' uno a' confini della Persia; l' altro molto addeutro nell' Arabia, presso i Saraceni; un altro infine vicino agli Etiopi . ma tutti ad una guisa spogli d'ogni avere e messi sotto la guardia di pubblici schiavi. Ma questi non furono punto le sole vittime dello spirito di scisma e di vendetta. Serapione", l'uno de più fedeli discepoli di san Giovanni Grisostomo, il quale l'aveva ordinato vescovo di Eraclea, fu carico di mille calunniose imputazioni . fu sferzato in pieno popolo, condannato da una matta capricciosa crudeltà ad aver strappati i denti, e alla perfine rilegato nella sua terra natia , l' Egitto. Un santo vecchio, nominato Ilario, il quale da ben diciotto anni si viveva in tale austerità, da non concedersi nè manco l'uso del pane, fu crudelmente percosso; nè già per comandamento di giudice laico . più giusto assai verso l'uom di Dio, ma dal cieco furore della fazion ribelle del elero. Molti altri personaggi illustri per dignità, o per doti lor personali, a fin di nascondersi e poter vivere, si videro, per parecchi anni, recati al duro partito o di lavorar la terra, o darsi a' mestieri più vili , e finalmente a sbandirsi da sè medesimi per timore di peggio.

I codardi nemici del Grisostomo lo invidiavano perfin nella stima che il mondo

a lui professava così per le sue virtù , come per la gloria delle conversioni, che faceva tra gl'infedeli de'suoi dintorni. E per questo appunto eglino sollecitarono e ottennero dalla corte un nuovo ordine, perchè fosse trasferito a Pitionto, luogo deserto sulle rive settentrionali del Ponto Eusino. Tre lunghi mesi dure questo nuovo viaggio, quantunque il santo fosse in modo straordinario sospinto al correre da duc soldati pretoriani, alle cui mani era stato fidato. L'uno de quali non seppe tenersi dallo scusarsi in certo qual modo presso di lui, vedendolo in quel si gran manco di forze, e dissegli , che tale era il volere preciso della corte. L'altro per lo contrario s' indegnava de' risguardi che a lui usava il suo compagno, non dava posa al santo, continuava la notte e il di il viaggio, si recava a dilettevole spettacolo, e si belfava con insolenza ora del vescovo e del grande inzuppato di pioggia, cd ora della calvezza del capo di lui, arso dagli ardori del sole. Non gli permetteva mai momento di posa nelle città o ne'borghi, che potessero fornire al santo un qualche agio, un qualche alleggiamento. l'inalmente giunsero presso Cumana, termine, che il cielo aveva segnato a'travagli ed alla vita del gran Grisostomo. Non gli fu consentito il dimorare nella città, ma si lungi un ciuque o sei miglia iu po recinto di una chiesa dedicata a san Basilisco, antico vescovo di quel luogo e compagno nel martirio di san Luciano d'Antiochia. Nella notte il santo martire apparve al Grisostomo, e gli disse : « Fa cuore, mio fratello Giovanni , noi saremo domani insieme ». Giovanni si teneva tanto sicuro della rivelazione, che la mattina prego -il suo inesorabile guardiano a ritardargli alquanto il partire. Non gli venne concesso; ma non crano camminati un trenta stadi, una lega e mezzo, che il patriarca si trovò si male, che bisognò tornare alla chiesa, dond'erano partiti. Tornato la egli comincio per deporre le ordinarie suc vesti e si vesti tutto di bianco; distri-

bui a' poveri il poco che gli restava, poi essendo tuttavia a digiuno ricevette la comunione dei sacri simboli di nostro Signore, così dice la Cronaca d'Alessandria . vale a dire l' Eucaristia : fece la sua preghiera innanzi a tutti , e la fini con queste parole, che spesso diceva: « Dio sia lodato d'ogni cosa 1; poscia spirò il 14 settembre dell' anno 407. Fu sepolto con onore allato di san Basilisco, e i funerali di lui , dicono gli antori di quel tempo , ebbero tutto lo splendore del primo giorno della festa di un martire. Il concorso delle genti d'ogni terra e d'ogni condizione fu là immenso; insiem col popolo vi si videro de'monaci e delle vergini non solo di là , ma della Siria , della Cilicia , del Ponto e dell'Armenia, che pareva quasi avessero fatto innanzi l'accordo di trovarsi là tutti insieme (1).

Il santo vescovo arevà un sessant'arne, egovernata la chicas di Costaninopoli nove anni e otto mesi, noverando quelli dist suo esilio, che furnon da tre e mezzo. La morte di lui non allentò , nè sminui per nulla lo velo de suoi difensori , e lino a che gli Orientali uno vollero torneto nel debito norre la sua memoria, la Chieneto della contra della contra lore, dente, ricui o dessi i na tatoria torneto dente, ricui o dessi i na tatoria condicio, ricui o dessi la sua doma lore, col in special modo a Toolio d'Alessandria, il primo colpevole, che fa di quella iniquità.

È siccome la causa del Grisostomo fu pur quella di tutta la Chiesa, tutti i sommi pontefici del suo secolo e i dottori più nominati gareggiarono fra loro in tessere le sue lodi e quelle delle sue opcre ; monumenti in tanta stima presso l'universale, da non tenier punto che nessuno ei appenga a colpa l'useir dal nostro disegno in terminando questo libro con una nozione alquanto particolarizzata intorno agli scritti del più eloquente de' Padri della Chiesa. Papa san Celestino esortando il elero di Costantinopoli a giudicare delle empietà di Nestorio colla pura e sublime dottrina che aveva ricevuto dal gran Grisostomo, cosi favella: « E che cosa non v' ha egli insegnato questo dottore di santa nicinoria , questo vescovo

cosi pieno di lumi, i cui discorsi sparsi 😤 per tutta la terra, mettono in così grande raccomandazione la verità cattolica? La sua voce non s'è potuta far sentire che in pochi luoghi; ma non v'ha luogo che egli non istruisca co' suoi scritti; non che gli abbia chiusa la bocca, la morte ha fatto di lui il predicatore di tutto l'universo, il quale legge le sublimi sue opere con pari frutto che ammirazione ». San Leone loda in questo Padre que fiumi di una dottrina spirituale e vivificante, la quale uscendo assai più dal suo cuore, che non dalle sue labbra mette in tutte le anime l'unzione, la vigoria, la vita. Tutti gli Orientali congregati in concilio lo misero dopo la morte nel grado dei dottori della Chiesa, lo proposero non solamente come l'onore dell'episcopato nella città imperiale, e come l'uno dei più gran lumi dell' Oriente, ma sì come una face acconcia a dileguar l'ombre d'ogni provincia e del mondo intero. Sant' Efrem non si tien pago d' intitolarlo solo del nome di Boccadoro, che si dava a molti altri dottori, ma lo chiama la bocca di tutta quanta la Chiesa. « Egli s' è riposato, dice Cassiano, in sul seno di Gesù, come già l'Apostolo, di cui porta il nome, e vi ha attinto quel fuoco, che infiamma i cuori dell'amor divino. Informatevi della sua dottrina; che se non è dato di poterlo agguagliare, cosa gloriosa almeno sarà l'imitarlo ». Il gran vescovo d'ippona, coll'autorità che dà la medesima vastità d'ingegno, parlando di questo Padre greco, che si può sotto certi rispetti dinominare l'Agostino dell' Oriente, si loda a cielo in peculiar maniera della purezza della sua fede, della sublimità del suo spirito. della fecondità della sua scienza e della giusta celebrità della sua riputazione.

Sant Isidoro di Pelusio, pigliando finalmente in esame con tutta la precisione della critica i caratteri dell'eloquenza di san Giovan Grisostomo, e giudicandolo alle norme severe di Pitataco, finisce per collocarlo in cima a tutti gli altri oratori, niuno eccettuato. Di fatto, egli soprasta in tutto quel che tocca di nobile

e naturale cloquenza, nella composizione, nel metodo, ne' pensieri e nelle espressioui; al che si vuole aggiugnere ciò che non è possibile non sentire con Sozomeno, leggendo molti de' suoi discorsi, che le sue espressioni del paro che i suoi pensieri hanno spesso alcuna cosa del divino che eccede la capacità dell' uomo. Il suo stile è sempre chiaro, semplice e spoglio di que vani ornamenti , di cui i declamatori avevano sopraccariche le bellezze natie dell'autico atticismo. Egli conserva infin ne' termini tutta la purezza degli attici antichi. Egli piace sempre e sempre persuade, perchè ha un' aria di verità e un tuono di sentimento, che penetrano tutta quanta l'anima. Si trova da per tutto un ragionar maschio, ma semplice e acconcio a tutti i suoi uditori, si trovano similitudini giuste, dei modi vivi e maravigliosi , graudi e luminose immagini, tutte le figure che abbeliano e fanuo saltar fuori la verità, non l'affievoliscono. Ma su tutti i pregi della sua penna la cosa che la caratterizza in maniera unica è appunto l'arte inimitabile di toccare e di commovere, dando corpo e colore agli oggetti più sublimi e talvolta più sottili, e di cavare ammaestramenti così interessanti e sodi dal fondo in apparenza più arido e sterile. Egli aveva eziandio l'arte, cotanto familiare agli antichi, di sceverare e maneggiare i veri modi dell' eloquenza, di cogliere il buon punto ed ogni circostanza di aiutarsi di tutti gli accessori, che negli effetti la vincono spesso sopra il fondo delle cose , come i pratico con tanta fortuna in mezzo alla costernazione, che tenne dietro alla ribellione d'Antiochia.

Talmi sentenziano non pertanto aver lo stile del Grissottomo un pol dell'astaico o del troppo dilisso; ma così in questo, come nelle sue lungherie si trova tanto di spirito, tanto di vezzi, e soprattutto si grata tratti di vivace e brillante immaginativa, che trascinato nella lettura da un piacere inesprimibile non pioli lettura di gente risolversi a troncarla a mezzo. È questo si prova nelle opere almeno dei suoi begli amit; piocibe core un gran suoi begli amit; piocibe core un gran divario fra quelle che mandò in lune ad Antiochia, e l'altre che egli compose dappoi sulla sede episcopale della novella ltoma, dove la copia stragrande delle sue fatiche e delle sue cure uon gli permetteva di condurle a quella perfezione che hanno le prime.

Prima di essere incaricato della pubblica istruzione, e d'essere entrato nei santi ordini, egli scrisse i suoi trattati e tutte le opere di lunga lena, fra le quali sono ammirati i suoi libri del sacerdozio, capolavoro nel suo genere, e l'una delle più pure sorgenti, alle quali ha la Chiesa attinte le regole chericali. La sua liturgia, circa al fondo delle cose, testimonia quanto profondo fosse in tutto ciò che tocca questi divini oggetti. Si annovera altresi fra suoi migliori trattati quelli, che sono contra i Gentili, i suoi avvertimenti alle vedove, l'apologia della vita monastica, l'esortazione al monaco Teodoro caduto nell'apostasia, e il sublime parallelo, nel quale solleva il vero solitario al di sopra de' principi del mondo. Il Trattato della compunzione aggiunge l'obbietto in modo così perfetto, eccitando alla contrizione del cuore colla confidenza nella grandezza infinita della divina misericordia, da intitolarne il patetico e savio autore la lingua della misericordia, e l'occhio della penitenza. E questo colla limosina e col pericolo de' fallaci beni del mondo era il campo più comune della sua eloquenza.

pur pur conservation and control properties of the control con

Fra tutte le opere di san Giovanni

Grisostomo le sue omelie al popolo d'Antiochia, alle quali è dato certamente il primato sull'altre per la eloquenza loro , produssero effetto maggiore per l'abilità dell' oratore in usare de' modi, che operano i gran commovimenti; la qual cosa crediamo cada bene in acconcio a svilupparla qui in pro di coloro, che corrono l'aringo medesimo. A fine di correggere i snoi concittadini dalle vecchie loro abitudini, egli non si lascia fuggie l'occasione, che gli presentano i timori , ne'quali gemevano dopo la loro ribellione, nella paura della morte; ma contra il suo costume ei lascia correre sette interi giorni senza ascendere il pergamo. Indi li raccoglie spesso, si dà a divedere più inquieto e travagliato della comune sciagura sopra qualunque altro, dolora delle pene d'ognuno di loro, gli compiange . gli assecura, e appresenta loro tutti i motivi di consolazione e di speranza, e ne'snoi tre primi discorsi non gl'intrattiene di quasi niun'altra cosa. E dopo, giudicando dalla loro premura a correre affoliati al luogo santo, che la fede si era ne'loro cuori ravvivata, egli si fa a tratteggiare ad essi con assai vivi colori la vanua del secolo, la follia degli spettacoli, dietro a' quali erano perduti, l'orrore dell'intemperanza, de'trasportamenti, della profanazione del nome di Dio, di tutti i vizi che li signoreggiavano, e nell'occasione di un delitto che dovea recare a intera distruzione la città, egli l'abbella di tutte le virtù e fa

che esia ripigli un aspetto affatto nuor-Tra il meglio delle opere di sun Giovanni Grisostomo si tien pure il seguito delle omelio sul Vangelo di sun Mateo, le prime omelie sulle Epistole di sun Paolo, con una copia grandisma di pamegirici e di sermoni separati, che noi ci guarderen hene dal mettere in brani. Li di que Capilavori, ammirabili certamento per le mile cose sispende, ma più ancora per la vagheza dell'ordine; per la disposizione cratoria, e per la vigoria viltoriosa d'ogni cosa insiene. E avvertiremo iutoron a cic così di passaggio, come il compendio delle opere di questo Padre, fatto da un antico scrittore francese, in sermoni trentuno, e che fu detto la raccolla del megio di tutto quanto l'originale, fu tutto in contrario escguito senza la voluta esattezza e senza gusto.

Sono lodate ancora, e giustamente, molle lettere scritte da questo santo oratore dal luogo del suo esilio, dove il patire e il pericolare continuo, i l'accanimento dei usoi persecutori, l'attaccamento più grande ancora dei suoi amici e il concorso di migliata di circostanze piectose, rendettero al suo sitie il fuoco e le grazie della sua più bella età.

Rispetto all'interpretazione delle divine Scritture, noi direm tutto in una parola: san Giovanni Grisostomo tiene fra i Padri greci quel posto medesimo che san

Gerolamo fra i latini. Ma quando egli espone la sublimità della dottrina, della morale soprattutto e delle massime di perfezione dell'apostolo san Paolo, si vuol confessare, che fra quanti interpreti vantarono migliori tutte le età e tutte le nazioni, egli tien solo e incontrastabilmente il primo seggio. Ei pare spesso, che lo spirito di Paolo si esprima per la bocca del Grisostomo, la cui ammirazione per questo Apostolo crebbe fino all'esserne rapito, fino ad un santo entusiasmo. E si dà per certo che nello scrivere egli ne avesse ognor dinanzi il ritratto, e rimirandolo fiso, e interrogandolo cogli occhi, informava il suo genio sopra quello del suo esemplare, e si levava, per così dire, insiem con lui infino al terzo cielo. Così il più eloquente degli Apostoli formo il più eloquente de Padri della Chiesa.





## BEERG DTODECEED

DALLA MORTE DI SAN GIOVANNI GRISOSFOMO NEL 407, FINO ALLA CONDANNA DEL PELAGIANISMO NEL 418.

Alla morte del Grisostomo, che le persecuzioni avevano cotanto indegnamente anticipata, seguitò ben presto quella dell'imperatore Arcadio. Fin dal primo di maggio del seguente anno 408, questo principe religioso e debole, dolce ad un tempo ed incostante, pauroso e di poca levatura, nel meglio della vita, in trentun anno, ando a render conto a Dio del male che aveva fatto, o meglio che aveva consentito ad altri di fare, con de pensieri buoni, per hen tredici anni, regnati in balia a caprieci della sua consorte e de' suoi eunuchi : beato lui se trovò ragioni da scusarsi della debelezza del suo coraggio, o della pochezza de' suoi lumil L'imperatrice Endossia , la quale fu la prima cagione della persecuzione,non ne vide la morte, perchè il precedette fin dal 6 ottobre dell'anno innanzi.

Teodosio, soprantominato il Giovane, perchè avvea soli totta anti quando mori suo-padre, fiu il successore di lai. Egli fia sortito alla bella renture di avere in Antemio, antico amico del-Grisostomo e di sani Afraste, una guida accorda e virtuosa, che formò tutto l'onore di questo movo regno infino a che la principessa Pucheria prere cognizione delle cose dell' Improc. Ella acvea soli due a anni di più dell'imperatore suo fratello, sopra il guale parce la natura aver preso tutto quel più che essa largheggio con tanta liberatiia colla sorella. Quest'amina, su-periore d'assai alla sua este ad a suo ses-so, così per l'energia sua naturale, come per la viriu prematura di ele, si tevo fin d'allora acconenta polere pigliarsi la campa della proposita della proposita della consultata della gioranzia sociolica, come più-cadia campa della proposita della proposita della proposita della proposita della proposita della proposita della più fervonore religione.

La merce delle eure e della prudenza di Pulcheria, l'impero d'Oriente fu salvo da flagelli che desolavano le province occidentali corrette da Onorio, per sua mala ventura troppo-lontano da si degna nipote. Egh si era liberato da Stilicone, convinto come era, che poco contento del suo potere, per grandissimo che fosse ; quel reggente ambizioso aspirava a deporre l'imperatore, suo genero, a porvi in sua vece il proprio figlio, e che per riuscirvi più di leggieri col favore delle discordie e della confusione, aveva agevolato a' Barbari l'eutrar nell'impero. Di fatto, usciti spaventosamente tutti i popoli della Germania avevan corse le Gallie, e diserte per tutto. e Ogni cosa, dice san Gerolamo (1), fu messa in distruzione, da poche città in fuori. Le province più fertili e le più ricche furono più lungamente dell'altre il teatro della crudeltà e degli orrori d'ogni fatta; le donne de principali casati e le vergini consacrate a Dio il trastullo della licenza del soldato: trascinati in ischiavitù i vescovi, i sacerdoti e i monaci scannati, disotterrate le reliquie e calpestate, abbattute le chiese o trasmutate in istalle, e i cavalli attaccati agli altari .- Io ho vednto co' miei propri occhi, dice un altro autore del medesimo tempo (2), i corpi dell' un sesso e dell' altro spogli ignudi vergognosamente in mezzo alle città, addentati dai cani, o, cadendo in brani e in putredine, infettare i vivi ». E siccome que Barbari erano di una stupida e disumana superstizione, così fecero molti martiri, i più nominati de' quali sono san Nicasio, arcivescovo di Reims, e la vergine Entropia, sorella di lui; san Desiderio, vescovo di Langres, e san Fraterno d'Auxerre, martirizzato il di medesimo della sua consacrazione.

I Goti, come che non fossero pagani, si rendettero egualmente odiosi pel ribello loro accordo con Stilicone, e dopo la morte di lui essi vennero malmenati senza riserbo nelle province romane, ln assai luoghi furono saccheggiati de'loro averi, e in alcune città messi a morte le loro mogli e i figlinoli. Indegnati da così codarda vendetta ei si raccolsero sotto Alarico, il più accreditato de' loro capitani, guerriero valoroso, il quale aveva battagliato, con bella fortuna, sotto il gran Teodosio uella guerra di Eugenio. Dopo fatti, almeno in apparenza, alcuni tentativi per conciliar le parti, egli marciò verso Roma. Si dice , che un santo solitario, nel quale si scontrò, ne lo volesse stornare, tessendogli la pittura de mali, di che doveva esser cagione. A cui Alarico rispose: « lo non vi vo di mia propria clezione, ma sento in me alcuna cosa, che me ne sa pressa, e mi travaglia ogni giorno, dicendomi: Va a punire la superba Roma ». Egli strinse tanto da vicino la città, anche dal mare, che la fame , e dopo la peste la gettarono nella costernazione. Si studiò ogui via da ammansar quel Goto terribile; si negoziò con lui, e fu solo in pagando cinque mila libbre d'oro, trenta mila libbre d'argento, e una moltitudine in eccesso d'altre cose preziose, che i Romani la camparono da quel primo pericolo.

Ma quel barbaro principe vi tornò da poi fino a due volte, perchè le conferenze, che Onorio fece saviamente cominciare, furono rotte dall'imprudente sicurezza de legati, o meglio, perchè quella nuo-va Babilonia, ebbra del sangue dei santi, doveva dare all'edificazione dell'universo, una espiazione luminosa della sua crudeltà e dell'attaccamento insuperabile, che dimostravano all'idolatria il più de'suoi grandi, e una buona parte del suo senato. Mentre durava l'assedio, ed erano sotto i colpi della divina giustizia, essi ebbero l'empietà di ricorrere agl' indovini ed agli aruspici, di fare scorrere il sangue delle vittime impure nel Campidoglio e negli altri templi. Roma cadde ai replicati assalti, e diventò la preda de' Barbari, l'anno 1164 della sua fondazione, vale a dire l'anno 410 di Gesù Cristo, il di 24 d'agosto Alarico la mise tutta quanta a sacco, eecelluata la chiesa del Vaticano, che egli trasformò in un asilo, per rispetto all'apostolo sam Pietro ; la qual cosa campò la città dall'intera rovina (3), In questa chiesa e negli edifizi a lei uniti, che occupavano un grandissimo tratto, riparo una calca di genti, che salve, procacciarono che Roma non si spopolasse affatto, ma essa pati non pertanto nella peggior guisa. Dopo rubata, assassinata, dopo oltraggiata in ogni maniera, essa fu ridotta un

I fedeli per verità, erano esposti alle calamità istesse de' pagani, ma ogni cosa si volta in bene agli adoratori sinceri del

3; Sez. 1x, 10.

monte di rovine.

<sup>(1)</sup> Ad Heliodor.

<sup>(2,</sup> Salv. de Gub. 1. 6.

vero Dio. Le occasioni paurose di caduta, anzi che a male, giovarono a crescere il pregio de'loro meriti e lo splendore delle loro corone. Una donna cattolica . di una bellezza sopra l'ordinario , venne alle mani di un giovane Goto, ariano, il quale sguaino la spada per atterrirla e inchinarla a' suoi volcri : anzi menando il suo ferro ei le sfiorò la pelle, e l'insanguinò tutta nel collo. Essa offerse arditamente il suo capo, ma il barbaro, tramutatosi tutto ad un tratto, la piglio sotto la sua protezione, provide al suo mantenimento, e richiese del suo sposo per consegnargliela (1). Un altro Goto, de' principali dell' esercito, trovò in una chiesa una vergine attempata, e preposta agli ornamenti del luogo santo. Egli la richiese in dolce modo quel che ella potesse avere di ricchezze. Immantinente e con una fidanza, che il fatto fece tenere per ispirata, essa il condusse in un angolo, dove rimase attonite dalla quantità de vasi doro e d'argento che vi vide. « Questi sono , gli diss'ella , i vasi dell'apostolo san Pietro: siccome jo non posso difenderli , sta a voi a farne malleveria s. L'ufficiale ne fece consapevole Alarico, il quale comandò issofatto, che tali ricchezze fossero recate alla basilica del santo Apostolo, di condurvi pure la vergino, che le avea custodite, e insiem tutti i cristiani che si missero a lei (2). Così la pubblica desolazione riuscì il trionfo della religione. I vasi crano portati rispettosamente, o alla veduta d'ognuno in mezzo alla soldatesca, che andava colla spada sguainata; e gli spettatori romani e barbari, gareggiandola fra loro in riverirli meglio, cantavan degli inni in lode di Dio. I fedeli si ordinavano in calca intorno a quella sacra salvaguardia, e a gloria della religione protetta cosi maravigliosamente, molti pagani fecero le mostre di essere Cristiani : e i Goti nell'eccesso del loro fervore non li sapevano sceverare. La moltitudine durandola ostinata nell'idolatria , ne purgò

Roma esiliandosi da se medesima: i Barbari concedevano il partire a chi il volesse, davan anzi loro una scorta, e gli aiutavano a portar via le loro cose per una modica retribuzione.

Fu nondimeno considerata una bella fortuna del sommo pontefice l'esser fuori della città nel tempo del sacco. Egli era uscito poco innauzi per andare qual legato all' imperatore, il quale aveva tuttavia le sue stauze a Ravenna. L'illustre santa Marcella nou fu sortita a tanta fortuna (3). I Barbari entrarono da lei . e la richiesero dell'oro e dell'altre sue ricchezze, che vi supponevano nascoste. Essa ebbe un bel dire e protestare, che era povera, e recarne in prova l'umile semplicità delle sue vesti; essi credettero, che si fosse così ad arte vestita, e trascorsero fino al batterla, non potendo credere como una persona del suo grado si fosse impoverita a quel modo per Gesà Cristo. In breve riconobbero il linguaggio della verità e della virtù, e succedeudo la venerazione alla ferocia, condussero la santa alla chiesa di sau Paolo, la quale servi d'asilo al paro di quella di san Pietro. Ma per un favore, che importava a questa madre cristiana molto più in là della protezione conceduta a sè medesima, essa ottenne di non disgiungersi punto dalla sua figliuola Principia, per la quale temeva tauto più dalla militare licenza, quanto più se ne vedeva ella medesima guarentita nell'età sua avanzata molto. Alquanti giorni dopo ella si morì nelle braccia di questa virtuosa figliuola, benedicendo il Signore d'averne salva l'innocenza, e d'averla ella stessa preservata dalla perdita infruttuosa dei suoi beni , accettando il sacrifizio, che le aveva ispirato di farno molto tempo prima di quel sacco.

La rapina durò soli tre di : e il sesto giorno Alarico usci di Roma, non lasciandovi nè manco una guarnigione. Egli andò nella Campania, dove il suo esercito s'insignori di Nola. San Paolino n'era diventato vescovo, quantumque

<sup>(1)</sup> Prosp. Chron. 411, ad fin.

<sup>(2)</sup> Oros. vii , 39.

<sup>(3,</sup> Hier. Epist. 16.

l'eniscupato eli venisse di tale peso da paventare più assai del sacerdozio, ehe egli aveva ricevuto a tanto suo malincuore. Ma la fama delle sue virtù crescendo ogni di più , e venuta a vacare la sede di Nola, fu stimolato con tante e sì grandi istanze, da non potersi rifin-tare alla unanimità de' voti che si raccolsero in suo favore. Quantingue da lunghissimo tempo fosse stranio al secelo, pure continuava a godesvi della celebrità che mai maggiore, ma più assai per la bellezza del suo spirito e de suoi scritti, che non per le cariche, ond'era per lo addietro insignito.

Non era persona segnata per ingegno o per pietà, che non fosse nel novero de' suoi amici. Egli aveva accolta in casa santa Melania al ritornar che essa fece dalla Palestina, e sebbene avesse una sola stanza al piano superiore con una galleria che comunicava colle celle destinate all'ospitalità , pure ei trovò modo di allogare tutto il seguito della santa, che non era piccolo; poichè por la sua persena e le sue genti non si poteva veder cesa che avesse più dell'umile. Ella vestiva poveramente, cavalcava un cavallo che non passava nell'altezza un asinelle, e n'aveva il valor medesimo : ma come più essa abborriva dal fasto, e più eziandio pareva che il ciclo si piacesse in oporare la sua serva. I suoi illustri figliueli , i suoi nipoti, che sedevano in su i primi seggi dell' Impero, eran venuti incontro a lei fino a Nola , con un corteo conveniente al loro grado. Tutti albergarono da Paolino; volendo in cotal guisa la Provvidenza fare onorare la povertà evangelica e il dispregio della gloria terrena.

Mentre egli era vescovo, i Goti andarono a saccheggiare la eittà di Nola. Essi arrestarono il vescovo, frugarono per tutta la casa , ma ebbero in rispetto la sua persona. Egli aveva fatta a Dio questa preghiera: « Signore, non permettere, che Paolino sia tormentato pei beni caduchi di questo mondo; tu ben sai dove sieno tutti i miei tesori (1) 2. Quan-

(1) Aug. de Curt, mor. c. 16; idem de Cie, Dei. 1, 10.

tunque non avesse più un iota ne d'oro. nè d'argento, pure trovò modo da alloggiare le schiere di miserabili e di ricomprare assai prigioni. Ando pur la voce. che non avendo più un obolo, e non potendo raccattare il figlio di una vedova, che i Barbari menavano schiavo, egli diede sè medesimo a francarnelo (2). Ei v'ha qualche difficoltà per le circostanze di questo fatto, ed una qualche contradizione di cronologia intorno al padrone, che comunemente si dà a Paolino in tale schiavitù. Ma la persuasione universale, in cui fu il mondo per lungo tempo intorno a questo medesimo fatto. se non ne può rendere la verità incontrastabile, prova per lo meno quale opimone si portasse della carità di questo degno discepolo del buon Pastore.

De'Romani, che la camparono dalla diserta loro patria, assai si ritrassero nelle isole vicine, e fino in Africa, altri molti in Oriente e in particolar modo in Palestina. San Gerolamo ne ricevette molti a Betlemme, e il martoro cagionatogli da quel pietoso spettacolo frappose qualche ritardo alla interpretazione de grandi profeti, alla quale allora intendeva. Alla veduta di tanti illustri profughi dell'un sesso e dell'altro, recati al duro estremo dell' andare accattando, nudi a mezzo, la maggior parte feriti, e non pertanto contenti, beati di aver campata la vita e di aver dove posare al coperto dopo perdute le immense loro ricchezzo, egli prorompeva in dirotto pianto, e si alfacendava in ogni guisa per alleviare in qualche modo le loro sciagure, adorando nondimeno il braccio di Dio in quei colpi terribili, del paro che l'efficacia degli oracoli e delle profetiche minacce (3).

Sebbene l'impero d'Oriente fosse meno esposto che quello d'Occidente alle correrie de Barbari, pur ve ne furono, ehe menarono il maggior guasto in Siria, in Egitto e in Arabia. Que Saraceni vagabondi, che vivono di sola rapina, gettatisi nel deserto di Sina, popolato tutto di caldi solitari, li rubarono

<sup>(2)</sup> Gree, Dial, I. 3, c. 1,

Epist. 17 e 151.

cero di moltisimi una schiera di maeriri. I fortunati che la poterono campare, so ue fuggirono alla meglio lungi dalle sante solitudini, dove dimorava kuto il doro affetto. San Nilo fu del novero di questi; ma la via ch'egli avvea salva gil divenue insopportabile perchè il suo figliuolo ora rimaso nelle mani del Barbari. Mentro penava in quel crudele sospetto, egli fu sopraggiuno nella sua fuga da un attro sopraggiuno nella sua fuga da un attro

ver potnto scampare in quella appunto che era li li per essere immolato (gli raccontava senza conoscerlo) insiem col figliuolo di Nilo all'astro di Venere che adorano gli Arabi : e v'aggiunse , che quel suo sciagurato compagno era rimaso là in balia alla loro sanguinaria superstizione. A tale racconto Nilo tenne certissima la morte del suo figliuolo: nondimeno alcun tempo appresso egli fu assicurato, che era vivo e prigione ad Elusio. Egli parti immantinente a quella volta, e seppo fra via, che il suo figliuolo era fatto cherico, avendolo il vescovo ricompro, e poscia ordinato per la buona opinione, che no aveva concepito, a

quel modo, cho per ispirazione, al pri-

mo vederlo, Nilo riconobbe per primo il proprio sangue, e ne fu si tocco, che

venne meno dei sensi e cadde. Il figliuo-

lo lo serrò al suo petto, lo riebbe dal suo

deliquio, indi gli fece in queste parole il

fuggiasco, fortunato al paro di lui d'a-

lielo racconto del come fu liberato.

¿Quando il uso compagno dischiavità
si salvò colla fuga, ogui cosa era presta
a sacrificarci, lalare, l'incenso, le libationi e la spada, che si erano proposti di adoperare al primo aprire del giorno. lo era prosternato a terra e peegava
con intio l'ardore, che ispirano tali pericon intio l'ardore, che ispirano tali pericon intio l'ardore, che ispirano tali peritere, che il mo compo direngo de vistione degli spiriti delle tenebre. Hendingi
soni, e che il mio corpo direngo la vistima degli spiriti delle tenebre. Hendingi
al padre mio, tuo servo, il quole mi ha
ammaestrato a sperore in te. lo pregava ancora, allorchè i Barbari si sreglia-

(1) Narr. 2.

rono, tutti maravigliati di vedere passato il tempo del sacrifizio; perocchè scomparsa era già la stella di Venere e il sole indorava tutto l'orizzonte. Essi mi dimandareno dove fosse l'altro prigione. lo nol so, rispos' io, e a questa semplice dichiarazione si stetter cheti senza darmi segno alcuno di malcontento. Allora la speranza cominciò a rinascere nel mio cuore. Alcuni momenti appresso ei mi presentarono di alcune carni sacrificato, e in invitarono a partecipare dei loro sollazzi licenziosi con delle donne : io invocai di nuovo il Signore, ed egli mi diede la vigoria di resistere a loro. Giunti alla prima horgata essi mi posero in vendita, ma siccome era offerto loro troppo poco, dopo avermi esposto le molte volte m'attaccarono alla perfine ignudo nato in sull'entrar del borgo, con una spada appesa al collo per manifestare aperto, che se nessuno mi comprava essi nie l'avrebbero spiccato. Io protendeva le mani a tutti quelli, cho mi passavauo dinanzi; gli scongiurava a pagare a' miei rapitori il prezzo, cho ad ogni patto ne volevano; io prometteva non solamente di restituir loro il danaro, che avrebbero pagato, ma di restar ben anco a'lor servigi dopo averlo pagato. Finalmente io feci pietà, e tu sai che ottenni da poi molto più in là di quello che ne sperava ».

Il vescovo d'Elusio tratto il padro e il figliuolo assai largamente, li ritenne alcun tempo per riaverli delle loro fatiche, e quando si partirono, provide alle spese del loro viaggio. La storia non sa più avanti della vita di san Nilo, che allora aveva un cinquant'anni, e ne visse un altri quaranta, come si crede. Ci rimasero di lui molti trattati di pietà, e oltre un migliaio di lettere, le più brevi, ma di uno stile vivo e pieuo di sentimenti. Egli stesso è quegli che racconta l'istoria della cattività del figliuol suo, come l'abbiamo or ora riferita (1). Noi leggiam pure nelle sue opere (2), che sau Giovan Grisostomo vedeva spesso gli angeli nel luogo santo, soprattutto durante il sacrifizio adorabile del corpo e del sangue di Gesii

(2) Lib. 11, Epist. 294.

Critor; che dal ponto, in cui il sacerdote cominciava. Poblatione, e ais ricendaano i latare infino alta consumazione dei acti misteri. Niente poi vita di più formale che le sue espressioni interno la presenza reale del Salvatore noti Eucarisita. e Dopo le invocazioni, dice egii (1), e la discesa dello Spirito santificatore, ciò 
che è sulla lavoda santa non è più semplice pane, ne vivo cocume, mai l'eorpo 
e il sangue prezioso di Gesà Cristo notro Dio, il quale purifica da ogni maechia coloro, che la preudono con un santremore, e dun santa fiducia s.

Le mosse de' Barbari e le discordie dell'Impero recarono assai male alla religione. A fiue di dividere le forze nemiclie , Alarico aveva dato un emulo ad Onorio nella persona d'Attalo, prefetto di Roma, dove lo fece riconoscere imperatore. Onesta nnova fazione volle sulle prime insignorirsi dell'Africa, tanto agognata sempre dalle diverse fazioni, quanto la stimavano di necessità al sostentarsit Il conte Eracliano, che la imperava, difese con zclo e buona fortuna gl'interessi del legittimo suo signore, ma prima di rafforzarli e porli al sicuro bisognò allentare assai la briglia co'Donatisti, siccome quelli che si tenevano sempre presti a secondare i nemici dello Stato e della pubblica quiete. E secondo quello che si crede, questi scismatici ottennero allora una legge, che ad essi concedeva libera facoltà di esercitare la loro religione.

In prima i vescovi orodossi eran giunti a farti dichiarar e ertici; la qual cosa li soggettava alle pene che le leggi civili indiggevano allerviaia. Nel recarde però ad esecuzione non si voleva esporti tutti esura distinzioni di sorta a si fatta severità, ma vi si soggettavano solamente co-loro, che fossero denunziali per causa di violetta. E anche questo partito non si cra preso che dopo i molti aunti di sofferenza edopo mature deliberazioni in molti concili, alcuni de quali convocati da tutte le province dell'Africa. Nel concilio dell'anno 403 si vede chiaro la maniera di

procedere di si fatti concili nazionali. Il vescovo di Cartagine spediva le sue lettere di convocazione a tutti i primati, cioè a quelli della Mauritania Cesariana e della Mauritania di Sitifi, e a quello di Numidia. Ogni primate mandava le sue lettere per raunare il concilio della sua provincia, e in tale concilio si faceva l'eletta dei deputati in numero proporzionato all' estensione della provincia. Gli assenti dovevano giustificare la loro assenza, e il vescovo di Cartagine faceva ad essi pervenire i decreti del concilio, perchè li confermassero col loro consenso. E qui viene intaglio di provare una singolarità curiosa molto, ed è che in Africa la dignità di primate, che non sembra guari diversa da quella d'arcivescovo, se se ne eccettui la sede di Cartagiue, si regolava comunemente sulla precedenza dell'ordinazione. non già sulla qualità del luogo, il quale era talvolta una borgata.

In questi concili fu statuito, che i vescovi cattolici proporrebbaro delle confecenze ai vescovi scismatici, nella speranza in cui si vivera di guadaguari i loro popoli. Poichè alcuni Donatisti di nessuna feda evvano le spesse volte fatte di simiglianti proposizioni, e quando i pastori cattolici gli faceruan pressa a contro. Contate coi nostri dottori; e paccia a, Dio, che per questa via si giunga finalmente alla conocenza della verità ». Ma quando si rivolgevano ai loro vescori, essi deludevano l'offerta con artifizio e spesso ancoca con una ingiuriosa arraganza.

ancora con una inguiriosa arroganza. Crispino, rescovo donaista di claamo, invitato de Possidio, veceovo catolico della stesac citià, a conferire inisieme, da principio rimise la cosa ad un concilio, o dore potesar concertare le sue risposte co suoi fratelli. Qualche tempo appresa gli rispose in una guisa ancor più aciocca in quanto degli ordiosore per can la companio della considera di con la considera di considera con la considera di considera prima della considera di considera di considera di prima della disconera di prima della disconera di prima della disconera di prima della disconera giorane rescovo, da poco uscito dal mastero o seminario di saul Agostino. Dinastero o seminario di saul Agostino.

(1) Lib. 1, Epist. 44.

fettando di dottrina, si cbbe, come avveniva sempre, ricorso alla violenza, e misero degli armati in agguato per soprapprendere Possidio quando fosse in sul visitare la sua diocesi (1). Il sacerdote Crispino, del medesimo nome e casato, che avea il vescovo donatista di Calamo, era in capo a loro. Possidio cansò l'agguato, essendone stato in buon punto avvertito, per salvare almeno la vita; ma perdette i suoi cavalli dopo essere stato molto aspramente malmenato. Giunta la nuova di tale attentato a Calamo, il vescovo Crispino fu giuridicamente intimato a disapprovare quell' indegna azione, faceudo giustizia del suo sacerdote. Egli vi si rifiutò, e tutta la setta tornò da capo alle sue correrie ed a suoi moti sediziosi, infino a rompere le comunicazioni sulle pubbliche strade.

Allora i cattolici invocarono la protezione delle leggi, protestando, che soffrirebbero in pace ogni ingiuria senza levare lamento alcuno, dove la cosa toccasse soltanto i loro temporali interessi. Ma quel medesimo Crispino avendo preso una terra in affitto enfiteutico, mise in tale timore i servi cattolici, che li costrinse a farsi ribattezzare, ed erano da ottanta, non ostante il rigore de' rescritti, che lo vietavano. Tanta audacia ad un tempo fece si, che il difensor della Chiesa lo perseguitasse e ottenesse contra di lui la condanna di dover pagare dieci libbre d'oro, decretata da Teodosio contra gli eretici. Egli pretese di non esser punto ne' termini della legge, e si appellò al proconsolo, il quale confermo la sentenza; se non che per le sollecitudini del suo medesimo antagonista fu dispensato dal pagar l'ammenda. Non tocco però gran fatto da una carità si generosa, egli ardi appellare auche agl' imperatori. E allora uscì il rescritto, il quale sottopose i Donatisti a questa ammenda, come gli cretici. Fu data la pena istessa al giudice di Calamo, perchè non aveva costretto Crispino al pagare; ma i vescovi ortodossi ne ottennero nuovamente lo scarico; condotta davvero pastorale, la quale toccò i cuori anche più

(1) Aug. c. Creec. l. m., c. 47. HENRION Jol. 11. preoccupati, e giovò meglio di qualunq "e ragionamento a raccogliere gli spiriti in uno; condotta, la quale tanto più onora in particolare sant'Agostino, perchè nessuuo era più di lui esposto agl' insulti ed agli attenuti dei Donaisti (2).

Questi furiosi circoncellioni, che abbian già veduto commettere le coes tanto orribili, dispettati in eccesso pel gran novero di scismattici, che questosanto dottore riconduceva ogni giorno alla Chiesa, gli tendevano spesso delle insidie ogni qualvolta andava a visitare o istruire lo parrocchie cattoliche. Un di fra gli altri ei non fu collo gravie all'errore della suggida, la quale senza porvi mente fuorviò dal diritto cammino, dove i Donattola per di consistenti di mapparea, pel benedito de coi fortito in apparea, pel benedito di una provvidenza tutta particolare.

Tutte le quali noie e distrazioni non levarono affatto alla sua penna la sua maravigliosa fecondità. I due libri a Simpliciano, ne quali risponde alle quistioni, che quel vescovo di Milano gli aveva proposto sulla Scrittura; il libro del Combattimento cristiano intorno ai modi di vincere il demonio, domando le nostre passioni contra i principi de Manichei; il libro, che combatte direttamente la famosa epistola del Fondamento, vale a dire tutta la quintessenza della dottriua di Manete; il libro del Lavoro manuale dei monaci, il Trattato della Fede delle cose, che non si vedono punto; quello del Catechismo o dell'istruzione dei catecumeni, le sue Confessioni; i suoi trentatrè libri contra il vescovo manicheo Fausto; i quattro libri della Conformità degli Evangelisti, i quali formano una eccellente controversia contra i Pagani; le Questioni sui Vangeli di san Matteo e di san Luca, e le Annotazioni sopra Giobbe: il libro del Legame coniugale: questo monte di cose non è altro più che uua parte delle opere che egli diè fuori ne suoi tre o quattro primi anni d'episcopato.

Ad ogui storia, egualmente che al no-

(2: 1bid.

stro ristretto disegno, viene impossibile il render conto di un si gran novero di opere. Ma non possiamo non pertauto dispensarci dall'esporre la dottrina de libri a Simpliciano, così acconci come sono a far prendere il vero sepso di molti altri scritti del Dottoro della grazia, e la cui ommessione petrebbe attirare pur sopra di noi il biasimo, onde furono notati già altri storici. Sant'Agostino si è proposto ia questi due libri di stabilire la libertà della volontà umana, conservando alla grazia divina la preminenza, che le è dovuta. Tale è l'idea, che egli dà in quest'opera, così nel suo libro delle Ritrattazioni, come in quelli della Predestinazione de'santi, e del Dono della perseveranza. Ei ei rimanda anzi ad essi per giustificare la sua dottrina contra i Semi-Pelagiani. A dir breve, quest'opera è di talo autorità e natura, che non vuol esser passate sotto silenzio.

Il prime libre comprende due quistioni cavate dall'epistola di san Paolo ai Romani. Ei si tratta nella prima dell'uomo sotto la legge in confronte cell'nomo sotto la grazia. Intorno alla qual cosa il santo dottore dice, che la legge non è viziosa in sè medesima, ma che essa diventa dannosa a colui che ne abusa, o che non si sottomette punto a Dio con una sia amiltà, affine di poterla adempiere colla grazia. t E vero, aggiunge egli, che la legge non da la forza di fare ciò che essa comanda; ma ci fa sentire il nostro bisogno, e ci avverte a dimandar la grazia, la quale conferisce questa forza. Mentre il Signore fornisce il soccorso esteriore della legge, egli opera internamente nell'anima, e dà la grazia della preghiera, colla quale si ottiene la grazia di adempiere ciò ebe la legge preserive ».

Nella seconda quistione si tratta della gratuità della vocazione alla fede; ma prima di entrare in essa, ei si vuole comprender bene ciò che l'autore fa osservare da principio, come necessario all'intelligenza di san Paolo su questo argomento; ciò che l'Apostolo aveva in mira di abbattere l'orgoglio degli Ebrei, i quali s' immaginavano, che per l'osser-ranza. servile della legge sesi avenano meritato di easere chiamati al Vangelo. Cod pure per intender qua il nostro sauto dottore bisogna riferire la sua dottiran alla gratuita della geraria. Egli pone per principio, che la fede non è dovuta punto alle opere precedenti, e che essa è la prima grata, non percè il dono della fede preceda di necessità e senza eccezione ogni altra sorta digrasia, och enon vi sia punto della Chiesa, ma percè la giune della contra della Chiesa, ma percè la giune meriti precedenti, sieno effettiva, sieno prevoduti.

Sant'Agostino, cita dietro san Paolo, l'esempio di Giacobbe e d'Esau, per mostrare la gratuità della prima grazia, perche Giacobbe cra stato preferito ad Esau, prima che l'une e l'altro fossero nati , e per conseguenza prima che avessero fatto cosa alcuna per determinare la scelta del Signore. Tutte le operazioni della grazia e tutti gli atti della volontà, che le corrisponde, sono compresi qui dal santo dollare sotto il nome di giustificazione, la quale non può essere se non l'effetto della divina miscricordia; la qual cosa non vieta non pertanto, che vi sia una corona di giustizia, dappoiche essa è fondata sulla cooperazione della volontà. Se nel gran numero di coloro, che sono chiamati, sono pochi gli eletti, è perchè sono pochi coloro, che seguono la voce che li chiama. La vocazione, dice l'Apostolo, non vien già da colui che vnole, ma da colni che corre; ma non è meno necessario di volere e di correre; e colla vocazione e l'uno e l'altro sono in nostro potere col mezzo dell'ispirazione e dell'impulso che essa racchiude. Se pertanto tutti quelli, che sono chiamati non seguono punto, è perchè non si segue punto senza volerlo, e perchè tutti non le voglione. t Esait, soggiunge il santo dottore, in termini, che noi abbiam creduto dover tradurre scrupolosamente e letteralmente, Esan non ha voluto, e non è corso; ma se avesse voluto e fosse corso, egli sarebbe giunto coll'aiuto di Dio, che chiamandolo, gli dava anche di volere e di correre, se pel dispregio della vocazione egli non incorreva la reprobazione. Così la buona volontà è al tempo medesimo di Dio e di noi; di Dio per la vocazione, di noi per la cooperazione 1.

Ora, vi sono diverse maniere di chiamare, e diverse maniere di condursi rispetto alla vocazione, in conseguenza delle quali essa ha o non ha il suo effetto. Nel gran numero di quelli, che sono chiamati, sono eletti coloro, che sono stati chiamati in tale guisa, che seguissero la legge che li chiamava; ma coloro che non obbedissero alla vocazione, non sono eletti, perchè nou hanno seguito, quantunque fossero chiamati; e sebbene il Signore chiami la moltitudine, egli non ricolma però delle sue misericordie se non coloro che egli chiama nella maniera . che lor convieue di essere chiamati, perchè seguano. « Ma perchè, ripiglia il santo dottore, perche Esau non è stato chiamato in guisa, che fosse seguita dal conscuso? E perché il Signore è padrone dei suoi doni e non si può dimandargli conto delle sue azioni. Del resto, egli non costringe per nulla a peccare colui , al quale non dà sì fatte grazie di scelta »; vale a dire , secondo quello che abbiam letto sopra, che colla sottrazione di queste sorti di grazie, Dio non lo mette punto nella necessità di peccare. Dunque Esaù, e quelli che egli rappresenta, hanno le grazie assolutamente volute per non peccare necessariamente; poichè il santo dottore dice, senza eccezione, che Dio non costringe l'uomo a peccare, o che non lo necessita punto; poiche costringere non significa che necessitare, e tutti convengone, che i Pelagiani medesimi, per grande che fosse la loro sottigliezza. non hanno fatto mai una distinzione tunto chimerica rapporto agli atti della vofontà. Egli implica di fatto contradizione, che ciò che è volontario sia costretto, o eiò che torna lo stesso, come dice sant'Agostino in molti altri luoghi , che si voglia o non si voglia una medesima eosa.

Egli non impiega altre ragioni per la condanna dell'uomo peccatore, nè per la giustificazione della divina equita; egli non ricorre in nessua luogo al peccato della nostra origine per inferirne la nocessità dipeccare attualmente. Si contenta di far vedere, che l'uomo, privato della vocazione, che egli chiama congrua, e che noi abbiamo or ora esposto, può a malgrado di questa privazione, e col soccorso delle grazie ordinarie, sfuggire il peccato.

Il secondo libro a Simpliciano s'aggira sopra questioni tratte dai libri dei Re, o molto meno spinose di quelle del primo, Basterà di farvi osservare primieramente, che il timore di Dio, Iodato nell'antico Testamento, schbene chiamato servile, è nou pertanto lodato da san Paolo; in secondo luogo perchè lo spirito maligno che prese Saulle è nominato spirito del Signore, ed in quel senso è detto, che lo spirito della menzogna fu mandato per ingannare Acabbo. « Queste espressioni, forti e familiari alle antiche Scritturo, dice sant'Agostino, non significano che una semplice permissione, e non un ordine positivo da parte del Dio d'ogni sautità ». Così il santo dottore confermava ciò che aveva detto nel libro antecedente. elie ancorchè Dio uon dia la grazia della giustificazione a tutti i peccatori, e che si diea perciò, che indura alcuni, egli non li riduce però alla necessità di peccare. Oltre queste opere importanti, sant'Ago-

stino, scrisse altresi lettere in grandissimo numero, assai delle quali sono altretton ti trattati dominatici e pieni di erudizione. Le due lettere a Gennaro sopra l'altre sono notevolissime, perocchè riferiscono la diversità degli usi delle diverse chiese. In talune non si digiunava il giovedi di quaresima; in altre si offeriva-due volte il sacrifizio il giovedi santo, la mattiua e la sera dono cena, e da questo caso in fuori, il costume di ricevere l' Eucaristia a digiuno era fin d'allora universale. E parlando di tale varietà di osservanze, il santo dottore dà per regola di risguardare come cosa comandata dugli Apostoli o dai concili generali tutto ciò che si osserva da tutta la terra. « Tale, dice egli, è la celebrazione annual e della passione di Gesù Cristo, della Pasqua, dell'Ascensione e

della Pentreoste. Accade altramente di ciè che varia secondo i longdii, come il diginarare o pur no il abato, il comuni exai tutti giorni della settinuna, o in certi giorni soltanto, l'olferire tutti i giorni il sactifico, o soltamente il sabato e la domenica; si è liberi su questi punti, come su tutto ciò, che non è nei contra la santa fede, nè contra i buoni cestumi, e la miglio regola si è quella di conformarsi alle pratiche della Chiesa, in cui ciascuno si trova >.

Agostino lavorava al tempo medesimo intorno al Trattato della Dottrina cristiana, vale a dire della maniera di spiegare le Sante Seritture, e del paro intorno alla sua grand'opera della Trinità.Ma corse assai lungo tempo prima che l'una e l'altra fossero condotte a fine. Egli ebbe prima con san Gerolamo una piccola controversia, od una spiegazione, che avrebbe petuto alterare la carità auche fra que virtuosi , se Agostino non avesse dimostro ancor più di modestia e di dolcezza, che non di pietà, e se non avesse risguardato il linguaggio di un vecchio dottore, che era l'oracolo del suo tempo, come il tuono, che un padre piglia col sno figlinolo, o tutt'al più come il procedere di un austero sapiente, che aveva qualche ragione di tenersi offe-50 (1).

Questa controversia toceava due cose, Primieramente Agostino non approvava che si prendesse a tradurre la Seritura in latino, secondo il testo chraice, antichè secondo il testo greco de suoi primi interpreti, che pareva e la tii, nuo dovesse lasingarsi di superare; e si prese la liberta di seriverne all'illustre Gerodamo, in nome di tutte le chiese dell'Africa. La rivonno, che sectiva la testo force, e che suenti di fatto vittoriosamente le prececupazioni, che si avecano contra la sua impresa (2). Ma uon fu questo ciè che punse di più il dotto interpreta punse di più il dotto interpreta.

Nel passo dell'epistola a' Galati, nella

quale san Paolo dice . che ha resistito al. cospetto di Cefa. Gerolamo si era espresso in guisa da autorizzare, contra l'intenzion sua, la dissimulazione, e le menzogne officiose. Egli fu corretto da Agostino, il quale, a dir il vero, non si lamento sulle prime che col medesimo autore. Ma per una moltiplicità singolare di accidenti, di quattro lettere scritte sopra tale oggetto da Agostino, ve n'ebbero tre, che si smarrirono, e non giunsero alle mani di Gerolamo, se non dopo alcuni anni. In questo lungo andar di tempo traspirò il contenuto di quelle lettere, e tutta l'Italia n'avea cognizione, e Gerolamo in Palestina non ne sapeva niente. Ciò, che non cra altro che l'effetto delle circostanze, ebbe tutto l'aspetto di mal procedere, di cui Agostino si scolpò in una lettera con tutto quel più di modestia o di rispetto, che immaginar si possa. In essa Agostino parla a san Gerolamo della sua controversia con Ruffino, e attesta che un si fatto esempio il mette in paura , c che amcrebbe meglio lasciaro alfatto ogni letteraria controversia, anzichè esporsi al pericolo di offendere la ca-

Allora cessò ogni ruggine. Gerolamo rispose ad Agostino con sentimenti di stima e como per iscusare la durezza delle sue antecedenti espressioni. Egli difese ancora per qualche tempo la sua interpretazione, che vedeva appoggiata da Origene e da alcuni altri dottori, nomiuatissimi nella Grecia; ma la moderazione ottenendo alla perfine quel trionfo, che la forza de ragionamenti non aveva potnto conseguire, ci parve, che Gerolamo inchinasse interamente all'opinione d'Agostino, che dinominò suo carissimo figlio quanto all' età, ma padre suo nel fatto della dignità, e dal canto suo riconobbe l'utilità della traduzione della divine Scritture fatta sul testo ebraico (3).

I donatisti intanto la duravano fermi nella loro ostinazione. Per moltissimi , che ne convertisse Agostino ogni di , uu lien maggior numero gliene restava da

3 Hier. Tpist, 98.

<sup>. .</sup> 

T' Her. Epist. 92.

<sup>(2</sup> Lpist, 28.

BIBRO DEODECIMO

confondere per impedire i progressi della seduzione. Es is erano moltupicati in modo maraviglioso iu Africa, la culla come fu de lor natali, dove noveravano le centinaia di vescovi, e fra quest assai dottori, che andvana superbi della loro seiemza. Parmeniano, l'uno de isuacessori di Doualos, e che san' Ottato comuna scritta, che faceva tuttavia dapo la sua morre una tale impressione, che i Cattofici ad una voce pregarono san'Agostino a rispondervi.

Da principio gli bisognò comporre un opera di tre libri , alla quale seguitarono subito come di conseguenza i sette libri del Battesimo. Ne'libri contra Parmeniano afferrando in generale la questione del donatismo, cgli si fa a disaminare, se i buoni son macchiati dai cattivi dimorando nella medesima chiesa. Egli spiega tutti i passi, di cui si giovano i donatisti, e dimostra, che non è partecipare al peccato quel di vivere coi peccatori, ed auche di riceverne la parola di Dio o i sacramenti; ma solamente di consentire al loro peccato; che per verità i sacramenti nuocono a' ministri indegni, ma sono salutari ai fedeli, che li ricevono degnamente; che nel sacrifizio e ne' sacramenti, nei quali il ministero nou ha altra virtù che quella di Gesù Cristo, questo pontefice eterno è il ministro principale; che Dio è quegli che conferisce la grazia, che gli piacque di annettervi, e che poteva non annettervi a questi segni sensibili. E qua si trovano tutti i priucipi della dottrina cattolica contro Wiclesso, e contra tutti gl' innovatori, i quali compougono la Chiesa di soli giusti o di soli eletti.

Vi si trovan pure le regole seguenti di un savio orduamento rispetto alla separazione de cattivi. Ei v ha de peccati degni d'anatema, e la Chiesa può certameute staceare dal suo seno que suoi membri, che se ne rendono colpevoli; ma non è ben fatto l'esercitare un tale divitto, se non nel caso, in cui si corra qualche pericole di sciume, che i colprodi sieno seura sottegno, e che si tema chu la moltitudine non rinuaga unita col suo pastore. Poiché, quando il contagio s'à appiecato al maggior numero, i buoni devono gemera, per timore di strappare il buon grano insiem col loglio, e di scandizzare i deboti, seura poter correggera i cattivi. Con molta maggior ragione non e mai permesso di espararsa dalla socio-timo. Così noi vediano, che nei l'Profetti, rio, Così noi vediano, che nei l'Profetti, ne gli alpostiti, un Gesti Cristo medesimo si sono separati dalla socioti che esi ripreculovano.

Fermi questi principi generali contra Parmeniano, il santo dottore gli applica al battesimo ne suoi libri sopra questo sacramento. « Come la Chiesa, dice cgli, ingenera de figlipoli col sacramento della rigenerazione, fondo inalienabile della sposa di Gesù Cristo, o meglio di questo Dio salvatore, che battezza per mezzo di qualunque ministro; così la santità non potrobbe esserne profanata dagli nomini, e la virtu di Dio vi è essenzialmente e invariabilmente inercute ». Si trova poscia la soluzione di molte difficoltà, le quali per noi non sono più tali dopo le dilucidazioni di tali materie, e che maggiormente ci fanno conoscere la penetrazione, e la giustezza dello spirito di questo illustre Padre. Quanto alla quistione, sulla quale aspettava la decisiono di un concilio, cioc, se una persona che non è battezzata potesse conferire il battesimo; si vede nel suo trattato sopra questo sacramento (1), che egli inchinava fortemente a sostenere la validità di questa amministrazione, come si decise dappoi.

Siccome la dottrina di san Cipriano formava un possente pregiudizio in favore dei donalisti : « Ei non è già, dice loro Agostino (2), che io anteponga il mio sentimento particolare a quello di Cipriano; ma si la dottrina di tutta la Chiesa, che egli avrebhe abbracciata, se l'avesse chiaramente conosciuta. Uso della libertà, che egli ha lagicio a tutti di ab

<sup>2;</sup> Ibid. 1. 6. c. 1. etc.

bracciare un'altra opinione fuor della sua. Egli stesso riconosceva, che le antiche costumanze gli erau contrarie; che non si era comiuciato a ribattezzare gli eretici, se non dopo Agrippino, e non s' è mai opposto a coloro, che sostenevano contra di lui il primo uso. Per lo contrario, egli mantenne sempre con grande cura l'unione, e condannò lo scisma di Donato, dimostrando, che la diversità delle opinioni non autorizza a separarsi, quando l'autorità suprema della Chiesa non ha per anco sentenziato a. Finalmente egli non parla di san Cipriano , che con estremo rispetto, come di un martire coronato nel cielo, e degno di religiosa venerazione ; ma prevenendo le conseguenze, che si potevano cavare dalla sua inflessibile costanza, cgli la spiega tanto coll'oscurità, che copriva la questione dei ribattezzanti a tempi di questo Padre quanto colla libertà, che tale oscurità pareva lasciare a Cipriano, di essere del suo sentimento, come tanti altri prelati, prima che la questione fosse stata decisa dal consenso universale della Chiesa.

suoi scritti polemici, Agostino sapeva trovare pur l'agio di conferire cogli eretici, anzi egli si dava di molto buon grado a questa sorta di conferenze, le quali d'ordinario non riescono di alcun frutto. Ma Dio dava al metodo del santo dottore una benedizione tutta particolare, e le virtù di lui più ancora che il suo ingegno gli procuravano i più gran successi. La sua affabilità, la sua umiltà e dolcezza ad ogni miglior prova, le testimonianze lusinghiere, che egli dava a'snoi avversari della purezza del suo zelo, inteso unicamente alla loro salute, non alla gioria di un vano tricufo, si guadaguavano i più arreganti di loro. Sopra ogni cosa, e con un'arte inimitabile, egli faceva foro sentire, che potevano cedere senza vergogna, dappoiche cedevano alla sola verita , alla ragione.

Lasciando stare la fatica immensa dei

Il manicheo Felice, l'uno di coloro, che la setta chiamava cletti, e l'uno altresi dei suoi principali dottori, era venuto ad Ippona per spargervi la sua dottrina. Poco conoscente di umane lettere, egli suppliva al manco di esse con degli artifizi, che lo rendevano molto più pericoloso di Fortunato, col quale Agostino aveva conferito alcuni anni prima. Dopo un colloquio particolare, il quale non aveva fatto altro che accrescere la presunzione del settario, si venne ad una conferenza pubblica, che si tenne nella chiesa d'Ippona, e che alcuni notai scrissero. Il primo di la cosa non andò gran fatto innanzi, poichè bisognò tener dietro all'eretico per tutti gli andirivieni della sua astrusa dottrina; esercizio increscevole, che il sauto dottore sostenne con una sofferenza ed una dokcezza inalterabile, non uscendo mai in parole, che potessero far notare il menomo disdegno a quel stravagante parolaio, riconducendolo anzi con pari risguardo e giustezza e perseveranza al punto della quistione, ed all'argomento preciso che si era messo in campo. Ne l'epistola del Fondamento, ne alcun altro scritto di Manete potevano sostenere prova così metodica. Per farvi diversione Felice avvisò di notare un timore riverenziale pel grado episcopale , alla qual eosa non pensavan alfatto ne la sua setta, nè tutte l'altre. « Ma, e come mai potete voi temere la nostra autorità? gli disse il vescovo in un tuono acconcio molto ad assicurarlo. Voi vedete con quale calma noi disputiamo. Anzi che dare il menomo segno di eccesso, questo popolo ascolta colla più pacifica attenzione, e come il suo pastore egli non vuole cavar partito, che solo dalla bontà della

sua causa 3.

Felica dimando un tre giorni di posa per acconciarsi al rispondere, e fu contentato. Si torno alla chiesa nel di posto, ma egli disse, non aver potuto apprestari suoi libri. Al quale Agostino: t Tibisperta di posto, ma egli disse, non aver potuto apprestari suoi libri. Al quale Agostino: t Tibisperta di posto, al contenta di posto di posto, al consecono, di consociono, che uno hai cono da risponi-

dere. Ma finalmente tu richiedi i tuoi libri, che sono custoditi sotto pubblico sigillo: e quali brami tu . che si traggan fuori? Gli avrai tu or ora, e noi avrem la sofferenza d'aspettare, e non la finiremo che dopo sciolta la questione ». Egli richiese l'Epistola del Fondomento, e sant'Agostino gliene tornò alla menioria tutta la sostanza. Felice fece le suc obbiezioni, rihattè per ben venti volte la modesima difficoltà, facendo pietà a tutti gli astantiimpaeciandosi, confondendosi da sè medesimo, infino a che un colpo vittorioso della grazia, squarciando la benda che gli copriva gli ocehi, si diede a selamare convertito: « E che vuoi tu che io faccia? - Che anatematizzi l'autore di queste bestemmie, rispose Agostino; ma fallo di buon cuore, poichè qui non c'è alcuno che usi v'o'enza. - Condannalo tu dunque per primo, ripigliò Felice, ed io lo condannero dopo. - Benissimo, disse il santo dottore, jo vogljo anzi farti la sua condanna in iscritto, affinchè tu faccia lo stesso 1. Pigliata subito della carta, egli scrisse le seguenti parole: « lo Agostino, vescovo della Chiesa cattoliea, io ho anatematizzato Manete, la sua dottrina, e lo spirito, che per l'organo di lui ha profferite così esecrande bestemmie ». Egli diede poscia lo scritto a Felice, il quale si studiò di sopravvanzare le sue espressioni (1), Immantinente dopo, sant'Agostino compose il suo Trattato della Natura del bene, contra la somma del manicheismo, e per conseguenza, la sua risposta a Secondino; opera coucisa e stringente, che non ostante la sua brevità, egli metteva senza esitare al di sopra di tutto ciò, che egli aveva scritto contro tale eresia.

Ma ciò che importava il più cra di rintuzzare i donatisti, siccome quelli che erano in Africa più possenti d'assai che i settari di Manete. Le loro pretensioni e la loro audacia passavano ogni termine, dappoiche nelle sciagure dello Stato crano stati licenziati ad esercitare liberamente la loro religione. Essi posero a ruba le campagne e le ville, lasciarono andare il vino per le cantine, guastarono le frutta che non polevano consumare, e appiccarono poseia il fuoco alle case. Rispetto agli ecclesiastici non tenendosi contenti di spogliarli, esercitarono sopra di loro arti inaudite di crudeltà, infino a far lero celar negli occhi dell'aceto e della viva calce. Nel territorio d' Ippnna, uno de loro sacerdoti, chiamato Restituto, essendosi reso cattolico di suo pien volere, e non sollecitato da alcuno, di conserva co' loro cherici, i circoncellioni, lo cavarono dalla sua casa, le percossero erudelmeute, lo trascinarono ravvolgendolo in un fetido pantano, lo vestirono di una stuoia di giunchi, e dopo fattolo servir cosi di trastullo al loro furore per molti giorni di continuo, lo misero a morte nel più crudel modo (2). Eglino spiccarono ben anco un dito e strapparono fuori un occhio ad un altro sacerdote di nome Innocente.

A porre un rimedio a si fatti disordini. i vescovi ragunati mandarono legati all'imperatore, affine di ottenere che fosse rivocato l'editto della libertà estorta dagli scismatici, e che essi abusavano mauifestamente in guisatanto iniqua (3). Le circostanze correvano più propizie per la sottomissione dei ribelli : Onorio fermò la legge del 25 agosto 410, la quale annullava quella che i donatisti avevano ottenuto per surrezione, e vietava ad essi, pena la vita, di radunarsi in pubblico. Un tale procedere cra terribile e fuor delle regole ordinarie; ma l'audacia sediziosa de settari e l'ordine pubblico parevano lo pretendessero dal potere secolare. Rispetto ai vescovi ei si diedero a divedere molto più inchini al convertirli, che non ad opprimerli, e sant'Agostino sopra gli altri propose da capo nuove conferenze. Si ottenne un secondo rescritto, il quale obbligava i vescovi donatisti a radinarsi a Cartagine nel termine di quattro mesi, affinche i prelati trascelti dall'una parte e dall'altra potessero conferire insieme. Cha se dopo stati per tre volte chiamati ei nou vi si trovassero, era comandato di spo-

(3) Cod. Afr. n. 7.

<sup>(1)</sup> Possid. Vit. c. 21.

<sup>(2)</sup> Aug. Epist, 133.

An. 411

giari delle loro chiese. A così efficaci partiti, e molo può anora per le pie dipartiti, e molo può anora per le pie dipie di compartiti della pieste di consolitati describi di consolitati della pieste di consolitati di consoli

Marcellino andò a Cartagine, e fece incontanente consapevoli tutti i vescovi dell'Africa, eosì cattoliei, ehe donatisti, che dovessero raunarsi in concilio fra quattro mesi, cioè pel giorno 16 di maggio del 411, od al più tardi pel primo giorno di giugno; l'ordinanza essendo del 16 febbraio antecedente. Egli dichiarava al tempo istesso, che si conferirebbero di nuovo ai donatisti docili le chiese, che erano state loro levate in esecuzione dell'ultimo editto, e coneedeva loro di trascegliersi nn secondo giudice ,a fine di essere con lui l'arbitro e il diffinitore di tale discussione. E finalmente sotto ginramento protestava loro, che non temesscro di cosa, nè manco del rigore delle leggi precedenti, e che tutti sarebbono tornati incolumi e liberi alle loro stanze.

Fosse bella fidanza nella probità di Marcellino, rieonoseiuta dai medesimi scismatiei, fosse ostentazione e bramosia di mostrare, ehe si aveva torto di opporre ad essi la moltitudine, come agli eretici, i veseovi donatisti vi trassero in quel maggior numero, che fu loro possibile. Le lettere di convocarsi, maudate dai diversi primati ai loro suffraganei dicevano seeondo il eostume, che dismessa ogni altra eura, si affrettassero ad andare a Cartagine, a fine di non privare la buona eausa del vantaggio, di apparirvi in modo splendido e solenne. Di fatto, tutti vi andarono, da quelli in fuori che le malattie o l'eta docrepita nol permisero, ed erano da dugentosessantasei, i quali entrarono in Cartagine il 18 di maggio in processione e quasi in trionfo, facendo, compiacentissimi, pompa grande del loro numero (1). I vescovi cattolici, in maggior numero, perocchè erano dugentottantassi, vi fecero la loro entrata fuor da ogni pom-

pa e fasto. Arrivativi tutti, Marcellino pubblico l'ordinanza delle regole, la quale ei chiarisce del disegno e di tutto il metodo che si teneva in tali radunate (2). I vescovi sono avvertiti di sceglierne sette da ogni lato, per conferire, e altrettanti per giovar di consiglio a' primi dove ne bisoguassero, obbligati però al tacersi mentre gli altri parlassero. Era disegnato perfino il luogo delle conferenze, cioè le terme Gargiliane, ehe crano nel cuore della eittà eon una sala spaziosa, chiara molto e posta in guisada non patirvi del caldo. Nessuno del popolo, dicon pure le lettere di convocazione, ne alcun veseovo straniero potrà andarvi, perchè non ne nasca tu-multo. Prima del di della conferenza tutti i veseovi di ambedue le parti prometteranno per iscritto di ratificare quel che faranno i loro rappresentanti : e fino a conehiusa la eosa ci metteranno la mazgior eura in tener quieti i partigiani che s'hanno nel popolo. « lo pubblichero la mia sentenza, dice sempre Mareellino, e l'esporro al giudizio dell'universale; puhblieherò pure tutti gli atti della conferenza dopo sottoseritto ciò che avrò detto, e dopo ehe i eommessari avranno essi pure approvato colle loro sottoscrizioni quello ehe avranno detto, affinehè nessuno possa dir eosa contra la sua propria confessione. Per tessere gli atti vi saranno da ogni parte quattro notai ecelesiastiei, che si andranno alternando, e per maggiore sieurezza verranno eletti in ogni partequattro veseovi, i quali avranno il carico di por mente agli scrittori ed a'notai. Così i vescovi dell'una parte, come dell'altra mi dichiareranno prima del giorno del eoucilio, che essi consentono a si fatta ordinamento ; e basterà , che tali lettere sieno sottoseritte da lor primati ». In tal guisa non vi dovevano essere alla confe-

(1) Aug. post. Coll. c. 24 e 25.

(2) Coll. 1, c, 10.

renza altro che trentasei vescovi, diciolto per ciascuna parte, sette de' quali per conferire, sette per consigliare, e quattro per l'autenticità degli atti.

I vescovi donatisti volevan tutti essere aminessi alla conferenza sotto colore di convincere i loro avversari di falsità, fidando al numero; e i cattolici temettero che così volessero, per levar romore e discordie. Non pertanto eglino non si opposero che debolmente a questa pretensione de scismatici, così per far conoscere ad essi tutto il loro torto, come per dimostrare in qual fiducia si vivevano della loro propria causa. Essi consentirono perfino, ehe tutti i donatisti, niuno cccettuato, assistessero alle conferenze, e quanto a' cattolici non v' andasse che il numero fermo da Marcellino, salvo se i donatisti medesimi non bramassero altramente. La generosità andò anche più in là: « Se i nostri avversari, dichiararono essi così a vocc come per iscritto (1), la vinceranno nella conferenza, noi cederemo ad essi le nostre sedi ; per lo contrario se gli arbitri sentenzieran noi vincitori, noi consentiamo che i nostri fratelli separati, riunendosi eon noi, conscrvino l'onore dell'episeopato; e affine di convincerli, che non odiamo in essi altro che i loro errori, nelle sedi che si troveranno in tal guisa provvedute di due prelati, o presederà ciascuno di loro alla sua volta, avendo il collega presso di sè come un vescovo stranio, od ambedue presederanno ad un tempo in due diverse chiese della medesima sede, infino a clie venciido a morte l'uno o l'altro non ve n'abbia che uno solo, secondo il costume e il diritto comune. Altri esempi si notarono di ciò, e se ne usarono in fin dal principio in pro degli seismatici riuniti. Che se i popoli non volessero avere due vescovi in una volta contro la pratica ordinaria, noi altri cattolici cederemo il luogo. Per quel che tocca le nostre persone, ci basta il vivere da semplici e fervorosi cristiani; noi siamo istituiti pel popolo; usiam dunque dell' episcopato se-

(1) Ap. Aug. Ep. 128. *Henrion I ol. II*. condo elte è spediente per la pace e l'edificazione della Chiesa (2) s. E si nota con ammirazione, come fra i quasi trecento prelati che i cattolici avevano al concilio, una tale maganima risoluzione non garbeggio che a soli due, i quali non tardarono gran fatto anch'essi avenire nel generoso sentimento dell' universale.

Non si trattava omai più se non dieleggere e autorizzare i deputati, la quat coa si fece il di 30 di maggio, escendosi rannati tutti i vescori cattolici, e aveudo commessa per procura la loro causa al numero dei dottori, che stabilito aveva Marcellino. A gloria del grande Agostino ei si deve notaro, che fra i sette prelati trascelli per le conferenze, y' avevano instem con lui due do suoi amici e più fidati discepoli, Alipio e Possitión. I donatisti avevano foratio delle loro procure i lor deputati fino dal 25 di maggio.

Fatti tutti questi preliminari si ragunarono il giorno posto , cioè il primo di giugno del 411; ma questo di passo tutto quanto in sofisticherie dalla parte degli scismatici, e in verificare le firme dello procure, le quali istituivano i diciotto deputati cattolici. Ei bisognò far venir là . l' uno dopo l'altro , tutti i vescovi che avevano firmato, affettando i donatisti di non creder punto, che no fosse venuta a Cartagine una si gran copia, e non se ne persuadevan forse, perchè que pii prelati non v'erano entrati colla pompa e l'ostentazione de' loro emuli. Quando i cattolici presero alla loro volta a verificare le firme dei donatisti , vi scoprirono mille odiosi atti di soperchieria. Ma essi volevano convinecre i loro avversari e non confonderli, e non trassero altro vantaggio dalla rettitudine del loro procedere, se non quello di fare un nuovo anticipato giudizio in pro dell'unità. Così colla circospeziono più caritatevole trattavano quegli animi cavillosi e di mala fede, i quali studiavano a tutto potere nn qualche pretesto per romperla affatto. Essi non avevano arrossato di gridar forte con-

(2) Aug. de Gest. eum Emer. nº 6.

tra i quindici giorni, che Marcellino aveva aggiunto per indulgenza al term'ne de quattro mesi notato nel rescritto imperiale; dal che arrogantemente essi ne inferirono, che la conferenza non poteva più aver luogo, perchè era passato il giorno dell'apertura. Ma per buona ventura l'imperatore aveva conferita al tribuno la facoltà di concedere due nuovi mesi di ritardo, se fossero bisognati. Rispetto alla controversia, che si levò intorno al numero dei sottoscrittori dell'una parte e dell'altra, essa produsse un vantaggio alla Chiesa, facendo presumere, che i vescovi, cotanto numerosi in Africa, erano sparsi colla medesima proporzione nel rimanente della cristianità. Dal che si vede, che i cattolici avevane allora in Africa quattrocentosettanta sedi episcopali, lasciando star quelle, che tenevano i soli donatisti (1).

Il secondo giorno della conferenza fu il terzo digiugno: si tenne nel luogo medesimo e v'intervennero gli stessi individui, vale a dire il commessario Marcellino co'suoi aggiunti od uficiali , e i deputati delle due parti. Nella prima raunata si levarono le principali cavillazioni, ma non erano finite affatto. Avendo il commissario pregato i vescovi di sedersi, perciocchè voleva trattar la cosa sul serio, i Cattolici si assisero di buon grado; ma i donatisti, durandola sempre nella loro ingiuriosa severità, dissero, che le divine Scritture vietavan loro di assidersi nella società dei cattivi. Marcellino per contentarli anche in questo rimase in piedi; i Cattolici insultati si levarono immantinente dalle loro seggiole, la qual cosa originò molte altre quistioni, che non avevano altro fine se non quello di menar la cosa per le lunghe. Si concedette loro tutto quel più che fu possibile, e anche questa giornata passò tutta in preamboli.

Finalmente il terzo ed ultimo giorno della conferenza, che fu l'ottavo di giugno, non senza gran fatica si venne al massiccio della cosa; cotanto inesauribile è lo spirito del cavillare l Accadde le due

(1) Aug. Brevic. nº 213-

volte, che i donatisti si tradirono da sè medesimi, lamentandosi, che per insensibil maniera si facevano entrar nel fondo della quistione, non altramente che se si fosse dovuto trattar d'altro. Ma la sofferenza la vinse sulla doppiezza e l'ostinazione. I scismatici sentivan tutto l'interesse che avevano in moltiplicare i preliminari, e se ci è consentito il parlar cosi, in difendere gli approcci di una piazza, che sapevano tanto poco acconcia al resistere, e che doveva sostenere i si duri assalti. Di fatto, non prima attaccati, essi furono vinti. Fu cominciato dalla quistione di diritto, Sant'Agostiuo dimostro, che nella Chiesa cattolica, sparsa per tutta la terra, i cattivi, tollerati per ispirito di pace , o perchè non sono conosciuti , non fanno alcun danno a' buoni, i quali li soffrono senza approvarli(2). Per conciliare i passi della Scrittura allegati dall'una parte e dall'altra, egli distinse i due stati della Chiesa, quello della chiesa militante, vale a dire la vita presente frammista di buoni e di cattivi, e quello della chiesa trionfante, dove i suoi figliuoli non saranno più soggesti nè al peccato, nè alla morte. Dopo trattata la questione di diritto, si venne come modo di supererogazione alla questione di fatto, cioè si esaminò la causa particolare e primordiale dello scisma di Donato; e fu provato in modo incontrastabile, in particolare dall'antica relazione del proconsolo Annulino all'imperatore Costantino, che Ceciliano non era stato ordinato da un traditore, che Felice d'Aptonga era stato lavato perfettamente da questa calunniosa imputazione; che Secondo, per lo contrario, e molti scismatici sollevati contra Ceciliano erano altrettanti traditori. Fu letto poscia il giudizio di Costantino, racchiuso nella sua lettera al vicario d' Africa . colla quale egli dichiarava Ceciliano in-

nocente e i Donatisti calunniatori. Allora Marcellino disse ai dottori della fazione, che potevano rispondere. Con tutta la sicurezza di chi ne ha la presunzione dimandarono, che si avesse ad ascol-

(2) Brevic. Coll. 3, c. 9 e seg.

tare la lettura ch'ei volevano fare di un passo vittorioso di sant'Ottato. E tostamente si fecero a leggere questo passo , che sulle prime non esprimeva cosa se non vaga ed oscura; nondimeno ei vollero seguitarne la lettura insino a finita la pagina, e ne conseguito, che l'autore diceva per lo appunto tutto il contrario di quello che essi pretendevano, vale a dire. che Ceciliano era stato dichiarato innocente; il che fece dare in uno scroscio di risa gli astanti, i quali non sapevano a bella prima che cosa peusare del tuono confidente, col quale questi settari avevano bramato far tale lettura. Gli scismatici lessero eziandio altre carte, le quali non tornaron loro più fortunate degli scritti dei Padri, anzi alcune furono tali da fornir nuove armi contra di loro. Ed essendo ad essi dimostrato, che molti dei loro corifei erano veramente insozzati di quello, che essi accagionavano falsamente a' loro contradditori, incalzati e stretti dalla forza della verità risposere, che un affare od una persona non formava punto un ragionevole pregiudizio contro un'altra persona. E questo era un tornar da capo dalla question del fatto a quella di diritto, ed era precisamente quello che i cattolici usavano risponder loro, per dimostrare, che il delitto di Ceciliano, dove pur sossesi avverato, non ne verrebbe per questo la conseguenza di poterlo imputare ad altri vescovi, e con assai minor ragione poi alla Chiesa universale.

E come che cominciavano a distendessi in vane declamazioni, il commessario Marcellinodissoloro: Se non avete altre particolari ragioni da contrappore, è tempodi ritirarvi e di scrivere la sentenza 1. Le due parti si ritussero, qi a sentenza 1. Le nabe le parti per farne loro la teltura. Eza notte, quantunque facessero allera più hanghi giorni dell'amo, e quella seduta, che seveva cominciato al primo schiarri dell'alba, non pote condura fine altro che coi lumi. Non ci rimane

che una sola parce degli atti, che erano lunghissimi; ma sant' Agostino ce ne conservo la sostanza (1). La sentenza portava, che non potendo nessuno essere condannato per le colpe commesse da altri, i delitti di Ceciliano, dove pur fossero provati , non potrebbero recare alcun danno alla Chiesa universale; che Donato era stato conviuto di essere l'autore dello scisma; che il vescovo Ceciliano e Felice d'Aptonga, che lo aveva ordinato , erano stati pienamente giustificati. Dopo questa dispositiva è statuito, che i magistrati, i proprietari e locatari di terre impediranno le aduuate dei donatisti iu ogni luogo; che questi consegneranno ai cattolici le chiese, che Marcellino aveva loro concedute durante la sua commissione; che i donatisti, i quali non vorranno riunirsi alla Chiesa, saranno soggetti alle peue comminate dalle leggi; che a tale effetto i loro vescovi ostinati si ritireranno immantinente ognuno alla sua casa ; e finalmente , che le terre , nelle quali si desse ricovero alle schiere dei circoncellioni, sarebbero incamerate nel fisco. Si pubblicarono gli atti della conferenza e si prese il metodo di l'eggerli ogni anno nelle chiese di Cartagine , di Tagaste, d'Ippona e di molte altre sedi.

I prelati scismatici appellarono dalla sentenza di Marcellino; e non mancaron loro di scuse al farlo, e come si può benissimo immaginare, non risparmiarono nè menzogne , nè mormorazioni , nè calunnie. Sant' Agostino rispose con un trattato, che egli indirizzò ai donatisti laici , sopra i quali fondava molto maggiori speranze, che non sui loro incocciati dottori, e di mala fede, in sui quali la vergogna non ingenera d'ordinario se non il dispetto e l' induramento. In conseguenza della relazione che Marcellino fece all'imperatore, e dell'appello ingiurioso degli ostinati scisinatici, fu divulgata una legge del 30 gennaio 412, che si può risguardare come l'epoca della rovina di quella insocievole setta. In essa l'imperatore annulla tutti i rescritti, che i settari potessero avere ottenuti, e conferma tutte le leggi fatte anteriormente contra di loro; li condanna a grosse ammende, secondo la loro condizione, dalle persone del primo grado infino all'ultimo della plebe, e gli schiavi a castiglii corporali; comanda che sieno sbanditi dall' Affrica tutti i loro cherici, e restituite tutte le chiese ai cattolici. E questo fu il colpo mortale del donatismo. Alcun tempo dopo la pubblicazione i vescovi medesimi tornarono da tutte parti nel seno dell' unità con tutte quante le loro chiese. V'ebbero taluni che la durarono nella loro ostinazione, ma non fu altro che una fazione disperata , la quale non si diede nè manco la briga di salvar le apparenze, e non si accampò nè meno dietro il baluardo dell' ipocrisia, che è l'ultimo rifugio dei settari. Perduto ogni pudore essi pubblicavano, che non la cederebbero neppure se venisse loro fatta conoscere la verità della dottrina cattolica e la falsità della loro (1). In brieve lo zelo savio e paterno de' vescovi, e principalmente di sant'Agostino formò di tutti i cristiani dell'Africa un solo gregge, soggetto a suoi capi immediati e subordinato al primo pastore.

Ma tornava di vantaggio alla Chiesa l'aver di continuo a combattere. O veramente così dispone Dio, che essa non goda di una pace troppo lunga o troppo profonda, la quale addormentandola nella sicurezza faccia perdere a suoi figliuoli, insiem colla gloria e i frutti della vittoria, l'uso medesimo delle armi necessarie alla più indispensabile difesa. Erano appena combattuti i donatisti, o ridotti a tale da non poter dare alla Chiesa nessun terribile assalto, che sorse una nuova setta, meno violenta è vero, ma a gran pezza più pericolosa: e Pelagio ne fu l'autore. Nato nella Gran Brettagna da oscuri parenti , che non gli avevano potuta dare un' accurata educazione, no farlo ammaestrare nelle lettere, vi suppli ad ogni cosa il suo spirito, che era sopra l' ordinario, e la sua dissimulazione e i suoi artifizi. Egli abbraccio la vita monastica,

dove però non fu che laico. Ma andato a Roma si acquisto una grande riputazione di virtù,e nel lungo soggiorno che vi fece, si giovò della facilità delle relazioni per guadagnarsi da ogni parte la stima dei buoni, che erano in molta fama, e fra gli altri di san Paolino e di sant'Agostino. Si procaccio auzi una bella fama colla sua dottrina, e compose alcune utili opere.

Legatosi in amistà con un Ruffino di Siria, egli diede ne' più empi errori intorno al capitolo della grazia; perchè questi dommi perversi venivano dall'Oriente, e, secondo quello che si volle, traevano la loro sorgente dai principi d' Origene (2). Ruffino gli aveva portati a Roma verso l'anno 400; ma non fu oso mai di pubblicarli sotto il suo nome, e stimo aver trovato nel monaco Pelagio uno strumento adatto ai suoi disegni. E non era già che Pelagio avesse maggior voglia di lui di avventurarsi ; ma sortito un ingegno grandissimo per dissimulare e insinuarsi a poco a poco, egli avanzava o indietreggiava, si faceva innanzi egli stesso, o faceva investigare il terreno da fidati mandatari, che approvava o disapprovava a seconda delle circostanze (3).

Celestio sopra gli altri lo giovò nel suo disegno (4), nè solamente per la preponderanza, che gli dava la nobiltà della sua stirpe, ma eziandio perchè ad un ingegno somigliantissimo a quello di Pelagio , alla sottigliezza ed all'amore delle novità, egli accoppiava una natura più ardita e più operosa. L'uno e l'altro si partirono da Roma un poco prima dell' invasione de' Goti e andarono in Africa. Pelagio passò per Ipponaprima di cavarsi la maschera, e sant'Agostino lo vide poi a Cartagine. Egli aveva già sentore degli errori di Pelagio, ma a que' di era nelle cure della sua conferenza co' donatisti. Pelagio da Cartagine passò iu Palestina, dove feee lunga dimora.

Quanto a Celestio, egli era rimasto a Cartagine, dove agognava a farsi sacer-

<sup>(1)</sup> Aug. Epist. 139.

<sup>(2)</sup> Mercat. Comm. in lib. sub. not. p. 30.

<sup>(3)</sup> Gennad, c. 44.

dote. S'ecome però questo innovatore esaltato dommatizzava senza circospezione , fu denunziato al vescovo Aurelio da Paolino, diacono di Milano, e antico segretario e scrittore della vita di sant'Ambrogio. Questo diacono era stato mandato dalla sua chiesa a quella di Cartagine, la quale difettando di preti ne avca richiesto all' Italia, che n'era molto meglio provveduta. Formato alla senola d'Ambrogio, egli vi aveva attinto l'orrore delle novità profane e il coraggio altresi di palesarle. Nella denunzia, che egli fece di Celestio ad un concilio, che fu convocato appunto per questo, ci ridusse i suoi errori ai capi principali (1); dimostro che il dommatizzatore non solamente negava il peccato originale, con eiò cho lo presuppone, e con ciò che ne deriva, come il felice stato nel quale Adamo fu creato, ed al quale era destinato il genere umano prima del peceato; ma ancora la necessità della redenzione, l'insufficienza della legge per la salute, e la sua imperfezione in paragone del Vangelo. Celestio aveva alfermato essere queste soltanto opinioni problematiche, che si potevano sostenere o combattere differentemente, e che conosceva molti ecclesiastici, che rigettavano il peccato originalo. Egli confessava dall'altro lato, che i fanciulli avevano bisogno di redenzione, e che si dovevano battezzare, perche partecipassero al regno de' cieli. Ma fra il regno dei cieli e la vita eterna, che non aveva difficoltà di concedere a faneiulli morti senza battesimo , egli faceva una nuova distinzione, e usava di mille altre sottigliczze, le quali temperavano in apparenza od oscuravano ciò cho egli aveva affermato di scandaloso e di equivoco. I prelati finalmente il presero metodicamcute, l'interrogarono poscia le molte volte, e lo penetrarono tanto da poterlo convincere che errava con ostinazione in materia di fede. Perciò egli fu espressamente condamiato da quel concilio di Cartagine, e privato della comunione ecelesiastica. Tale sentenza intimidi i suoi

partigiani, e li rendette molto più estuti o più praudici. Sant'Agostino non aveva assistito al concilio, e sulle prime non si tevò espressamente contro i capi della muova setta, i quali crano in fama di virusoi e stetuti d'amicizia con le persono pie, alle quali avevano la grande cura di mascherare ogni cosa. Egli si tenno pago di ammaestrare il suo pupolo, di seortarlo a star ferno nell'antica dottrina, non facendo grande allusione a co-proce le l'attocevano, per timore di inaspiriri e di recarli agli ultimi eccessi. Nondimeno serisse contra di toro contra i lor principi quell'anno istesso 412.

Il tribuno Marcellino, che vedeva rinascere le discordie nella chiesa d'Afriea, si fece sollecito di consultar l'oracolo di questa provincia e di tutto il mondo eristiano sopra tali controversic inquietanti , principalmente sul battesimo dei fanciulli. Agostino gli mandò per risposta i suoi libri della Remissione de' peccati, i primi che compose contro i pelagiani. Per rovinare da' fondamenti una tale cresia, sulle prime egli prova, cho l'uomo è soggetto alla morte, non per la prima istituzione del Creatore, ma pel demerito del peccato ; che il peccato di Adamo ha bruttato tutta la sua posterità, ed è appunto per ottenere la remissiono di questo peccato originale, che si battezzano i fanciulli. Egli sosticne fermamente, cho questa maechia originale è bastevolmente odiosa agli occhi del Signore per fargli escludere coloro che la conservano cosi dalla vita eterna, come dal regno de' cieli, contro la vana distinzione dell' innovatore. In seguito egli afferma perfino, specialmente in un sermone molto vecmente, predicato a Cartagino, che i fanciulli morti senza battesimo sono veramente condannati alle pene dell'inferno ed al fuoco eterno. Molti scrittori ecclesiastici, massime fra gli Orientali, trovarono una talo dottrina troppo rigorosa. Saut'Agostino medesimo, rispondendo poscia a Giuliauo d' Eclana, l' ha temperata assaissimo nel quinto dei suoi libri contra un sì fatto pericoloso settario; la quale opera è l'una delle più peusate e delle meglio lavorate fra tutte quelle del santo dottore. Ed ecco le sue proprie espressioni: « No , io non dico, che i fanciulli morti senza battesimo debbano patire una pena sì grande, poichè sarebbe tornato ad essi molto più vantaggioso il non esser nati; non ardirei dire , che fosse loro più spediente il non esistere affatto, piuttosto che esistere là dove essi sono s. Egli non li condannava dunque più alle fiamme eterne, come gli adulti riprovati, pe'quali il Salvatore, a motivo di tale spaventoso castigo, dice che sarebhe più vautaggioso il non aver mai esistito. Ei hisogna uotare eziandio, che la severità straordiuaria di sant'Agostino. dimostrata almeno per qualche tempo iutorno ai fanciulli rei della sola colpa originale, procedeva da quell'inchinare che faceva ad un'opinione, che fu abbandonata di poi , quella cioè, che le nostre auime e i nostri corpi procedono del paro da quelli del primo uomo.

Alcuni moderni per lo contrario hanno immaginato perfino un terzo luogo, nel quale i fanciulli morti senza hattesimo, non solo non patiscono alcuna pena del corpo, ma godono di una felicità naturale, quautunque sieuo privi della veduta di Dio. Il pio e sapiente Bellarmino insiem con tutti i dottori più rispettabili , trova un tale sentimento contrarioalla fede, e nondimeno non avvisa, che tali fanciulli patiscano la pena del fuoco. Crediamo semplicemente coll'universale de' Padri e dei Dottori, che questi sciagurati eredi del peccato del loro primo padre sono in un vero stato di dannazione e positivamente infelici, se non pel fuoco e gli altri tormenti corporali , se non pei rimorsi della coscienza, che essi non potrebbero provare per una colpa, che non è dipenduta dalla loro volontà, almeno per la pena del danno o della privazione di un Dio, che eza il loro ultimo fine e la sorgente unica della loro sovrana felicità. Osiamo nondimeno presumcre, che questo Dio clemente per sè stesso, e che le nostre sole iniquità sforrano ad esser severo, non palesi punto a tali fanciulli la grandezza della loro

perdita, in maniera tale da far loro patire una pena eguale a quella, che la sua giusta vendetta infligge ai peccatori coudannati per l'abuso da essi fatto della

loro libertà. Dal falso principio, che la natura non era stata infetta nel suo stipite, i pelagiani conchiudevano, che gli nomiui ritrovavano in loro medesimi e il potere e la facilità di adempiere a tutti i comandamenti divini, se si volevano adempiere; che dipendeva da loro il poter passare tutta la vita senza peccato, e che molti, così sotto la legge antica, come sotto il Vangelo, erano stati effettivamente netti d'ogni anche più lieve macchia. Convenendo, che l'uomo durante questa vita può essere senza peccato, per la grazia di Dio, e la cooperazione del libero arbitrio. Agostino afferma, che nessuno è realmente in tale stato, perchè nessuno lo vuole quale gli bisogna; che, eccettuato Gesu Cristo, nessun uomo è stato e non sarà così senza macchia. Rispetto alla Madre di Dio, egli si spiega abbastanza in altro luogo, perche non si possa conchiuder nulla da questo contra l'uno de' suoi più gloriosi privilegi, come vedrem tra poco.

Avendo Marcellino ricevuto queste risposte dal santo dottore, gli scrisse stupelatto, sopra ciò che egli diceva, che l'uomo può essere senza peccato, e che nessun uomo è cosi stato, nè vi sarà giammai. « E come, gli diss'egli, assicurate voi possibile una cosa, di cui voi medesimo pretendete, che non vi è, nè vi sara mai esempio alcuno? > Per sciogliere tale difficoltà Agostino scrisso il suo libro dello Spirito e della Lettera, il quale non è altre che una spiegazione del passo dell'Apostolo , dove è detto, che la lettera uccide, e lo spirito da la vita : E con una lunga induzione vi fa vedere, che vi sono moltissime cose possibili , che non banno mai esistito. E siccome gli si poteva replicare, che la maggior parte dei paragoni , che egli citava in prova , non s'aggirano che sopra delle opere tutte divine, egli prevenne l'obbiczione e disse, che nell'uomo il

fuggire il peccato è la più divina di tutte le opere. Poichè per evitarlo, non ba-sta all'uomo la libertà, che egli tiene dal suo Creatore; non gli bastano i documenti esterni , quantunque soprannaturali , i quali gl'insegnano ciò che bisogna fare per vivere bene ; ma colle forze della natura e il soccorso della rivelazione è necessario altresi, che lo Spirito santo colle ispirazioni e gl' impulsi, che produce internamente nelle nostre anime, ci rechi alla pratica del bene già conosciuto; altrimenti l'istruzione non è se non la lettera che uccide, poichè la grazia interna aggiunta alla natura, in virtù della redenzione, è lo spirito che vivifica. La legge, che ne ammaestra è dunque insufficiente, quantunque la sia buona e santa. Per lo contrario noi ci renderemmo più colpevoli, se essa si trovasse sola, poichè allora noi conosceremmo i nostri doveri senza poterli adempiere.

c Quand' anche, aggiugne egli, si eseguisca ciò che è comandato, se lo si fa per un servil timore, che rinunziando al male gli duole di non poterlo commettere impunemente , tale obbedienza non è degna di portarne il nome, ne merita de castighi, non un guiderdone. Perocchè non v'ha alcun buon frutto, che non proceda dalla radice della carità ». Il mondo abusò troppo di queste espressioni di sant'Agostino, perchè uno scrittore, il quale rende il menomo conto della dottrina di questo Padre, possa dispensarsi dallo spiegarne il vero senso. Facciam dunque notare, che il santo dottore non riprova in generale il timore. A dire il vero egli non doma la concupiscenza senza il soccorso della grazia;ma non la favoreggia neppure; e sebbene imperfetto, esso non è cattivo, dove però non sia cougiunto all'effetto attuale e libero del peccato, vale a dire dove non ci faccia astenere soltanto dall'atto esteriore del peccato e non dalla volontà di peccare. Circa la carità il santo dottore, secondo la spiegazione che ne ha dato il clero di Francia nel 1720, non intende soltanto la carità abituale e l'amore dominante, ma ogni amore attuale di Dio, ogni buona volontà, ogni amore del vero bene, a qualunque grado esser possa.

Egli è in questo senso, che spiegando le seguenti parole di san Paolo ai Romani: I Gentili , che non hanno la legge, fanno naturalmente delle cose, che sono della legge, sant'Agostino dice, che gl'infedeli fanno certe azioni conformi alle regole della giustizia (1). È vero, che egli soggiugne subito, che se si esamina attentamente a qual fine sono dirette queste parole, appena è, che se ne trovi qualcuna, che si meriti il nome di opere di giustizia. Quindi sarà sempre certo, che il santo dottore riconosce, che alcune di tali azioni , non che sieno peccati, sono anzi atti di virtù. Allorche pertanto egli dice, che ciò che v' ha di buono in quegli inscdeli non gioverà ad essi che a diminuire il loro supplizio, non pretende già di dire, che essi saranno puniti, almeno leggermente, pel bene che essi avranuo fatto; ma si bene, che la giustizia di Dio troverà da punire in loro minori peccati, che se non avessero fatta alcuna di quelle azioni moralmente buone. In questo modo si spiega eziandio ciò che egli aggiunge, che il libero arbitrio non può che peccare, se è sconosciuta la via della verità, ed anche quando essa cominci ad essere coposciuta, se la carità o la grazia interna dello Spirito santo non ce la rende amabile. Egli non vuol dire altro, se non che nell'ordine della salute, di cui si tratta unicamente in questo luogo, il libero arbitrio, invece di procurarla, non può che mettervi degli ostacoli , peccando il più spesso.

Il trentesimoterzo capitolo di questo trattato vuole che gli si ponga un'altenione particolare pel modo, con cui egli stabilisce ad una volta non solamente la volonia sincera, che ha il Signore di salvare gli uomiui, e per conseguenza la grazia sufficiente, poicibi tutti non si salvano, ma altresi la potenza di Dio, e l'accordo della libertà con questa potenza e colla

grazia. Sant'Agostino aveva già detto prima, che il Signore nel dar il potere di operar bene non ne impone punto la necessità. Egli aggiunge qui, che il libero arbitrio è quella forza intermedia, che può essere determinata, per il partito della fede o per quello dell'infedeltà, senza che se ne possa inferire, che l'uomo ha la volontà di credere, salvo se non l'abbia soprannaturalmente ricevuta da Dio; poichè quantunque ella proceda da libero arbitrio, che noi teniamo naturalmente dal Creatore, bisogna, che quequesto libero arbitrio sia eccitato da una vocazione soprannaturale, o dalla grazia. Il Signore, che vuole certamente che tutti gli nomini sieno salvati, non li priva perció del libero arbitrio, sopra l'uso del quale ei saranno giustissimamente giudicati. Ma quando essi ne fanno un cattivo uso, essi operano coutro la sua volontà, e nondimeno non la vincono; poichè nei supplizi sperimentarono la potenza di Colui , di cui hanno disprezzato la misericordia, ovveramente i doni. Così la volontà di Dio, conchiude il santo, non è mai vinta. Ed essa non lo potrebbe essere, che solo se non trovasse modo da punir coloro che la disprezzano. Pertanto conserviamoci ad un ora c il libero arbitrio e tutti gli argomenti , che ha l'anima nostra di benedire il Signore in gratitudine de' suoi doni.

Questi ultimi tratti sono così conchindenti, che coloro, che ne comhattono la dottrina, nou hanno trovato altro mezzo da rispondervi , se non quello di darli per una obbiezione fatta a pelagiani dal santo dottore, mentre è anzi la sua risposta alla loro obbiezione. Se si agginuga, che questa risposta non soddisfera forse che imperfettamente, egli ne rigetta il motivo sopra l'oscurità del mistero della predestinazione o sulla questione seguente, la quale si rimane sempre impenetrabile : Perché Dis volendo la salvezza di tutti gli nomini non li chiama con una vocazione alla quale essi consentano ?

(1) Serm. 291.

Il difensore della grazia avverte finalmente di non attribuire a Dio il peccato, a quella guisa che gli si attribuisce la volontà di credere e di operar bene; quantunque l'una e l'altra procedano dal libero arbitrio, che cgli ci ha dato nel crearci. Se si riferisce a Dio la buona volontà, non è soltanto a causa del libero arbitrio, il quale è un appanaggio naturale della nostra creaziene; ma perche il Signore ci fa volere col mezzo di soccorsi tanto interni, che esterni, che non è in nostro potere di procurarei , quantunque dipenda da noi il consentirvi o il resistervi; o per rendere ancor più letteralmente le espressioni originali, perchè non è in potere d'alcuno di procurarsi ciò che gli viene di salutare allo spirito; ma che non ne dipende molto meno dalla propria volontà, di dare o negare il proprio consenso. In questa guisa il dottore della grazia ne sostiene dappertutto i diritti, non pregiudicando a quelli del libero arbitrio.

Andato a Cartagine, secondo il costume osservato da' vescovi co' prelati stranieri, il vescovo Aurelio prego quel rispettabil ospite a far l'ufficio e l'istruzione. Ei lo preveune certamente che i nemici della grazia, quantunque andassero più ritenuti dopo l' ultimo concilio. pur continuavano ad ingannare i scuplici col mezzo de' lor perfidi equivoci (1). 11 santo dottore parlo con una eloquenza straordinaria, e provo il peccato originale co' principi medesimi de' Pelagiani, i quali negavano il regno de'cieli ai fanciulli morti senza battesimo. « Questa privazione, egli diceva, la spieghino pure in qualunque modo, è sempre una pena; ora, come mai una persona, nella quale non si trovasse peccato alcuno, potrebbe patire giustamente una pena, qualunque fosse » ? L'oratore spinse vivaniente una tale difficoltà, fu veementissimo in tutto il rimaneute del suo discorso, e gli cretici presentirono tutto ciò che potevano temere da lui. Pelagio apprezzava molto bene le suc forze e quelle dei suoi avversari. Egli vedeva quanto Agostiuo il vantaggiava in dottrina, ma sen-

tiva però tutto l'ingegno che egli aveva per insinuare i suoi errori e per sedurre. Pertanto fermò il disegno di guadagnar l'avversario, che disperava di poter vincere. A bella prima studiò di amicarselo colla via dell'adulazione e delle lodi, e gli scrisse in modo da abbagliare qualunque avesse avuto meno umiltà che scienza. Ma il modesto e profondo dottore gli rispose freddamente, quantunque con molti risguardi, che gli cra obbligatissimo delle gratuite testimonianze di stima che gli mostrava, ma lo scongiurava a pregare, affinchè la mercè della grazia divina egli potesse diventar quale ei lo dipingeva , anzichè continuare a colorarlo per tutt'altro di quel che era.

L'eresiarea che non si dichiarava aperco, continuara a farsi tence per ortodosso nello spirito della molitudine ignosonata dalle sue espressioni artificiose, o più aucora dalla sua maniera di propor i errore in forma di questione; stratagemma disegnato fra tui e i suoi discrpativa di la sua maniera di proportationi di proposito di proposito di periori di proposito di proposito di la sua palo; ma la Provvidena non tartibi guari a fornir bella ocessione di smaselterare li unpostura.

Essendosi Demetriade, dell'illustre casato degli Anicii, ritirata in Africa insiem con i suoi parenti per camparla dal furore dei Goti, che disertavano I Italia, ella fu si tocca di ciò, che aveva inteso dire a sant'Agostino sulla verginità cristiana, che risolvette di abbracciarla. Non pertanto ella tenne segreta in suo cuore una tale risoluzione. Nel fasto e nelle delizie, in mezzo ad una schiera d'eunuchi e di schiavi dell' un sesso e dell' altro, che la servivano, ella si accostumò a'digiuni ed alle astinenze monastiche, a vestir abiti rozzi e grossolani, a cinger fino il cilicio, e a dormir sulla terra; e non pertanto ella faccya tutto questo, dandone quel minore indizio che le era possibile, avendo a sue confidenti sole alcune vergini delle suc virtuose fantesche. La maggior

(t) Hier, Epist, 8 ad Demetr. HENRION 191. 11.

pena che ella durava in ciò cra di far gradire tale suo disegno a Giuliana, sua madre, e a Proba, ava paterna di lei. Ell'era molto aliena dal pensare, che queste illustri romane, più famose assai per la loro religione, che non pei loro patali, s'accordassero co' voti suoi, tanto più che le apparenze n'erano affatto contrarie. Pareva a prima giunta, che la madre e l'avola non avessero a cuore che il matrimonio di Demetriade; ma esse adoperavano in tal guisa, solamente per niettere al coperto i costumi di una giovane dalla quale non ardivano pretendere una maggior perfezione. Intanto l'ignoranza vicendevole di tutto quello che passava in queste anime generosc, tutte ad un modo zelanti della castità perfetta, le condusse quasi al tempo di celebrarne gli sponsali. Già n'era fermo il gioruo, già si apprestava la camera nuziale, e la timidetta Demetriade menava travagliata i suoi di nella maggiore iuquictudine. Ma la notte, rincorata dalla incmoria di mille vergini coraggiose, pigliò il suo partito : e vennto il mattino, gettando lungi da sè tutte le sue gioie e adornamenti , indossata una tunica vile e un manto grossolano, ella ando a gittarsi appie dell'avola sua, alla quale non parlò altrimenti che colle sue lagrime. Proba . e Giuliana che sopraggiunse in quella, appena era che credessero a quello che vedevano, e non sapendo a qual ragione attribuir la cosa, non sapevano nè manco a che risolversi. Ma assecurate che elle si furono della purezza delle intenzioni di Demetriade, e della maturità della sua risoluzione, plandeudo alla sua pietà, l'abbracciarono con tenerezza, e frammescolarono le loro alle sue lagrime. Tutto quell'augusto casato partecipò alla gioia di una notizia cotanto degna d'interessare delle anime romane, il cui eroismo si era tutto quanto rivolto alla religione (1).

Molte serve ed amiche di Demetriade segnitarono il suo esempio. Tutte le chiese dell' Africa se ne tennero onorate; quelle d'Italia furono consolate nella trista condizione in cui si trovavano, e la voce di ciò ne corse pure in Oriente.Proba e Giuliana non scemarono ditato la dote della loro figliuola, e diedero al suo Sposo celeste, ne' menbri di lui, che sono i poveri, tutto ciò, che esse avevano disegnato pel matrimonio. Finalmente essa ricevette ii velo dalle mani del vescovo con grandi solennita (1).

Il santo papa Innocenzo, e tutti i personaggi più chiari per la pietà loro ed eloquenza, consacrarono ne loro scritti la memoria di un avvenimento così glorioso alla religione. Il santo sacerdote Gerolamo, pregatone, raccolse in una gran lettera diretta a Demetriade, i diversi doveri di una vergine cristiana, interrompendo per ciò il suo Commentario sul profeta Ezechiele, che poco gli mancava a compiere. Egli studio a premunirla di tutto quel più , che le persone del suo grado e del suo fervore, soprattutto le donne, hanno a temere dalle assiduità e dallo zelo interessato degli innovatori. E la regola principale, che egli le prescrisse in tale occasione, alla quale soggetta tutte le altre, è quella di professare invariabilmente la fede del santo pontefice Inpocenzo.

Pelagio, che era a que di in Palestina, e più gelono che mai di figurare tra gli uomini nominali per dottrina e pictà, scrisse egli pure a Demetriade una lunghissima lettera, o meglio un libro, che la madre della santa, secondo quello ch'egli disse, l'aveva eccitato a comporer e), in cui fece manifesta la sua eresia in modo, da non potersi più giustificare, sebbene vi avesse prodigalizzato insieme co' fiori dell'elocurione, tutti i raffinamenti della sottiglieza, dell'equivoco, e di tutto il bugiardo lisicare dell'impostura.

Dopo l'esordio più insinuante e lusinglevole, egli entra così nella materia: t Tutte le volte che mi fo a ragionare de' costumi e della perfezione cristiana, io prendo le mosse dal presentare lo stato delle forre della natura, affine d'incuorare il mio uditore alla pratica del

(1) Hier. Epist. 8 ad Demetr. c. 4.

bene. Di fatto, e come mai vorremmo noi centrare uella carriera delle virú, se non avessimo la speranza di arrivare al termine? Et questo metodo è tanto più conveniente, perchè si tratta di formare una persona più perfetta. Poniam danque per primo fondamento della vita spirituale, il fondo medesimo sopra il quale bisogna lavorare, e le forze, si cui non si a tuo, cheodo allor quando ce ne crediano provveduti. La miglior maniera di incoraggiare il cuore umano è quella d'incoraggiare il cuore umano è quella

nt to nou mecesimo sopra il quale piscogna latorare, e le forre, di ciu inon si fa uso, che solo allor quando ce ne crediamo proveduti. La miglior maniera d'incoraggiare il cuore umano è quella d'insegnargi, che egli può tuto quello che desidera. Perchè si adempia tutto il bene, che è iu potere della natura, si vuole dimostrargii, che questo bene è effetivamente in suo potere. Sul campo di battaggia l'aringa più efficace è quella di rappresentare a combattenti le luvo forza e i successi del loro valore. J Ouesta morpale era tropno, contraria a

Questa morale era troppo contraria a tutti i principi della vita spirituale e cristiana, fermati da Padri i quali non parlano che della diffidenza di sè stesso e del ricorso alla grazia divina, per non eccitare discordia e scandalo. Dappoiche Pelagio ebbe così levata la maschera, la perversità de' suoi disegni fu manifesta appieno. Nel seguito del suo libro egli dava per pruova del potere della natura e del libero arbitrio, tanto l'esempio de filosofi pagani, i quali senza conoscer Dio, diceva egli, hanno fatto le mille cose a Dio gradevolissime, quanto quello de' Patriarchi, i quali col soccorso della sola legge, o, come Giobbe, privi di tale soccorso, hanno fatto aminirare le ricchezze nascose della natura, e dimostrato nell' eroismo delle loro virtà, quello che noi tutti possiamo. Ma ciò che manifesta vie meglio la dottrina superba di Pelagio, è che egli dice a Demetriade, dopo uu fascio di eccellenti massime per la condotta di una vergine: « Eccovi quanto vi potrà giustamente far preferire alle vostre simili. La vostra nobiltà e la vostra temporale grandezza procedono dalla vostra famiglia , e non dalla vostra persona; ma non v'ha che voi personal-

(2) Ap. Aug. Ep. 17; Hier, Ep. 1.

mente, che possiate darvi le ricchezze 🗯 spiritnali. Gli è dunque in questo, che voi siete unicamente, e incomparabilmente stimabile, cioè in ciò, che non può essere se non di voi, e che forma parte di voi ». Era questo come il compendio e la quintessenza di tutta la dottrina pelagiana, che nel suo principio nou diversava punto dalla filesofia degli Stoici, e annichilava similmente tutta la virtů della redenzione. E però il piùeloquente de' filosofi aveva dello iu mezzo a Roma idolatra, che nessuno rendeva grazie agli dei , perchè fosse uomo dabbene; che si ringraziavano delle ricchezze, degli onori, della sanità, e non dell'essere giusti, savi, temperanti. Non pertanto Pelagio usava della parola grazia in alcuni luoghi della sua lettera; ma nel suo linguaggio ella era un termine generico, che non significava se non soccorsi esterni per la pratica più facile della virtà, e come la legge antica, le istruzioni evangeliche, gli esempi e le lezioni del Salvatore.

A malgrado di tutta la sua moderazione, pure Agostino non potè tacersi a sì ributtante procedere degli innovatori, « Essi vanno troppo in là, diss'egli predicando qualche tempo dopo (1); non è più possibile il tollerarli ; essi abusano la sofferenza della Chiesa. Si devono tollerare quelli, che s'ingannano in quistioni, che non sono ancora chiarite, ma non già quelli, che vogliono scuotere i fondamenti medesimi del cristianesimo. Non pertanto non leviam loro tutti i mezzi di avvicinarsi a noi ; procuriamo, che non ei chiamino eretici, e non diam loro per anco un tal nome, quantunque se lo merilano s.

Più temerario che innanzi , Pelagio continuò nondimeno a seminare i suoi errori. La porzione più preziona del gregge di Gesù Cristo, le persone che si consacravano ad una più sublime perfezione, eran quelle, a cui questo scaltro impostore si attaccava maggiormente. Do-po fallito ne'suoi tentativi con Demetria-

(1) Serm, 294.

de, egli riusci meglio sulle prime con due giovani di una pietà esemplare, dinominati Giacomo e Timasio. Si guadagno la loro confidenza, li fece abbandonare il mondo per la vita monastica, e studio a innamorarli delle sue empie sottigliezze. La loro semplicità e la loro gioventir vedevan non pertanto un corruttore nel zelatore apparente della loro perfezione.Ma il Signore ebbe pieta della loro inesperienza, e procuro ad essi, nei lumi d'Agostino , un soccorso proporzionato alla grandezza del pericolo che correvano. Essi furono così tocchi da' suoi insegnamenti, e prese loro tanto orrore delle opinioni, di cui si era cominciato ad ammorbark, che gli mandarono un libro di Pelagio, intitolato della Natura, e che sotto colore di difendere l'opera del Creatore distruggeva la grazia del Redentore.

Quantunque l'eresiarca fosse valentissimo nell'esprimere destramente l'errore con maniere ortodosse in apparenza, la sagacità d'Agostino scopri l'eresia attraverso tutti i veli, onde egli aveva aviito cura di ravvilupparla; ma prevedendo, ehe il volgo non avrebbe la medesima penetrazione, giudicò di assoluta necessità lo smascherarla; con tal pensiero egli compose il suo libro della Natura e della Grazia, e lo diresse ai due giovani, che si proponeva direttamente di istruire. In esso egli discorre profondamente della corruzione della natura pel primo peccato, e del bisogno di una grazia medicinale per guarirlo. « Altrimenti dice egli, Gesti Cristo sarebbe morto invano, la qual cosa è un' orribile bestemmia; e però la natura non è in uno stato d'integrità o di sanità perfetta ; essa non può con le sue proprie forze adempir la legge, e molto meno poi la perfezione della ginstizia, nè stabilirsi per conseguenza nello stato d'impeccabilità, e di liberazione delle passioni, che i filosofi stoici chiamavano apatia, e che l'orgoglio pelagiano, poco diverso da loro, sostiene con impudenza 1. Su tale opera il santo dottore dice espressamente, che quando si tratta del peccato, egli non vuol punto che si metta in quistioue, se la vergine madre ne sia stata esente (t). Dopo avere esaminato, sotto il regno delle tre leggi divine, cioè la legge scritta, la legge di Mosè, e la legge di grazia, se vi sieuo stati degli uomini , che abbiano vissuto senza macchia, egli conchiude per la negativa; e in tutto il genere umano egli uon eccettua, per l'onore del Redentore, se non la sua santa Madre. La cagione che egli ne dà, e i termini che egli impiega, aggiungono assai all'alfermativa medesima. Questo dottore cotanto riservato, che non trova titoli ad alcuna creatura per pretendere a favori celesti , assicura in un' opera dommatica, dove non si trattava di far l'elogio di Maria, che per la pienezza della grazia, che le ha fatto meritare di concepire e partorire Colui, che è indubuatamente senza macchia, ella trionfò della tirannia del peccato, senza niuna eccezione.

Quantunque Pelagio meritasse così poco che gli si usassero dei riguardi, pure il suo caritatevole avversario si trattenne anche questa volta di nominarlo in tale confutazione. Egli cvito ogui maniera di inasprirlo, e ad ottener meglio il sno ritrattamento, usò del nome d'antico che l'ercsiarca gli avea dato; gli testificò, che la sua persona gli era sempre cara, e che era lietissimo di poter di bel miovo risparmiare il suo ouore, benche l'interesse della Chicsa non gli permetteva più di usare alcun riguardo alla sua dottrina. Ma il fatto couvinse il santo, che non si guadaguan punto i superbi risparmiando loro l'umiliazione. La modestra d'Agostino, crebbe la presunzione di Pelagio, che giudicò la riservatezza della carità come elfetto del timore. Non di meno leggendo l'opera, nella quale era confutato, non si senti in istato da potervi rispondere, e siecome non era nominato, si contentò di dire, che fra le opere che si censuravano, le une non eran sue, e le altre gli erano state tolte, e pubblicate contra sua voglia, e prima di farne la correzione.

(1) Cap. 36.

Sau Gerolamo, in Oriente, usò il medesimo riserbo che il vescovo d'Ippona. Nella sua lettera a Ctesifonte, che lo aveva consultato sopra tali novità, accreditatissime già fra gli Orientali , Gerolamo le confuta coll'ordinaria suaforza ed erudizione, ma si ticne dal nominare i capi della setta; egli ne ascrive la prima origine a' filosofi pitagorici e stoici. che si arrogavano l'orgoglioso potere non solamente di contenere, ma di estinguere al tutto le passioni. Egli accusa i settari di aver ravvivato un tale errore secondo gli Origenisti e i discepoli di Gioviniano; e salendo più alto, secondo i Manichei,i quali esentavano da ogni peccato coloro, che essi chiamavano i loro eletti, o loro perfetti. Per soddisfare allo calile preghiere de fedeli zelanti, egli compose, alcun tempo dopo, un dialogo fra un cattolico ed un pelagiano, nel quale c'insegna così di passaggio, che gli ecclesiastici vestivano di biauco nella celebrazione del santo sacrifizio, e. come aveva promesso, confuta più lustgamente di prima gli errori di Pelagio, intorno l'impeccabilità e le forze del libero arbitrio (2). Egli impiega i mezzi medesimi di sant' Agostino, che egli cita con una estimazione ed una semplicità acconce molto bene a far capire , che allora almeno non aveva nell' anima alcuna rug: ine o quella apparente arroganza, colla quale era parso averlo a tre volte trattato. Tutto in contrario ei lo chiama uu eloquente e un santo vescovo, che ha esaurita la materia. t A tal che, aggiugne cgli, io provo quasi niun piacere in una fatica, dove non può fallire, che non dia in inutili ripetizioni. Che se io volessi dire alcun che di nuovo, non dirci che cose fiacche, perchè cotesto eccellente spirito ha colto le migliori ». Il dotto e santo solitario aveva allora ottantasett' anni, e si approssimava a quel termine, nel quale i santi medesimi si considerano col maggiore scrupolo. E poco mancò non parlasse con eguale onore del concilio, che si teune a Diospoli , in

(2) Lib, 1 ad tit, 78.

Palestina, verso il eadere dell'anno 415. Tuttavolta i l'adri di talo concilio non erano punto infetti della dottrina degli innovatori, che vi fu sinceramente rigettata; ma Pelagio vi fu assolto e mantenuto nella comunione ecelesiastica, perchè vi condannò là egli stesso le sue massime. Oltre la difficoltà generale di corne il vero senso de' suoi perpetui equivoci, i Padri di Diospoli, tutti Greci o Siri, non intendevano altro che imperfettamento l'estratto latino delle sue opere, presentato da' suoi accusatori, e questi essendo assenti, egli diede senza alcuna pena le spiegazioni, che gli tornavano favorevoli (1).

Eran due vescovi delle Gallie, Erote d'Arles e Lazzaro d'Aix , l'uno e l'altro scacciati dalle loro sedi. Papa Zosimo ne parla malissimo; ma sant'Agostino ee li dipinge ovunque per de'grandi uomini da bene. Nel dirci che Ernte era stato discepolo di san Martino, san Prospero lo qualifica perfino d' uomo venerabile

per la sua santità. Giudizi tanto diversi rendono questo ounto di fatto assai difficile a penetrarsi. Pare nondimeno, elie lo si potrà conciliare, mercè la diversità dei tempi e degli affari, in eni questi due vescovi si trovarono implicati. Per quanto si assicura, Erote aveva usurpato la sede d'Arles, per la protezione del tiranno Costantino, ribellato contro l'imperatore Onorio. Lazzaro, condannato quale calunniatore in un concilio tenuto a Torino, non fu ordinato per la sede d'Aix, se non per la debolezza di Procolo da Marsiglia, il quale non ardi verosimilmente opporsi alle voglie del medesimo tiranno. Uomini saliti in questa guisa all'episcopato non si potevan certo meritare la confidenza, nè l'affetto del primo Pastore, che ha la eura di tutte le chiese: la qual cosa non vieta però, che quegli che sa cavare il bene dal male; non gli abbia utilmente impiegati contra le novità eretiche. Allorchè, usciti dalle Gallie dov'erano strani, e riparati insieme nella Palestina, essi feeero dimenticare

(1) Aug. de Gest. Pel.

le loro prime colpe col loro zelo contra il pelagianismo, san Prospero e sant'Agostino, preoccupati in pro di tutti quelli ehe lo combattevano, poterono prendero e fare un giudizio più vantaggioso di que-

sti due vescovi. Mache che sia del segreto de' loro cueri e della rettitudine delle loro intenzioni , che qui soprattutto conviene lasciare al giudizio di Dio, essi non poterono rendersi al concilio pel giorno indicato, perchè l'uno di loro fu soprappreso da pericolosa malattia. L'eresiarca non vi maneò punto, e si crede che il vescovo Giovanni di Gerusalemme, sospettato d'essere suo favoreggiatore, ne precipitasso l'aprimeuto. Tutto il seguito degli alfari prese un corso tanto più rapido, che il presidente dell'adunata si trovava già in possesso del libello, vale a dire della denunzia per iseritto, nella quale si erano raecolti gli errori seminati ne' libri di Pelagio e di alcuni de' suoi discepoli, insiem cogli articoli particolari, sopra i quali Celestio era stato condannato dal concilio di Cartagine. Pare, che i Padri di Diospoli siansi limitati, o almeno abbian messo la loro principale attenzione nell'esaminare l'accusa intentata da Erote e Lazzaro. I vescovi si radunarono in numero di quattordici delle sedi dei dintorni ; e vi si nota principalmente Giovanni di Gerusalemme, con Eulogio, il quale presedette, e che si tiene essere stato metropolitano della Palestina o vescovo di Cesarea.

Volendo Pelagio preoccupare da prima gli animi in suo favore, si tenne onoratissimo di essere stretto in amicizia con i più degni prelati, ne recò innanzi le lettere, alcune delle quali di saut'Agostino, ehe di fatto gli aveva attestata della stima e della benevolenza nel tempo che sperava di guadagnarselo (2). Dopo letto le accuse, siecomo i giudici non sapevan punto di lingua latina, se le fecero alla megliospiegare da un interprete. Ma quanto a Pelagio, intendentissimo dell'una e dell'altra lingua, si spiegò egli stesso in greco.

(2) Aug. de Gest, Pel. c. 25. Epist, 146.

La prima cosa che si esaminò, fu la sua maniera di esprimersi intorno l'impeccabilità e la scienza della legge. Non negando formalmente quello di cui sarebbe stato troppo facilmente convinto, come i suoi accusatori affermavano, t Io non ho mai preteso, diss'egli, che quegli che ha la scienza della legge non possa peccare, ma si, che egli è aiutato dalla scienza della legge a non peccar punto, secondo che è scritto in Isaia : Egli ha dato loro il soccorso della legge 1. Il concilio intorno a questo punto dichiare, che ciò che aveva detto Pclagio non era contrario alla dottrina della Chiesa, e tirò innanzi ad un altro articolo. Fu lette ciè che l'eresiarca aveva scritto nel medesimo tempo, che tutti gli uomini nell'osservanza della legge sono guidati dalla loro volontà. t lo mi sono così espresso, rispos'egli, a causa del libero arbitrio. Die aiuta a sceglicre il bene, e l'uomo che pecca è in colpa, perchè egli ha il libero arbitrio s. Non fu trovata nemmen qui cosa contraria alla dottrina cattolica, e si seguitò la lettura. Quello che egli aveva affermato, che nel di del giudizio Dio non perdonerebbe punto a peccatori, era da riprendere gravemente nel senso del settario, il quale parlava di tutti i peccatori in generale, non eccettuando quelli, che avessero cancellati i loro peccati per la virtu de meriti del Redentore; e così riduceva guasi a nulla il benefizio della redenzione. Ma siccome non vi era per anco alcuno da stimolarlo, e fargli manifestare il suo pensiero, egli se la cavò col citare il passo del Vangelo, in cui è detto, che i peccatori andranno al fuoco elerno: sopra di che i vescovi si persuasero, che egli procedeva con semplicità. Per meglio convincerli, che egli pretendeva unicamente con ciò di sostenere l'eternità delle pene dell'inferno, ad esempio di tutti i capi delle fazioni, non si tenne dall'accusare i suoi contradditori dell'ercsia contraria alla sua, e li trattò ingiuriosamente da Origenisti Sopra un'altra proposizione, nella quale sotto colore di promettere il regno de'cieli ai fedeli dell'antico testamento, egli uguagliava il

merito dell'antica legge a quello della nuova, egliacenso i suoi avversari di manicheismo. « Quanto a me, diss'egli , io non dispregio il primo Testamento, enon rorossisco punto di aver detto, nel senso del profeta Daniele, che i santi saranno ammessi al regno dell'Altissimo ».

Intorno la sua famosa affermativa, che l'uomo, se il voleva, poteva essere senza peccato, e sopra molte altre proposizioni acconcie tutte a distruggere dai fondamenti l'umiltà e la pietà cristiana: t lo ho detto, replicò egli, che l'uomo può essere senza peccato, e osservare, s'egli il vuole, i comandamenti; perchè Dio gli ha dato questo potere. Non già che io sostenga, che nessuna persona, dall' infanzia infino alla vecchiezza, non abbia peccato; ma intendo solamente dire, che dope la conversione noi possiamo rimanere senza peccato pei nostri sforzi propri e per la grazia del Signore, senza essere perciò immutabili nel bene. Quello che i miei nemici v'aggiungono non si trova ne miei scritti; e tali empietà non sono che i frutti mostruosi della malignità e della calunnia. - Poichè voi negate che le avete scritte, ripigliarono i Padri, anatematizzate voi quelli che le sostengono? - lo gli anatematizzo, diss'egli senza esitare, e li considero altrettanti insensati ed eretici ». I Padri si tennero soddisfatti rispetto alle sue opere, e non gli furono obbiettate che solo alcune proposizioni cavate dalla dottrina di Celestio suo discepolo.

Quello che noi abbiamo riferito delle risposte frodocimi di questo cersiarca, hastando per far conoscere la natura di una delle sette più artificiose, non enteremo ne particolari delle quistioni, alle quis pretese di non essere punto obbligato a soddisfare egli stesso. Depo l'enumestatione, che gli venne fatta de suoi errori: t mente proposizioni, dis egli, non suoci di contra delle quisti delle quisti delle quisti delle quisti delle contra di contra d

santa dottrina 3. Cosl Pelagio ingamb i padri di Diospoli a forra di sottigliezze, di reticenze e di meuzogne. Dopo di che facendo ricadere sopra i suoi avversari il disprezzo e l'avversione, che si meritava per tanti motivi, egli li diffamò come calumiatori.

La sua fierezza e la sua confidenza crebbero maravigliosamente dono questo concilio, la cui assoluzione ei se la recò a merito grandissimo. Nondimeno egli non fu oso di mostrarne gli atti, dove si sarebbe veduto, che egli era stato costretto a disapprovare i suoi veri sentimenti. Per lo contrario allontanò quanto più potè la pubblicazione di tali atti; tenendosi pago di annunziare dappertutto, che una riunione di quattordici vescovi aveva approvato quello che egli sosteneva, cioè che l'uomo può esistere senza peccato, e osservare, se vuole, i comandamenti del Signore. E non diceva punto, che nel concilio aveva aggiunto colla grazia di Dio. Egli aggiungeva la parola facilmenle, che aveva sempre taciuto, e taceva per lo contrario ciò che aveva confessato, che per l'osservanza de precetti, bisognava fare de' grandi sforzi, e sostenere de combattimenti penosi. Finalmente egli fu tant'oso di tessere un'apologia, che appoggiò a questo giudizio ecclesiastico; si vantò di aver confusi i suoi accusatori, di esserc stato pienamente giustificato, e mandò tale apologia a sant' Agostino. Il dottore sospettò tutta la soperchieria, e giudicò che l'innovatore non aveva potuto farsi assolvere, se non contraffacendo il cattolico; ma si tacque infino a che non ebbe tanto in mano da poterlo convincere. Al tempo istesso Pelagio scrisse contra san Gerolamo i quattrolibri del Libero Arbitrio, nei quali prende un tuono da trionfante, che trascorre fino all'insolenza. Ma, poco soddisfatto della sua giustificazione personale se non faceva trionfar pure la sua empietà, egli ne scopri chiaramente il veleno nel terzo libro, e pretese di giustificar tutto coll'approvazione del concilio di Diospoli.

(1) Oros, Apol.

Per buona fortuna un sacerdote spagnuolo, chiamato Paolo Orosio, che si era trovato in Palestina mentre si celebrava un tale concilio, e che aveva illustrato il suo zelo contra le nuove eresie, ripassò per l'Africa, come ne l'aveva pregato sant'Agostino. Fu anzi il medesimo santo vescovo che l'aveva stimolato a fare il viaggio di Terra santa, nè già per le core del pelagianismo, che non erano per anco attizzate, ma si per consultare san Grrolamo su diverse quistioni, il cui schiarimento attirava Orosio dagli estremi dell'Esperia (1). Dotato da natura di uno spirito vivace e d'ingegno nel parlare, questo pio viaggiatore cercava d'istruirsi, a fine di tornar poi a combattere con successo gli errori de Priscillianisti e degli Origenisti, che infettavano le sue regioni. Egli non aveva gran conoscenza de'Pelagiani, e su per la consusione del nuovo eresiarca, che la Provvidenza procurò il viaggio dello Spaguuolo in Oriente, e il suo ritorno per l'Africa.

I vescovi della provincia proconsolare, preseduti innovero di sessant'otto da Aurelio di Cartagine, tenevano il loro concilio secondo il costume (2). Orosio era incaricato delle lettere de vescovi Eroie e Lazzaro, che presentò agli Affricani ragunati, e non manco di partecipar loro tutto quello che era accaduto a Diosnoli. Questo fu loro un nuovo motivo di diffamare gli scaltri, che pretendevano ad una volta di giustificare la loro dottrina e le loro persone. Si rilessero gli atti del concilio di Cartagine, nel quale Celestio era stato condannato un cinque anni prima; dopo di che si pronunzio anatema contra di lui e contra il suo maestro Pelagio, condizionatamente però e nella supposizione, che essi medesimi non volessero punto auatematizzare chiaramente i loro errori. Si partecipò tale giudizio a papa Innocenzo, a fine di aggiugnervi l'autorità della sede apostolica. Oltre che tale era l'uso, la precauzione parve tanto più convenevole, che Pelagio, avendo vissuto lungo tempo a Roma, vi aveva

(2) Aug. Epist, 175.

tutturia molti partigiani, taluni teneri della sua superba dottrina, e altri, in maggior numero, non credendola per quelo cluc la si diceva, principalmente dopo il concilio di Diospoli, del quale non si sapeva ancora che cosa pensare di giutato (1). La lettora degli Africani specificava i principali errori di Pelgio, e di ceva generalmente anatema a chiunque imegnase, che lo forre della natura unama batano, sin per evitueri peccasi celinque negasse, che col battesimo i fanciuli fossero liberati del peccato originale.

Intorno a quel tempo, vale a dire l'ano 416, si inme a Mievi un concilio dai
vescovi della Numidia, in numero di sessantuno, tra i quali si trovò sant'a gostino insiem co' suoi due amici Alipio o
Posadio. Al esempio del toncilio di Cartagine eglino scrissero al somuno pontigilio scrissero al somuno pontida quale toglicira, sono le loro parole, il
soccorso della orazione agli adulti, ed ai
fanciulli la grazia della riegenerasione (2).

Oltre queste lettere sinodali, sant'Agostino ne scrisse una particolare al papa, cosi in suo nome, come in quello de suoi amici Alipio e Possidio, del vescovo Evodio e di Aurelio da Cartagine (3). Vi spiegò più a lungo l'affare di Pelagio, e supplico Innocenzo o di far venire il dommatizzatore a Roma, o di costringerlo con le sue lettere pontificali a dichiarare con precisione quale specie di grazia egli amnictteva. Mando al teinpo istesso il libro composto già da Pelagio, a disegno di scdurre Giacomo e Timasio, que due giovani, che riguadagnati dal vescovo d'Ippona gli avevano consegnata quell'opera tenebrosa. E siccome il veleno vi era astutamente nascoso, il santo dottore aveva avuto la previdenza infino a notare i passi, che nou indicavano altra grazia se non quella del soccorso della natura, o delle nostre faAgostino scrisse altresti in Palestina al vescovo di Grusalemme, hen sapendo la scandalosa afficzione che aveva per Pelagio, e gli mandò, come al ppa, il libro dell' cretico, colla sua confutazione. I Perchè i convinci da te unedesimo, gli disc'egli, della soderza delle nostre ossevazioni, fa che l'autore si spieghi sulla necessità della preghiera e sul peccato origiuale (4) ». Iu quella dimandò al detto vescovo gli atti, pei qualii si diceva, che Pelagio era stato giustificato.

Il sommo pontelice scrisse a questo prelato sospetto (5), e gli parlo forte delle violenze esercitate allora in Palestina da una schiera di Pelagiani furibondi contra san Gerolamo , quel dottore cotanto paventato dai loro capi. Essi avevano assalito d'improvviso il suo ritiro, e non fu che a grande stento e in mezzo ai più gran pericoli, che egli potè ritirarsi iu una torre fortificata. Tutti quelli che gli erano attaccati furono esposti al medesimo furore. Alcuui venuero uccisi e fra gli altri un diacono: i monasteri furono messi a ruba ed a sacco, e poi incendiati; le pie vergiui, delle quali il dotto e zclaute solitario preudeva cura , como le sante Eustochia e Paola, veunero perseguitate per lungo tempo, e si tennero fortunate di camparla dagli ultimi oltraggi: a lor vista furono trucidati tutt'i loro seguaci. Su questo disordine il capo della Chiesa scrisse a Giovanni

colà naurali. E Se Pelagio disapprovava questo libro o questi passi , aggiugnas a d'Agostino, gli antementizat. Quantio i d'Agostino, gli antementizat. Quantio i de la colora del colora de la colora de la colora de la colora del colora de

<sup>(1)</sup> Aug. Epist. 175 nº 1.

<sup>(2)</sup> Epist. 178.

<sup>(3)</sup> Epist. 177.

<sup>(4)</sup> Epist. 179. (5) Inn. Ep. 22 . tom. 2 Conc.

di Gerusalemme, e in virtà dell'antorità pontificale lo avverti di prevenire, almeno per l'avvenire, il male che non aveva impedito, se non voleva, secondo le leggi della Chiesa, esserne mallevadore egli stesso. Nella lettera di consolazione, che il medesimo pontefice scrisse a san Gerolamo, gli disse, che se sarà portata alla Sede apostolica una formale accusa, egli dară dei giudici, o vi provvedera con qualche rimedio anche più speditivo (1). Si crede che quando giunsero a Gerusalemme queste lettere, il vescovo non cra più in vita.

Papa Innocenzo scrisse lo stesso anno al vescovo di Cartagine, ingiungendogli di far leggere la sua lettera in tutte le chiese dell'Africa. In essa lamentava forte, che si levassero di colpo al sacerdozio degli uomini cavati appena dal caos degli affari secolari, che avevan tanto del mondano ne' costumi, come nelle occupazioni; e che fosse fatta una così cattiva scelta anche de' vescovi, che il popolo e i magistrati ne mormoravano altamente (2). Le lettere del papa erano appoggiate da quelle de prefetti, o, come diciam noi avevano l'approvazione del magistrato.

Ma la decretale più famosa di questo pontefice è quella diretta a Decenzio, vescovo di Gubbio nell' Umbria. Dolendosi in essa della negligenza di molte chiese rispetto alle tradizioni, che la Chiesa apostolica tiene da san Pietro, Innocenzo dice, come un fatto costante e manifesto, che nell'Italia, nelle Gallie, nella Spagna, nell'Africa, nella Sicilia ed isole adiacenti non vi sono chiese, che non sicno state istituite dagli operai evangelici, che l'apostolo san Pictro o i snoi successori avevano nominato vescovi. Nel seguito di questa decretale si vede come, circa lo spettacolo delle ecrimonie e delle istruzioni a viva voce, s'imparava ciò che risguarda l'amministrazione dei sacramenti, che si tenea ancora segretissima; la qual cosa fa si, che non

dobbiamo stupirci gran fatto delle ommissioni che si notano intorno a ciò negli antichi monumenti. « Tu sei venuto le molte volte a Roma, disse il papa al vescovo di Gubbio, tu hai assistito alle adunate della nostra chiesa, e hai veduto qual uso ella osserva, sia uella consacrazione dei santi misteri, sia negli altri misteri segreti; questo dovrebbe bastare all'istruzione tua ».

In questa lettera di papa Innocenzo (3) si trova eziandio, che i sacramenti della confermazione e dell' estrema unzione sono stabiliti sulla tradizione e sulla Scrittura. Dopo aver detto, che è del ministero episcopale l'imprimere a fanciulli il sacro sigillo, che li rende perfetti Cristiani , soggiunge : « Questo è ciò che noi impariamo tanto dal costume uniforme delle chiese, quanto dalla Scrittura santa, specialmente da quel clic è detto da san Pietro e da san Giovanni negli Atti degli Apostoli. I sacerdoti possono fare ai battezzati l'unzione del crisma, purchè sia consacrato dal vescovo; ma non possono seguarne il loro fronte, che ciò è solo permesso ai vescovi, quando danno lo Spirito santo. Per l'unzione dei malati, ella può farsi anche da sacerdoti , secondo l'epistola dell'apostolo san Giacomo; ma l'olio di tale unzione deve sempre essere consacrato da' vescovi. Del resto non si dà ai penitenti , perchè è un sacramento (4). Rispetto alle parole, di cui bisogna servirsi, non le affido alla carta, per timore di tradire i sacri misteri. Quando verrai qui , ti si dirà ciò che non si può scrivere 1. Noi impariamo dalla medesima decretale, che nella Chiesa romana correva già l'uso di digiunare il venerdi e il sabato d'ogni settimana, e che non si celebrava il santo sacrifizio in questi due giorui di penitenza e di compunzione. V'avea delle chiese, che di tutti i sabati dell'anno digiunavano solo il sabato santo. Ci rimangono di questo papa molte altre decretali importanti , dove si notano sopra tutto di-

(3) Ibid., c. 2. (4) Cap. 3.

<sup>(1)</sup> Innoc. Ep. 33. (2) Ibid., c. 1. HENRION Vol. 11.

versi capi d'irregolarità, tali fin da allora. come il sono oggidi. Innocenzo primo è con giustizia tenuto per l'uno de' più gran papi di quegli antichi tempi , così per la santità della sua vita, come pei suoi lumi, il suo zelo a mantenere la disciplina, la sua savia fermezza in sostenere la dignità della sua sede, e principalmente poi per la sua vigilanza ponti-ficale, e la cura che si dava pel buon ordine di tutte le chiese ; doti , che egli fece in peculiar modo apparire nell'affare di san Giovanni Grisostomo.

Nelle sue risposte ai vescovi d'Africa, questo papa li loda primieramente perchè essi l'hanno consultato secondo l'antica tradizione, che è fondata sul diritto divino e ch' ei sanno al paro di lui essere stata inviolabilmente osservata in tutto l'universo : regola che si distende alle province più lontane, secondo la quale essi non hanno stimato dover terminare que' grandi alfari senza darne notizia alla sede apostolica, affinchè ella confermasse il giudizio colla sua autorità , perchè si deve riferire a Pietro tutto ciò che è di un interesse generale per la salvezza del mondo cristiano, e soprattutto quando si tratta della fede (1). Dopo questo preliminare egli stabilisce la dottrina cattolica intorno la grazia; condanna Pelagio, Celestio, e i loro settari, e li dichiara separati dalla comunione della Chiesa, a condizione però di riceverli se rinunciassero ai loro errori. Intorno agli atti (i Diospoli essa non li tiene per autentici, perchè non le sono stati mandati dal concilio medesimo, e non ba ricevuto alcuna 🔅 lettera da quei vescovi radimati. s In questi atti medesimi, aggiunge il papa, Pelagio non si è giustificato nettamente; e si vede, che egli non ha studiato altro che a cavarsela, la mercè degli equivoci e della confusione. Ed è per questo, che noi non possiamo ne biasimare, ne approvare tale giudizio. Intorno al libro, che voi ci avete mandato come opera di Pelagio, sentite quel che noi ne pensiamo. Leggendolo con molta attenzione

(1) Innoc. 1, Epist. 24 e 25; ap. Lab.

noi vi abbiam trovato una moltitudine di errori, di bestemmie, niente che ne piacesse; quasi nulla che non ci sia dispiacinto e che non debba dispiacere ad ogni

vero fedele ». Pelagio e Celestio, sebbene condannati da due giudizi così rispettabili come quelli del sommo poutefice e dei vescovi di una delle tre parti del mondo, pure non si sottomisero. Il maestro e capo della setta scrisse di nuovo al papa una gran lettera apologetica. Il discepolo andò egli stesso a Roma sotto colore di sollecitare l'appello, che aveva interposto cinque anni prima. Da quel tempo egli aveva percorso le chiese della Grecia c dell' As a Minore seminandovi con tale affettazione i suoi errori, che non menavan tanto romore, ma tosto che cominciavano a levar qualche voce in un luogo, li recava in un altro. Ad Efeso egli sostenne così bene la sua parte che trovò modo da farsi ordinare sacerdote. Quando arrivo a Roma, Innocenzo era morto di fresco, il 12 marzo del 417, dopo tenuta la santa sede da ben quindici anni. L'innovatore presentò la sua professione di fede al nuovo papa, di nazione greco, e nominato Zosimo. Questa confessione di fede di Celestio è il capolavoro dell'artifizio e dell'inganno (2). Ei pare che non vi respiri se non la pietà e l'avversione delle antiche eresie. Montre egli espone assai lungamente la sua credenza rispetto ai dommi, intorno ai quali non gli era rimproverata alcuna cosa; sui punti criticati per lo contrario egli non risponde che in generale, ma colla più grande apparenza di sommessione e di modestia. 4 Se sono surte, dice egli, alcune quistioni sopra degli oggetti indecisi; io uon ho preteso di pronnuziare, nè di farmi autore di un nuovo domma. lo ti presento e sottopongo al tuo esame ciò che io ho attinto alla sorgente dei Profeti e degli Apostoli, affinche tu rettifichi quello che per avventura vi fosse incorso di meno conforme alle regole della vera scienza e della

sapienza ». Egli riconosce poscia l'obbli-(2) Aug. de Pecc. Orig. c. 23.

go di battezare i fanciulli per la rimessione de peccali, che provengono dalla volontà, aggiunge egli, e non dalla natura; pioche la sarbie cosa indedela della santità ce della ginstità del Creatore, che fossero trasmessi dai padri ne figliuoli. Il questo modo Celestio stendendo al primo peccato ciò che i Profeti hanno detto delle colpe, verso le quali la pena suppone il consesso della volonrà, si procurava una via per salvare l'errore capitale della setta, la quale trattava di chimera il precato originale.

Papa Zosimo usò diligenza per non travagliar davvantaggio i prelati affricani, i quali sapevano essere Celestio a Roma. Fu esaminato ciò che era stato fatto antecedentemente nella sua causa: egli fu interrogato, fu letta la sua professione di fede, che molti membri del clero giudicarono sufficiente. Il papa non spinse più in là le cose, non già che ne approvasse la dottrina, ma perchè l'impostore si dichiarava anticipatamente soggetto al giudizio della santa Sede. Vodeudo un nomo d'ingegno, e d'un naturale tutto fuoco, il quale poteva riuscire o di grande utilità o di gran dauno alla Chiesa, secondo la via nella quale si farebbe entrare, Zosimo temette di gettarlo nel precipizio, usando seco con cecessivo rigore. Nondimeno egli non si contentò della sua confessione per iscritto, ma ali fece assai domande a fin di chiarirsi della sua sincerità. Celestio rispose a tutto con quelle mostre d'ingenuità e di rettitudine, di cui la furberia sa moltomeglio adornarsi che la semplicità delle anime virtuose. Il pontefice gli domando se condannava tutti gli errori, che erano stati pubblicati sotto il suo nome: egli rispose, che li condannava secondo il giudizio di papa Innocenzo, e promise di rigettare tutto ciò, che la santa Sede disapprovasse (1). E siccome appresso gli fu proposto di condanuare ciò che Paolino gli rimproverava, egli cansò-accortamente una tale istanza, querelandosi con affettazione contra la pretesa ingiustizia di si

fatti ingiuriosi rimproveri. Intorne poi ai vescovi Erote e Lazzaro, egli disse, non aver veduto questo che di passaggio, e che Erote gli aveva data soddisfazione per aver opinato male di lui.

Non persanto Zosimo non istimò ben fatto di assolverlo dalla scomunica. Volle attendere ancora un due mesi, sia per iscrivere ai veccori d'Africa, meglio conocenti di quella causa, sia per dare alfaccusato il tumpo di poter tornare interamente alla ragione. Andò più lesto con Eroke e Lazaro, li deposo dall' episcopato, benchè assenti, e li privò della difficiani, rimproverò loro di aver creducomunione. E nel partecipare ciò agli Affirciani, rimproverò loro di aver ceduto troppo di leggeri alla lettere di codesti due vescovi, che dipinse quali broglioni e caluminatori per abitudine.

In quel mentre egli ricevette una lettera da Prailio, successore di Giovanni di Gerusalemme, il quale entrando nei pensieri del suo predecessore, gli raccomandava col medesimo calore la causa di Pelagio. Serisse il settario medesimo, e fece una professione di fede indirizzata a papa Innoccuzo, che stimava fosse ancor vivo. La qual confessione, fatta apparentemente di pieno accordo fra il maestro e i discepoli, era tutta del tenore di quella di Celestio, cioè particolarizzatissima, ed estesissima su tutti i punti di fedc, che non cadevan punto in questione, e vaga poi, secca, equivoca sopra i punti delicati, e avventurando alcune proposizioni od alcuni termini, di cui si potesse in seguito far uso per difendere il sistema. Ma in quel tempo di pericolo l' eresiarca si studiò più che mai ad allontanar da se ogni sospetto. E affettando sopra ogni altra cosa una docilità estrema: « Tale, beatissimo padre, è, diss'egli in terminando, la fede, che noi abbiamo creduto dover conservare preziosamente. Se essa contiene alcuna cosa, che non sia punto spiegata con bastevole profondità od esattezza, noi dobbiamo e vogliamo essere diretti da voi, erede della sede e della fede di Pietro > (2).

(2) Libel. Pelag. t. 2 Conc. p. 1563.

Le quali cose, lette pubblicamente a Roma, tutti gli astanti e il papa medesimo ne sentirono tanta allegrezza, che avrebbero crednto oltraggiare all'innocenza conservando il menomo sospetto dei due settari. Ognuno era toceo in principal modo nel scutir Pelagio tenere in Palestina il linguaggio medesimo che Celestio a Roma, e appena que creduli Romani si tenevano dal piangerue d'allegrezza. Erote, Lazzaro, il diacono Paolino non parvero loro altro più che turbolenti e gelosi calunniatori. Guadagnato da questa pubblica preoccupazione, il sommo pontelice scrisse agli Affricani un'altra lettera, dove si dimostra pienamente convinto della sincerità di Pelagio. e rimprovera loro in certo qual modo il procedere tenuto con lui, non dicendo però neppure una sola parola che favoreggiasse i suoi errori. Sant'Agostino ci assicura perfino, che Pelagio non sorprese la Chiesa romana, che solamente per breve tempo, e che non perseverò punto in una illusione quasi inevitabile sulle prime, a motivo dell'accortezza degl'impostori(1).

Ma Zosimo non era punto meno preoccupato in favore di Patroclo, di quello che il fosse contra di Erote, che l'aveva surrogato nella sede d'Arles. Ci è rimasta qua lettera di questo papa, nella quale conferisce a lui i diritti più straordinari di metropolitano, e gli soggetta oltre la provincia viennese, la prima e seconda narbonese, così per le ordinazioni episcopali, come per la ginrisdizione contenziosa; se pure (2), l'importanza delle cause non vuole, che noi ne prendiamo cognizione; esempio notevolissimo delle cause maggiori riscrvate al papa. Egli fonda le prerogative della chiesa d'Arles sulla dignità di san Trofimo, che la santa Sede vi mando qual primo vescovo, e che fu la culla della fede nelle Gallie. I vescovi, che avevano delle pretensioni in contrario, non si soggettarono punto a tali disposizioni in favore della sede d'Arles, 1: quali, come si vedrà, vennero poco sostenute dai seguenti pontefici-

(1) Facont's var, 3.

Ricevuta la lettera del sommo pontefice intorno alle cose de' l'elagiani, i veseovi d'Africa si aceorsero lin dalla prima, che egli era ingannato da quegli scaltri. I prelati, che per caso si trovarouo a Cartagine, e quelli che il primate vi potè radunare prontamente, scrissero incontanente a Roma, e supplicarono, che fossero lasciate le cose nello stato in cui si trovavano, infino a che si potessero mandare istruzioni più soddisfacenti. Fecero al tempo stesso la maggior pressa in celebrare in Africa il concilio più numeroso che sosse possibile, e nel corso del medesimo anno 417, nel mese di novembre, si raccolscro a Cartagine da dugentoquattordici vescovi. Si fecero de canoni dominatici, meno sviluppati però di quelli, che si dettarono dopo, formandone i primi la base. Si mandarono immantinente a Roma con una seconda lettera cosi concepita; « Noi abbiamo statuito , che la sentenza promunziata da Iunocenzo contra Celestio e Pelagio abbia il snoeffetto infino a che essi confessino candidamente, che la grazia di Gesù Cristo deve aiutarci non solamente per conoscere, ma per seguire eziandio le regole della giustizia in ogni azione, in modo che senza questo soccorsonoi non possiamo avere, ne pensare, pe dire o far cosa, che appartenga alla vera pietà. Ei uon basta, che Celestio siasi vagamente sottomesso alle lettered' Innocenzo: pertoglicre ogni scandalo e disingannare anche i semplici. si deve farglianatematizzare senza la menoma ambignità ciò che v' ha di sospetto nel suo scritto, per timore che molti non immaginino, non che il settario ha lasciati i suoi errori, ma che la Sede apostnlica gli ba confermati ». Gli Africani ricordavano nel tempo stesso a papa Zosimo il gindizio del santo papa lunocenzo sul coneilio di Diospoli, gli spiegavano tutto ciò che era accaduto in Africa intorno a quell'affare, scoprivano il veleno nascosto dalla formola di fede mandata a Roma da Pelagio, confondevano insomma o manifestavann tutti gli scaltrimenti degli eretici. Essi rispondevano finalmente al rimprovero, che loro faceva il Pontefice, di aver creduto leggermente gli accusatori di Celestio, e mostravano per lo contrario, che egli stesso aveva operato precipitosamente, facendo degno della sua confidenza un tale impostore (1).

Queste rappresentanze secero il loro effetto. Zosimo esamino tutto con attenzione, il fondo delle cose, i processi, e il gindizio degli Affricani. Molti anche dei Romani contribnirono a fargli conoscere le strane opinioni di Pelagio, il quale pel soggiorno, che aveva fatto in Roma, era conosciuto molto meglio da loro, che non dal pontefice, greco di natali. Ei sanevano, che il sistema e gl' interessi di Celestio e di Pelagio non ne formavano che un solo, a malgrado della reciproca indifferenza, che si vedevano affettare sovente. Pelagio aveva dato de'commentari sopra san Paolo, dove il veleno della nuova eresia era manifesto: alcuni zelanti fedeli trovarono il modo di metterli sotto gli occhi del papa, il quale, esaminando di bel nnovo Celestio, volle cavare dalla sua bocca una tale risposta, che non lasciasse più dubbio alcuno, o che egli avesse rinunziato a suoi errori, o che la sua doppiezza c la sua impostura toccassero il sommo. Ma Celestio non ardi correre i pericoli di un simile esame, e furtivamente se ne fuggi da Roma. Convinto allora Zosimo diede la sua sentenza, la quale confermò i decreti di Cartagine, e conforme al giudizio d'Innocenzo, sno predecessore, condanuò Pelagio e Celestio : e scrisse di ciò a' vescovi d'Africa e in generale a tutti i vescovi del mondo (2).

Gli errori di cui Celestio era stato accusato da Paolino sono largamente esposti in questa lettera circolare, che è molto lunga, e nota le medesime eresie nei comentari di Pelagio sopra san Paolo. Ella stabilisce solidamente il domma del peccato originale, condanna gl'iunovatori quanto al punto di concedere una vera felicità a' fanciulli morti senza battesimo , e pone per principio, che non v'è alcun tempo, in eni non abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio: che in tutte le nostre azioni, i pensicri nostri, i nostri movimenti noi dobbiamo aspettarci tutto dalla sua assistenza e non dalle forze della natura.

Siccome i vescovi d'Africa, dopo la loro admata del mese di novembre, si raccolsero di nuovo al principiare del seguente maggio, così questi due concili, i quali furono numerosi del paro ed ebbero il medesimo oggetto, vennero da vari scrittori risguardati come un solo. E la denominazione di Concilio plenario che sant' Agostino diede all'adunata , la quale finalmente procacció la condanna decisiva del pelagianismo, è conveniente proprio all'uno ed all'altro (3). Questo secondo concilio, o meglio questa seconda sessione del coneilio generale d' Africa , di Numidia, di Mauritania, nel quale v'eran pure de'vescovi della Spagna, coordinò in conveniente maniera le decisioni dell'anno precedente, e tessè contro i Pelagiani otto articoli di dottrina, la cui somma è la seguente : « Chinnque sostiene, che il primo nomo ha davnto morire, sia che peccasse o non peccasse, sia anatema; chinnque pretende ancora, che i fanciulli non traggono da Adamo alcun peccato originale, il quale dev'esser cancellato dal battesimo, sia anche questo anatema ». Alcuni esemplari leggono quel che segue per terzo articolo: « Chiunque insegnerà, che secondo la Scrittura v' ha un luogo di mezzo nel regno de' Cieli, o qualche altro luogo in cui vivono felici i figliuoli che muoiono senza essere stati battezzati, che sia anatema ». Gli esemplari che contengono questo articolo ne contannove. Gli altri mettono per terzo il seguente : « Chiunque dirà , che la grazia di Dio, che ne giustifica per Gesa Cristo, non serve che per la remissione de peccati già commessi, e non per aintarci a non commetterne più, sia anatema ».

<sup>(1)</sup> Merc. Comm. p. 709.

<sup>(2)</sup> Aug. Epist. 203 ad Valentin. nº 2.

<sup>(3)</sup> Tom. 2. Coac.

Il concilio dice anatema altresi a colui il quale converrà, che la grazia di Dio per Gesà Cristo ci ainta veracemente a non peccare, ma solamente inquello che e sa ci dà l'intelligenza de' comandamenti, affinchè noi sappianto quello che dobbiam fare e dobbiamo fuggire; non già di amare e di potere quello che noi conosciamo di dover fare. Egli anatematizza del paro coloro che tengono. che la grazia della giustificazione ci è comunicata, affinché possiamo più agevolmente eseguire colla grazia ciò che ci è comandato di fare col libero arbitrio : come se noi potessimo senza la graza adempiere i comandamenti di Dio. quantunque difficilmente. Il rimanente delle decisioni e degli anatemi cade sul sistema dell' impeccabilità, e sui diversi uiczzi, che s' impiegavano sia per giustificarlo, sia per mascherarlo.

Ouesto medesimo concilio fece molti altri canoni intorno ai Donatisti, che si convertivano in calca. Nel regolare a quali cattedrali apparterrebbero le chiese particolari, che tornassero all' unità, esso comanda, che non si potrà più ridomandare una chiesa dopo tre anui di possesso; la qual cosa ne fornisce il primo esempio forse del privilegio del possesso tricunale (1). Nelle discordie inseparabili dalle novità in fatto di fede, si credette di dover usare una particolare vigilanza contra coloro, che volessero eludere i giudizi ecclesiastici, e si fecero alcuni statuti per impedire l'abuso delle appellazioni anche ai tribunali d'oltremare, vale a dire alla sede di Roma. Si fece anche un decreto, col quale è permesso di dare il velo alle vergini, in certi casi, al di sotto dell' età ordinaria di venticinque anni.

Ma eran le cose de Pelagiani quelle che formavano quasi tutto l' oggetto di questo concilio, di cui sant' Agostiuo fu il sostegno. Si crede, che i canoni fatti contra di bro furono opera di questo santo, cliannato per si giusto titolo il dottore della grazia. Queste decisioni fanuo co-

(1) Conc. Afric. c. 86.

noscere tutta l'economia del sistema di Pelagio, il quale si riduce a tre capi. Il primo, preso dagli stoici, e che precipitò l'autore in tutti gli altri suoi errori, fu il domma dell'impeccabilità, o. secondo le espressioni di sant' Agostino, la pretensione di acquistare la perfezione della giustizia, e di soggettare tanto assolutamente le passioni alla ragione, che esse non si sollevino mai contra il volere dell'uomo. Ecco il perchè si era fin dal principio condannata in Africa questa proposizione pelagiana : L' uomo può essere senza peccalo, e osservare facilmente i precetti, se il vuole. Il secondo e principale articolo del sistema è quello di negare con un orgoglio insopportabile . che l' uomo abbia bisogno per la pratica della virtù di una grazia attuale, soprannaturale ed interiore, la quale aiuti e prevenga la voloutà. Ei fu di fatti contra tale scopo, che sant' Agostino diresse tutti i suoi attacchi contra l'eresiarca. Egli dice espressamente, che tutte le controversie intorno la grazia cadranno tosto che Pelagio confesserà che l' uomo ha talmente bisogno del soccorso celeste per volere e per operare, che senza tale aiuto egli non saprebbe far cosa , ne volere di bene , e che tale è l'omaggio, che si deve alla grazia di Dio data per Gesù Cristo. Sant' Agostino seguitò con tale costanza questo punto . che ne suoi ultimi scritti contra il pelagianismo, e segnatamente in quello, che la morte non gli concedette l'agio di finire, e che perciò si chiama la sua Opera imperfetta, cgli continua a far consistere il veleno di si fatta eresia in ciò che i suoi settari negano orgogliosamente, cioè che a noi fa mesticri di una grazia di volontà, o di un aiuto interno e gratuito dalla parte di Dio, perche la nostra volontà si porti al bene. Si trattava dunque capitalmente fra il santo vescovo d'Ippona e i Pelagiani, della necessità di una grazia interna, attuale e preveniente per ogni opera relativa alla salute. Non si trattava di sottigliezze di scuola, di quelle opinioni arbitrarie e contenziose, senza le quali la fede può

sussistere lenissi mo come la carità, poiché Agostino non incalras i Pelagiani con tanto relo, se non per far loro confessar la grazia, senza la quale si è talmente remici della fede, secondo le sue parole, che nos si merita neppure il nome di Cratiano. Molto meno poi si trattava di quelle novià rigietta del corpo della Chiesa insegnante, l'interprete sicura del dottore della grazia, e la sorgente dell'abo grado di autorità, che hamo otternot i suoi sertiti, e che essa re in esta conferio se non dopo d'avere in esta conferio se non dopo d'avere in esta conferio se non dopo d'aveci me su conferio se non depo d'avere in esta conferio se non depo d'ave-

Subito dopo le decisioni de' Pastori . l'imperatore Onorio diede il suo rescritto per metterle ad esecuzione. Egli comandò, che Celestio e Pelagio sarebbero scacciati da Roma, o piuttosto che non vi sarebbero nè ammessi , nè tollerati ; perocche Pelagio cra tuttavia in Palestina; indi, che chiunque conoscesse i loro settari fosse tenuto a denunziarli a' magistrati , affinchè quegli eretici fossero sbanditi. In conseguenza di tale cditto, dato a Ravenna il 30 aprile 418, i prefetti del pretorio così in Oriente, come in Occidente, pubblicarono la loro ordinanza, la quale esiliava in perpetuo, colla confisca de' beni, tutti coloro, che sarebhero convinti di tale errore.

Sisto . sacerdote della Chiesa romana e che diventò papa quattordici anni dopo, fu uno di quelli che invocarono la potenza imperiale contra questi settari (1). Nondimeno ei avevano impudentemente dichiarato di aver ottenuto la sua benevolenza, secondo l'artifizio delle sette nascenti , le quali pretendono sempre di aver qualche partigiano nella Chicsa romana. e che non avendo per lei altro che un'avversione acconcia a diffamarli, si sforzano di nasconderla sotto tali perfidi omaggi. Ma Sisto non credè cosa più necessitosa quanto quella del pronunziare anatema contra di loro, e disingannar tutti i semplici , a cui i Pelagiani aveva-

(1) Aug. Epist. 191 et 191. ad Sixt,

no vo'uto persuadore che egli inclinava alle eretiche novità.

Sant' Agostino giubilò tanto a questa felice notizia, che scrisse immantinente a Sisto per gratularlo dello splendore del suo zelo, e confermarlo nella sua avversione per si fatti artificiosi settari. Questa epistola, che è la centesimaquinta del santo dottore , può tenersi al paro di tant'altre, come un sapiente trattato che instruisce interamente intorno le materie della grazia, e risponde a tutte le cavillazioni de' Pelagiani con tanta forza e chiarezza, da poter essa sola bastare contra tutti i favoreggiatori del pelagianismo manifesto o mascherato. Ma siccome le verità che essa contiene si trovano in molte altre opere di sant' Agostino che avrem tra poco motivo di esporre, noi rimandiamo ad essa i nostri lettori con tanta maggior ragioue, perchè è conveniente l'aver sott occhio questi differenti scritti per spicgar gli uni cogli altri, e corne il senso delle energiche espressioni impiegate in detta lettera, a motivo dell' ostinazione dell' eresiarca. I lumi d'Agostino e il procedere di

Sisto, rrodussero immensi vantaggi. Molti fedeli sorpresi rinunziarono all'errore; alcuni vescovi andarono a soggettarsi alla santa Sede, e rientrarono nelle loro chiese. Coloro che ricusarono di sottoscrivere la condanua della setta furono canonicamente deposti, poi cacciati dall'Italia in virtù delle leggi imperiali. Codesti ostinati prelati montarono fino a diciotto, il più famoso de' quali fu Giuliano, vescovo di Eclana in Campania, città oggidì rovinata. Egli discendeva da un casato illustre della Puglia, era figlio di Memore, diventato vescovo, e di Giuliana, l'uno e l'altra di pietà grande. Memore era stretto in amistà con sant' Agostino e con san Paolino di Nola; aveva pure un qualche legame di parentado con quest' ultimo, il quale fece l'epitalamio di Giuliano, che come il padre suo passò dal matrimonio all' episcopato: giovane prelato pieno d'ardore e d'ingegno, il più lusinghiero e funesto de' conquisti dell' eresiarca, che l'aveva egli medesimo sedotto, da quanto appare, nel tempo della lunga dimera che egli fece a Roma prima di essere smascherato.

S' iutimò a Giuliano e a suoi consorti di unirsi a tutta la Chiesa nel condannare Celestio e Pelagio, e sottoscrivere al decreto di papa Zosimo. Ei si ricusarono, adducendo per iscusa che coloro che si accusavano ancora di errori proscritti, gli avevano disapprovati per iscritto; e che quanto ad essi nessuno doveva recarsi ad olfesa la loro ripugnanza in vituperar degli assenti, che non si potevano sentire. Poscia dichiararono, che se senza convincerli si voleva eccitare dello seandalo intorno a loro, ei se ne appellavano ad un concilio universale. Non istando in forse, e fuor d'ogni rispetto a que' vani sotterfugi, Zosimo promucio contra Giuliano e i suoi complici; e quanto all'appello, fu considerato da tutta la Chiesa come un tratto di mala fede agginuto all'ostinazione. Sant'Agostino ne fece vedere l'illusione, dimostrando che

(1) Serm. 131 de Verb. Apost. 111 in

la causa era finita fin da quando ella era stata chiaramente decisa dai concili d' Africa , e dalle lettere confermative del pontefice romano. « Roma ha parlato, diceva questo dottore così caritatevole e moderato, le cui ultime espressioni son qua notevoli molto; ecco sul medesimo alfare due concili, che sono stati maudati alla Sede apostolica, e ne sono giunti a noi i rescritti; la causa è finita, ( tale è l'espressione del santo dottore, e non già la causa é quidicata come piacque ad alcuni di tradurre ); l'eresia è sufficientemente condannata; ci non si tratta più di esaminarla, ma di reprimerla. Ei non sono de' pastori, ma de' lupi mascherati, che si ostinano a dar l'errore per la dottrina della Chiesa. Dovunque si discopriranno bisogna perseguitarli, e non dar loro mai posa infino a che sieno ridotti a non poter più nuocere (1) s. E ridusse in pratica queste parole, vale a dire, ruppe una guerra irreconciliabile allo scandalo, ma colla carità, che si vuol avere ben anco colle persone degli scandalosi, e eolla savia doleczza, che formava come l'essenza del suo carattere.



## BIBER DECEMBERED

DALLA CONDANNA DEL PELAGIANISMO NEL 418 FINO ALLA DECAMENZA DELL'IMPERO DI OCCIDENTE NEL 423.

Fu proprio dopo condannato il pelagianismo dalla santa Sede, che sant'Agostino, datosi principalmente opera a difendere la causa che gli avevan fidato i concili di Africa, si vide uscir dalla sua penna quella calca di eccellenti opere, nelle quali noi pure studiamo oggidi la vera dottrina della Chiesa intorno la grazia del Redentore. Ma quanto più egli si contraddistinse in questa pugna per la sua profondità nelle Scritture, e in particolar modo nella dottrina di san Paolo, tanto più i corruttori della fede hanno fatto in ogni tempo i loro sforzi per aver dalla loro il dottore e l'apostolo della grazia. Ei vi sono di fatti nel dottore, come san Pietro diceva dell'Apostolo, delle cose molto difficili ad intendere, perchè de' falsi sapienti possano abusarne.

Questo è ciò che deve farci circospetti contra le nuove e singolari interpretazioni o larci cercare nel corpo de pastori e di ottori l'intelligenta della vera tradizione. Per ben intendere i punti della dottina cattolica spiegati di san-t'Agostino, seguiam dunque le regole, de sant'Agostino medesino el fornisce, de la comparato della viene della della circa della della circa della viene della della circa della della circa della della circa della

HENRION I'vl. 11.

In questa cosa principalmente è pericolosissimo il giudicare della dottrina dei Padri sopra degli estratti. Non se ne debbono adottare per sicura analisi se non i punti fissi e precisi, che la Chiesa ha conservato colle sue decisioni, o che ella ammette come facendo parte di quella immensa catena di tradizione , che si stende dagli Apostoli infino ai pastori, che tengono oggidì il loro luogo. Con questa regola di fede, si ricorra eziandio alle sorgenti, non limitandosi ai brani separati; cogliendo allora tutta quanta insieme la dottrina, si spiegheranno le diverse parti le une colle altro, si ricondurrà al loro senso vero e naturale alcuni principi che sembrano spinti un po troppo in là , alcune proposizioni che paiono ambigue, ed al cune espressioni che a bella prima han del duro.

E chi non sarà sulle prime maravigliabo leggendo per esempio in certi estratti di sani 'Agostino queste proposizioni isolate: t''utto ciù esi di sarazi la carità è un atto vizioso, ciò en peccato; ogni frutto, che non procede dalla radice della carità, non è un buon frutto, e per conseguente è arche nn peccolo, o un medesimo proposizioni nel frattato della Grazia e del Libero Arbitrio e in quello dello Spirito e della Lettera, dove si trovano allocati, ma si osservi e ciò che tien loro dietro, e ciò cho le precede, c si vedrà con una dolce consonzione, che il santo autore di tali trattati, spiegando dui medesimo, non intende in questi passi colla parola carità, se non la buona volontà, o l'amor del bene in generale.

Sarà un medesimo degli estratti interi paragonai all' originale, alcuni dei quali estratti, come quello della Lettera a Sisto, espongono sempre con prolissità ciò che par duro, cd ha quasi l'aria di favorire delle interpretazioni proscritte, e sopprimono o abbreviano di l'eccesso ciò che fa dileguare tali difficoltà.

Che che ne sia de motivi di un metodo simile, sopra i quali spetta solo di giudicare allo scrutatore de cuori, noi abbiamo creduto di dover seguire altro metodo, e richiamar qui in peculiar modo a' nostri lettori quello che abbiam già detto, in generale, degli inconvenienti della debole crudizione che si può cavare dagli estratti.

Tenendoci invariabilmente ad adempiere il nostro oggetto, noi ci contenteremo di cavare da sant'Agostino , come dagli altri Padri , l'istoria della tradizione ; e dopo le citazioni che stabiliscono i punti capitali della dottrina cattolica, noi manderemo all' originale que' nostri lettori, che possono agginguere la scienza de' Padri a quella della storia. E primicramente sappiamo che niente è più adatto delle lettere di questi grand' uomini non solamente a far comprendere il vero senso di esse lettere, che sono le spesse volte importantissime per sè medesime, ma altresi a far conoscere il diseguo generale degli autori , le circostanze locali e personali, dove ei scrivevano i loro trattati in regola, e a fac entrare nei pensieri, che vi si proponevano.

Noi abbiam già parlato della lettera importante che serisse il santo vescovo d'Ippona a Sisto, sacerdoto della Chiesa romana, e cho è la centesimaquinta di questo dottore. Nella seguente, o ecculesimasesta, diretta a san Paolino di

Nola, il quale aveva amato e stimato l'artificioso Pelagio come un grand'uomo dabbene, egli stabilisce invincibilmente il domma del peccato originale, la gratuità dei doni soprannaturali, e sopratuto del benefizio della predestinazione.

Siccome dopo l'ultimo concilio di Cartagine Agostino era rimaso in detta città, a fine di spedire insiem con altri commessari eiò che non era parso dovor ritenere tutti i Padri ragunati, vi ricevette una lettera da Piniano, da Albina sua snoecra, e da sua moglie Melania la giovane, quell'illustre famiglia di patrizi romani, più rispettabile per la pietà sua, che non pel grado e i natali. Essi erano fuggiti da Roma per involarsi al furoro de' Barbari e si erano in sulle prime ritirati in Africa , dove Piniano , il quale viveva con sua moglie come con una sorella, era stato quasi violentato dal popolo d' lippona a ricever l'ordine del sacerdozio. Andato di là in Palestina . dove si trovava Pelagio, il seduttore non aveva cessata fatica nè cura per sorprendere con tutte lo apparenze della virtù, de' personaggi che potevano aggiugnere tanto lustro e considerazione alla setta nascente: ma Dio non permise, che un ipocrita infestasse virtù si pure e luminose. Egli spirò al cuore di que' personaggi di ricorrere al dottore, che la sua provvidenza aveva suscitato principalmente per la difesa della fede contra quel genere di pericolo. Essi gli scrissero in comune, ed egli rispose loro da Cartagine, a malgrado del nuovo sopraccarico di cure e fatiehe, e la moltiplicità delle istruzioni che trovava conveniente di dover comunicare a loro; poichè la risposta formò due libri, l'uno della Grazia di Gesu Cristo, l'altro del Peccato originale. Quantunque Pelagio non si fosse dichiarato così chiaramente come Celestio contra que dommi capitali, pur se n'era spiegato bastevolmente per un lettore di quella penetrazione che era Agostino. Il santo comunicò i frutti della sua sagacità agli illustri fedeli che lo consultavano; fece loro vedero, che tali quistioni non crano per niun modo nella classe delle opinioni libere che non toccano la fede, come i due innovatori non si restavano mai dall'insinuare, secondo adoperano sempre le sette che non sono mica numerose.'

Nel libro della Grazia egli si fa soprattutto a dimostrare, che l'elagio non la conosceva se non di nome; che per la potenza di fare il bene, che egli riferiva al Creatore, non intendeva che solo le nostre facoltà naturali, e che il soccorso divino che vi aggiungeva, non significava nella sua bocca altro che la legge, la rivelazione, l'istruzione e l'esempio, insomma i diversi modi che il Signore può impiegare esteriormente; e rispetto alla grazia interna, egli la giudicava utile, non già di assoluta necessità per fare il bene. c E pretende egli ancora , aggiugne il santo dottore, che essa non ci aiuti se non dopo che da noi medesimi e senza alcun soccorso ci siamo attaccati a Dio ». Tale è di fatto il punto fundamentale dell'errore, che la setta tenne ancora dopo aver abbandonato tutti gli altri. Esso vi costitui la dottrina propria de' Semi-pelagiani, i quali distruggendo il mistero della predestinazione, attribuirono il principio di salute alle forze della natura.

La dottrina profonda e la celebrità di Agostino non issomentarono punto il giovane vescovo di Pelana. Uomo di qualci merito, para neo motto meggiore temerità e presumione, Giuliano si stimi da tanto di potere egli solo tener fronte a questo illustre atleta. I più gran motivi incuoravano il suo andore. Egli si figurava la guerra como terminata, o assicurava la guerra como terminata, o assicurava la guerra como terminata, o assicurava la guerra como terminata, o assicurato il più glorino tirondi costi per se co-deve del como di potenti del proposito di potenti del como di potenti del como di potenti del como della como di potenti della como di pensicro delle doti eminenti del vincciore. Ma la huona opinione che egli avera

Ma la nuona opinione cne egn aveva di sè medesimo non gli consentiva di dubitare della felice riuscita della tenzone. Già dinominava Golia il suo antagonista, ed egli uovello Davidde, ette in abbattendolo doveva far trionfare la vera religiono del bestemmiatori del Signore, della natura, e delle sue più degue opere. Tutti gli scritti di Giuliano erano ad un modo improntati di tale orgoglio ed arroganza. La sua penua non si stancava mai dello sgueciolare il ficle ed il veleno non solamente sulla persona del santo dottore, ma sopra tutta la Chiesa, che egli accusava d' ignoranza, di precipitazione e d' iniquità nella condanna dei dommi e dei capi della fazione di Pelagio. Lamentava sempre che fossero stati proscritti senza avere convocato un concilio ecumenico, e la sua vanità gli faceva ambire di veder la Chiesa in corno occuparsi di lui, e di travagliarla se non gli veniva fatto di poterla distruggere. E il lusingavano le speranze che egli fondava soura una lunga indecisione, sui ritardi necessari per la celebrazione di un concilio, sul bollore degli animi e i disordini inevitabili che avvengono sempre durante la lontananza de' pastori.

Quantunque Agostino si levasse cotanto alto sopra l'emulo suo, si per merito, come per l'età e la rinomanza, pure egli rispose con una modestia esemplare , la quale era molto di lungi dall'arrogarsi fra i cattolici la gloria, che Ginliano si attribuiva fra i pelagiani, dichiarandos di valere egli solo a terminare quella così importante controversia; e quanto a lui si teneva a mala pena un debole combattente tra una calca di eroi contrari allo novità profane, e non-aveva punto la presunzione d'immaginare, che , fosse egli il vincitore o il vinto, nulla fermerebbe di decisivo sia in favore sia in danno della fede. Nondimeno egli cominciò fin da allora quella soda e vigorosa confutazione la quale distrusse tutte la difese della setta; ma siccome non aveva potuto aver per anco l'opera del prosuntuoso settario, così egli non diede l'ultima mano alla sua risposta, la quale si rimase ancora per lunga pezza imperfetta.

Da qualche auno la sua grand'opera in quindici libri intorno la Trinità era rimasa-nel medesimo stato. Egli aveva presa una tale fatica per supplire a quel cho mancava agli seritti de' Latini su quella sublime e profonda materia, e pel vantaggio di coloro che nu potevan leggere gli autori greci. Aveva di poi dismesso questo lavoro, perchie gli furon portati via i primi libri quasi unbito dopo che gli ebbe composti. Si giurò però del riposo, che egli indesimo era obbligato a concadera a Giuliano, per condurre a fine ed a perfezione il trattato della Trinita per quanto le circostano gliel permetego per consultato della Trinita quello che cra siato già pubblicato contro il suo assenzio di propositio con rei il suo assenzio di propositione di propositione di propositione di propositione di pubblicato controli suo assenzio di propositione di propositione di pubblicato controli suo assenzio di propositione di propo

Un tale scritto è avuto non pertanto, rispetto almeno alla sostanza delle cose, per uno de' più stimati di sant' Agostino. Gli ultimi libri soprattutto vogliono un' attenzione particolare : essi racchiudono quanto vi ha ad un tempo e di più sublime e di più sodo nella metafisica , particolarmente intorno la distinzione dell'anima e del corpo, e sulla natura degli enti spirituali. L'autore decide chiarainente la questione delle ipostasi, cotanto celebre fra i Greci e Latini, e che non era in sostanza altro che una controversia di parole. Ma ammettendo tre ipostasi, si dà la gran cura di far notare ció che s' intende per questo, vale a dire, che il termine di ipostasi nella bocca dei Latini del paro che in quella di molti Greci non significa già natura o sostanza . ma sussistenza o persona.

Îl trattato della Città di Dio în venidue libri, e per conseguera la più lunga di tutte le opere di sant'Agostino, le vince tutte anche per la sus importanza, s'à per la scelta delle materie, singolarmente interessanti pel tempo in cui fu data fuori, sia per l'amenità, l'eloquenza, l'ordine e il metodo coi quali isno presentate. E questa eccellente opera va debirice della sua esistenza alle inseusate lamentanze de Pogani, i quali rinetrivano tutte le calamità dell'impero all'ira degli dei indegnati per la rovina delripa de la companio del propositi del si videro spesso si fatte mormorazioni ed erano la cagione delle più violente persecurioni.

(1) Ap. Aug. Ep. 136.

Gl' infedeli affettavano talvolta di parerne scandalizzati. « I Cristiani , dicevan essi , sono al paro di noi avviluppati nei mali che ci attira la loro irreligione. Il Dio che essi adorano, esclusone ogni altro . e che essi fanno tanto potente, non gli ha favoreggiati più di noi. Ei sono stati rubati, trucidati dai Barbari, e recati alla più orribile schiavitù ; le loro mogli e le loro figliuole han durați i medesimi oltraggi delle nostre ». Da lunga pezza l'orecchie delle anime pie erano offese da tali bestemmie, e lo zelo delle persone autorevoli e sodamente cristiaue gemeva in veder tardati per ciò i progressi del cristianesimo. Il tribuno Marcellino, che si era adoperato con tanta sapienza e fortuna alla riunione dei Donatisti , scrisse a saut' Agostino (1), per indurlo a confondere una volta codesti rimproveri altrettanto insensati, che ostinati. Il santo dottore gli mandò primieramente la sua gran lettera intitolata della Politica, e che tratta tutta quanta della stravaganza di tali empietà. Comprendendo poi , che un campo di tanta vastità vole. va alcun che di più, diede mano alla sua opera della Città di Dio, la quale per le noie che duro, e le mille cure che sostenne non potè esser condotta a finc se non dodici anni dopo, verso l'anno 426.

non dodici auni dopo, verso l'anno 426.
Fin dal primo anno che vi l'aloro intorno, egli si trovò costretto a fare il
sou trattato della Fede e delle Opere,
per confutar coloro, che pretendevano
te la fede col battesiuno basva per la
salute sema l'ainto delle buoue opere.
E visi vede aperio che la dottria della
Chicas sopra tale articolo fu iu ogui tempo la medesima che oggidi, e che fin
d'allora l'interpretazione arbitraria della
civine Scritture, particolarnente degli
scritti di san Paolo, diede luogo a' medesimi errori, che in questi ultimi secoli.

E tornando alla Città di Dio, lo scopo dell'opera, che ne formi il titolo, è di difendere la società de figliuoli di Dio contra quella de l'agliuoli del secolo, vale a dire la Chiesa contra il paganesimo. A tal effetto si combattono le superstizioni de l'agani ne' dicci primi libri, che formano come la prima parte di intal'opera, e ne' dodici segnenti egli stabilisce la verità della religione cristiana. Quantunque non siamo entrati a fare una intera analisi delle opere de Padri, noidobiamo cavarne almeno i punti importanti della tradizione e sopratutto i punti di dottrina, che il tacerii parrebbe sospetto.

Primamente noi raccoglicremo la bella testimonianza, che rende il nostro santo dottore così al culto de santi , che al sacrifizio adorabile de nostri altari. Nessun fedele mai, dice egli (1), ha udito il sacerdote, anche ad un altare eretto in onor di Dio sopra il corpo di un martire, dire nelle proghiere: e Pietro, Paolo o Cipriano , io vi offro questo sacrifizio, invece di offrire a Dio solo questo grande vero ed unico sacrilizio dei Cristiani, al quale hanno ceduto tutti i vani sacrifizi »; espressioni si proprie e si ponderate da parte di questo Padre, che nelle istruzioni donimatiche, che mandò al tribuno Marcellino , egli chiama ancora la Messa il nostro unico e verissimo sacrifizio. Egli attesta ben anco l'antichità di alcune osservanze della nostra liturgia, come i prefazi innanzi la celebrazione de santi misteri.

E non torna di minore importanza l'il-Instrare la testimonianza sorprendente , che il trattato della Città di Dio reude alla libertà dell'nomo percatore, e all'indifferenza attiva della sua volontà. Dopo proposta l'ipotesi di due uomini perfettamente simili in ogni maniera di disposizioni, e tentati del paro dalle allettative della voluttà, alla quale non pertanto l'uno cede e l'altro resiste, Agostino dimanda la ragione di queste diverse determinazioni. « Che cosa si può rispondere mai di ragionevole, dice egli (2), se non che l'uno ha voluto e l'altro non ha voluto violare le leggi della castità » ? È evidente, che non si tratta già qui dello stato d'innocenza, nel quale non era questione di ribellioni della carne. La qual cosa il santo dottore conferma indirettamente un po'dono dicendo, che i bnoni angioli sono stati sceverati da'cattivi, perchè hanno perseverato nella buona volontà, laddove questi si sono pervertiti abbandonando per una volontà perversa il sovrano bene, dal quale non si sarebbero allontanati, se avessero voluto. Ecco in questi diversi stati una determinazione veramente e prossinamente libera della volontà tanto al precato, che alla perseveranza nel bene. Tale è pure la spiegazione della necessità, che il santo dottore dice non essere contraria alla nostra lihertà , vale a dire la necessità di volere, supposto che noi vegliamo, e che i teologi chiamano necessità consegneute : come della necessità , che un errore preveduto dal Signore si commetta, quantunque lasciando operare le cause seconde, egli non faccia che permettere il male formale del peccato.

Per ciò che spetta al fondo del trattato della Città di Dio, disegno magnifico, che abbraccia e sviluppa tutta l'economia della società de'veri adoratori dell' Altissimo, vi si ammira soprattutto la sagacità , l'ermlizione , l'accortezza e la precisione, colle quali Agostino, molto più ammirabile qui che non nelle altre opere, coglie, combina, presenta, maneggia da padrone gli avvenimenti e le rivoluzioni di tutte le età. Scorrendo la storia profana dai tempi più oscuri della gnerra di Truia, egli fa vedere, che gli dei non hanno ne preservato, ne liberato i loro adoratori dalle calamità inseparabili dalla condizione e dalle passioni umane. Insiste particolarmente sulle rivoluzioni delle guerre puniche, e sulle guerre civili di Mario e Silla : poi mostrando, che tali flagelli rrano stati molto più spaventosi delle invasioni dei Goti, conclude, che ingiustamente si vorrebbe attaccare al culto degli dei la prosperità dell'impero, o le sue sciagure allo stabilimento del cristianesimo.

E raffermando sempre più tale principio, « vi v'ebbe, continua, altri grandi Stati, che furono lunga pezza esposti alle traversie, e caddero alla per-

(t) Lib, 8, c, 2,

'2, Cap. 6.

fine del tutto. Tali sono, a dirne alcuno, i famosi regni degli Assiri, de' Persi, degli Egiziani. Duuque, o gli dei non hanno avuto parte al loro destino, o la protezion loro era impotente. Da un altro lato gli Ebrei, i quali adoravano un solo Iddio , hanno avuto anch'essi i loro tempi di gloria e di prosperità. Nondimeno la grandezza degli Imperi non è punto l'effetto del caso, ne di un destino cieco e impotente. Edunquel' opera della Provvideuza o dell' Eute supremo, ehe disponendo delle niù gran cose, basta per l'immensità sua alla eura delle più piecole. Egli volle guiderdonare con prosperità temporali le virtù umane degli antichi romani, la loro frugalità, la moderazion loro, il loro disinteresse personale, il loro zelo pel pubblico bene, la generosità del lor coraggio; sebbene queste splendide doti fossero quasi sempre l'opera dell'amor proprio, il quale reprimeva gli altri vizi, ma vizi più colpevoli delle vanità. Così il rimuneratore ounipotente e magnifico, il quale onora infino i menomi vestigi della virtà, e la corona anche nel fango che la sfigura, ba dato ai Romani la possanza e la signoria, nelle quali facevano consistere la felicità; ma temendo non si eredesse il culto degli dei necessario per regnare, il Dio degli dei ha conceduto un felice e lungo regno al gran Costantino , loro nemico ; e adoperando tutto in contrario , quantunque del paro saviamente e santamente, affinche gl' imperatori non fosser punto cristiani, precisamente per godere de beni temporali, egli ha rapito il religioso Gioviano più presto ancora di Giuliano l'apostata; e signore assoluto così delle cause, come degli effetti , ha fatto trionfar le armi del pio Teodosio, e permesso, che la virtà di Graziano, fosse la vittima di un tiranno».

E così di passaggio si deve notare, che i mali temporali uon sono sempre in questa vita pene del peceato, e che tale errore è tanto contrario a' principi di sant' Agostino, quanto al sentimento della Chiesa che lo ha condanuato. Questo

(1) Lib. 1. c. 8.

l'adre dice espressamente, che le avversità furono a Giobbe la prova della sua virtù. c ludipendentemente dalle colpe , elie commettouo gli nomini più giusti, e dalle pene temporali che si meritano per esse, egli aggiunge, che il Signore ha voluto, che i beni ed i mali di questa vita fossero comuni ai buoni cd ai cattivi : perchè egli ha preparato per l'avvenire de' beni e de' mali , che faranno separatamente la felicità e la sciagura degli un i e degli altri; economia sapiente, che ci ammaestra al tempo istesso del dispregio che Dio fa , e che si deve fare de' beui di questa vita a cagione dell' indegnità di coloro, a eni gli abbandona. E perciò egli non volle dar luogo agli nomini di precipitarsi in una seiagura fuor d'ogni misura e fine, pel timore di quello che essi chiamano mali, e che egli divide d'ordinario a'snoi amici , non altrimenti che i suoi più preziosi favori. Se egli non punisse quaggiù aleun peccato in sensibil maniera, si potrebbe immaginare, che non vi ha provvidenza, e se ogni peccato vi fosse punito, si persuaderebbero, elie non è servata cosa all' ultimo giudizio. Gli è un medesimo dei beniapparenti di questa vita; se Dio non ne facesse partecipe alcuno de'suoi servi, ci parrebbe, ehe tali beni non dipendono punto dai lui , e se li desse a tutti i snoi fedeli adoratori , noi erederemmo non doverlo servir altro ehe per questa sorta di ricompense. Così la pietà non avrebbe altro stimolo ehe la eupidigia, o almeno lo spirito basso e carnale della legge di schiavitù piglierebbe il luogo della legge dello spirito e dell'amore de'beni iuvisibili 1.

 po imporre ai semplici; ma quando esta le vedono cadere sema effetto, come il più spesso avviene nella condotta quasi sempre importentabile della Provvidenza, allora, quello che dosvrebbe formare il sostegno della fede, ne diventa lo scandalo. Colla pietà più ingegnosa, noi siam recati in migliai di circostanza a dover ricorrere alla profondità dei divini giudizi. Ora, quando le prove di riduzione non sono sempre concludenti, non lo sono mai.

Verso la fine del trattato , principalmente nel libro ventesimoprimo, il santo dottore insiste molto sulla risurrezione di Gesù Cristo, come sulla testimonianza più convincente della sua divinità e della verità della nostra religione : egli cava le prove di tale risurrezione da questo, che il mondo intero la erede sulla fede della predicazione degli Apostoli. a Ecco, diee egli, tre cose inconcepibili, cioc che Gesù Cristo è risuscitato, che il mondo ha creduto una cosa cosi incredibile, e che una mano di uomini materiali e ignoranti l'hanno persuasa a'sapienti medesimi. I nostri avversari non vogliono credere la prima , essi vedono e credouo la seconda, e non saprebbero dire come è accaduta , se non colla terza. Di fatto, quegli uomini spregevoli, che dicevano aver veduto Gesii Cristo salire al Cielo, non solamente l'alfermavano, ma lo confermavano con i più grandi miracoli, e nel secolo più illuminato, il meno accessibile alle arti della finzione e della frode. - Ma perchè dunque si dirà, non si fanno più simili miracoli al presente? Perchè uon sono più della medesima necessità, dappoiehè la fede del mondo intero gli fornisce un miracolo che sempre sussiste. Nondimeno, ei se ne fanno ancora, quantunque non abbiano più la medesima celebrità, e sieno poco conosciuti fuor de'luogi , dove si operano ». E intorno a ciò racconta fino a ventidue miracoli, che attesta aver veduto egli medesimo, o averli saputi da testimoni

(1) Marcel. Chron. an. Epist. Luc. nº 8. Phot. c. 17, di veduta di sua conoscenza, aggiungendo, che tralascia di parlar di un numero infinitamente più grande.

A dare un vie maggior peso ad un' opera, il cui buon suecesso importava tanto alla religione, egli stimolo Orosio a comporre la sua storia, la quale di fatto riesee un nuovo sostegno alla Città di Dio. Al suo tornare dalla Palestina , secondo la sna promessa, lo storico spagnuolo era ripassato nell' Africa, colle lettere di Erote e di Lazzaro coutra Pelagio. Ma siecome la Spagna si trovava allora in balia d'innumerevoli e crudeli sciami di Barbari, Orosio non potè rientrare nella sua patria ecsi presto come il desiderava. In tale intervallo egli prese, a quel che si crede, a far la sua storia , la quale tocca sommariamente le diverse ctà del mondo, dal diluvio iufino al suo tempo. Ma siccome era suo pensiero principale l'edificazione dei Romani, egli si distende molto più sulla storia romana, che non sulle altre : e ne raccoglie tutti i fatti acconci a mostrare ai Pagani, che in tutti i tempi, e sotto tutti i culti, il genere umauo era stato afflitto dai medesimi flagelli, che si pativano allora. Orosio si era incaricato per la Spagna,

di alcune reliquie di san Stefano, le prime del Principe de' martiri , che sieno pervenute in Occidente. Tali preziose spoglie erano state scoperte pochi anni prima col mezzo della rivelazione, che ne fu fatta in tre diverse volte ad un santo sacerdote, nominato Luciano, e attaccato alla chiesa di Gerusalemme, nel momento medesimo, in cui il vescovo Giovanni era al eoucilio di Diospoli (1). Dopo la terza apparizione di Gamaliele, che era stato sepolto insiem con suo figlio Abibo , e il suo amieo Nicodemo, nel luogo stesso di san Stefano, vicino al borgo di Cafargamala, vale a dire, borgo di Gamaliele, Luciano temendo di resistere all'ordine di Dio, ando a raccontar tutto al suo vescovo, il quale versando lagrime di gioia, e Iodando Dio, gli addito un monticello di pietre in un campo particolare, e gli comandò di guardarvi per entro; il vescovo aveva cognizione di una tradizione intorno al luogo, in cui que corpi santi riposavano. Luciano torno in fretta a parteeipare a tutti gli abitatori del borgo, di qual tesoro fosse depositario il loro territorio, e gl'invito ad andar seco il giorno dopo a frugare. Ma nella notte, il monaco Migesio, uomo di una vita egualmente pura e semplice , fu avvertito in sogno, che quel cumolo di pietre non era che uu monumento di dolore usato dagli Ebrei , e che le sante reliquie riposavano niù all'Oriente in un vecchio sepolcro, che andava in rovina, Egli avverti Luciano, e quelli che facevano quelle inutili ricerche; si aprì la tomba, e vi trovarono tre cofani o feretri con una pietra . sulla quale crano scolpiti in caratteri siriaci i nomi di Stefano, di Nicodemo, di Gamaliele e di Abibo.

Immantinente ure fur cesta la felice notiria al vescovo Giovanni, i quale parti da Diospoli, accompagnato da due altri vescovi, per levrar quelle reliquie colla conveniente soleminia. All'aprire del feretro di san Stefano, un sano orrore prese coloro che n'erano vicini, si ndi un tremuoto che sono anche molto lungi, e n'esalò una si gradevole e stravoltotaringgiura, che la si tenne per toprantire era incenerito tutto, dalle ossa in tori, che si trovavano conservate e nella loro posture naturale. Ma quella sacra cenere avesa una virtio unipotente.

Fra la calca prodigiosa degli satanti, e de 'malati trati colà dalla cutiosità o dalla religione, y 'ebbero da sessanitate' persone guarite in sul latto a lprimo apri-re del feretro; le une di febbre, di mali di capo, di dolori di visceri; le altre di perdice di sangue, di fistole invetante, di umori freodite di espate, del consono rispetuosamente le sante reme, di umori trasportarono quelle di ran Siefano alla chiesa di Sionne, dove era stato ordinato diacono, mas en e lascio una parte nel borgo di Cafargamula, ono-rato da si lungo tempo della tico prescan-

za. La quale traslazione si fece il ventisci di dicembre, nel qual giorno da poi la Chiesa onois compre il martire, quantunque si faccia memoria di questa traslazione i di etro di agosto, serna che se nia cadde una pioggia abbondante, la quale prevenne la carestia, che per la lunga siccità minacciava tutta quella regione.

Il saccrdote Luciano fece parte delle reliquie che aveva conservato, vale a dire di qualche osso e di alcune parti delle carni ridotte in cenere, ad un sacerdote spagnuolo chiamato Avito, il quale si trovava da qualche tempo in Palestina: e Avito le mandò in Ispagna, col mezzo di Orosio, insiem con una relazione del modo in cui erauo state trovate. Lo spirito di fede fece pensare, che ciò sarebbe al clero ed a popoli della Lusitania una potente consolazione, in mezzo alle correrie e persecuzioni de' barbari, e che niente sarebbe più acconcio a sostenere il coraggio de fedeli, quanto l'avere sotto degli occhi gli stromenti del primo trionfo riportato sui nemici della fede.

Dopo dimorato alcun poco in Africa , Orosio volle finalmente tornare in Ispa gna; ma non pote, o non fu oso di pigliarvi terra a motivo de Barbari che la disertavano. Approdò in vece all'isola di Minorica, e fece qualche soggiorno nella città di Magone, oggidi Maone, celebre fin d'allora pei suo eccellente porto. Le reliquie che recava seco , le depose in una chiesa vicina alla città. Ei parve, che lo spirito del santo martire, il qualc aveva confuso con tanta forza l'empietà giudaica, fosse passato in tutti i fedeli, che andavano a schiere a rendere i loro religiosi omaggi a quelle reliquie. Per tutta la città, dove gli Ebrei erano in gran numero, i fedeli si diedero a disputare contra di loro sulla religione, e da queste particolari controversic, si venne ad una pubblica ed ordinata conferenza. Gli Ebre i vi si prepararono non provvedendosi di sodi argomenti e dottrina, ma si di pietre , di bastoni e di strumenti offensivi , de' quali empierono tutte le loro sinagoghe. Essi facevano assai eapitale del potere e delle ricchezze del toro eapo, , che nominavano patriarca. Essi mandarono altresi a cercare uu certo Teodoro, il quale aveva un'autorità straordinaria fra loro, e si trovava a que' di a Maiorica.

Il vescovo Severo, il quale era egli pure asseute da Minorica, vi ritorno frettoloso con una calca di fedeli, rincuorato da visioni che il fatto avverò (1). L'ebreo Teodoro n'ebbe anch'egli, le quali agevolarono d'assai la sua conversione. Intanto il vescovo fece consapevoli i Gindei del suo arrivo, ed essi andarono alla casa dove alloggiava, « Fratelli miei, egli disse loro con dolcezza, e perchè in una città soggetta alle leggi romane, avete voi fatto provvista d'armi e di bastoni . come se aveste a fare con una schiera di scherani e di barbari ? Quanto siete ingiusti! Voi volcte la nostra morte, e noi non vogliamo che la vostra salvezza ». Gli Ebrei , i quali credevano segretissima la loro trama, negarono ogui cosa con giuramento. « E perchè spergiurare , ripiglio il vescovo, quando il solo frugare i luoghi basta per confondervi ? Andiamo alla sinagoga ». Tutti vi andarono , cautando un salmo in comune, così gli Ebrci come i Cristiani. Ma fra via alcune donne ebree , gettarono dall'aito delle case alcune grosse pictre, le quali però non offesero alcuno. Ma che che dicesse il vescovo a contenerli, i fedeli caricarono essi pure gli Ebrei, ma uiuno rimase ferito nemineno in questo assalto. Intanto i Cristiani si erano insignoriti della sinagoga, che era come un arsenale, la bruciarono dopo averne cavati fuori i libri santi, per timore di profanarli, e consegnarono gli argenti agli Ebrei , per convincerli del loro perfetto disinterresse. Di la essi tornarono alla chiesa con una tranquillità ed una moderazione, che gettarono in una specie di estasi coloro, di cui bramavano e dinandavano al Signore la conversione.

I quali voti, ma quelli più ancora del santo martire, operarono efficaccmente. L'ebreo Ruben, dimestico intrinseco di

(1) Epist. Sever. de Mir. S. Stephan. nº 2,

Teodoro, abiurò il giudaismo immantinente, e con tanta solennità da rimproverar perfino pubblicamente gli altri della loro indocilità. Tre giorni dopo Teodoro venne seguito da una ealca de suoi alla sinagoga incendiata, i cui muri erano tuttavia in piedi. Egli non aveva avuto mai uno zelo maggiore pel gindaismo, e lo difese con tutto l'ardore e la fermezza che può ispirare la presunzione. Tutto ad un tratto il popolo cristiano simise a gridare ad una voce : « Teodoro , credi in Gesù Cristo a. Gli Ebrei compresero . che già Teodoro credesse in Gesù Cristo. Costernati quindi di vedersi abbandonati dal loro capo, ei si disperdettero da tutte parti. Le donne correvano coi capelli sparsi piangendo, e ripetendo: « Che hai fatto Teodoro, che hai tu fatto? » In uu momeuto Teodoro, si trovò il solo degli Ebrei sulla piazza, stupefatto e confuso di essere così abbandonato da tutti i suoi fratelli. Ruben, che era già convertito, in accostandosi a lui gli disse : « Che temi , Teodoro ? Per vivere in pace, così in questo moudo, come nell'altro , la più sicura via è quella di credere in Gesà Cristo».

lu quel momento Teodoro si tornò alla mente il sogno misterioso che aveva avuto, e osservando intorno a sè i monaci che cantavano, come gli era stato additato nell'avuta visione , stette per alcuni istanti raccolto in se medesimo, poi disse al vescovo ed a Cristiaui; a lo faro quello che desiderate, ve lo prometto, ma affiuchè la mia conversione sia più utile, datemi agio di parlare al mio popolo ». Tutti i fedeli attestarono la loro gioia nel modo più sentito. I più segnalati gli si gettavano addosso per abbracciarlo, altri si affaccendavano per sentirlo, tutti si precipitavano per vederlo e fargli plauso. Egli ritornò al suo albergo, e i Cristiani andarono alla chiesa ad offerire in azione di grazie i santi misteri. E in quella che ne uscivano si scontrarono in una schiera numerosa di Ebrei, che venivano a dimandare al vescovo di essere inscritti nel novero de servi di Gesit Cristo. Si torno da capo alla chiesa; si

rendettero al Signore nuove azioni di grazie, e il vescovo li mise tutti nel numero de' catecumeni.

Un altro giorno non si potette cominciare il santo sacrifizio, se non ad un'ora dopo mezzo giorno, cotanto fu occupato il vescovo dagli Ebrei , che si presentavano in calca per essere iscritti. Intanto si aspettava con ansia grande, che Teodoro eseguisse la sua promessa. Egli disse, che voleva prima convertire sua moglie, che aveva nell'isola di Maiorica. I Cristiani ebbero la sua condotta per ragionevole, ma la fermezza degli Ebrei convertiti si recò ad offesa quel ritardo. Teodoro soddisfece adunque alle loro sollecitudini, e la moltitudine seguito il suo esempio, e tra gli altri un vecchio di ceutodue anni. I rabbini medesimi si arresero senza far parola. Alcuni Ebrei stranieri , quantunque solleciti d'imbarcarsi, amarono meglio perdere l'occasione della partenza, auzi che perdere la grazia. Vi ebbero soltanto alcune donne, che per qualche tempo la durarono ostinate. În capo a otto di, l'una di esse, che aveva preso il partito di fuggirsi per mare, esseudo stata ricondotta nell'isola , andò a gettarsi appiè del vescovo , scongiuraudolo colle lagrime agli occlii di riconciliarla. « Ma perchè , le diss'egli , avevate preso il partito di finggirvi? - Quantunque il profeta Giona, sog-ginnse ella, avesse tentato di torsi al Signore, ha non pertanto adempiuta la sua volontà santa ». Finalmente vi furouo da cinquecentoquaranta Ebrei convertiti in otto giorni, cominciando dal giorno due di febbraio di quell'anno 418. Quegli Israeliti diventati cristiani , distrussero essi medesimi quel che restava delle loro sinagoghe; dopo di che fabbricarono uua bella chiesa , intorno la quale i più ragguardevoli di essi lavorarono colle loro proprie mani.

Il vescovo Severo fece la relazione di questo felice avvenimento in una lettera, che indirizzò al clero ed ai fedeli di tutto l'universo, e che si conservò lino a'no-

(t) Sev. 1, 1, e, 4,

stri dl. Essa fu portata a Uzala, in Africa, al vescovo Evodio, antico amico di sant'Agostino, e fu letta pubblicamente in chiesa in quel di medesimo, in cui si ricevettero altresi alcune reliquie del martire, pel quale essa era tanto onorevole : poiche alcuni monaci d'Uzala per quello, che avevano udito dire da Orosio intorno alle maraviglie accadute in Oriente, avevano trovata la manicra di procurarsi un' ampolla, che conteneva alcun po' di sangue di san Stefano, con alcuni piccoli frammenti delle sue ossa. Il vescovo Evodio essendo andato processionalmente fuori della città, per riceverle con quella pompa e solennità , che voleva la pubblica allegrezza; questa prima cerimonia fu onorata di un miracolo. Colla sola invocazione del santo, un barbiere, chiamato Concordio, che per una caduta si era rotto un picde, fu inmantinente guarito; andò subito a farne le debite grazie al santo deposito, vi accese de ceri, come fin d'allora si costumava, c vi lasciò in testimoniauza il bastone, senza del quale non poteva prima camminare (1). Dopo che il vescovo ebbe celebrati i divini misteri in una chiesa vicina, il clero seguito da una moltitudine di popolo, elic marciava ordinato in molti cori portando de'ceri, cantando salmi, e ripetendo come per ritornello le parole della Scrittura: Sia benedetto Colui , che viene in nome del Signore. Il vescovo era assiso in un cocchio addobbato, tenendo le reliquie sopra i suoi ginoechi. Si trasportarono in tal guisa, con una maestosa lentezza, inlino alla città, dove si giunse alla sera, e si deposero coperte di un velo bianco, nel santuario della chiesa principale sul trono del vescovo. Il giorno stesso una fornaia molto conosciuta, e che era cicca, accorse con quel grado di fede che opera i prodigi ; si fece condurre vieino alle reliquie, prese instone l'estremità del velo che le copriva, e l'applicò a'suoi occhi, poi si ritirò a caso. Durante la notte ella lu così perfettamente guarita, che andò sola alla chiesa il mattino per ringraziarue il Signore. Le reliquie furono poscia messo in un luogo chiuso, dore si era non pertanto lasciata una finestrella aperta, dalla quale si facevano toccare dei panulini per l'alleggiamento de malati. Vi andava una calca di genti e da mobo lungi; vi si operarono miracoli infunti, e vi furono consacrate in copia grandissima olierte figurative, cho gli attestavano: tra le quali si deve notare l'olferta di un velo, por la contra l'olferta di un vepor la contra l'olferta di un veporta di un vetare l'alle di un veporta di un

Affine di conservare la memoria dei miracoli di Uzala, il vescovo ne fece scrivere la storia da uno de' suoi cherici, il quale non bastando, dic'egli, alla immensa loro copia, si ristrinse a più luminosi (1). Questa relazione si leggeva pubblicamente alla festa del santo martire: dopo la lettura d'ogni fatto particolare si cercava nell'adunanza la persona, soura la quale si era operato il prodigio, la si faceva andare in mezzo ai fedeli . poi salire in un luogo del santuario, dove rimaneva per qualche tempo in piedi , affinche tutti la conoscessero. Così fu vednta de' primi la fornaia che era stata cieca , poscia il paralitico sanato perfettamente, poi tutti gli altri di seguito. E facile il figurarsi che grandi effetti producesse tale spettacolo, tanto diverso dal semplice racconto; si credeva veder quasi in quel punto operarsi il prodigio, il popolo esaltato rompeva in vivissimi plausi versando lagrime di gioia: e spesso san Stefano appariva su quell'augusta scena, le più volte sotto le sembianze di un giovine, e in veste di diacono. La quale copia di maraviglie attestata da' primi personaggi di quei tempi rendette così famosa la traslazione o l'invenzione delle reliquie del primo martire.

Sant'Agostino non riferisce soltanto come indubitabile la guarigione di una copia grande di malati d'ogni fatta a Calama ed alle acque di Tibile in Numidia,

(1) Praef. 11, c. ult.

dove erano delle reliquie del santo come ad Uzala; me fa eziandio menzione di molti morti risuscitati colle circostanze più luminose e insieme più persuasive (2). L' uno de principali cittadini di Calama, chiamato Marziale, uomo in grande età, cadde pericolosamente malato. Siccome era pagano, la figlia di lui, la quale aveva la felicità di esser cristiana, e il genero di lui, che si era fatto battezzare in quell' anno medesimo, scongiuravano il loro padre colle lagrime agli occhi di assicurarsi una eterna felicità alibracciando la vera religione. Ma l'avversione che egli aveva pel cristianesimo gli fece rigettar con durezza i voti di colei che aveva di più caro al mondo. Il genero afflitto andò a spandere la sua anima innanzi il Signore presso le reliquie di san Stefano, e prego il santo martire con un fervore straordinorio per la conversione di Marziale. Per uno di que' movimenti improvvisi, che sono i pronostici de' favori celesti, egli prese nel ritirarsi alcuni de' fiori che erano sull'altare. Giunto da suo suocero ei li pose segretamente accanto alla testa di quell'ostinato infedele. Era gia notte e ciascuno andò a riposarsi. Prima che fosse giorno, Marziale domando ansiosamente il vescovo, ma egli era ad Ippona da sant'Agostino. Mancando lui, il malato volle che facessero venire i sacerdoti. Come tosto li vide . egli confessò la verità della fede con tanta edificazione e testimonianza di pentimento sopra il suo accecamento passato, che non fu messo tempo in mezzo a dargli il battesimo. Da quel momento infino alla sua morte, che avvenne poco dopo, egli proferiva continuamente le ultime parole di san Stefano moribondo: Signore Gesti, ricevete il mio spirito. Ma le pronunziava senza che le avesse imparate giammai, e non sapeva ne manco chi le avesse dette prima di lui. Sant'Agostino riferisce ben anco fra i miracoli di san Stefano la risurrezione di due morti e la guarigione di molte malattie di loro natura incurabili, delle quali

(2) Serm. 23 e 25.

rose prese con gran cura particolari iu-

La memoria di san Giovanni Grisostomo riusciva ella pure oggetto della venerazione generale della Chiesa. Il patriarca d'Alessandria , san Cirillo , il quale per un soverchio di considerazione e di stima pel suo zio Teofilo aveva fino allora creduto di dover risgnardare il santo vescovo di Costantinopoli come legittimamente condannato, cedette alla perfine a' consigli, che sant' Isidoro di Pelusio non si restava mai di dargli, di non far credere più avanti, che egli avesse ereditato la passione di suo zio, e di non mantenere sotto colore di pietà una eterna divisione nella Chicsa. Non si trattava più di ristabilire la memoria del santo se non nella chiesa d'Alessandria. Il suo nome era già stato iscritto nei Dittici di Antiochia da due conscentivi patriarchi sant'Alessandro e Tendoto. Questi fu come sforzato dal suo popolo, il quale conservava una preziosa memoria della divina eloquenza e di tutte le virtù di quell'illustre concittadino; perocchè Teodoto teme lunga pezza, che un tale procedere non lo nimicasse con Attico, patriarca di Costantinopoli, e gli mandò un sacerdote incaricato dinna lettera per consultarlo. Avendo il legato divolgato il contenuto della sua lettera, tutto il popolo della metropoli fu tosto informato di quello che risguardava l'antico pastore, che aveva sempre considerato qual padre, e cominciava a riverire come un santo. Le diccric e i moti furon tali per tutta la città, che Attico, indeciso e intimorito molto, andò a trovare l'imperatore perchè si adoperasse di conserva con lui a far cessare quel turbamento e non irritare il popolo. Ma Teodosio non istimò dover ondeggiare incerto in onorare la memoria di un degno vescovo, persegnitato fin dopo morte. Così il nome del gran Grisostomo fu immantinente scritto nelle tavole ecclesiastiche.

Non si sa positivamente in qual tempo

Bonifacio, versato nelle scienze ecclesiastiche, esercitato in ogni maniera di vir-

la chiras d'Alessaulria rendeus la medesima giustira a que los natre ma certo è, che tesa operava di perfetto accordo con quella di Roma fin dall'amo 419, e per conseguenza allora, al più tardi, il suo vescoro avera seguito l'exempio degli altri prelati, poichè il sommo pontelice, il quale impiegaza così fortemente la sua autorità in difendere san Giovan Grisostomo, non commicava se non con coloro, che avevano consentito a rendergli finalmente giustinia (2).

Papa Zosimo era morto il 26 dicembre dell'anno innanzi, dopo tenuta la santa Sede un anno e nove mesi. Egli comandò che i diaconi portassero all' altare sul braccio sinistro una specie di tovagliolo, che ha dato origine all'uso del manipolo. Statui pure , che i cherici non entrassero ne luoghi pubblici per bevervi, che lo facessero seltanto nelle case de' fedeli, e per quanto fosse possibile in quelle degli altri cherici; la qual cosa mostra in qual remota epoca fu cominciato lo zelo della Chiesa in allontanare i cherici dalle occasioni di dissolutezza e d'intemperanza, proibendo ad essi di frequentare le osteric (3). Siccome prima di morire papa Zosimo fu lunga pezza in pericolo, ed era le molte volte corsa la voce che era morto , l' arcidiacono Eulalio, il quale fece il disegno ambizioso di succedergli, che l'agio e tutta la facilità di formarsi una fazione. Egli s' impadroni della chiesa di Laterano, quantunque non fossero per anco celebrati i funerali di Zosimo, e ne fece chiudere i passi, aspettando, durante due di, che giugnesse la domenica per la solennità dell'ordinazione; i diaconi, alcuni sacerdoti, ed una gran moltitudine di gente sostenuta dal prefetto Simmaco, si erano dichiarati in suo favore. Nondimeno essendosi la maggior par-

te del popolo e del elero ragunata nella

chiesa di san Marcello, il 29 dicembre

fu eletto un vecchio sacerdote per nome

(3) Prosp. Chron. an. 417.

<sup>(1)</sup> De Civit. Dei, xx11 , 5. (2) Innoc. Epist, 10.

th , e tanto più degno della sede pontificale, quanto maggior ripugnanza dimostrava in salirvi. Egli fu ordinato, con tutte le solennità volute, da nove vescovi di diverse province, e l'atto dell'ordinazione fu sottoscritto da circa settanta sacerdoti. Subito dopo la eerimonia fu condotto alla basilica di san Pietro. Dal eanto suo Eulalio fu ordinato dal vescovo di Ostia, che i faziosi avevano fatto venire malgrado la sua estrema vecchiaia, e di una malattia grave ond' era preso. Ma siecome correva l'uso antico che egli ordinasse il papa, si voleva assolutamente ebe facesse quella cerimonia, dalla quale sperava la fazione di cavare un gran vantaggio. Il di medesimo della elezione di Bonifacio il prefetto di Roma scrisse l'accaduto all'imperatore Onorio, che stauziava a Ravenna, colorò le cose come le vedeva egli stesso, e maudò gli atti fatti nel modo più favorcyole alla causa dell'antipapa.

Preoccupato in quella guisa l'imperatore si dichiaro pel fazioso pontefice, e inginnse a Bonifacio di useir di Roma, comandando a' Romani di farvelo useir di forza, se non vi si acconciava. Quelli però che lo avevano eletto trovarono i modi di far giugnere la verità alla corte. Essi proposero nel tempo medesimo ad Onorio di dimandare i due capi coi loro principali patroni, e di far scacciare di Roma chimque non obbedisse. Per si fatta dimanda fu dato ordine al prefetto di sospendere l'esecuzione del primo reseritto, e di significare ad Eulalio e a Bonifacio, che si dovessero trovare a Ravenna il di 8 di febbraio insiem cogli autori delle loro ordinazioni, sotto pena a chi vi mancasse, di vedere dichiarate di ninn effetto le sue pretensioni. E affinché questo giudizio fosse renduto in maniera eanoniea, si convocarono alcuni vescovidi diverse province, donde venucro senza ritardo, e si raecolsero in concilio. Ma essendovi troppa discrepanza di opinioni, l'imperatore rimise la decisione al primo giorno di marzo, poi al 13 di gingno. In quell'andare di giorni convoco una copia maggiore di prelati, e scrisse in particolare a san Paolino di Nola, avuto in molto rispetto così pe'suoi lumi, come per le sue virtà. Non fu scritto però altro che in generale ai vescovi delle Galtie e a quelli dell' Africa, eccettuato Aurelio di Cartagine per onore della sua sede, sant' Agostino , il suo amico Alipio e una breve mano d'altri, in considerazione del loro merito; ma tutte queste precauzioni riuseirono per buona ventura inutili.

Sceondo l'opinione de vescovi la prima volta radunati, e pel consenso delle parti, l'imperatore aveva comandato provvisionalmente, che avvicinamiosi la Pasqua, la quale in quell'anno 419 cadeva il di 30 di marzo, ne Bonifacio ne Eulalio rimanessero a Roma per timore di tumullo, e ehe i santi misteri vi sarebbero celebrati da Achille, vescovo di Spoleto, il qualc non parteggiava nè per l'uno, nò per l'altro. Però Eulalio vi torno fin dal 18 marzo, e rientro in Roma senza saputa del prefetto Simmaco, il quale affettava di non favoreggiarlo più, dappoichè Onorio era stato fatto consapevole della cosa, e voleva esser tenuto neutrale. Il di medesimo il veseovo di Spoleto serisse al prefetto, che l'imperatore gli aveva commesso di celcbrare a Roma la festa di Pasqua, e tre giorni dopo lo si vide arrivato. Al giungere di lui si levò qualche romore tra le due fazioni, ma quella d' Enlalio ebbe la peggio. Si temeva non dessero in maggiori eccessi, perchè i cittadini minacciavansi dall'una parte e dall'altra di venire alle mani in maniera decisiva, per scacciare dalla basilica di Laterano la fazione che trattavano reciprocamente ili seismatica; il che recò il prefetto a dimandaro all' imperatore quello che far dovesse inuanzi le feste. L'ordine fu portato dal cancelliere o segretario Vitulo; poiche questo titolo, di tanta onoranza da poi, non significava allora altro più che un semplice segretario. La prima cosa diceva, che in conferma della proibizione fatta ai due concorrenti di entrare in Roma, Enlalio doveva assolutamente uscirne per forre ogni argomento di sollevazione, e eiò sotto pena di seadere della sua dignità, e perdere beu

auco la libertà; in secondo luogo, elte la chiesa di Laterano non sarebbe aperta che solo al vescovo di Spoleto, incaricato della celebrazione degli ufici ne santi giorni di Pasqua. Erano incaricati dell'escuzione di tale ordine gli uficiali del prefetto sotto pena di grosse ammende, e fin della vivi.

Fu significato ad Eulalio il rescritto. ma non si potè vincere la sua ostinazione. Il giorno dopo egli raccolse la sua fazione e s' impadroni della basilica di Laterano, dove amministro il battesimo e fece le altre solennità. Bisognò impiegare la soldatesca, e coll'armi scacciarlo dalla Chiesa, dove furono lasciate delle guardie, affinche Achille di Spoleto potesse celebrare in quiete; ed Eulalio fu oltracció shandito da Roma e condotto in esilio. L' imperatore approvò ogni cosa, dichiaro con un rescritto dato a Ravenna il 3 di aprile e ricevuto a Roma il giorno 8, che Eulalio era stato legittimaniente seacciato, e che Bonifacio vi doveva rientrare per assumervi il governo della Chiesa: la qual cosa fu argomento di pubblica allegrezza così pel popolo, come pel senato. Dopo due giorni il pontelice legittimo rientro di fatto in Roma în mezzo a' più vivi plausi d' innumerevol popolo. L'emulo di lui, alcun tempo dopo ebbe il vescovado di Nepi. Per la quale composizione tornando inutile il concilio, che si doveva tenere il 13 di giugno, fu dato contrordine tanto ai vescovi dell' Africa che d' altrove. Di questa guisa il procedere irregolare d'Eulalio avendo renduto la sua intrusione manifesta ai vescovi ed a' suoi partigiani medesimi, come pure all'imperatore, tutti plandirono al giudicato di questo principe, e lo scisma venne efficacemente e legittimamente terminato.

Rimasi liberi alle loro sedi gli Affricani, a mercè del felice andamento della cosa, il quale rendè inutile il concilio di oltremare, essi ne celebrarono uno nazionale il 23 di maggio di quell' anno 419. Papa Zosimo poco innanzi la sua

(1) Tom. 1 , Conc. p 1585.

morte, aveva mandato de' legati in Africa per le lamentanze di Apiario, sacerdote della chiesa di Sicca in Mauritania, scomunicato dal suo vescovo. Questi legati, rimasti in Africa fino al tempo del concilio, vi assistettero, secondo la dignità della loro ordinazione. Esso venne celebrato a Cartagine, e si opina che fu il sesto. Aurelio vi presedette con Valentino primate di Numidia. Poi era assiso il legato Faustino, vescovo di Potentina, indi i vescovi delle diverse province dell'Africa, in tutto dugentodiciassette (1). Questo numero per un concilio tenuto per deputati parve poco verosimile ad alcuni scrittori, i quali l'hanno inteso di sottoscrizioni mandate per assenti; congettura non solo immaginaria, ma di una pericolosa conseguenza contra i concili. Per distruggerla non si voleva che seguitare con un po' più di attenzione la storia di tale concilio, che si sarcbbe vednto cominciare per vero dire da ventidue deputati, ma continuare dai vescovi convocati come il solito da tutta l' Africa. Dopo tutti questi vescovi erano seduti i due altri legati del papa, Filippo ed Asello, semplici sacerdoti, che per la loro legazione non avevano nè grado, ne carattere in quella nazionale adunanza.

All'aprire del concilio, Faustino domando, che si leggesse l'istruzione, che cgli aveva recato da Roma. Essa conteneva due punti di regolamenti molto delicati per l'Africa, cioè le appellazioni de' vescovi al papa, e il ricorso de sacerdoti o diaconi, scomunicati dal loro proprio vescovo, ai vescovi vicini. Quantunque questi decreti fossero l'opera del concilio di Sardica, Zosimo gli avea dati a' suoi legati come canoni di Nicea per un artifizio, che non si sa sospettare in un santo papa, soprattutto vedendo, che non se ne trova nè manco il più lieve indizio, e che una sottigliezza di questa natura, facile a confondere, era più acconcia a rovinare, che non a stabilire le pretensioni del pontefice. Ma non essendo il concilio di Sardica che una specie di supplimento a quello di Nicca, si citavano volentieri l'uno per l'altro, come l' abbiamo dalla lettera di papa Innocenzo al concilio di Toledo. Papa Siricio ne fa sapere eziandio, che da lui fino a Gelasio si chianiavano canoni di Nicea nella Chiesa romana tutti i canoni, che n' erano da essa ricevuti (1). Inoltre, se gli Affricani fossero stati conoscenti della propria storia, non avrebbero sollevata una tale difficoltà, poichè avevano avuto da ben treuta de loro vescovi, oltre il loro primate, al concilio di Sardica, di cui non si vede, che questi abbiano rivocata in dubbio l'ecumenicità. Ma fin da quel tempo i Donatisti avevano ritrovata la maniera di sostituire in Africa agli Atti del vero concilio di Sardica quelli del conciliabolo tenuto al tempo istesso a Filippopoli dagli Ariani, perchè questo faceva onorevole menzione di Donato, loro capo, e trasmetteva una specie di testimonianza della loro comunione cogli Orientali. La verità de' fatti sopra questo punto era stata per si fatto modo oscura-. ta dagli scismatici, che negli atti, che ei davano per quelli di Sardica, Giulio, vescovo di Roma, e Atanasio vescovo d' Alessandria erano condannati ; la qual cosa conviene perfettamente al coneilio ariano di Filippopoli. Sant'Agostino ci avverte di una tale circostanza nella sua sessantesimaterza lettera.

Avendo i legati citati i canoni di Nicca, si ricorse alle copie di tale concilio, che il primate Ceciliano ne avea anticamente riportate a Cartagine. Non vi si trovò quello che vi si cercava; non si potè cercare ne' canoni di Sardica, che l'artifizio degli scismatici e la sciagura estrema de tempi avevano impedito di giugnere alla cognizione de' prelati anche più illuminati. Così fu presa la risoluzione per conoscere precisamente e in tutta la loro estensione i canoni allegati, di mandare alle grandi sedi delle chiese d'Oriente. Temporaneamente, e fino a che si fosse veduto il contrario negli atti originali, si soggetiarono alle appellazioni ed alle altre norme prescritte, come si era già fatto essendo Zosimo in vita. La cosa che parve temersi il più, era che nell'escreizio di un diritto, quantunque legittimo, non si trattasse l'Africa in diverso modo che le altre chiese, e che la si sottoponesse a leggi, delle quali l' ltalia fosse escute. « Perocchè , se tali disposizioni, dissero alcun tempo dopo i Padri di Cartagine scrivendo a papa Bonifacio (2), sono contenute nel coucilio di Nicea, ed osservate da voi in Italia, noi non pretendiamo più di richiamarle, nè opporci al soggettarvici. Rispetto poi a ciò, che si è fatto nel nostro concilio, i nostri fratelli, il vescovo Faustino, o i sacerdoti Filippo ed Ascllo ve lo faranno conoscere col mezzo degli atti, che hanno il carico di presentarvi a. Questi legati, mandati da Zosimo e continuati da Bouifacio uella loro commissione, gli portarono questa risposta subito dopo la conclusione di questo concilio, che è l'ultimo d'Africa di cui ci rimangono degli atti. Siccome vi cbbe una seconda seduta il 30 di maggio, lo si divide spesso in due, sotto il nome di sesto e di settimo concilio di Cartagine. Gli si attribuiscono trentatrè canoni, i quali non fanno se non rinovare i concili precedenti. Era cosa molto comuue quella di dare il nome di un concilio ai canoni fatti in un altro : così i canoni di Milevi e d'Ippona sono attribuiti ai concili di Cariagine, come quelli di Sardica il souo al concilio di Nicea.

Infra i deputati spediti alle chiese d'Orieute da quelle dell' Africa, era il sacerdote Innacenzo, il quale ebbu la commissione di consultare la chiesa d'Alessandria. Egli passò per la Palestina, e dopo i luoghi santi non giodicò uiente più degno di essere visitato che il santo e sapiente sacerdote Gerolanno, il quale stanziava appunto colà. San Gerolanno si giovò di tale occasione, e incaricò Innocenzo di una lettera per sant Agostino e sant' Alipio (3). e Io chiamo Dio in testimonio, e gli seriveva loro, della pie-

(3) Epist. 7.

<sup>(1)</sup> Epist. 3, c. 1. (2) Vers. Graeca, p. 403.

na dell'allegrezza, che mi cagiona il trionfo che avete riportato sull' cresia di Celestio. Chi mi dara ali, come alla colomba, per venirvi ad abbracciare e allegrarmi con voi? Voi bramate di sapere se lio risposto ai libri di Anniano. Ma dopo che mi venuero alle mani io mi trovai così oppresso e dalle mie infermità e dalla morte della santa figliuola Eustochia, cho aveva quasi risolnto di porli iu dimenticanza. Nondimeno vi risponderò, se Dio me ne darà le forze. Ma voi lo fareste assai meglio e con maggior decoro di me, che sembrerei lodare le mie proprie opere difendendo le verità che esse contengono. I nostri santi figliuoli . Albina, Piniano e Melania vi salutano con grande effusione di cuore, e la giovine Paola anch' essa, la quale vi prega caldamente a ricordarvi di lei innanzi al Signore ».

Vedemmo le relazioni che Albina, Piniano e la giovane Melania, sua sposa, chbero con sant' Agostino ad Ippona, dove s'erano riparati dopo presa Roma dai Barbari. Santa Eustochia era la terza figlia di santa Paola. Serbatasi vergine ella si era inseparabilmente attaccata alla sua santa madre nel suo ritiro. Essa aveva a Betlemine un monastero di cinquanta vergini, e vi morì nel 419, verosimilmente il di 28 settembre, nel qual giorno la Chicsa onora la sua memoria. La giovane Paola era zia di santa Eustochia. Questa lettera è l'ultima di san Gerolamo, il quale morì il 30 settembre dell'anno seguente in quasi novant'anni.

Egli è avuto il più dotto, nella scienza delle Scritture, di tatti i Padri latini, e per avventura anche di tutti quelli della Cliesa. Sapeva perfettamente il greco e l' chraico; e per la perseveranza consentanca alla sun antura avveni imparato quest'utima lingua a tale di fare una versione latina della Bibbis sopra il testo chraico; e la esegui con il buon successo, che la Chiesa l'ha di poi adottata e dichiarata autentica sotto il nome di Fuldada. Si vede quanto fosse versato nella scienza delle sante Scritture da suoi conuncati su molti libri dell'antico e dell'ununtari su molti libri dell'antico e dell'

nnovo Testamento, i più utili che abbiamo, perchè trascurando le allusioni e sopra tutto le allegorie stentate, egli si attacca quasi unicamente al senso letterale. Oltre la sua erudizione, la forza del suo ragionare, e la sua eloquenza splendono ne suoi trattati polemici contra gli eretici del suo tempo, nel suo catalogo degli scrittori ecclesiastici, nella sua continuazione della Cronaca d'Eusebio e in alcune vite di santi. Le sue lettere, stimate altrettanto per lo stile, come per la materia delle cose, e che vanno fra le prime delle sue opere, racchindono insiem con importanti discussioni sulla Bibbia, alcani elogi ed istruzioni, pregiate universalmente dalle persone, che sanno accordare la pietà colla coltura dello spirito e delle lettere.

Si rimproverò a questo santo di avere in alcuni casi fatto prova di durezza nell'ingegno e nelle espressioni; macchia apparente, che lo zelo, ond' era animato, e la severità della morale che egli stesso praticava hanno fatto dileguare del tutto, e consentono cho la si ascriva all'accanimento de' nemici, che lo perseguitavano in fin nel profondo della soli-Indine, dove era tutto dato all' asprezza de' più duri studi; o la si dica tutt' al più difetto della propria natura, od una di quelle imperfezioni naturali, che Dio, per mantenere i suoi cletti nell' umiltà, non distrugge le spesse volte in loro, se non dopo i più lunghi sforzi. Il mondo ammiro in Gerolamo, fatto vecebio, altrettanto affetto e stima e una vera tenerezza per Agostino, col quale aveva avuto in addietro di assai vive controversie.

Rispetto al santo vescovo d'Ippona, sebb-ue avesso una issantativique anti, egli era infaticabile, como nel meglito dei suni begli anni. El los i consultava da tatte parti, da' luoghi più lontani, e di no gni maniera di argumenii. Li anno 418 vi fu un ecclissi straordinario di sole, si videro le stelle brillare alle duo dopo mezodi, e apparve in cielo una meteora prodigiosa in forma di cono, che taluni per ignoranza presero per una coma; la quale uno disspio sissim coll'e-mai; la quale uno disspio sissim coll'e-mai; la quale uno disspio sissim coll'e-

clissi, che cominciò e finì il 19 di luglio, ma la si continuò a vedere jusino al cadere dell'autunno. A tale fenomeno tenne dietro una siccità desolante e una mortalità grande di uomini e di animali. Nel 419 vi fu in Palestina un tremuoto, che abbattè alcune città e gran novero di borgate: Gesù Cristo apparve sul monte degli olivi in mezzo ad una nube; nua copia di Pagani videro sopra le loro vesti delle croci luminose, e il prodigio fu così maraviglioso, che molti delle diverse nazioni si renderono cristiani. Il terrore fu ancora più generale dei segni che lo cagionavano : dappertutto le genti immaginavano, che fosse la fine del mondo (1). Il vescovo di Solona in Dalmazia, chiamato Esichio, il quale era in tale persuasione, ne scrisse a sant' Agostino.

« lo mi guarderò , rispose il santo dottore (2), di fissare il momento dell'ultima venuta di Gesù Cristo; io mi tengo religiosamente a quello che ha detto il Signore: Nessuno può conoscere il tempo, che il Padre ha messo in suo potere. Egli è certo, seguitò Agostino, per le parole del Salvatore, che prima della fine del mondo il Vangelo sarà predicato per tutta la terra : quanti popoli vi sono mai, dove non fu per anco predicato! Lasciando stare i più lontani, ei v' ha nell'Africa un novero infinito di Barbari , a cui la fede non è per anco giunta, come il sappiamo dai nostri schiavi. Se taluni, i più vicini alle proviuce romane, si sono convertiti in pochi anni, egli n'è certo il minor numero. Quantunque noi siamo spettatori della maggior parte de'prodigi che Gesù Cristo ha predetto, pur non sapremmo giudicare se essi sieno de segni decisivi, poiche ne possono accadere de più maravigliosi. Il mondo è venuto all'ultima sua ora, secondo il modo di parlare dell'evangelista san Giovanni; ma quest' ultima ora significa molti secoli. Ecco tutto quel più che posso rispondervi. lo vorrei pur potervi contentare del vostro desiderio, ma amo meglio confessare la mia ignoranza, antiche far pompa di una bugiarda scienza. Quello che ci debbe importare si è, che l'ultimo giorno della nostra vita ci trovi presta a ricevere il Signore, dappoichè ne dere gindicare alla fine dei secoli sullo stato, in cui ci troverà quest'ultimo giorno: determinando il giorno della sua venuta, si corre il rischio, se nona lo si indovina, cho i semplici immaginimo che non verrà mai, cci che gl'infedeli ci insultino quanto alla nostra credenza 3.

Un certo Pollenzio avendo fatto per iscritto al santo dottore diverse quistioni intorno all'adulterio , Agóstino compose due libri de' matrimoni adulterini. Pollenzio voleva che la sposa separata dal consorte per cagione dell'adulterio, che questi avesse commesso, fosse in libertà di pigliare altro marito. Ciò che dice san Paolo intorno l'indissolubilità del legame coniugale, ei l'applicava a tutti i casi, eccettuato l'adulterio. Sant' Agostino invece, come fa la Chiesa, sosteneva, che tale proibizione non patisce alcuna eccezione. D'altra parte Pollenzio assicurava, che il matrimonio contratto fra una parte fedele, o sia cristiana, ed una infedele, è indissolubile.

Alcuni interpreti di sant' Agostino affermano, che egli fu di contrario parere, e che secondo questo santo dottore l'apostolo permette lo scioglimento di tali matrimoni, quantunque non lo consigli affatto. Questo è un rendere con poca esattezza il sentimento di questo Padre, il quale giudica per lo meno illecite si fatte separazioni a motivo dello scandalo che elle possono cagionare, e che non le dichiara nemmeno valide in maniera incontrastabile; il temperamento si può accordare colla decisione pronunziata da papa Innocenzo III, nelle decretali, cioc che un infedele convertito non debbe abbandonare sua moglie che persiste nell'infedeltà, salvo però il caso che essa ricusi di abitare con lui, o che essa vi dimori solo col pensiero di recarlo all'empietà : che se sua moglie dopo

(i) Marcel. Chron. an. 419. Hangton Fol. II. essersi ritirata viene a convertirsi da sè stessa, e ritorni a suo marito prima che questi siasi sposato con altra, sarà obbligato di riceverla.

Intanto gli cretici cominciarono a dar nuove noie al dottore della grazia, del paro che a tutti gli ortodossi. I Pelagiani d'Italia si lamentavano con Onorio di essere stati condannati per sorpresa, e gli dimandarono de' giudici ecclesiastici per la revisione del loro giudizio. « Ma l'imperatore, dice il santo dottore (1), ricuso questo nuovo esame, che avrebbe dato un' aria arbitraria d'opinione alle decisioni cattoliche. Ed ebbe ragione, soggiugne egli , di contenere gli innovatori colla severità delle leggi, in vece di conceder loro nuove controversie 3. Venendo considerata universalmente la cosa come finita dopo il giudizio della santa Sede, renduto dietro la domanda di una Chiesa numerosa, e accettato per un consenso almen tacito dalle altre chiese, Onorio fece scacciare dall'Italia i vescovi pelagiani, che Zosimo aveva deposti. Si ebbero in dispregio i clamori, che levarono da tutte parti, lamentando sediziosamente, che fosse lor negato un concilio universale, e giovandosi di tal rifiuto con una insensala presunzione, non altramente che se con eiò fosse stata lor porta la vittoria della causa.

In tali congiunture il conte Valerio giovò assai la Chiesa colle sue doti personali, e eol credito che si godeva presso l'imperatore; egli cra cattolico e fervoroso eristiano, amava molto la lettura de' buoni libri, in particolare le opere del santo vescovo d'Ippona. Il tempo che le sue gravi cure non gli consentivano d'impiegare nel giorno, lo rubava al sonno. Per rapire un tale protettore all'antica fede, gl'innovatori non cessarono cure, nè arti, nè fatiche : gli mandarono una scritta, in cui affermavano, che il vescovo d'Ippona, sostenendo il peccato originale, cadeva nel manicheismo, e condannava il matrimonio. Valerio, che non si lasciava ingannare così di leggie-

(1) Aug. de Nupt. 1, c. 2; Op. imp. 1. 10.

ri, e conosceva perfettamente il genio dell'eresia, fatto il debito dispregio dei calunniatori, scrisse subitamente di ciò ad Agostino, e n'ebbe in risposta il primo libro delle Nozze e della Concupiscenza.

In questo libre il dottore italia grataina questo libre il dottore il agratafece vedere al conte la sanità e l'ulitia del matrimonio, e al tempo istesso il disordine della concupiscersa, che sopravvenne solo pel peccato del primo umo; e fletto naturale della ribellione della carne contro lo spirito, che dimora innoi anne dopto susere sattà nisterzatà, e ci rende ancora inchinevoli al peccato, senza renderei propriamente clapvoli. E spiegandogli poscia come la sanità del sacramiento facci cavare il bene cilenti regole intoro all' uso cristano del matrimonio.

Venuto in sentore di un tal libro il riovane e vano vescovo di Eclana, il quale studiava ogni occasione di apparire, gli fece in risposta un'opera assai lunga: e poco dopo diffuse nella metropoli del mondo una lettera, che tramutava in manichei i nemici de suoi propri errori, affine di sorprendere una moltitudine di genti più stupefatte assai della enormità della calunnia, che non attente al motivo interessato del calunniatore. In quel mezzo egli e gli altri vescovi pelagiani , un diciotto, scrissero a Rufo di Tessalonica, studiando di tirar dalla lor parte il vescovo di quella gran sede. Alcuni ortodossi operosissimi nel loro zelo, riuscirono ad aver nelle mani uu esemplare di queste due lettere, che diedero al sommo pontefice. Alipio, vescovo della eittà di Tagaste, presso ad Ippona, venne allora in Roma, ritornando da un viaggio che aveva fatto alla corte , vale a dire a Ravenna. Questo prelato, celebre per sè stesso, e molto più ancora per l'amicizia che lo stringeva ad Agostino, fu accolto da Bonifacio colle più gran mostre di stima e di benevolenza. Il papa gli diede stanza nel palazzo pontificale nel tempo che dimorò in Roma, che trovò troppo breve, e fece le sue delizie d'intrattener-

si spesso con lui del grande Agostino. Ei

gli diede le due lettere de Pelagiani, nelle quali il santo dottore era malmenato, a affinche l'eloquenza di questo grand'uomo imprimesse a' suoi calunniatori tutta la vergogna, ch' ci si meritavano.

Il conte Valerio mandò pure in Roma ad Alipio alcuni estratti dell'opera di Giuliano, contra il libro delle Nozze e della Concupiscenza, nel disegno medesimo d'indurre Agostino a confutarli il più presto possibile. Agostino avrebbe amato molto il non rispondere che dopo avuta tutta l'opera; ma lo zelo di Valerio mal pativa qualunque ritardo, e però n'ebbe tosto un secondo libro sotto il medesimo titolo delle Nozze e della Concupiscenza. E siccome i rimproveri di Giuliano si aggiravano quasi del tutto sulla pretesa rassomiglianza del manicheismo col domma del peccato originale, così sant' Agostino si studio in quest' opera di mostrarne le differenze.

Alle due lettere de' Pelagiani, che papa Bonifacio gli aveva mandate, egli rispose con quattro libri indirizzati al medesimo pontefice. t La vostra umiltà, gli dice a bella prima in riconoscenza delle testimonianze di affetto, che ne aveva ricevuto col mezzo di Alipio, la vostra ammirabile modestia fanno si, che sebbene sediate in luogo tanto sublime, non abbiate a vile l'amicizia de vostri inferiori. Per lo contrario ei par quasi che voi temiate, ch'essi ne facciano più di voi ». Dopo tale preambolo, egli entra nelle cose de Pelagiani, nel monte assurdo delle loro calumie contra i dottori e i dommi cattolici , e ne mette in chiaro la falsità. Quindi giustifica la chiesa di Roma. e il suo capo Zosimo, predecessore di Bonifacio, contra le accuse degli innovatori, che gli accagionavano d'averla pensata con loro e di variare nella fede, Il santo dottore attesta formalmente nel secondo libro, che nè la dottrina di Pelagio, nè quella di Celestio furono giammai approvate a Roma, quantunque Zosimo abbia per qualche tempo usata indulgenza con quest' ultimo (1).

Il quarto libro nota lo scopo di questi eretici, nelle lodi affettate ch'essi facevano tanto delle creature corporali e del matrimonio, quanto della legge antica, del libero arbitrio, e della purczza assoluta della vita de'santi. Per indurre a credere, che la grazia si dà all'uomo secondo il suo merito, i Pelagiani esaltavano di continuo la legge e il libero arbitrio ; e celebravano con enfasi l'eminenza della virtù de' santi per accreditare il loro sistema dell'impeccabilità perfetta. « La Chiesa cattolica, tenendo il mezzo fra i Manichei e i Pelagiani, dice intorno a ciò il dottore della grazia, insegna, che tutte le creature sono buone, e maggiormente la natura umana, che è una delle più degne opere del Creatore; ma che in conseguenza del peccato originale, che l'ha macchiata nella sua origine, essa ha bisogno di essere risarcita dalla grazia del Redentore. Ella insegna del paro, prosegue il dottore, che il matrimonio è buono, ma che la concupiscenza, generata dal peccato e sovraggiunta all'unione coningale, è cattiva : che la legge à utile ma insufficiente, poichè essa fa conoscere il peccato senza dar la forza di evitarlo; che il libero arbitrio fa parte dello stato naturale dell'uomo, ma che nello stato della sua degradazione presente egli è talmente schiavo, che non può operar nulla per la salute, se non è riscattato dalla grazia; e finalmente, che la giustizia è stata reale nei santi , ma non assolutamente perfetta, tanto sotto la nuova legge, quanto sotto l'antica » : espressioni notevolissime, e che giovano a spiegare i passi , dove sant'Agostino pare pensare meno vantaggiosamente della legge mosaica. Di questo modo egli cominciò ad avverare le speranze, che aveva in lui messo papa Bonifacio, nel mandar gli le scritte de' Pelagiani.

In quel mentre disordini di genere affatto diverso, attrasero altrove l'attenzione del sommo pontefice. Massimo, vescovo di Valcura, nelle Gallie, era incolpato di manicheismo e di molti ninqui misfatti. Si provava con processi, che sussistevano ancora, che era tato persegui tato per causa d'omicidio, cd anche processato da giudici laici. A malgrado di tanta diffamazione, non tralasciava non pertanto di affettare il grado episcopale per tutto ovunque errando si rifuggiva, senza volersi mai sottoporre al giudizio de suoi colleghi, quantunque i papi ve lo avessero le molte volte rimesso. Il elero di Valenza ebbe nuovamente ricorso all'autorità di Bonifacio: i vescovi delle Gallic sostennero in corpo quella ebiesa desolata, in pro della quale fecero e mandarono a Roma delle vive istanze. Il papa rispose, il 13 giugno 419, con una lettera indirizzata segnatamente a dieci vescovi, i più distinti per le loro scdie o pel merito loro, e in generale ai vescovi delle sette province delle Gallie. E siccome voleva diffinire l'affare del tutto, ebbe l'indulgenza di concedere un nuovo indugio al fuggitivo; ma comandò che fosse giudicato innanzi del di primo di novembre, fosse presente o contumace, dai vescovisnoi compatrioti radunati in concilio. coll' obbligo però di far confermare il giudizio dalla Sede apostolica (1). « Poichè in qualunque modo voi decidiate, diss'egli espressamente, è necessario, che la decisione sia confermata, come convicne, dall'autorità nostra, dopo che se ne sarà a noi spedita la relazione ». Da tale procedere de'vescovi delle Gallie, i quali ricorrevano a Roma di loro proprio moto, ci possiamo assicurare, che non era il ricorso alla santa Sede quello che malcontentava i vescovi di qualche naziono, ma si piuttosto gli abusi che potevano introdurvisi.

Papa Bonifacio rammentava ognorà lo discordio che I cliusa avera patito allorchò fio clevato al pontificato, e una lunga malattia gileo friordava aucor più vivamente. Egli scrisse pertanto all'umperatore stimolando a pigliare modi cificaci e pronti, affiuchè nella eleziono del unovo pontifecie la Chiesa romana non fosse più esposta allo scandalo delle brigle e delle Tasioni. Unorio rispose con

(1) Bonif. Epist. ad episc. Gall ; t. I Conc.

un rescritto, il quale diceva che se alla morte di Bonifacio due competitori venissero ad essere ordinati contra le regole, nessuno dei due sarebbe riconosciuto a vescovo di Roma; ma sl in loro vece quello, che fosse eletto di nuovo per consenso unanime. L'imperatore agiva qual protettore dei canoni per questo articolo particolare; e per molti altri ordinamenti che egli fece in materia spirituale intorno a quel tempo, operava quale avvocato della Chiesa. Così in quel medesimo anno egli comandò che fosse dichiarato a quegli Affricani che sostenevano ancora gli errori di Pelagio, che se non approvavano la condanna di questo novatore, essi verrebbero scacciati delle città , scomunicati e deposti dal vescovado. Le lettere imperiali furono mandate per onoranza a sant' Agostino personalmente cd al vescovo di Cartagine. Poco appresso Onorio fece anche una legge, la quale condannava al bando con la confisca de'beni i rapitori delle vergini consacrate a Dio, e proibiva a tutti gli ccclesiastici di abitar con donne, salvo la madre le figlie o le sorelle. Non si obbligavano a separarsi dalle donne, colle quali si fossero sposati prima della loro ordinazione, ma è chiaro, che essi non le consideravano altro più che come loro sorelle.

Intorno a quel tempo sant' Agostino scrisse contra un giovane di Manritania . chiamato Vittore, quattro libri intitolati dell'Anima e della sua origine. Quello che essi banno di più singolare è la riservatezza di questo illustre dottore circa la questione che era surta intorno al momento della creazione delle nostre anime. Egli non ardisce decidere, se tutte le anime procedano da quella del primo uomo o se ciascuna di esse è creata nel momento della generazione del corpo, che essa dever animare. Risponde anche a tutti i passi . che impiegava Vittore per stabilire quest'ultimo sentimento ; e cio piuttosto per far sentire la debolezza delle prove di cu i faceva uso, anzi che per rigettare una si fatta opinione, che era pur quella di san Gerolamo. Si vede però, che sebbene non dicesse la cosa in aria decisiva, pure sant' Agostino non tralasciava di considerarla come cosa certa.

Si riferisce al tempo medesimo il suo Enchiridione, il quale è un eccellente compendio di teologia familiare per rispondere alle difficoltà le più importanti de Pagani e degli eretici d'allora. Questo libro fu composto ad istanza di Lorenzo, primicerio della città di Roma, vale a dire capo di qualche compagnia d'usiciali, il quale aveva pregato il santo di fargli un libro che si potesse aver sempre alle mani, secondo la parola greca sy-Zespidiov. Non v'ha cosa più formale di quella che vi si legge sopra l'utilità della preghicra pei morti. Ed ecco come questo padre si esprime (1): « Quando si offre il sacrifizio dell'altare, o che si fanno delle limosine pei defunti battezzati, sono azioni di grazie relativamente a coloro che sono perfettamente buoui, e non giovano per nulla a coloro che sono affatto cattivi. Ma per le anime che non hanno nè una purezza senza macchia , nè brutture sconce, esse giovano loro sia per ottenere una piena remissione, sia per rendere la loro pena più tollerabile ».

La stessa dottrina si trova in maniera non più certa, ma più sviluppata nello scritto , che il medesimo padre indirizzò a san Paolino vescovo di Nola, intorno la cura che si deve avere dei morti. « Noi leggiamo , dice egli , nel libro de' Maccabei, che esso cita come canonico, che si è offerto il sacrifizio pei morti, e quand'anche non lo leggessimo in alcun luogo delle antiche Scritture, non è una piccola autorità quella di tutta la Chiesa , la quale ha abbracciato questa costumanza? Si possono sollevare i defunti e col santo sacrifizio e colle orazioni e colle limosine. Questi soccorsi nondimeno non servono se non a coloro che hanno vivuto in guisa da cavarne i frutti, e non in generale a tutti quelli pei quali si offeriscono. Ma siccome noi non sceveriamo gli uni dagli altri , bisogna offerirli per tutti i fedeli ; poichè è molto meglio

(1) Cap. 110.

che sieno inutili a coloro, che non ne potessero profittare, e a chi non possono procere, anzi che avessero a mancare a coloro, che ne aspettano o che ne ricevessero qualche alleggiamento. Del resto, che ciascuno abbia una cura particolare de' suoi parenti, affinchè sia trattato egli pure come avrà trattato i suoi fratelli ..

Essendosi alla perfine procuratal' opera intera composta contra di lui dal vescovo Giuliano, Agostino non si tenne già contento degli estratti mutilati e molto manchevoli, che il conte Valerio gli aveva mandati, e sopra i quali il santo dottore aveva già fatto una risposta. Giuliano medesimo cominciava a trionfare, e gridava da tutte parti all'impostura. Agostino si studio pertanto di fare un'ampia e soda confutazione iu sei libri, che egli dice aver lavorato con una cura straordinaria. Ne'due primi egli combatte i principi del suo avversario in generale, coll'autorità dei dottori cattolici ; gli altri quattro confutano cosa per cosa i quattro libri di Giuliano. Qualunque estratto che si facesse di una simile opera, non si potrebbe altro che indebolirla. Ne daremo un'idea molto più conveniente, sebbene generale, assicurando co migliori critici, che è il più bello do' numerosi scritti che questo padre scrisse contro gli eretici, di cui fu in particolar modo il flagello. Siccome Giuliano mirava a metter dalla sua gli Orientali , Agostino dimostra la conformità della dottrina de'Cattolici con quella de' padri di tutti i tempi e di tutte le nazioni; poi gli fa sentire, che accusando di manicheismo i suoi contradditori egli imprime il medesimo disonore così ai santi Ireneo . Cipriano, Ilario ed Ambrogio, come ai più famosi dottori della Grecia, san Basilio, san Gregorio di Naziauzo e san Giovanni Grisostomo. E fra le autorità celebri ei gli cita due scrittori ecclesiastici, di cui non ci son rimaste le opere, cioè Reticio, vescovo d'Autun e un vescovo spa-

gnuolo chiamato Olimpio. Gli Orientali non furon tardi a giustificare la testimonianza che era loro data. Avendo i Pelagiani fatto loro delle lamen-

tanze sulla pretesa persecuzione degli Occidentali, particolarmente sulla durezza ed ingiustizia che essi all'ettavano di trovare nel rifinto che lor si faceva di un concilio universale, non chhero miglior fortuna che coi loro primi giudici. Attico, patriarca di Costantinopoli al quale essi mandarono alcuni messi, contrappose loro l'antica credenza della Chiesa, e fece anche allontanare dal suo gregge quei contagiosi procuratori (1). Ad Efeso, dove Celestio aveva in passato dimorato e fattevi delle amicizie, non ebbero migliore aecoglienza. Questi tentativi non servivano se non a manifestare ed a prevenire i disegni perniciosi di una setta inquieta e brogliante. Pelagio denunziato personalmente ad un concilio, al quale presedeva Teodoto d'Antiochia, fu condannato come eretico, poi scacciato dai luoghi santi (2); e Prailio vescovo di Gerusalemuje ne reudé conto al papa di accordo col patriarca di Antiochia. Non si parla più di Pelagio dopo tale avvenimento dell'anno 421. Siccome era molto innanzi negli anni, v'ha ogni probabilità di credere, ehe non sopravvivesse lungo tempo. Giuliano d'Eclana fu uno degli emissari mandati in Oriente. Dono percorse diverse province co suoi compagni, andò in Cilicia a trovar Teodoro di Mopsuesta, che egli considerava giustamente come il suo maestro, e che non era nè manco molto assodato nelle verità fondamentali del Cristianesimo, come si vedrà in appresso. Nondimeno per una contraddizione singolare in se stessa, ma che poco stupore arreca in genti, che non si tengono ne a principi della probità , ne a quelli della fede, dopo che Giuliano fu uscito di Cilicia, vi fu tenuto un concilio nel muale Teodoro condannò il Pelagianismo, e anatematizzo segnatamente Giuliano

L'Oriente ammirava fin d'allora le virto più che umane di san Simeone Stilita, prevenuto di una grazia, che usciva molto dall'ordine cannine. I primi passi, che fece quest'nomo di prodigi nel sentiero della virtà , maravigliarono i più provetti. Invece di un fanciullo trascurato e a mezzo selvatico, di una rozzezza ed ignoranza estrema infino all'età di tredici anni, nel qual tempo abbandono le curc del suo gregge, si vide un santo e sublime asceta, cotanto ingordo del cibo spirituale, come indifferente a quello del corpo. Egli non prendeva che a gran suo dispiacere una volta ogni sette di ciò che non si poteva negare per non essere omicida di se medesimo. Le macerazioni costumate gli sarebbero parmi esercizi di mollezza. Avendo in tutto dello straordinario, egli fece di una cisterna infetta la sua cella; si fece il cilicio colla corda che lo girava, e stringeva talmente che gli entrò nella carne e trasformò la più gran parte del suo corpo in una orribile piaga. E noudimeno questo non fu che solo il preludio della sua lunga e miracolosa penitenza, più da ammirare certamente, che non da imitare, di cui l'Onnipotente diede lo spettacolo al mondo per confondere la sua viltà, e mostrare fino a qual punto la forza della grazia

può innalzare la debolezza umana. Per trentasei anni, vale a dire infine a fatto decrepito, fino alla morte, egli abitò il sommo di una colonna, esposto continuamente al sole ardente della Siria, al freddo penetrante delle sue umide notti, alle piogge, a'venti, ed a'freddi acutissimi di quelle contrade in certe stagioni. Gli venne una piaga in una delle cosce, donde la marcia e i vermini uscendo si spandevano sulla colonna. Ma niente potè rimuoverlo dalla sua risoluzione. Mentre tornava sana una calca innumerevole di malati, che erano a lui condotti da ogni parte, non che dimandasse a Dio la sua propria guarigione, egli si teneva tanto felice di patire senza posa, che rimetteva egli stesso nella sua piaga gl' insetti, che lo divoravano vivo. Non pertanto egli visse infino a sessantanove anni ; prodigio incredibile, come tutti quelli della sua vita, se non fosse accaduto sotto gli occhi, si può dire, di

(t) Prosp. Carm. c. 2.

(2. Merc. Comment. an. 429.

tutto il mondo, e in tempo e luoghi conosciuti, presso un monastero numeroso, lontano un quindici leghe da Antiochia. Lo spettacolo aveva tanto dello strano, e durò si lungo tempo, che si andava da' luoghi più lontani per provare, coll'umiltà di san Simeone, lo spirito che lo guidava in quelle così strane vie. I padri del deserto gli fecero comandare di abbandonare la sua colonua, ed egli si mise immantinente per discenderne. Gli imperatori medesimi lo hanno visitato, ammirato e consultato sopra le cose più importanti dello Stato e della Chiesa (1). Lasciando stare gli attestati de' fedeli , i Saraceni e gli altri infedeli che accorrevano ogui di alla sua colonna, e che lo vedevano operare sopra loro medesimi un novero infinito di miracolose guarigioni, hanno dato a' suoi portenti una rinomanza, che passo dall'una età all'altra infino agli ultimi secoli. Teodoreto . che si era intrattenuto con lui le molte volte nel lungo durare della sua maravigliosa vita, e che ne scrisse anche il compendio, piglia a testimoni di ciò che riferisce tutte le persone del suo tempo (2). Egli prevedeva non pertanto la difficoltà che i posteri avrebbero in aver fede a que' fatti più veri d'assai che non verosimili. « Quello che accade, diss'egli a tale oggetto, è tanto superiore all'umanità, che il mio racconto, attestato per così dire da tutti i viventi, avrà per l'avvenire l'aria di una favola agli occhi di coloro, che non conoscendo le cose divine, misurano tutto quello che intendono colle forze della natura B. La storia di santa Maria egiziaca non

Les suoria ui santa atarta eguacca non maravigliosa meno, e non mea cerita di quella di san Simonen (3). Dopo che questa peccatireo predestinata si fi abbandonata per dicassette anni alle passioni della gioventi, con tale eccesso fuor del conune auche nelle persone più di mala roce, il braccio misericordisso del Signore la ritrasea, come suo mara grado, dall'abisso di iniquità, iu cui ella suoria di alla di suoria di contra con presenta di con presenta di contra con presenta di presenta di con presenta di con pr

si piaceva ogni di più di penetrar sempra più addentro. Dalla città d' Alessandria, teatro ordinario delle sue vergognose lascivie, ella andò alla città santa di Gerusalemme, nel disegno di tendervi insidie alla pietà medesima de' pellegrini , a di contentar tutta la foga delle sue passioni infra la schiera infinita degli stranieri, che vi attirava la vicina soleunità della Esaltazione della Croce. Venuto il giorno della festa, vedendo tutte le genti correre in calca al luogo santo, ella pure volle tenere lor dietro : ma giunta sulla piazza ella si senti invisibilmente respinta indietro: nondimeno durando la maggior pena, e facendo prodigiosi sforzi, avanzò fino alla porta; ma giuuta colà, per fare ch'ella facesse, non pote più muovere passo innanzi, e si ritrasse in un augolo del peristilio, in quella che tutti gli altri entravano liberamente.

Rimasa sola e confusa fuor del luogo santo, ella s'avvide, che la corruzione della sua vita, e l'indegnazione del Signore, eran quelle che le victavano l'entrare. Rompendo immantinente in lagrime, e mettendo amari sospiri, ella detesta i suoi trascorsi e l'impurità de suoi ultimi disegni, e promette che subito dopo avuta la consolazione di adorare il sacro legno, sul quale l' Agnello immacolato ha sparso il suo sangue per lavarci delle nostre lordure, ella rinunzierà a tutte le voluttà e le delizie del secolo, e andrà tosto a seppellirsi nel deserto, per spaventoso che possa essere quello che piacerà al Signore di assegnarle per sua solitudine. Dopo tale pregliiera fu tolto a Maria ogni impedimento all'avanzare; essa entrò nella chiesa, adorò la croce, poi osservando la sua promessa, si ritrasse ne' deserti che sono all'oriente del Giordano, dove non recò che soli tre pani per mantenersi in vita. Eran già corsi da ben trentasette anni che ella vi abitava, quando un solitario di Palestina, per nome Zosimo, consumato nella virtu, e favorito dal cielo de' doni più segnalati, fu condotto a lei per guarire di una ten-

(3) Boll. 2 Apr. p. 67.

<sup>(1)</sup> Evagr. 11, Hist. c, 10 et 13. (2) Theod. Philot. p. 883.

tazione di vanità. Siccome il gonfiare della sua immaginativa, o lo spirito maligno gli rappresentava che niuno l'avanzava nè nella scienza, nè nella pratica delle cose della salute, si presentò a lui un uomo, che dissegli andare ad un monastero posto alla rive del Giordano. Zosimo obbedì, abbandonò la comunità, in cui allevato fin dall'infanzia, avea già passato da cinquantatrè anni, e si rendette al luogo che gli venne indicato. Ei non doveva trovar proprio in quel monastero l'oggetto capace ad umiliarlo; ma correndo il costume di passare il Giordano, c di ritirarsi nel deserto nella quaresima, affine di prepararsi alla celebrazione della Pasqua col più profondo raccoglimento, Zosimo segui questa santa pratica. E penetrò anzi in quelle vaste solitudini molto più che i fratelli , inteso ognora di riscontrare qualche solitario più perfetto. Dopo camminati da ben venti giorni, fermandosi a mezzodi per far la preghiera di sesta, scoprì a qualche distanza alla sua destra una figura umana, così negra e scarnata, che pareva piuttosto l'ombra di un mortale, che non una persona. Sulle prime il prese un certo quale spavento, immaginando che la fosse una illusione del demonio; ma armatosi del segno della croce, continuò tranquillameute la sua preghiera ; poscia volgendo gli occhi verso l'oggetto del suo timore, vide una persona che gli pareva nuda, e camminava lesta lesta verso l'Occidente. Era la penitente egiziana, a cui l'ardor del sole aveva renduto il corpo tutto nero, ad eccezione de' capelli che gli aveva di una bianchezza estrema, somiglianti ad una stoffa di cotone, che le avesse avviluppato il capo. Pieno di gioia Zosimo corse a lei , che egli tenne dover essere un uomo; ma ella se ne fuggi colla maggior prestezza verso il cuore del deserio.

Non la potendo arrivare Zosimo si pose a gridare, piangendo e lamentandosi: s Servo di Dio, e perché fuggi da un povero vecchio, che non vuole altro che edificarsi, e ricevere la tua benedizione? — Abate Zosimo, rispose ella, jo sono donna e ignuda, e il decoro non mi consente di comparirti davanti. Gettami il tuo mantello se vuoi che io mi fermi ». Zosimo, stupefatto di udirsi chiamar per nome, le gettò il suo mantello. In correndo l'uno e l'altro erano giunti ad un profondo burrone, nel quale Maria discese ancora; ma salita l'altra parte ella vi si assise coperta del mantello. Zosimo si fermò sulla riva dove si trovava , e la supplicò di dirgli chi era, donde veniva, da quanto tempo, e per qual motivo ella menava una vita cotanto fuor dell' ordinario, « Finalmente, le disse egli, non mi nascoudere cosa di tutte le maraviglie che ti risguardano, e che debbono tornare in gloria dell' Onnipotente. Non tenere più a lungo tempo la luce sotto lo staio, e che il timore della vanità non ti faccia seppellire tanti argomenti di edificazione in un silenzio infruttuoso. lo prendo a testimonio Dio, pel quale noi viviamo, che nello stato di vecchiaia e di infermità in cui sono, io non posso essere stato condotto tauto innanzi in questi deserti, se non pel disegno che il cielo si ebbe di manifestare quello che hai fatto per la sua gloria.

a Oh come sono lungi dal pericolo dell'orgoglio e dell'ostentazione, ripiglio la penitente in sospirando, e quanto più debbo temere di metterti orrore, facendomi da te conoscere l No, le tue orecchie non potranno intendere gli eccessi spaventosi che io devo rimproverarmi, e descrivendoti il quadro orribile delle mie iniquità, tu fuggirai alla mia voce, come al soffio mortale di un mostro velenoso. Non di meno io ti dirò tutto con pari candore e confusione; ma ti prenda cura dell' eterna sorte di questa misera peccatrice, e non cessa mai dal pregare il Signore, che mi giudichi nella sua misericordia s.

E gli raccontò coi segni più teneri di umiltà e di pentimento, in quali eccessi di libertinaggio ella avea passati i primi suoi anni, e come si era convertita nel viaggio di Gerusalemme, che ella aveva intrapreso con pensieri affatto diversi. « Ma la divina bontà, ripizibi essa.

guidava per mano questa cieca peccatri- & ce, e la regina dello vergini, cho io aveva così male imitata, degnò giovarmi di malleveria presso il suo Figlinolo. Ispirata da lei, io passai il Giordano, munitami prima del viatico salutare del corpo e sangue di Gesù Cristo, nella chiesa di san Giovanni Battista in riva al fiume. E subitamente m' innoltrai molto addentro in questi luoghi tanto abbandonati , cho dopo tanti anni cho io vi dimoro, non vidi mai ente alcuno , nè manco una bestia. - E di che ti sei alimentata? dimando Zosimo. -Tre pani, che io mi aveva meco recati, mi bastarono per molti anni, dopo di che mi sono cibata di erbe, che trovai in questi deserti 1. Zosimo la richiese ancora , se il perseverare le era costato molti sforzi, o se aveva provato delle gagliarde tentazioni. « Alı, Zosimo, ella sclamò, quel che tu dici mi fa anche al presente fremere d'orrore. Le mie passioni , come altrettante belve feroci, mi hanno tormentata per tanti anni, quanti ne aveva menati in contentarle. Per ben diciassette anni continui, io sentii il mio seno divorato da tutto l'ardore delle fiamme dell' impurità. Io aveva pure il vizio del bevere molto, e bene spesso mi son trovata senza ne pure un gocciolo di acqua nelle più estremità della sete. Le mie vesti cadendo in cenci io sentii molto ora del freddo ed ora del caldo; spesso io cadeva priva di sensi e rimaneva come morta senza far moto alcuno. I demoni, aggingnendo i lor furori a tanti loro assalti, mi circondavano a guisa di lioni, che non respirano altro che sangue e morte; e subito mi sentiva orribilmente tentata. Allora io mi percuoteva il petto prosternandomi contro la terra, la bagnava delle mie lagrime, invocava la più pura delle vergini , la mia protettrice e mallevadrice , e sempre ella mi ba resa trionfante dei tanti mici nemici 1.

Sentendola citar de'passi della Scrittura Zosimo le domandò se aveva studiato. « No, rispos' ella sorridendo, io non ho imparato mai cosa da nessuno; HENRION Vol. II. ma è Dio che ammaestra gli uomini, e non ha perciò mesticri d'organi esterni. Del resto , non mi fare altre domande , e ti scongiuro per la croce del Redentor nostro a non palesare a persona niente di tutto quello che t'ho detto, prima che Dio non m'abbia levata da questa terra. L'anno venturo non passerai il Gierdano insiem con gli altri solitari del monastero che abiti, ma quando il vorresti passare, non lo potrai far prima del giorno della cena del Signore. Allora portami il corpo e il sangue di Gesù Cristo, che sono ansiosa più che mai di ricevere, e aspettami alla sponda del fiume dalla parte della terra abitata ». Finito il quale discorso ella si raccomandò da capo alle suo preghiere, e prese improvvisamente la fuga verso i recessi più selvatici del deserto. Zosimo si poso in ginocchio, baciò la terra, che ella aveva tocca coi suoi picdi, indi lodando Iddio, ripigliò il cammino del monastero, dovo arrivo, come i suoi fratelli, pel giorno dello Palme.

Egli guardo un religioso silenzio sopra tutto ciò che aveva udito, e aspettò impaziente che l'anno passasse. Ma fin dal primo giorno di quaresima, quando gli altri solitari uscivano per passare il Giordano, egli fu preso dalla fehbre. Si ricordò di quello che la santa gli aveva predetto, che non potrebbe useir dal monastero quando il vorrebbe. Guari in capo a pochi di , e il giovedì santo , pigliando con lui i sacri misteri, parti sollecito, andò alla riva del Giordano, e si assise nel luogo che la santa penitente gli aveva l'anno innanzi indicato. E come gli parevano lunghi quei momenti di aspettazionel Egli temè di non esser giunto nel tempo convenuto, e che la santa, arrivatavi prima di lui, e non ritrovatolo , avesse ripresa la via del deserto. Egli guardo per tutto intorno le rive del fiume , e non vedendo barca , teme'te che ella non potesse varcarlo. Mentre era in tal guisa agitato, ella appari improvvisamente, e dopo fatto il segno della croce sulle acque, cammino sulla loro superficie. Preso da un religioso spavento, Zosimo le si inchinò innanzi, ma essa gli grido: « Che fai, o sacerdote del Signore, dispensatore del più sacro de' suoi doni? a Essa lo prego di recitare il simbolo e l' orazione domenicale, e comunicata che fu, gli fece promettere, che sarebbe venuto l'anno seguente infino al torrente, dove l'avea trovata la prima volta. Zosimo le baciò i piedi, li bagno delle sue lagrime, la stimolò a pregare per la Chiesa, per l'impero, per lui medesimo, e non poteva risolversi a lasciarla andare ; ma non poiè rattenerla più lungo tempo; ella fece per la seconda volta il segno della croce sul fiume, e se ne ritornò, come n' era venuta, camminando sull'acque.

L' anno seguente Zosimo esegui puntualmente la promessa fatta alla sauta; ma giunto presso al burrone la trovo morta, col viso rivolto all'Oriente, e le mani in croce. Egli pianse sopra i suoi picdi, non osando stendere la mano sopra il suo santo corpo. E cantando poscia i salmi, e recitando le preci della Chiesa, ci lesse le seguenti parole scritte sull'arena : « Mio padre Zosimo, rendete alla terra ciò che viene dalla terra, e pregate per la precatrice Maria, morta la notte istessa della passione del Signore, dopo avere partecipato ai santi misteri. che voi le avevate recati ». Egli fu consolato assaissimo di sapere il nome di quella sauta, che aveva dimenticato di domandarle; ma non sapeva come seavar la fossa, la qual cosa non gli era caduta ne manco iu mente. Fece degli inutili tentativi con alcuni pezzi di legno: era tanto indebolito dalle austerità e la terra tanto dura per la siccità, che perdeva ogni speranza di rinscirvi, quando vide approssimarsi un enorme lione, che andò a leccare i piedi della santa. Re degli animali, gli diss' egli, poichè il nostro creatore ti manda, affinchè il corpo della sua serva non rimanga insepolto, adempi la tua commissione, e dammi luogo di consumar la mia ». Il leone scavo ben tosto una fossa sufficiente, e Zosimo vi mise il corpo della santa, avviluppato nel mantello chi ci le avera lasciato. Tornato al monastero, recomb tutto ció che avera veduto e senito, visse con un crescimento grande di umilità e di pietà, e non mori cho nell' cià di cento anni. La Chiesa onora santa Maria egiziaca, il secondo giorno di aprile, e san Zosimo, il quarto. Questa istoria fia soritta da un autore contemporaneo, sulla relazione dei monaci, che l' ebbero da questo santo abate.

Non lontano da' luoghi in cui fu dato un si grande esempio, un vescovo di Persia, chiamato Abda, distrusse un tempio consacrato all'adorazione del fuoco. I magi se ne lamentarono al re Isdegerde, il quale si tenne pago di ordinare al vescovo di rifare il tempio a sue spese. Ei sarebbe stato niculio di contenere un zelo indisereto, che non di porsi nell'alternativa fastidiosa o di fabbricare un tempio ai falsi dei , o di attirare al cristianesimo una crudele persecuzione. Ma finalmente il vescovo dopo quell'errore d'imprudenza ebbe orrore di uno scandalo sacrilego, che somigliava tanto all'apostasia. Il re lo fece morire c rovino per rappresaglia le Chiese de' Cristiani. Così comincio quell'orribile persecuzione, che durò trent'anni sotto tre regni consecutivi.

La penna non sa certo descrivere gli eccessi di crudeltà, che si esercitarono sopra i fedeli. Si scorticavan le mani agli uui , ed agli altri il viso in fino al meuto o tutto quanto il dosso; si caeciavan loro delle punte di caune sotto le unghic, o per una invenzione non so se più infame od inumana, nelle parti più sensibili del corpo; si gettavano in grandi fosse coi piedi e le mani legati, nelle quali si niettevano nel tempo stesso le migliaia de' più grossi sorci che li rodevano vivi; si tagliavan loro le membra l' un dopo l'altro, e pezzo per pezzo ad ogni ginntura , a tal che non si lasciava altro che il capo col tronco infino a che la violenza del dolore e dello sfinimento gli faceva spirare. Il numero de' martiri fu infiuito; e i più conosciuti sono Ormisda, uomo ragguardevolissimo, Suene, Giacomo e Beniamino.

Ma questa persecuzione per violenta che fosse giovò a stendere più lungi che mai la dottrina salutare, che si voleva distruggere. I Saraceni, per la maggior parte soggetti al re di Persia, abitavano le frontiere del regno dalla parte de' Romani. Pel consiglio de' magi, Isdegerde fece loro ingiungere di guardare i passi per vietare a' cristiani di riparare nelle terre romane. Aspebeto, uno de' capi de' Saraceni, fu si tocco di compassione, che non solo non arresto alcun cristiano, ma per quanto avea di potere agevolò la loro fuga : e saputa il re la cosa col mezzo de' magi, il Saraceno si fuggi sul snolo romano insiem con suo figlio Terebone e tutta la sua famiglia. Terebone era paralitico fin dall'infanzia per metà del corpo. Le relazioni che ebbe coi Cristiani gli furono motivo di fare delle riflessioni salutari sull'impotenza della medicina, ed anche della magia, che era stata impiegata successivamente per guarirlo. Un bel di, che era tutto penetrato di tali sentimenti: c Gran Dio, sclamo egli, ente creatore, che hai fatto dal nulla il cielo e la terra, e che hai manifestato la tua gloria ai Cristiani, mostra pur meco nel guarirmi la tua possanza benefica, e immantinente io rinunziero ad ogni altro culto per abbracciar la loro religione ». Dopo tale preghiera si addormento e vide in sogno un solitario, tutti i cui lineamenti gli rimasero profondamente impressi nell'animo; egli era di volto rotondo, aveva un'aria dolce ed affabile, mediocre la statura, ed una barba veneranda che gli scendeva fino al petto. · Vieni a trovarmi, diss'egli a Terebone, nel luogo ordinario del mio soggiorno, e ti guarirò ; io sono Eutimio , che abita nel deserto orientale a dieci miglia da Gerusalemme 1. Sant' Eutimio era nato in Melitina nel-

l'Armenia, da una famiglia illustre per virtù e per nolillà (1); ma la maraviglia stessa della sua nascita fece sperare assai meglio di lui , che non tutti i vantaggi de' suoi parenti. Esso fu accordato ai loro voti mentre pregavano nella chiesa di san Poliutto, in un tempo in cui cominciavano a disperare di aver figliuoli. Il solo suo nome fu come il seguo e la guarentigia de favori del cielo. Una voce celeste facendosi udire da suo padre e da sua madre profferi per ben due volto la parola greca ενθυμειτε, la quale significa: abbi coraggio. Essa ingiunso loro di poi chiamar così il fanciullo, che essa loro prometteva, perchè la sua nascita farebbe ripigliar coraggio alla Chiesa. Pertanto egli fu chiamato Eutimio, dedicato al Signore e allevato come un fauciullo che apparteneva più a Dio che a suo padre. Sant'Otrco, vescovo di Melitina , lo fece passare per tutti i gradi del chericato, e avendolo alla perfine ordinato sacerdote, gli fidò la cura de monasteri della sua diocesi, perchè aveva sempre notato in lui una grande inclinazione per la solitudine. Ma anche tale occupazione parve a questo nuovo Giovanni Battista esporlo a troppa dissipazione. Egli si allontano da tutto l'abitato umano; e dall' una solitudine all'altra, questa più rigerosa di quella, cercando ovinque di ristabilire la vita dello spirito sulla morte dei sensi e l'oblio del mondo, egli si fissò in una caverna, la cui apertura dava sulla sponda scoscesa e altissima di un torrente, alla quale non si giugueva se non rampicando con pena grande. In processo vi stabili al di sotto un monastero; ma Eutimio no lasciò la condotta al suo amico Teotisto, e si stette sempre nella sua caverna. Di tal modo egli visse infino all'età di novantasci anni, in tutti i quali non cesso mai di far ammirare, come con lo spirito di Dio, la più profonda solitudine uon vieta punto di giovar la Chiesa. El le procurò una gloria e vantaggi inliniti non solamente pel gran numero di imitatori , che trovarono salute camminando sulle sue tracce, ma per lo zelo sapiente e puro col quale impiegò l'ascendente delle sue virtu a far riverire le decisioni dei pastori legittimi , che gl'innovatori affettavano di non voler conoseere.

Aspebeto volle condurre egli stesso il suo liglinolo a sant' Eutimio; essi furono seguiti da una gran moltimdine di Arabi così della loro seorta, come di quelli, che l'aspettazione di un miracolo attraeva in molto maggior numero. Ed eran tanti davvero , che i monaci , i quali abitavano appiè del monte, li tennoro, spaventati al primo vederli, per Barbari costumati al rapinare. Ma Aspebeto gli assieurò ben presto eou tutti i segni delle sue religiose disposizioni; egli si fece annunziare al santo, e manifesto l'oggetto del suo viaggio e la visione ehe gliene faceva sperare il frutto. Eutimio, avondo questo primo favore qual pegno del secondo e come un ordine del eielo, discese senza dilficoltà verso Terebone, il quale riconobbe immantinente in quel santo il vecchio misterioso che aveva veduto in sogno. L'uomo di Dio, eon un segno di croce, lo guari immediatamente (1).

I Saraceni presi da ammirazione si gettarono per terra confessando la potenza di Gesà Cristo, e dimandando ad alte grida, che fossero battezzati; ma Eutimio volle assicurarsi della sincerità della loro fede. Dopo fatte alcune specie di fonti b..ttesimali in un augolo della sua caverna, gli ammaestrò dei punti essenziali della nostra credenza, quindi li battezzò : primieramente Aspebeto, a cui impose il nome di Pictro, e Maris fratello della moglie di Aspebeto, i quali erano i principali della nazione così per sapienza come per possanza; e poseia Terebone e la moltitudino. Ei li teune guaranta giorni con lui non tanto per terminaro di istruirli, quanto per assodarli nella dottrina della salute : dopo di che li licenzio. Ma il cognato di Aspebeto non volle useir più dal monastero; egli diede tutti i suoi beni per rifabbricarlo e farlo più grande che uon era. Rimunzio a tutte le cose della terra per abbracciare la vita monastica, e si illustro fra i più gran servi di Dio. Dopo la guarigione di Tercbone i malati si facevano portar in calea

a sant Entimio, il cui nome divemò in prece famoso per una infinità di prodigi. Intanto i Persiani si offesero, che i loro sudditi cristani cercassero un asilo nell' impero. Prima ne mossero lamentare, poi pasarono a mianece egualmente inutiti. Si venne ad un'aperta guerante del con congrando sisio da come del como per a la companio quale si con ogrando quale si c

che tempo, secondo quello che diremo.

I Romani avevano condotto uclla città di Amida settemila prigionieri, che per difetto di vettovaglie vi si lasciavano morir di fame. Il vescovo Acacio raccolse il suo clero e così favellò: « Il nostro Dio, che si è fatto nomo per renderei liberi . stima molto più la vita degli nomini, che una moltitudine di vasi d'oro e d'argento, di cui neu ha bisogno; facciamoli dunque servire a liberare o ad alimentare questi poveri prigionieri 2. I vasi furono fusi; si provvidero di viveri quegli infelici, e in breve furono messi in istato di ritornar liberi alle loro patric. Vararane, il quale regnava dopo la morte di suo padre Isdegerde, fu tocco di tale azione, concepi una sublime idea della religione, che la ispirava, volle vedere il vescovo, che ricolmò di cortesie, e vietò di dar travaglio ai Cristiani.

Mentre si combativa la guerra co'Persiani accaddero molti avvenimenti straordinari , i quali parvero miracolosi , o si ascrissora dile splendidi vitti che fiorivano alla corte di Tecolosio-li-giovine. La principeasa Pulcheria era il primo mobile che metteva in moto ogni cosa. Non situato contenta di formare i' imperatoticanto e contenta di formare i' imperatositato, cila si sforzava ancora di vincera l'indolenza naturale che notava in questo principe , gli ispirava guato all' applicasione et algi a dara, gli inseguava ella

(2) Socr. vi, 18.

stessa ad apparire in pubblico con di- 🏤 gnità, a prendere le sue risoluzioni nei consigli , e a fare a' ministri delle corti stranicre delle risposte degne della maestà imperiale. Non aveva ella tocchi per anco i quindici anni , che dedicù solennemente la sua verginità al Signore, e la cerimonia si fece con magnificenza. În testimonianza di tale consacrazione . che ella anteponeva a tutta la graudezza del secolo, ella offri alla chiesa di Costantinopoli una tavola da altare tutta d'oro, ornata di pietre preziose, e improntata di un' iscrizione , la quale esprimeva ad un tempo e l'oggetto del sacrifizio e la generosità della vittima. Ella persuase altresi le sue duc sorelle a consacrarsi a Dio, tanto per farle partecipi della felice libertà del cuore, di cui sentiva tutto il pregio, come per allontanare gli ambiziosi, che, sposandole, avrebbero potuto sturbar l'impero. Il palazzo imperiale rassomigliava allora alla più fervorosa casa religiosa. Al mattino vi si celebravano le ludi divine, vi si facevano delle preghicre e delle letture di pietà a disegnate ore; non vi si osservavano solamente i digiuni di precetto, ma vi si aggiungevano molte astinenze e buone opere di supererogazione (1). V'aveva una biblioteca di libri di pietà e delle migliori versioni delle sante Scritture, ma per intenderle nel vero senso della Chiesa, e per preservarsi dalle novità pericolose, si conferiva spesso con de'buoni sacerdoti, con santi solitari, e soprattutto coi giudici naturali della santa dottrina, co' vescovi, ai quali si recava a gloria di rendere l'omaggio e tutti gli onori che sono dovuti ai primi ministri della religione.

Nel 415, siccome la principessa areva sodici o diciassette anni, l'imperatore suo fratello l'associò all'impero e la dichiarò augusta, della qual cosa non era mai stato lino allora esempio aleuno. Ma non si poteva fare più sapiente eccezione. Avendo furmato un eccellente cousiglio, di cui ella faceva eseguire con vigore le risoluzioni , Pulcheria s' incaricò della cura di intimarne gli ordini. Nessuno di fatti sapeva parlare uè scrivere con maggior grazia nè in greco, nè in latino. Ma cio, che v'aveva di più ammirabile ed importante alla felicità e tranquillità dello stato era che per una modestia infinitamente rara iu una donna della sua valentia ed ingegno, ella recava gli onori di ogni cosa all'imperatore suo fratello. A vie nieglio assicurare eziandio il riposo e l'autornà assoluta dell' impero, si stimo di dover procedere nel modo più rigoruso contra gli avanzi, inquieti sempre, del Paganesimo. Si vieto sotto pene corporali qualunque esercizio dell'idolatria, nun risparmiando neppure gli onori quasi divini che si rendevano alle immagini degli imperatori. Ma Teodosio , la cui dolcezza vinceva ogni altra virtu, ridusse alla confisca de' beni ed al bando la pena di morte scuteuziata contro coluro che sacrificassero agli iduli. Egli graziava tutti i colpevoli che trovavano il modo di dimandarlo della sua grazia (2); e quando Pulcheria , non meno buona di suo fratello, ma di più sottile ingegno, in vedere i pericoli di una clemenza eccessiva glieli poueva talvolta sotto degli occhi : « Ah , sorella mia , rispondeva egli , ci è molto facile il far morire un uomo, ma non v'ha che l'Onnipotente che possa risuscitarlo >.

Egli rimovò le leggi de suoi predecesori contra gli erectica, le distese seguntamente alle secietà-scismatiche degli ultimi innovatori. Fece una mova legge per prolibire in generale i pubblici spettucoli anche agli Ebrei ed a Pagani ne giurni di Natale, dell' Eprlania, di Pasqua, della Pentecoste e prutto lo spazio del tempo che corre fra queste due ultima feste, così pure uello feste degli Apostoli e tutte le domeniche dell' auto, quand'anche in tali giorni cadese quello dei soio natali, o quello di qualtuque altra soleanità civile, celchrata in ouur suo.

(1) Socr. VII, 22.

(2) L. ult. C. Th de Poen-

ciò (1), che non ei piaceiamo mai tanto come allor quaudo riveriamo la maestà divina ». Egli aboli il patriarcato degli Ebrei, che era nua dignità ragguardevolissima per le onoranze e le entrate; vieto loro di fabbricar nuove sinagoghe, di attrarre al loro culto nessun eristiano, e di non poterne avere per schiavi. Al tempo istesso contenne lo zelo indiscreto dei Cristiani, proibendo ad essi di esercitare violenza aleuna contra gli Ebrei o contra i Pagani, nè di tor loro cosa alcuna sotto pena della restituzione le quattro volte maggiore del rapito (2). Bisogna non pertanto confessare, che Teodosio-il-giovane, adorno di tante virtù, che ne avrebbero fatto un occellente cittadino, non fu che un principe debole, ristretto nell'ingegno sno e panroso, agevole ad essere preoccupato e a lasciarsi padroneggiare.

Egli aveva attinta già l'età di venti anni, e non s'era per anco ammogliato. l'alcheria gli rappresentò, che al sommo della grandezza, dove splendeva abbastanza della sua propria dignità, egli non doveva cercare nella sua sposa, se non la distinzione del merito personale, e quelle doti naturali, che formano la felicità del nodo coniugale. Atenaide, figlia di un filosofo ateniese, era venuta a Costantinopoli, perché fosse annullato il testamento di sno padre, ehe la diseredava sotto il pretesto, che sapendo di filosolia ella non bisognava d'altro, dovendole bastare le ricchezze dello spirito. Ella andò alla principessa Pulcheria a dimandarle giustizia contra i suoi fratelli, tanto duri e irragionevoli da volere che fosse dato esecuzione a quel capriscioso testamento. La novità della cosa trasse tutta l'attenzione di Pulcheria, e si piglio il maggiore interesse di quella persona del sno sesso, nella quale si puniva realmente la seienza sotto il colore di onorarla, e quando obbe conosciuto profondamente il merito di Atenaide, l'amo, la stimo in guisa, da adottarla e sposarla coll' imperatore. Così ella adempie in certo qual modo l'ultima voloutà, o il presagio del padre di quella maravigliosa figliuola, più virtuosa certo, e più vantaggiata dei doni della natura, che non sapiente.

I fratelli di Atenaide, saputo il suo innalzamento si nascosero: ma ella fece loro significare, che invece di avere ad essi odio, ella pensava all'obbligo che doveva loro professare, perchè negando di volerla trattare come sorella, l'avevano renduta loro sovrana. Ella ottenne loro una earica e dignità conveniente al suo augusto parentado. Educata nelle superstizioni del paganesimo, si converti immautinente che gli venne fatta vedere la luce della verità, e prima anzi di sposarsi all'imperatore. Al suo battesimo gli fu imposto il nome di Eudossia, rignardandosi come profano il suo primo nome, perche procedeva da quello di Minerva, appellata in greco Atene. L'imperatore l' amo di tenero affetto, e le diede il titolo di Augusta, due anni dopo gli sponsali ; la qual cosa era molto in un tempo in cui la persona che possedeva il enore del monarca, avveniva di rado assai, che dividesse insiem con lui i titoli e le dignità.

Teodosio intanto, sebbene virtuoso, si mostrava troppo fiacco per non essero assediato da quella calca di cortigiani . cho usano della pietà, come d'ogni altro mezzo, pei loro profini e colpevoli disegni. Molti vescovi d'Oriente pativano con pena l'autorità del papa in qualunque parte si fosse dell' impero di Costaninopoli. A malgrado della distinzione delle due potestà, così bene distinte nel Vangelo, ei non ecssavano di confonderlo insieme o di agguagliarle, e volevano in tutte regolare il governo della Chiesa in sulla signoria temporale. Tale fu il prineipale ostacolo, che fece alla perfine cadero i Greci iu modo così funesto, ma contra la qual cosa essi non facevano allora, per così dire, altro più che inciampicare sotto il regno di Teodosio. Eglino indussero questo giovane principe a fare la dichiarazione del 11 luglio di quell'anno 421, colla quale attribuiva gli affari

(1) L. ult. C. Ih. de Spret.

(2) L. 25, 26, 27, C. Th. de Jud.

ecclesiastici dell' Illiria , all'adunanza dei vescovi di quella provincia, sotto la direzione di quello di Costantinopoli, il quale gode, vien detto per autorizzare una tale condotta, le prerogative dell'antica Roma. Si citano i cauoni antichi, vale a dire, quelli certamente del primo concilio generale di Costantinopoli. Ma essi concedevano semplicemente al vescovo di quella metropoli, il primo grado di onore dopo il sommo ponteliee, senza niuna specie di giurisdizione sulle altre chiese. Il concilio di Nicca aveva anche confermato le principali sedi in tutti i loro diritti, per timore che il nuovo stile non recasse loro pregiudizio. Quanto all' intera Illiria, altre volte appartenente all' impero d'Occidente, il papa vi aveva invariabilmento conservata la sua giurisdizione, non solamente qual capo della Chiesa, ma nella sua particolare qualità di patriarca d'Occidente. La divisione in Illiria orientale e occidentale , fatta sotto l'impero d'Arcadio , non aveva mutato nulla a quel reggimento ecclesiastico. Era il vescovo di Tessalonica, che esercitava l'autorità del papa in quelle contrade, in qualità di legato della santa Sede.

Avvertito Bonifacio, che si trasferivano al vescovo di Costantinopoli de' nuovi diritti sulle chiese dell' Illiria orientale . la prima cosa scrisse a Rufo , vescovo di Tessalonica, di non cedere punto la sua autorità a coloro, che facendo innovazioni volevano usurparla (1). Il papa seppe eziandio in quella, che per tale innovazione si dovevano congregare in concilio i vescovi delle diverse province della Grecia, e quelli pure della Dacia. Fece vivi lagni di simile macchinazione, dimandando loro, qual superiore di essi s'arrogava il diritto di convocarli. « So voi leggeste, diss'egli, i canoni, era il modo di citare il concilio di Nicea (2), voi vedreste a qual prelato apparterrebbe di esercitare dopo di me l'autorità ; voi sapreste qual sia la seconda e la terza sede. Le grandi chiese di Alessandria e

di Antiochia, sono state mantenute nella loro preminenza da quegli antichi eanoni. Non di meno hanno esse mai intrapreso ciò che voi ardiate di fare? Non si videro forse tutto in contrario, ricorrere alla Chiesa romana ne grandi affari, come furon quelli di Atanasio e di Flaviano di Antiochia? » Per ben comprendere questo ragionamento di paragone, ei si vuol sapere, che la contesa dell' Illiria procedeva da questo, che gli Illiri occidentali non volevano stare a cio, che il papa aveva comandato intorno alla clezione del vescovo di Corinto. Onesto affare cra uno di quelli che si chiamano maggiori, e ne' quali era di uso il ricorrere al successore di Pietro, come pur anco di diritto non solo per le chiese del patriarcato d' Oceidente, ma anche per tutte le altre ; perchè nella sua qualità di primo pastore, gli appartiene il vigilare per l'osservanza costante e generale delle sante regole, massimamente ne casi, che toceano l'ordine episcopale, ond'egli è il capo.

Insonma Bonifacio vieta in propri termini ai vesco i dell'Illiria, di congregasi ad effetto di rimettere in questione ciò che era stato statuito da lui, o da Rufo di Tessalonica intorno a Perigene, veservo di Cornito. E ingioungeva loro, per Contrario, di obbedire in tutto a Rufo, minacciando gli ostinati di separarli dalla comunione della santa Sede.

Ma affine di mantence più sicuramento i privilegi della Chiesa romana, mando una deputazione ad Onorio, zi odel giovane imperatore di Costantinopoli. Presto sempre a giovar la Chiesa, questo principe chiari i inpote delle conseguenzo pericolose di cio che gli era stato con me strappato fiore delle mani. E però Teodosiv, jorratuo di atoma fede soprati propositi di conseguento della conseguenguardo a quello che gli Illiri avecano per sorpresa ottenuto, egli manterrebbe gli antichi privilegi della Chiesa romana secondo i canoni, e che fin d'allora incaricava i prefetti del prestorio a invigilarvi.

(2) Ibid. p. 1706.

Se questa costituzione imperiale non si trova nella compilazione di Giustiniano, non è ragione per distruggere l'autorità dell'esemplare, che se n'è conservato negli archivi romani con tutti i caratteri dell'autenticità. Si ebbe la maggior cura di inserire nel codice Teodosiano e in quello di Giustiniano la costituzione, che da questa è poi stata rivocata; ma siccome tali raccolte sono state fatte nella nuova Roma, emula gelosissima allora dell' antica, non è maraviglia che vi siasi lasciato ciò che tornava in vantaggio di quest' ciula superba. Che che ne sia , la sauta Sede , a' tempi di Teodosio-il-Giovane, ritenne tutta la sua giurisdizione sull'Illiria, che amministrò tutta quanta ancora per un assai lungo tempo dopo. Ma fin d'allora si può iutravvedere fin dove si stendevano le mire ambiziose de Greci, e a quali eccessi porterebbero un di la gelosia e lo scisma.

Nelle Gallie il medesimo pontefice, re-

presse la temerità di Patroclo, metropo-Istano d'Arles (1), il quale si era ingerito in ordinare fuor della sua provincia un vescovo per la sede di Lodeve. Il papa scrisse ad Ilario di Narbona, di andar sul luogo, di far quello che stimasse bene, così nella sua qualità di arcivescovo, come in virtà della commissione apostolica, e di parteciparne poscia il fatto alla santa Sede. Bonifacio si autorizzò pur qui delle disposizioni di Nicea, le quali conservano religiosamente, egli dice , le prerogative d'ogni metropoli, e non consentono, che due province siano soggette al medesimo prelato; intorno a ció è facile di vedere, che il concilio di Nicea assienra per si fatto modo ad ogni metropolitano la sua propria ginrisdizione , che non toglie niente al sommo pontefice dei diritti del suo primato sopra tutte. Patroclo mori alcuni anni dopo, sotto i colpi di un tribuno, che si crede essere stato l'esecutore degli ordini segreti del prefetto della milizia (2).

Papa Bonifacio, secondo la migliore

(1) Bonif. Ep. 3, in tom. 2 Conc.

cronologia, mori il 25 ottobre del 422, tenne la santa Sede per tre anni e otto mesi. Un antico epitaffio ne fa sapere, che egli salì al pontificato in grandissima età, ma che fin dalla sua gioviuezza egli aveva servito utilmente la Sede apostolica, e alleviata la città di Roma in un anno di sterilità. Il suo carattere era la clemenza, la dolcezza, la modestia; virtù lusinghevoli, stimolanti, le quali giovarono molto più di quello che avrebbe potuto fare la severità, per estinguere lo scisma, che cagionò la sua elezione, ma che non gli vietarono punto di sostenere con vigoria la dignità della sua sede. Nove giorni dopo la sua morte, il di 3 di novembre, fu eletto Celestino, di natali romano, il quale tenne la cattedra di san Pietro quasi dieci anni.

L'anno seguente l'imperatore Onorio si morì d'idropisia, in soli trentanove anni. Egli ne regnò da ben ventotto dalla morte del gran Teodosio suo padre , del quale si dice avesse tutte le doti religiose, non avendone però alcuna delle imperiali. Se però si pone mente al lungo durare del suo regno, travagliato sempre in que' tempi sciagurati, sia dagli assalti de'Barbari in novero infinito, sia dalla ribellione de' più pericolosi tiranni, che riuscì a debellare; ei bisogna dire, o che la sua pietà non l'abbia tramutato in quel fiacco monarca, che si vuole sia stato, o che egli abbia saputo conoscere e mantenere in carica i grandi capitani del suo regno, con una costanza, che formerebbe un paradosso non meno inesplicabile del primo. Ma checchè fosse delle doti della sua persona, o della difficoltà delle circostanze, l'impero dell'antica Roma per tutto il regno di questo imperatore si sostenne, almeno per la sua propria mole, o per la solidità della sua costituzione. E non fu se non dopo di Onorio, c per la rapida successione de' vani fantasmi di Cesari che tennero il suo luogo, che Roma cadde per non rialzarsi mai

(2) Prosp. Chron. an. 426.

più.

## BEBEO DECEMON FARED

DALLA DECADENEA DELL'IMPERO DI OCCIDENTE NELL'ANNO 423 INSINO ALLA MORTE DI SANT'AGOSTINO NEL 430.

Vi sono delle rivoluzioni e delle cose 😤 politiche, così collegate strettamente con gl' interessi della Chiesa, che non possiamo dispensarei dal toccar brevemente quelle, ehe ne'disegni di Dio ebbero una più distinta relazione con gli oggetti di un ordine superiore. E la principale n'è certo la rovina dell' idolatra e superba Roma. Il più sublime degli scrittori evangeliei aveva tratteggiato immagini terribili di questa nuova Babilouia, abbandonata al furore delle nazioni, perchè si era fatta ebbra del sangue dei sauti ; il deereto del eielo fu eseguito per la via di cause secondarie, e le prime scosse dell'enorme colosso dell'impero furono provocate nel suo proprio scuo.

Essendosi alleniate grandemente le redini del governo, passando dall man del gran Teodosio nelle fiacche dei due figliubi, i ministir ei capitani ambiziosi, emult, vendicativi, empierono di discordio lo Stato. La patria pianegva ogni di la morte di una calca di valorosi guerrieri, ed i abili condottieri sarcificati alla gelosia degli adulatori, e ben auco per la morte degli ambiziosi, e he potendo servire utilinente il loro principe, e volendo esserae i tiranni, ne russivano alla perfine le vittime; perdite rovinose, e sempre mal riparate, polebi si levavano immantinente de novelli fizziosi, nel cuor de quali l'interesse particolare la

HENRION Fol. II.

vinceva sempre sulla cosa pubblica, a quella guisa che lo splendore della suprema possanza sul pericolo che si correva in usurparla.

Essi non contenti di mugnere e disertar le province, e soprattutto l'Italia, la quale era per eosì dire, la parte nobile del corpo dello Stato; non contenti di eagionare, con le loro rapine e violenze, innumerevoli emigrazioni, che riuseivano tanto funeste all'Occidente ehe mettevano in abbandono, come gravose all'Oriente ove eercavano un qualche asilo, essi attiravano in luogo de' Romani uaturali i nemiei giurati del nome e della grandezza di Roma. Da lunga pezza si erano vedute queste nazioni barbare fare delle correrie a' confini, sia per provvedere alla loro povertá eolla rapina , sia per distendere i confini delle sterili contrade, in eui crano tenuti ristretti. Ma quando i Romani medesimi ebbero distrutto nell'animo loro il rispetto del nome romano, quando i Barbari ebbero perduto alla pe. fine quel loro timore di riverenza, o qua i di religioue; come torrente elle ha rotto ogni argine, e superate fuor d'ogni speranza le barriere che gli avevano ineuorati a superare, essi portarono il guasto e la desolazione nelle più fiorenti signorie, e fin nel euor dell'impero. Gli Alemauni, popolo particolare della Germania, eternarono in tutte queste contrade il loro

nome e la loro possanza. I Franchi e i Borgognoni inondarono le Gallic; i Pitti si getturono nella Gran Brettagna ; i Goti occidentali, gli Svevi ed i Vandali, dopo fatte gemere le Gallie, soggiogarono le d verse contrade della Spagua ; gli Eruli e gli Ostrogoti penetrarono in Italia, e si rendettero successivamente i padroni di Roma. Fino i Lombardi , insieme con altre orde oscure del paro, vollero essi pure insultare alla lor volta l'aquila moribonda de' Cesari.

STORIA UNIVERSALE DELLA CHIESA

Valentiniano III, il quale aveva soli sei anni allorche succedette a suo zio Onorio, non era acconcio a sostenere in così difficili circostanze il vacillante impero. Egli era figliuolo della principessa Placidia, sorella dell'ultimo imperatore, e di Costanzo, onorato della porpora, che aveva meritato sbaragliando il tiranno Costantino, e che la morte gli aveva rapito in capo a sei mesi. Siccome Placidia . poco prima della morte di Onorio, era stata obbligata a riparare a Costantinopo-3i insiem col suo figliuolo per cagione delle sue relazioni in Occidente coi nemici dell' impero , il primicerio dei notai , vale a dire il primo segretario di Stato, si giovò di tale allontanamento per arrogarsi il sovrano potere. Egli si fece gridare imperatore a Ravenna, dove la duro un anno e mezzo. Giovanni , che così chiamavasi questo ambizioso segretario, sostenuto in Italia da Castino, maestro della milizia, volle esso pure farsi coronare in Africa. Il conte Bonifacio vi comandava (1). Egli era allora grande amico del santo vescovo d'Ippona: si segnalava con una picia degna di tale amicizia, e per conseguenza con una grande fedeltà al suo principe e a tutti i suoi doveri. Egli aveva in oltre avversion grande all'arrogante tierezza di Castino, e particolari argomenti di malcontento contra di lui. Si dichiarò pertanto coraggiosamente a pro di Placidia, e fece riconoscere Valentiniano. Teodosio sostenne le parti del giovane imprratore, suo engino germano, e mando un esercito ad aintarlo.

(1) Philost, lib. 1x . c. 18.

L'usurpatore aveva chiamato a sè le schiere innumerevoli de Barbari, che da tutte le parti minacciavano l'impero , e non pareva cosa possibile il poter naturalmente resistere alla piena di tanti ne-mici. Ma il braccio dell'Onnipotente proteggeva i fedeli, i quali trionfarono pel concorso di una moltitudine d'incidenti. che han troppo del singolare, e avvennero in si buon punto, che non è possibile il non averli quali effetti di una particolare provvidenza. Giovanni venne debellato, sorpreso e trucidato in Ravenna. Ad ingrossare la sua fazione egli aveva favoreggiato i nemici della religione; ma non si tosto il vincitore Valcutiniano giunse al potere supremo, o meglio Placidia in nome di lui , furono sbanditi dalle città tutti gli eretici e gli scismatici , e furono confermati i privilegi della Chiesa, specialmente quello che avevano i cherici di non poter essere, senza distinzion di cansa, citati dinanzi ai tribunali secolari.

Quando fu tornata in Occidente la calma, si vide portar dall'Africa a Roma una causa, famosa ancora oggidi per le suc conseguenze, o per la diversità dei sentimenti e delle riflessioni che ha originato. Ed è l'appellazione di Antonio, vescovo di Fussala, alla santa Sede (1). Fussala era una piccola città all'estremità della diocesi d'Ippona, popolata altrevolte tutta quanta di scismatici, come l'era il suo territorio : ma che sanl'Agostino a forza di pericoli , di fatiche, di preghiere era riuscito a ricondurre in seno all'unità. Siccome essa era lungi un tredici leghe da Ippona, estensione grande in quegli antichi tempi per una diocesi, e che bisognava di una vigilanza e applicazione proprio particolare, egli vi fece ordinare dal patriarea di Numidia. Antonio, di cui abbiamo or ora discorso, siccome quegli che era da lui gindicato capace a sostener-bene quella importante sedc. Ei l'avea fin dall' infanzia allevato nel suo monastero: ma i più gran santi e i più gran geni non sono punto al sicuro dagli errori, che originano da un buon

(1) Aug. Epist. 209 , al. 261.

cuore. Antonio, troppo giovane ancora, e passando dal semplice grado di lettore a quello di vescovo, fece vedere immantinente. che non era fornito di quella soda virtù sperimentata lungamente, e elie si vuole per l'episcopato. Egli condusse così male le cose, esercitò una signoria tanto insopportabile, si macchiò di tante ingiustizie, violenze, e fino concussioni, che fu denunziato dal suo popolo ai vescovi della provincia, e invece di essere favoreggiato da sant' Agostino, questo antico patrono si dimostrò il più zelante di tutti, perchè fosse riparato un male, che la delicatezza della sua coscienza gli rimproverava. Il giovane vescovo fu deposto, ma con risguardo, ed alla condizione ehe gli sarchbe tolta solo l'amministrazione della sua Chiesa, ehe non poteva più tollerarlo, non già il grado e il titolo di vescovo.

Antonio si sottomise, o simulò di sottomettersi; ma essendogli venuto fatto di guadagnare il suo primate, e di ottenere da lui lettere commendatizie pel papa Bonifacio, il quale viveva ancora, appellò alla santa Sede. Il sommo poutelice lo rimandò in Africa con lettere perchè fosse riassuuto al suo vescovado, colla clausola espressa però ebe egli avesse esposto fedelmento i fatti. Alla morte di Bonifacio le cose crano in questi termini: ma essendogli succeduto Celestino, sant' Agostino lo pregò a voler sospendere gli atti di tale affare; e per dimostrargli, che le lettere apostoliche di Bonifacio erano state ottenute con inganno contra la verità de'fatti, gli mando tutti gli atti del processo.

Alte estali prore aggiunee ancora una giunisficacione directa della secturea degli difficienti, che il colpevole rappresentara come assurda e contradidioria, de ho dovuto, diceva Antonio, o conservare la mis sech, o essere assolutamenti deposito dall' episcopato, e la sentenza promunista contra di me si contradidice da sè medesima 3: su di cho sant'Agostino a la sentire, che il giudizio, che punisce un vescoro può essere equo e saggio, sessana andar lino alla deposizione. Le sue s'

parole sono notevoli e provano chiaramente, che l'uso di ricorrere a Roma non era nuovo pel caso ehe si trattava. « lo potrei citare, diss' egli, un monte di sentenze, o rendute o confermate dalla santa Sode apostolica; ma per non richiamare ciò che è troppo lungi dall' età nostra, io mi ristringerò agli esempi recenti. Oltre Prisro e Vittore, vescovi della provincia eesariana, decaduti, senza perdere le loro ehie e , dal diritto di ottenere il primate secondo l'uso, Lorenzo, della medesima provincia, si trova precisamente nel caso di Antonio, essendo stato privo della sua sede senza essere stato deposto dall'episeopato; e tali sentenze, aggiungeva egli, sono state confermate dalla Sede apostoliea 1.

E parlando inoltre dell'affare di Ceciliano di Cartagine coi Donatisti, egli dice, che questo vescovo avrebbe potuto dispregiare la cospirazione di quel mondo di nemici, essendo in comunione colla Chiesa romana, innanzi alla quale era pronto a trattar la sua causa, se i suoi nemici avessero tentato di farlo privare di tale comunione. Ma la condotta del santo vescovo d'Ippona nel solo affare di Antonio di Fussala, prova aperto la sua deferenza e il suo rispetto alla Sede apostolica, anche in easo di appello, per la deposizione almeno dei voscovi, dappoiche segui egli stesso quello di Antonio. Egli non combatteva il diritto di appellare a Roma preso in sò stesso; ma si lamentava dell'estensione straordinaria e pericolosa che pareva gli si desse, e si opponeva principalmente agli abusi, che talvolta si commettevano nell'esecuzione.

La qual cosa appare dalla sua lettera appa Celestino. e lo it scongiuro, gli disse, per la memoria di san Pietro, il disse, per la memoria di san Pietro, il quale avverte i predati a non usare di una violenta potestà con l'oro Tratelli, it congiuro pel sangue di Gesti Cristo a impedire, che un pastore colpevole e molla sua sedia, e sopratuluta che non losi sia in modo da minacciare il povero popolo di Fustala, vale a dire a maco

armata e col braccio secolare. Libera i sciagurati Fussaliani dallo spavento in cui gemono, e non sia detto, ehe essendo rientrati nel seno dell' unità sono più malmenati da nu vescovo cattolico come son essi, di quello che lo sicno stati altre volte nel loro seisma dal rigore delle leggi imperiali. Ti preuda pietà di me stesso, e della mia vecebiaia; perorchè io lo dichiaro alla tua santità nel dolore dell'anima mia ; io fo pensiero di abbandonare l'episcopato, e di non occuparmi d'altro che di piangere la mia eolpa, se io vedo perire ad un'ora e il gregge ed il pastore, che la mia imprudenza ha dato loro ».

Non abbiamo la risposta di san Celestino ; ma si ha per indubitabile, che egli risparmiò questa pena al vescovo che onorava sopra gli attri. Fu questo pontefice, che dicele agli scritti di sanriagostino quell'alto panto di autorità e di considerazione, in cui sono nella chiesa. El è cosa certa, che questo illustre dottore non solamente continuò a governare la sua chiesa di Ipona, ma reggeva hen anco al cadere della sna vita quella di Fassala, il che prora chiaro, che Antonio non vi era ricutato.

L'affare del prete Apiario, o meglio quello che aecadde per occasione di lui, quanto alle appellazioni in generale, si rinnovo sotto il medesimo pontificato di Celestino (1). Questo eattivo sacerdote appello a Roma, e uso di tante arti, ehe si fece rimandare in Africa insiem col legato Fanstino , ehe l'era già stato di Zosimo e di Bonifacio. Gli Affricani, un quindici vescovi, avendo in capo a loro i primati d'Africa e di Numidia, si raunarano, fecero la revisione dell'affare e confermarono la condanna di Apiario. Faustino solo si oppose a tutti questi prelati con un'alterigia ed una parzialità ributtante, adoperando più assai da istigatore di disordini, che non da giudice. Ma la coscienza del colpevole , in quella appunto che si aveva mi-

(1) Epist. Conc. Afr. tom. 2 Conc. p. 476.

nor regione di aspettarlo, cavò i gindiei da ogni impaccio nel modo pui insperato del mondo. Siceome i padri bramavano sinceramento, che egli potesse giustificarsi, e comineiavano a eredere, che vi si risiscirebbe, cono si esprimevan essi nella loro lettera a Celestino, non potendo più recistere ai rimorsi della sua coscienza e al timore della divina giustizia A, phario fece in pubblico la confessione di un mondo di enormi detiti e si sottopose al giudizio che lo privava per sempre dal ministero ecclesistatico.

Ma l'abuso, che il legato aveva fatto della sua autorità, e il pericolo a cui aveva esposta la disciplina nelle chiese d'Africa, fece si, che esse mandassero le loro rimostranze alla santa Sede. Infra l'altre eose esse dimaudavano colle istanze maggiori, che i sommi pontefiei ricevessero per l'avvenire le lamentanze de' privati con maggiore circospezione, o ehe avessero minor fede in persone sospette e malcontente, e non si esponessero più ad annullare de giudizi pronunziati saggiamente : ed ecco il eome si espressero: « Dopo di aver renduto i nostri giustissimi omaggi, noi ti preghiamo istantemente di non ascoltare con troppa facilità gli Affricani, che ricorreranno a te, e di non ammettere più alla tua comunione coloro, che noi avremo scomunicati. Tua Santità noterà facilmente, che tale è la definizione del eoncilio di Nieca , che se vi si prende una tale precauzione pei cherici e i laici, eou maggiore ragione il santo concilio vnole ehe la sia osservata pei vescovi; e che essendo sospesi della comunione nella loro provincia, tu non ve li rimetta precipitosamente o male a proposito >.

In tal guisa si esprimevano i prelati di Africa dopo consultati gli esemplari autentici e incontrastabili di un concello in tanta riverenza dall'una parte e dall'altra. Essi non dimandavan giá in generale la soppressione delle appellazioni, e non rigettavano tutti i giudiri di Roma; ma addimandavano con forta, ele si avesse più di riguardo per la giurisdizione immediata, e che non si stendessero più gli appelli agli affari infiniti de semplici sacerdoti, a casi dannosi alla disciplina ed alla probità medesima, come per esempio le appellazioni delle sentenze date dai giudici, che gli accusati avessero trascelto; la qual dimanda forma una nuova prova della loro sommissione quanto al fondo del diritto. Quello che essi aggiungono, che gli affari devono giudicarsi dove hanno cominciato a motivo della difficoltà di seguitarli al di là de'mari, e la ripugnanza che essi mostrano a ricevere tali esecutori, che sentivano della potestà secolare, confermano la stessa cosa. Il sodo della controversia si aggirava finalmente sulla maniera di procedere e non sull'autorità della santa Sede , la quale era nei canoni , che essi non ecssarono mai di avere in riverenza.

Non abbiamo la risposta, che papa Celestino fece a' lamenti dei vescovi di Africa, ma per i fatti che seguirono si trova che gli appelli non furono nè tolti del tutto, nè interrotti , nenimeno intorno al metodo di mandare de' gindici sopra luogo. Fu rimediato all' abuso, vale a dire alla durezza tirannica de' cherici escentori, i quali , autorizzati dalle potestà temporali a far eseguire i giudizi ecclesiastici , affettavano talvolta l'alterigia di una signoria secolare. Per ciò che tocca i canoni citati come di Nicea, e che erano di Sardica, non che li rigettassero quali apocrifi o manchevoli di antorità , meglio istruiti gli Affricani gli posero hen tosto nel grado delle leggi canoniche; dappoichè si trovano sotto il vero loro nome nella celebre concordanza o collezione dei canoni di Ferrando, diacono di Cartagine, il quale era nella maggiore stima in tutta l'Africa al finire del medesimo secolo. I loro principi medesimi offendevano così poco gli Affricani, che il compilatore non teme di intitolare questa parte della sua raccolta: Del concilio provinciale a ricominciare dai legati del papa, se esso lo giudica a proposito.

La comunione fra la Chiesa romana e quella di Africa non fu interrotta mai da tali discussioni. Gli eretici, che affermano il contrario non allegano se non documenti falsi, e convinti manifestamente di falsità da gravi anacronismi. E come mai per esempio, quegli Affricani, che breve tempo dopo furono sacrificati all' cretico furore dei Vandali, sarchbero stati onorati dalla Chiesa romana come santi martiri, se fossero stati nello scisma? Nien te prova meglio fino a qual punto lo spirito di errore può accecare i nemici de'la Chiesa e della Sede apostolica, dal sentirli trionfare su questo fatto di Apiario. come sullo scoglio, contro il quale sono andati a rompere fuor di ogni speranza il primate romano e il domma della sua unità. A vedere quanto in ciò essi si dilunghino dalle regole del ragionare, ed anco del buon senso, ci basta farc osservare, che non si trattava se non della condanna delle persone, e di tutt'altra materia che quella della fede. Se il clero di Africa ha statuito poi, che chiunque vi si crede offeso può appellare al concilio della provincia, o ben auco al concilio universale, oltre che non si trattava niù di giudizi apostolici, e meno poi di giudizi dommatici, ei si sa d'altronde, che il nome di concilio universale o plenario, nello stile di que' padri che non è sfuggito al padre Alessandro, non significava se non il concilio nazionale dell' Africa.

Noi non leggiam parola in sant' Agostino, che fu l'oracolo del suo sccolo e particolarmente dell'Africa, che non annunzi il più religioso e inalterabile accordo fra questa parte del mondo cristiano e la sede apostolica. Da per tutto egli parla della Chiesa romana col rispetto e la tenerezza di un figliuolo verso la madre sua, e tale era il fondamento delle eminenti virtù , delle quali dava in ogni cosa i più chiari esempi. Sebbene in quella gran fatica della composizione cd istruzion pubblica, e inteso in ogni opera che toccava l'edificazione del corpo mistico di Gesù Cristo, purc ei sapeva trovare il tempo per gli esercizi particolari della beneficenza, dell'ospitalità, degli arbitrati

Ap. 435

della conciliazione de'fedeli tra loro, di ogui stato, e ben anco delle persone di ogni religione.

La fama della sua santità, del paro che quella de'snoi lumi, aveva penetrato in ogni parte del mondo. Due persone di Cesarea in Cappadocia, Paolo e Palladia, fratello e sorella, videro in sogno un vecchio venerando, e furono avvertiti, che era il vescovo d'Ippona in Africa, dal quale dovevano cercare la guarigione di una malattia, dolorosa tanto, quanto n'era singolare il principio (1). Da alcuni anni essi provavano in tutti i loro membri un tremore spaventoso, che i rimedi più costosi e lunghi viaggi non avevano potuto mai calmare. In ogni dove essi avevano fatta manifesta la loro sciagura, ma senza alleggiamento alcuno. Giunti ad Ippona all'approssimar della Pasqua, cominciarono a frequentar la chiesa, dove l'anno innanzi erano state esposte le si famose reliquie del martire san Stefano. Essi v'andavano ogni di, e la singolarità del loro stato, che fu ben presto conoscinta da tutti, traeva dietro a loro una calca di genti.

La mattina di Pasqua, essendo il convegno de fedeli più grande assai che l'ordinario, Paolo, dopo pregato innanzi le reliquie, si getto tutto ad un tratto per terra e vi rimase come addormentato, ma tranguillo e senza tremare, quantunque il suo tremore non cessasse mai, ne manco allorchè dormiva. Si temeva più assai che non si sperasse da quella specie di letargo, quando si rialzò senza niuna agitazione, c sanato perfettamente. Fu condotto al luogo, dove il venerando prelato, assiso, aspettava il momento di celebrare i santi misteri. Paolo si getto ginocchione davanti al santo, che lo rialzò e l'abbracciò, sonando tutta la chiesa delle grida di gioia e delle lodi del Signore, Quando fu fatto silenzio, cominciò il divino scrvizio, e venuto il tempo della predica , pigliando l'occasione dalla circostau/a: « Spesso, disse l'eloquente vescovo, ne vien fatto il racconto de'mi-

(t) De Civitate Dei , l. XVII , e. 9.

racoli del glorioso martire san Stefano; ma la veduta di guesto giovane è la migliore delle letture. Ei non ci bisogna d'altro libro, che del suo volto. che noi tutti conosciamo fiu dal tempo che voi lo compassionate del suo male . la cui guarigione improvvisa ci rapisce ora di gioia. lo vi lascio alle vostre considerazioni, e ai dolci sentimenti, che nelle anime vostre produce la muta eloquenza dell'Onnipotente, il quale si fa molto ben comprendere con tale prodigio. Etanto più di leggieri voi mi perdonerete perché sapete l'ctà mia e la mia debolezza ». Sant' Agostino aveva settant'anni , e non aveva mangiato cosa fin da tutto il giorno prima, secondo l'uso osservato il sabato santo, quantunque il battesimo soleune e tante altre cerimonie rendessero l'uficio penoso fuor dell'ordinario.

Dopo le sante funzioni menò Paolo a desinar seco, e gli fece raccontare la sua storia. t lo son nato, disse Paolo, di numerosa famiglia, ma più infelice d'assai perchè non feci quel caso che si voleva del precetto, al quale nell'antica legge era attaccata la felicità della vita. lo sono il sesto dei dieci figliuoli che eravamo, sette maschi e tre liglie, e mia sorella Palladia mi vien subito dopo. Allorchè eravamo ancora nella casa paterna, il nostro fratello primogenito insulto sacrilegamente alla nostra madre, e trascorse tanto nella sua empietà fino a percuoterla. Quantunque noi fossimo tutti testimoni del fatto, pur noi lo soffrimmo non dicendo parola di disapprovazione. Dispettata di dolore e di sdegno questa madre disperata corre al tempio del Signore, e là prosternata innanzi al fonte battesimale, sopra il quale teneva la mano distesa: « Dio terribile I grido essa, tutta scapigliata e scoperta il seno: Dio vendicatore della natura oltraggiata, percuoti tu stesso i figliuoli snaturati, che questo seno ha concepiti, e fa che andando vagabondi in sulla terra durino tale pena, che porti ovungue lo spavento e l'errore.

n quella il nostro primogenito fu preso da un tremore simile al mio; nel correre dell'auno tutti noi, fratelli e sorelle, fummo torchi dallo stesso male, l'uno dopo l'altro secondo l'ordine della nascita. Nessuno la campò alla maledizione troppo efficace di una madre disperata, la quale non potendo sostencre i rimproveri dell'universale, e meno poi quelli della sua coscienza, rivolse contra di sè medesima la sua vendetta e si appiceò colle sue proprie mani. Noi tutti, razza maledetta e carica della pubblica esecrazione, noi abbandonamino la nostra patria e ci disperdemmo per ogni parte, affiu di nascondere, se era nossibile, il nostro delitto e il nostro obbrobio. Il secondo de'nostri fratelli ricoverò la sanità a a Ravenna presso le reliquie del martire san Lorenzo. Quanto a me, dopo errato in mille diversi luoghi, un personaggio venerando per la sua grave dolcezza, per l'aria augusta, per i bianchi capelli, e tale assolutamente quale ti vedo, o pontefice del Signore, mi apparve, e mi disse che in tre anni sarei guarito. Tua santità apparve pure a mia sorella , e tali apparizioni ci furono spesso replicate da poi nei differenti luoghi del nostro viaggio. Noi siam dunque giunti qui pieni di quella fiducia, di cui ho raccolto testè il frutto ».

Il santo vescovo fece tessere un processo verbale di tale racconto e di tutto l'ordine del miracolo, e promise di leggerlo in fra due giorni al popolo. E perciò il martedi di Pasqua, per rendere la ccrimonia più importante, fece salire sugli scaglioni del pulpito Paolo perfettamente guarito e Palladia , sorella di lui , che era sempre agitata dal suo tremore. Il vescovo cra già sul pulpito, dal quale faccya leggere la storia della guarigione di Paolo. Finita la lettura, il fratello e la sorella andarono a pregare accanto alle reliquie, e il vescovo predicò primieramente intorno al rispetto, che i figliuoli debbono avere ai lor genitori, e sulla moderazione de genitori verso i loro figli; indi si distese soura i miracoli di san Stefano. D'improvviso si levarono grandi acclamazioni dal luogo ove riposavano le reliquie: Sieno rendute grazie a Dio! sia

loduto Geni Critto Sigrido con Innta forza, che il santo oratore non poteva più intendere. Era Palladia che in quel punto cre a stata santa nella guias inedesima di suo fratcilo, la quale fu condotta totto di suo fratcilo, la quale fu condotta totto miracolo come essendone egli sato testimonio di veduti; e nota parimente le migliata di altri prodigi accaduti ad Ippona und herve corso di due anni.

Coll'età intanto gli andavan calando le forze, e il suo zelo, sempre il medesimo, mal poteva hastare ad ogni bisogno. Egli aveva inoltre fermo tale disegno, che voleva a poterlo compiere agio grande e libertà di spirito, e però assai meno cure e sollecitudini di quelle che gli lasciavano le funzioni dell'episcopato, com'egli le esercitava. Da molti anni egli si era proposto di rivedere e sottoporre egli medesimo a censura i suoi scritti, e mostra- . re così all'universale, che non faceva alcuna considerazione della sua propria persona, come ne scriveva al tribuno Marcellino. Ma antiveggendo, che non gli verrebbe fatto di mettere ad esccuzione un così utile disegno infino a scarico del grave peso del vescovato, voleva darsi un coadiutore. Di fresco ci n'aveva veduto un esempio nella chiesa di Milevi, dove era stato chiamato alla morte del vescovo Severo, di pia memoria, il quale a torre di mezzo ogni briga e discordia aveva disegnato il suo successore prima di morire. Ma Severo aveva dimentico di far gradire la sua scelta al popolo, stimando inutile la sua approvazione, ottenutane quella del clero : la qual cosa originò alcune difficoltà, che sant' Agostino riuscì a levar di mezzo, ma cho vollo prevenire pel vicariato d'Ippona.

Ramato pertanto ad una volta il popopo ei clero: No issim tutti mortali, o fratelli, disse loro (1); ma se da giovani si può mori percto, nella vecchiaia non si può certo vivere lungamente. La speranza medesima, onde si alimentano le diverse età della vita, per incerta chi-ella siasi; ci vien meno all'el tà in cui ni è tanto cara da dover pensarca ad allontanza da lei le trame e le discordie, che si vedono si di frequente alla morte dei vescovi! Affinche danque nessuno abbia il menonio argomento di lamentanza, io dichiaro alla preseuza di tutti voi la mia volontà, che è conforme, ne lio almeno la dolce persuasione, a quella di Dio, e vi dimando Eraclio per mio suecessore ». Tutta l'adunanza applaudi gridando: Sia glorificato Iddio! Viva Agostino! Noi approviamo, la scelta del nostro pastore e del nostro padre. Quando fu fatio silenzio sant'Agostino ripigliò ; « Io non mi stenderò sulle lodi di Eraclio, chè stinio il suo merito e risparmio la sua modestia. Ei basta che voi lo riveriate e che adoperiamo di concordia. I notari della Chicsa, come vedete, pigliano atto delle mie proposizioni e del vostro consenso, perchè voglio dare a questo affare lutta quella stabilità, che può avere dinanzi agli uomini. Che l'Onnipotente confermi l'opera, che mi ha fatto cominciare! > E qui i plausi si fecero più vivi ancora della prima volta, e gli furon dati i segni più sinceri di un' unanime approvazione. Dopo di che il santo vescovo aggiunse non pertanto, che non voleva che Eraclio fosse il coadintore di Agostino nel modo che Agostino l'era stato di Valerio.

« I vecchi , prosegui egli , sanno, che mi fu conferito il carattere episcopale, mentre viveva tuttavia il vescovo Valerio, c che noi fummo due vescovi ad un tempo sulla medesima sedia; la qual cosa nè egli nè io sapevamo essere stata proibita dal concilio di Nicea. lo non voglio, che sia ripreso nel figliuol mio quello che era riprovevole in me. Egli si terrà contento del solo carattere sacerdotale infino a che piacerà a Dio di levarmi da questo mon-do, e di farlo ordinare vescovo. Ma voi sapete il poeo di tempo che mi avanza dopo i carichi, che mi hanno imposto due coneili. Approvate, che jo mi discarichi del peso delle mie ordinarie cure sul sacerdote Eraclio, che è nel vigore dell'età. Ne vostri bisogni invece di venir da me, rivolgetevi a lui , che io non mi rieuserò mai ogni qual volta aveste bisogno dei

(1) Epist. 214 , al. 16.

miei consigli. Fate manifesti i vostri sentimenti, particolarmente sopra tale articolo, e se voi date ad esso il vostro conscuso, attestatemelo almeno a voce v. Da ogui parte fir risposto altamente, che si rimettevano alla sua sapienza cal alla sua paterna bontà, e lo si benedit le millo volte. E per attrarre eziandio le benedizioni del Gelo si terminò la cerimionia colsanto sacrifizio. A malgrado di tutte queste savie ordinazioni il santo dottore non si pobè dare interamente alla revisione delle sue opere, e passarono due anni prima che le sue Ritrattazioni uscissero alla luce.

Quest'oracolo del mondo cristiano cra obbligato a rispondere continuo ad ogni maniera di consulti. Due monaei affricani, del monastero di Adrameto, andati ad Uzala (1), vi trovarono la sua lettera a Sisto, e ne fecero copia, ebe portarono al loro monastero. Al primo leggerla che fecero i loro confratelli, cinque o sei di loro, pigliando male il senso dell' autore, pretesero che egli distruggesse il libero arbitrio. Alcuni altri tentarono, ma indarno, di far loro conoscere il vero spirito di essa; gli animi si aecesero, si mise la discordia nella comunità; due dei più ardeuti risolvettero di andare ad Agostino, perchè egli stesso si spiegasse, e l'abate fit costretto a consentirvi, temendo di peggio. Ei v'andarono di fatti, e parlarono con assai calore, ma il sauto dottore non vedendo nel loro entusiasmo e nel loro errore, se non un timore eccessivo dell'errore medesimo, ebbe pietà della loro semplicità e debolezza, li trattò con molta dolcezza e risguardi, li tenne molto seco, e spiego loro a fondo la dottrina cattolica intorno alla libertà dell'uomo, e la grazia interna di Gesù Cristo. Egli diede pur loro una lettera sui medesimi oggetti, per Valentino loro abate, e per tutto il suo monastero, affine di soffocare ne' suoi primordi i menomi germi dell'errore. Egli conosceva le astuzie del padre della meuzogna, e l'inclinazione artificiosa de suoi emissari nell'insinuarsi nelle comunità più fervorose.

Ma questo non basto per aneo al suo

zelo: egli compose a bella posta una nuova opera intitolata della Grazia e del Libero Arbitrio, che indirizzò a Valentino ed ai suoi monaci. Siccome lo scopo di quest'opera era di dissipare le prevenzioni di coloro, che nou possono accordar la grazia colla libertà, così egli raccolse le migliori prove di questi due punti di fede. Da prima, mediante le sante Scritture, che sono così piene di precetti e di promesse, stabilisce il libero arbitrio, vale a dire un potere verace, esente non solo di violenza, ma anche di necessità, capace di determinarsi con una scelta, che gli è propria; e non una facoltà passiva, unicamente propria ad essere trascinata dal peso di una forza strania. Oui non si tratta se non dello stato presente della natura : la cosa è manifesta da tutto ciò, che suppone l'autore, principalmente l'ignoranza e la concupiscenza, le quali non convengono che alla natura corrotta. s A dir breve , le prove del libero arbitrio sono così luminose, prosegue il santo dottore, che in vedendole è da temere, che non si metta, come fanno i Pelagiani, la propria confidenza in sè stesso. Per questo ei si vuole aggiungere a tale considerazione, quella di una grazia puramente gratuita, senza la quale non si può far cosa buona per la salute . e che è la sorgente di ogni nostro me-

E su tale particolare egli cita il passo, in cui san Paolo dice , che non era egli quello che faceva il bene, ma la grazia di Dio insiem con lui , e lo cita secondo quello che si legge anche nella Volgata: la grazia di Dio con me, e non la grazia che è in me, secondo una lezione alterata, che non è appoggiata da quasi nessun esemplare, e che era rimasta nell' oscurità che si merita, infino al tempo del giansenismo. Il dottore della grazia prova di poi col medesimo Apostolo, che nell'affare della salute, tutto è l'effetto di questa grazia, i buoni pensieri, i pii affetti, la forza per combattere e le vittorie che si ottengono , la perseveranza , e la fede medesima che non si può meritare colle opere. « La gloria celeste, sogginn-

HENRION Vol. 11.

ge egli , è ella medesima una grazia ». Ed il santo dottore intende in questo senso ciò che dice il Vangelo, che si accorda una grazia per una grazia Egli spiega come Dio dà quello che comanda, vale a dire, dando il suo soccorso a colui , al quale comanda l'azione. « Egli opera in noi , dice cgli ancora , affinchè noi vogliamo: ma altorche noi vogliamo, e che vogliamo in modo che operiamo, allora egli coopera con noi. Riguardo al male, non è già che inclinandoci al peccato egli opera sopra i nostri cuori, ma precisamente lasciandoci peccare in maniera che non indura l'uomo se non permettendo che lo si seduca o che s' induri ».

Attribuendo il nome di grazia alla legge, i Pelagiani l'esaltavano in modo straordinario, e la rappresentavano come un soccorso sufficiente per la pratica della virtu. E perciò sant' Agostino, riducendola al suo giusto valore, dice non solo che essa non è la grazia, ma che la legge senza la grazia è la lettera che uccide. Si userchbe di uua ben strana dialettica inferendo da ciò, che il santo dottore dava per cattiva l'antica legge. Egli ragiona in questo punto, intorno l'insegnamento della nuova legge come dell'antica, di che facea mestieri per procedere in maniera logica e distruggere la pretensione degli eretici, applicando il passo la lettera uccide alle due leggi indifferentemente. E quello pure, che egli dice della carità e del timore, non ha bisogno che di essere tradotto fedelmente per far cadere le interpretazioni perico-lose. Egli non vi parla solo della carità propriamente detta ; ma comprende sotto questo nome ogni specie di buona volontà, che Dio ci ispira per la nostra salute; ogni affezione del cnore per i veri beni, e fino il timore delle pene eterne, che ci distorna dal peccato : timore molto diverso , secondo il santo dottore , dal timore del mondo, al quale egli attribuisce la caduta di san Pietro, ma che è piuttosto un dono della grazia per respingere gli allettamenti della schuzione e gli assatti della concupiscenza.

Sant' Agostino mandò il sno libro con una nuova lettera all' abate di Adrumeto, c Valentino gli mandò i suoi attestati di riconoscenza, pel medesimo religioso che aveva recata la lettera diretta a Sisto. Il santo senti con allegrezza esser tornato il monastero in pace; ma seppe al tempo medesimo, che alcuni cavavano da suoi buoni principi delle conseguenze perniciose, affatto contrarie alle prime. « Se la grazia è necessaria per osservare i comandamenti, si diceva, i nostri superiori devono contentarsi di istruirci, e di pregare per noi senza correggerci, quando noi ci allontaniamo dal dovere ». A queste nuove difficultà il santo rispose con una nuova opera, che intitolo della Correzione, e della Grazia, e che indirizzò anch' essa all'abate ed ai monaci di Adrumeto (1), Non accusando alcuno, egli non si potè tenere di risentir qualche emozione alla veduta di alcuni ignoranti, non curanti gran fatto delle cure e ragionamenti, che avrebbero guadagnati i più svegliati sapienti. Nondimeno uon si lascio audare ad alcuna espressione mordente o di mortificazione, a nessuna invettiva contro di questo o di quello; ma gli oppresse di forti ragioni, e usò de' termini più acconci a far manifesta l'energia de' snoi pensieri. Nella fine di quest'ultima opera, egli rimanda i suoi lettori al trattato della Grazia e del Libero Arbitrio , il quale deve esser riguardato come la chiave o l'introduzione di molti articoli.

La giustizia della correzione, che sostiene qui il difensore della sana dottrina, potrebbe sola stabilire la sufficienza delle grazie concedute per finggire il male e praticar la virtù. E Non si correggon

(i) ii Retract, c. ult.

(2) San's quastion dilet ancore the Dio open and standard ancore the Dio open and standard ancore the stan

solo i predestinati , diss' egli , ed è evidente, che non si corregge alcuno nel caso in cui fosse munito di grazie seguite da effetto. Si può dunque fuggire il peccato senza questa sorta di grazie ». Inoltre aggiunge, che la grazia, la quale ci rende il bene per si fatto modo possibile, che noi siam degni di correzione intralasciandolo, non ce lo rende per questo necessario. L'uno de principali vantaggi, che sant'Agostino trova nella correzione è questo, che essa fa ricorrere all'orazione, per la quale si ottiene la grazia dell'azione; donde egli conchiude, che i superiori hanno sempre diritto di riprendere coloro, che operano male, o che avendo operato bene mancano di perseveranza, poiche è per loro prouria volontà che non hanno perseverato. Essi l'avrebbero fatto, se avessero voluto, soggiunge il santo dottore in termini espressi, notando eosi nel peccatore un vero potere di volere o non volere. E la ragiona similmente favellando del principio della caduta degli angeli e del nostro primo padre nello stato d' innocenza. Così il dottore della grazia riconosce in questo stato e in quello in cui noi siamo, una medesima specie di potere , quanto al foudo ed all' essenza , schbene la nostra debolezza abbia bisogno di aiuti molto più potenti. Un autore, nominatissimo a gran ragione per la sua esattezza, fece notare intorno a ciò, che la distinzione fra la grazia della natura innocente, e quella della natura corrotta, ha deste le gran controversie fra i tcologi; ma non pretende di porre con cio a livello i dottori delle scuole cattoliche eoi difensori delle novità proscritte, egli anzi distrugge nel medesimo luogo tutti i principi del giansenismo (2).

a via recta declinare et superari a tentatione non posse; rect tam ponentem eis dare gratiam, ut., quantumvis infirmi et inhecilles, tamen nee declinent nee superenturis, ut non neganda peccandi impotentia, sed ventus tamen significent. Il quod sequentia verba satis indicant: Et idea quammit infirma, non tamen defectrer, neque adversitate aliqua vinceratur. E più sottotinhemis servati, ut lipso doname inviciatiani.

Dopo queste opere, che richiedeva il bisogno presente, sant' Agostiuo si diè da capo con nuovo ardore a quella delle Ritrattazioni, la quale non tardo guari a venire in luce in due libri. Il primo contiene la revisione degli scritti composti dopo la sua conversione, infino al suo episcopato, e il secondo si stende a tutto ciò che egli scrisse, dal cominciamento del suo episcopato, infino al tempo in cui fece questa revista; vale a dire, che egli seguì l'ordine dei tempi, comiuciando da suoi libri contra gli Accademici, e terminando a quello della Correzione e della Grazia. Egli compose novantatre opere diverse, in dugentotrentadue libri , ne' quali nota perfino le espressioni, che gli parevano riprensibili ; e vi giustifica altresi quello che vi era stato consurato contra ragione. Gli rimanevano le lettere e i sermoni, e prese tosto a rivedere le lettere; ma gli mancò il tempo per eseguire questo suo pensiero.

Non si restava mai dal consultarlo (1). Due laici ammaestratissimi e altrettanto pii , chiamati llario e Prospero , gli comunicarono le obbiezioni, che facevano i Semi-Pelagiani contro i suoi principi. Ilario, diverso dal santo vescovo di Arles del nome e tempo stesso, era versatissimo negli affari delle Gallic, e della Provenza in particolare, e aveva col gran vescovo d' Ippona legami di amicizia, che formano l'elogio della sua pietà e del suo merito. Prospero, onorato qual santo dalla Chiesa, viveva allora a Riez; e quantuuque semplice laico, letterato e poeta elegante, non era men valente nelle scienze ecclesiastiche, e non mostrava minore zelo per la sana dottrina.

Eglino, audando di conserva tra loro, scrissero a sant' Agostino, e gli proposero le difficottà de Semi-Pelagrani, stimolandolo ad estirpare infino agli ultima avanzi gli errori che eran corsi. Gli significarono, che in Marsiglia ed altri luoghi delle Gallie, molte persone, ed

sime quod bonum est vellent, et hoc deserere invictissime nollent », ( V, s. Agostino , ad. anche de' gran servi di Dio, attribuivano al libero arbitrio tanto la fede, che i primi sforzi de l' nomo relativi alla salute; che stabilivano la causa della nostra predestinazione sul prevedimento delle nostre buone opere future; che rispetto ai fanciulli, essi pretendevano, che se gli uni giungevano al battesimo, e gli altri morivano senza averlo ricevuto, cra a motivo delle buone o cattive opere, che avrebbero fatte se fossero rimasti in vita, e che Dio conosceva da tutta l' eternità per la sua prescienza. L' errore fondamentale di questi Pelagiani mitigati, consisteva nella falsa persuasione, che il principio della salute viene dagli uomini; vale a dire, che si può colle sole forze del libero arbitrio credore e desiderare i beni eterni , e che coi primi sforzi della volontà si ottengono le grazio interne. « La grazia proposta a tutto il mondo, dicevan essi formalmente, come riferiscono le lettere di Prospero e d'Ilario, deve, del paro che la vocazione gratuita , intendersi del battesimo e del-la iuvocazione generale del Vangelo ».

Sant' Agostiuo rispose alle obbiezioni proposte con due libri, intitolati oggidi separatamente : della Predestinazione de' Santi e del Dono della Perseveranza, ma non formano se non uua sola e medesima opera, tutto il cui contenuto non portava in passato altro che il primo di questi due titoli. Il disegno della prima parte è di mostrare, che non solamente il crescimento, ma anche il principio della fede è un dono di Dio; che pertanto la predestinazione non può essere fondata sopra i nostri meriti, e non procede in verun modo da noi. c E , diss' e- . gli, in balia della volontà umana il credere o pur no, ma è Dio che prepara la volontà. Le più grandi grazie potrehbero niancare del loro effetto, ma esse l' hanno sempre infallibilmente; senza di esse, e con delle grazie comuni è impossibile il superare tutte le difficoltà, e non si superano di fatti; ma si può sempre pre-

Gaume, t. 10, pag. 7t delle varianti, col. 19.) (1) Epist, 223 et 226.

An. 427

gare, e colla preghiera ottenere de' soccorsi più copiosi, che incoraggino e sostengano la nostra debolezza. Dio rivolge le nostre volontà come e dove più vuole, perchè egli dà, secondo che gli piace, le grazie, il cui effetto è infallibile ». Il libro della Predestinazione de' Santi prova, che Dio non ci ha trascelti per aver preveduto che noi saremno santi, che noi crederemmo; ma affinchè noi credessimo e fossimo santi; vale a dire, che i meriti naturali preveduti non sono la ragione, per la quale Dio destina la sua grazia; ma si bene, che egli destina la sua grazia, come la causa dei meriti soprannaturali. Per distruggere al tempo stesso la predestinazione de Semi-Pelagiani rigorosi, egli fa vedere, che il cominciamento stesso della fede viene da Dio.

Nel libro del Dono della Perseveranza lo scopo dell' autore è di mostrare, che la perseveranza nel bene infino al fine della vita è un dono di Dio. I Semi-Pelagiani facevano dire al dottore della grazia, che quelli, che non avevano ricevuto la perseveranza non potevano perseverare, come se la perseveranza finale fosse qualche cosa, che si ricevesse fin dal principio, e che nel seguito facesse necessariamente perseverare. Ed è per questo, che il santo dice loro, che il dono della perseveranza non è stato ricevuto infino a che non siasi terminato di perseverare. Egli aggiunge per la medesima ragione, che si dimandi la perseverauza che non si ha ancora, e che si può meritarla supplicando, a quella guisa, che uno può perderla indurandosi col peccato; vale a dire che nello stato presente della natura corrotta è impossibile di perseverare seuza de soccorsi straordinari , senza una speciale provvidenza; ma che si può ottenere l'una cosa e l'altra colle proprie orazioni, come l'uomo può rendersene indegno colle sue colpe. c Sebbene quelli che non perseverano, prosegue egli, possano perseverare, e che queili che perseverano possano non perseverare, v ha una connessione infallibile fra la predestinazione e la perseveranza; perche la predestinazione non è altro che la prescienza e la preparazione de benefizi di Dio, pci quali tutti coloro, che sono salvati, lo sono sicurissimamente. I giudizi del Signore non souo per ciò meno impenetrahili, perchè di due nomini dahbene, per esempio, l'Onnipotente da la perseveranza all' uno e non la da all' altro; di due infedeli egli chiama l'uno in modo tale che abbraccia la fede, e non chiama l'altro, o nou lo chiama a guisa per rendersi docile ». Si vede che nella supposizione di sant' Agostiuo vi sono degl' infedeli, che non sono chiamati, almeno immediatamente, alla fede: ma non afferma cosa, da cui si possa conchiudere, che sono privi di tutte le altre grazie.

Del resto il santo dottore ha cura di dichiarare, che in tutto ciò, che ha detto sulla necessità della grazia, si tratta principalmente dell'ordine soprannaturale. Egli aggiunge con una modestia ammirabile, che non si debbono accettare tutte indistintamente le sue opinioni e senza csame; che le sue Ritrattazioni dimostrando che non si crede niente che sia infallibile ne'suoi primi scritti, egli potrebbe medesimamente essersi ingannato negli ultimi su alcuni articoli, che non risguardano se non la maniera di spiegare il domma, la cui fede non è punto meno assicurata. Ch'egli era dunque alieno dalla maniera di pensare di coloro che amano meglio credere tutta la Chicsa insegnante nell'errore, che non immaginare, non già che sant' Agostino siasi di fatto ingannato ( la Chiesa non rende minore giustizia di loro all' esattezza del dottore della grazia ); anzi che immaginare, che essi medesimi s'ingannino nella maniera con cui lo interpretano!

Fra i solitari della Gallia preoeccupati contra il santo vescovo d'Ippona, il più celebre era l'abate Giovanni Cassiano. Egli cra stato allevato in un monastero di Bellemme, dove acquistò bella fama così pel suo ingegno, come per l'affetto che portava a san Giovanni Grissoltomo, il quale lo ordinò diacono. Nell'esilio di questo santo patriarca egli fu deputato dal clero di Costantinopoli a papa Innocenzo, che lo fece sacerdote. Studio e praticò anche per alcun tempo gli esercizi della vita perfetta infra i più fervorosi solitari dell' Egitto e della Tebaide; ma in Oriente fu imbevuto di massime erronce, e forse nell'usar che fece con alcone persone pie sedotte da Celestio e da Pelagio. Perocche ei si vuole rendere giustizia all' universale degli Orientali, i quali, come vedemmo, furono contrari assai a tale eresia; che che abbia immaginato la preoccupazione temeraria, la quale originò dai settari degli ultimi secoli, e che la finirebbe a far tenere la chiesa dell'Oriente per semi-pelagiana. Cassiano erro senza ostinazione, e non lasciando mai per questo di essere attaccato di cuore all'insegnamento della Chiesa: non essendo per anco espressamen e condannati gli speciosi avanzi della più sottile delle eresic, allor quando ei li sostenne.

Fosse egli Gallo, come la pensano i moderni critici, fosse Trace o Scita, questo conobita saniente e veramente pio elesse il suo ritiro nelle Gallic dopo i suoi viaggi, Egli fermò la sua dimora in Marsiglia, dove fondo due monasteri, l'uno di nomini, in onore di san Pictro e di san Vittore, e l'altro di figlinole in onore della santa Vergine. Vi stabili la disciplina de' cenobiti dell'Oriente per quanto vi si poteva praticare, e nondimeno vi riusci con tale e si bella fortuna, che ebbe, si dice, sotto la sua condotta infino a cinquemila monaci. Egli è onorato come un Santo in molte chiese della Provenza, specialmente nel suo monastero di san Vittore di Marsiglia, in cui la sua festa si celebrava con ottava il 23 di luglio.

Egli rendette alla religione ün serrigio inestinaliti componendo la sua famosa opera delle Istituzioni monastiche. La divise in dodici libri i, i primi quattro de quali contengono le pratiche degli ereni dell'Eglito, della Palestina ed della Mesopotamia; ima acconcia saviamente coculo osservanze straordinarie al cluma ed al temperamento degli Occidentali. Egli si accrisse perfion a atoma di non riferi-

re gli atti di virtù, che hanno del prodigioso, e che non si possono altro che ammirare, perché il suo disegno era quello solamente di fare imitare i suoi esemplari. Egli vuole che il vestire de' snoi monaci sia semplice, non sucido ne singolare nella forma o colore; dal che si presume generalmente, che il vestire de' primi religiosi non diversasse gran fatto da quello del popolo. Ad esempio de' solitari dell'Egitto e della Tebaide, ne' quali l'ufficio divino ed ogni cosa pia erano sempre di quella nobile semplicità conforme alla regola, che tenevano da un angelo, quelli di Marsiglia non avevano in comune altro che l'uficio della sera e quello della notte, vale a dire vespro e mattutino, eccettuati il sabato e la domenica, ne' quali di si raccoglievano all' ora di terza per la comunione. A vespro cantavano dodici salmi e altrettanti al mattutino, a' quali si aggiungevano due lezioni , l'una dell'antico e l'altra del nuovo Testamento. I salini uon li cautavano a due cori , ma un solo fratello cantava, e tutti gli altri lo ascoltavano silenziosi. Dopo ogui salmo tutti facevano una preghiera, e alla fine di tutto l'uficio il sacerdote, raccogliendo, dice Cassiano, la preghiera di ciascuno, faceva in nome di tutti un'orazione, che noi chiamiamo pure oggidi colletta. I monaci della Palestina avevano di più di quelli dell'Egitto, gli ufici di terza, di sesta e di nona. L'ora di prima era particolare agli Occidentali , che l'avevano istituita da poco tempo per far levare i fratelli più presto, o vietar loro di restar inoperosi infino a terza. Del resto, dopo gli ulici si esercitavan molto nel lavoro; ma in ciò i monaci delle Gallie, sccondo Cassiano, non uguagliavan punto gli Orientali. « Ed è questa , diss'egli, la cagione principale, che i monasteri non vi sono così numerosi come in Oriente 1. Cassiano ne dice altresi, che il costume di leggere nel tempo del mangiare era venuto dalla Cappadocia, e certo dai mouaci di san Basilio.

Negli ultimi otto libri delle Istituzioni egli tratta dei vizi capitali , fra quali aunovera pur la maliuconia; uno degli errori certamente più funesti nella carriera della salute, soprattutto nel ritiro e ne' sentieri della perfezione. E parlando della infingardia, egli tratta largamente della necessità del lavoro delle mani. Nel dodicesimo libro, dopo di essersi le molte volte espresso sulla grazia in maniera ortodossa quanto più si poteva essere, non tralascia però di mostrare de' sentimenti affatto pelagiani ; la qual cosa ci reca a credere, che questo libro fosse stato composto prima che gli giugnesse la notizia della condanna di Pelagio nel suo giusto tenore e intero sviluppo. Da queste macchie in fuori le Istituzioni di Cassiano sono una eccellente opera, la quale giovò immensamente per ritornare in fiore la regola degli antichi monasteri, e in tutte le età forni alla vita cenobitica le sue migliori osservanze.

San Castore, vescovo di Apt, il quale aveva stimolato Cassiano a comporti, andò sì giulivo della pietà che respirano quasi dovunque, che lo pregò a mettere eziandio in carta i suoi pietosi trattenimenti coi solitari dell'Egitto. Questo santo prelato, natio di Nimes, aveva da poco fondata nella sua patria una comunità di ferventi religiosi, a'quali sapeva molto bene, quanto dovesse profittare questa sorta di letture. Cassiano diede pertanto mauo in sul fatto alle sue Conferenze; ma per quanta diligenza facesse non terminò le prime dieci se non dopo la morte del vescovo di Apt; la qual morte gliele fece dedicare a san Leonzio vescovo di Fréius, fratello di san Castore, e all'abate Elladio, il quale pure diventò vescovo. Sant' Onorato, abate di Lérins, e sant' Eucherio, che era venuto a porsi sotto la condotta di Cassiano, dopo di aver rinunziato a tutti i vantaggi, che poteva aspettarsi da' suoi illustri natali, ma più aucora dal suo merito, lo sollecitarono con le più potenti ragioni a non tenersi contento soltanto di quelle già fatte. Pregato da loro egli fece sette nuove conferenze, che dedico ad essi, e in seguito ve ne ag-

(f) Serm, S, ttilar, sp. 5. Leon.

ginnse altrettante. Così l'opera intera ne comprende ventiquattro, tutte le quali accoppiano il dilettevole all'utile, ma fa mestieri di una certa cautela a fine di

leggerle senza pericolo. La tredicesima, la quale tratta della protezione divina, è brutta di molti errori semi-pelagiani, che san Prospero fece notare, e confutò con assai vigoria poco dopo uscite in luce. E non solo fece accorti i fedeli della loro opposizione alla dottrina della Chiesa, ma convinse pur l'autore di contraddizione con sè medesimo. Di fatto, questa conferenza ferma per principio, che i buoni pensieri vengono da Dio, il quale ispira il principio della buona volontà; dopo di che ella agginnge e ripete in molti luoghi . che nou bisogna sempre attribuire alla grazia la buona volontà , poichè talvolta viene dalle forze della natura. Nella decimasettima si trovano pure delle proposizioni erronee, ma su di altre materie; l'autore vi afferma, e si sforza di provare in essa, colla Scrittura, che la menzogna è permessa in alcuni casi. Egli la paragona all'elleboro, il quale è salutare quando si usa in un gran pericolo . ed è nocivissimo se il pericolo non è tale, o se è solo mediocre. Sant'Onorato, al quale fu dedicata una

parte delle Conferenze, governava da lungo tempo colla maggiore edificazione il monastero, che egli aveva fondato nell'isola di Lérins in sull'estremo della Provenza (1). Nato nella terra di Toul, in seno alle grandczze ed all' opulenza, suo padre aveva ferme in lui le speranze più alte e più lusinghevoli. Ma Onorato rinunzio a tutte le vanità del secolo, e per osservare più sicuramente la sua risoluzione abbandono la sua stessa patria, e viaggiò primamente nella Grecia, a fine d'istruirsi coll'esempio nelle pratiche della vita perfetta. Essendo morto a Metona nel Peloponneso, suo fratclio Venanzio, che l'aveva accompagnato, egli s' imbarco per l' Italia, ricusò le cariche ragguardevoli che molti vescovi gli offrirono, e fermo la sua stauza in Provenza nel territorio di Freius, determinatorisi dalla stima particolare, che fatta aveva del santo vescovo Leonzio.

L' isoletta, o per dir meglio lo scoglio di Lérins, gli parve acconcissimo per separarsi interamente dal mondo. Indarno gli fu detto esser quello un covo di serpenti di velenosissima specie; la sua fede il sollevò sopra ogni timore, e non fu confusa. Quei rettili orribili cominciarono la prima cosa a perdere il loro veleno per lui e per i suoi discepoli; poi scomparvero affatto, e dopo breve tempo si vide quel ritiro abborrito e stimato fino allora inabitabile, trasformato in uno dei più celebri monasteri del mondo cristiano. La copia e le doti eminenti di que gran servi di Dio ne formaronolunga pezza la speranza e l'ornamento principale della chiesa di Francia. Si è perduta la regola di Lérins, ma si sa, che i monaci vi abitavano in celle scparate e che accoppiavano alla vita de' cenobiti quella pur anco degli eremiti.

Il carattere del santo abate di Lérins. che gli attraeva dei discepoli da tutte le parti dell'Occidente, era una carità dolce e affettuosa e cosi preveniente ed affabile, che sant' Eucherio e sant'Ilario, due de' suoi discepoli , ripetevano spesso che se la carità volesse farsi dipingere ella piglierebbe le forme di Onorato. Le quali virtù il fecero con tanta istanza richiedere qual vescovo della città di Arles dopo la morte di Patroclo, ma non lo fu che per soli due anni. Egli governò la sua chiesa come una famiglia, e nella guisa che aveva condotto gia il suo monastero, applicato soprattutto l'animo a sbandirne lo spirito di parte e di discordia. Nel brieve tempo che tenne una tale carica ei profusc senza riserbo gl'immensi tesori raccolti da lungo tempo nella sua chiesa. Stimò il debito dell'istruire tanto indispensabile ad un vescovo, che volle adempierlo fin anche al letto di morte, e non si tenue dal praticarlo se non cessando di vivere. Il giorno dell'Epifania, un otto giorni circa prima della sua morte, la quale avvenne l'anno 429, cgli sali sul pergamo. E si ticue dovcre andar debi-

ameuti intorno a diversi abusi che s'andavano introducendo nella Gallia Narbono per senose , della decretale di papa san CeleIndarno
o di serstino indirizzata ai vescovi delle province
o di serstino indirizzata ni vescovi delle province
o di serstino indirizzata ni vescovi delle province
o di vienna e di Narbona.

Il nana vi gale zagliardamente contro

Il papa si parla gagliardamente contro il rifuto della penitenza, che si usava fare aucora con alcuni moribondi (1). El ecco le espressioni medesime di questo santo pontefice, che vien molto accoucio di contrapporre ai principi di un rigorismo eccessivo, il quale non può ispirare altro che la disperzazione.

tori al suo zelo per la disciplina, e a'suoi

« Noi abbiamo udito, diss' egli, che si ricusa la peuitenza a dei moribondi, c che non si secondano i voti de peccatori, i quali venuti in caso di morte dimandano questo rimedio per l'alleggiamento della loro anima. Si, io lo dichiaro altamente, io rignardo con orrore un'empietà tanto crudele per disperare della bontà divina, come se essa non potesse soccorrer quello che ricorre a lei in qualsiasi tempo, nè sottrar l'uomo in pericolo dal peso de' peccati, sotto i quali desidera di non voler gemere più lungo tempo. E non è questo, io domando, un aggiungere una seconda morte alla prima, e per colmo di crudeltà uccidere per sempre un'anima, ricusando di renderle la vita ? » Non è cgli manifesto, dopo tale maniera di esprimersi, che questo santo pontefice non considera punto questo regolamento, come una pratica arbitraria e poco importante, e molto meno poi il rigore contrario, come l'uso comune della Chiesa? Non è manifesto per conseguenza, che egli è un abuso riprendevolissimo in qualunque caso si possa immaginare, di lasciar morire senza i soccorsi della Chiesa, quelli che li dimandano colle convenienti disposizioni? E chiaro, che bisogna spiegare con una testimonianza così espressiva come questa ciò che v' ha di oscuro altrove sul medesimo oggetto; osservando non pertanto, che le sementi del Novazianismo, che si spargevano nelle Gallie, possono aver contribuito al calore che prende qui lo zelo di sau Celestino.

<sup>(1)</sup> Celest, Ep. 2, tom, 2 Conc.

Egli condanno pure l'innovazione, che alcuni strani sacerdoti introducevano nella maniera di vestire fra gli ecclesiastici galli. Codesti stranieri, erano probabilmente de monaci orientali , o formati in Oriente, come Cassiano, e che conscrvavano nel clero l'abito monastico, vale a dire, il mantello cortissimo colla cintura. a A che serve, dice questo papa, una nuova forma di vestire nelle chiese delle Gallie, e perchè volere far niù di tanti santi vescovi? El bisogna sceverarsi dall'universale coi costumi ed i meriti, non nella forma del vestire ». Alcuni autori hanno inferito da questo passo, che gli ecclesiastici non portassero punto ancora abiti distinti da quelli dei laici , almeno quanto alla forma ; ma questa conseguenza pare mal tirata. Il senso delle parole del santo pontefice è precisamente, che i cherici debbano distinguersi dai laici, più per le sode qualità dell'animo, che per l'apparenza esterna degli abiti; manon già che le vesti degli uni e degli altri non dovessero diversare in alcun modo. Egli dà poscia per le ordinazioni molte regole savissime , la maggior parte delle quali sono tuttavia in vigore; come gli è quella di non consacrar vescovo, chi non fosse passato pei gradi ordinari del chericato. di non ordinare un laico, un bigamo, o il consorte di una vedova.

Finalmente la decretale di Celestino fornisce un nuovo esempio di ricorrere a Roma, nel caso di un certo Daniele, accusato da alcuni religiosi, che egli aveva governato in Oriente, e diventato vescovo nelle Gallie, nel tempo istesso che il papa scriveva al vescovo di Arles di mandarglielo perchè fosse giudicato sopra quell'accusa; Celestino dichiara, che questo Daniele è separato dal corpo episcopale, infino a che verrà a presentarsi al tribunale apostolico, se la sua coscienza gliene lascia la sicurezza. In quel mentre egli rimanda al giudizio dei vescovi della provincia Viennese e della Narbonesc, la causa del vescovo di Marsiglia,

il quale nell'accogliere con favore l'uccisore di un altro vescovo, pareva far plauso alla medesima uccisione. La qual decretale è del 25 luglio 428.

Conoscendosi vicino al morire, sant'Onorato non istimo poter fare cosa migliore di diseguare per suo successore il suo discepolo Ilario, che egli fece venire dal monastero di Lerins, non avendogli neppur detta la cagione. Questi aveva solo ventotto anni , ma si era dato a Dio con quella grandezza di coraggio, che decide ordinariamente della perseveranza e della eminenza della virtù. Fu Onorato, che dopo aver fatto un tal conquisto per Gesit Cristo, ne aveva preso sempre la maggior cura. Il discepolo e il maestro avevano comune la patria, erano di Tont, e usciti del paro da illustri famiglie; ma quando Ilario si strinse con Onorato, era più che mai inteso nelle vanità del mondo. Con esortazioni e con preghicre il santo lo strappo dal secolo, e i frutti di questo primo sacrificio si andarono da poi sempre più perfezionando. Ilario parve degno dell'episcopato pel timore istesso che mostrava di averne.

Ma non si tosto ebbe veduto chiaro il disegno che si faceva di lui , si ritornò immantinente a nascondere in mezzo ai suoi fratelli, da' quali implorò soccorso, come uomo che fosse incorso in estremi pericoli : ma fu mandata una schiera di guerrieri e di cittadini a levarlo da quel suo ritiro (1). Non pertanto ei non sapeva risolversi a darvi il suo consenso, che avrebbe forse costantemente negato, se Dio non avesse appalesata con un prodigio la scelta che faceva di lui, facendo apparire sul suo capo una colomba, che fu presa pel simbolo dello Spirito santo. All uscir del monastero, che univa lo studio delle scienze con quello delle virtù , e formava come un seminario di vescovi per tutte le Gallie, Ilario, pieno d'ingegno e di penetrazione, prese parte alle controversie che si levarono fin dal principio del suo episcopato, intorno a certi scritti di sant' Agostino. Alcuni autori hauno preteso aver egli incorso negli errori de' Semi-Pelagiani, prima pe-

(1) Vit. Hilar. cap. 1 et seg.

rò, che avesse avulo notizia della loro condanna. Altri invece sostengono che contraddicendo sant'Agostino sulla predesinazione alla gloria, e dicendola consesinazione alla gloria, e dicendola consesinazione alla gloria, e dicendola consesimato del maria previdenta delle opere future fosse per Dio un motivo di conceder la grazia, o che si potessero fare in alcuna maniera colle fore naturali i primi passi verso il Signore. Ma ciò che nessuno dei dotti mette in dubbio è che sant l'ario, venuto al letto di morte, confessò in termini formali la grazia prevueinete, la quale precede i nostri sforzi e tutti i nostri desideri.

Tra i vescovi, che per la loro santità illustrarono le chicse delle Gallie nello stesso tempo di sant' Ilario, si notò san Lupo di Troyes, suo cognato, e san Germano di Auxerre, entrambi i quali furono incaricati pel loro zelo e per la loro straordinaria abilità di andare a combattere l'eresia de' Pelagiani nel suo covo medesimo, vale a dire, nella Gran Brettagna. I vescovi di quest'isola avevano spediti legati a Roma e nelle Gallie, dimandando aiuto contra gli cretici loro falsi fratelli. Intorno a ciò fu tenuto nelle Gallie un numeroso concilio: tutti i padri fermarono ad una voce la loro elezione sopra Lupo e Germano. Ma san Prospero dice formalmento (1) . che fu papa Celestino, il quale persuaso dal diacono Palladio, mando Germano nella Brettagna; vale a dire, che il successore di Pictro incaricato di confermare i suoi fratelli nella fede, e di vegliaro al bene generale della Chiesa, cavo quest' uomo apostolico dal campo ordinario del suo zelo, affinchè aiutasse un popolo che aveva maggior bisogno di essere soccorso. E qui non si tratta ne di missione pontificale, nè di quella di un concilio stranio alla Brettagna, e meno poi del concorso inintelligibile dell'uno e dell'altro : discussioni , intorno alle quali alcuni critici gittarono molto inutilmente la loro fatica, poichè la giurisdizione ordinaria de vescovi brettoni, i quali iuvocavano il soccorso de loro vicini, bastava al bisoguo.

San Germano, pel suo sublime ingegno e pari santità, svegliava a que di l'ammirazione non solo della sua chiesa d'Auxerre, ma si beuc di tutto l'Occidente. Nato nelle Gallie da una illustre famiglia, dopo segnalatosi nelle scuole della sua patria, egli era andato in Roma a perfeziouarsi nella giurisprudenza (2). Egli fece sponsali onorevoli, e si levo alte più alte cariche sotto l'impero di Onorio, che il creò duca di Auxerre, vale a dire, capitano supremo delle soldatesche che stanziavano uelle sue province. A malgrado del bel dono di una educazione molto cristiana . egli si lasciò in processo trascorrere al punto di riuscire il flagello del suo sauto vescovo Amatore. E un bel di dicde perfin nell'eccesso di minacciarlo della morte, dispettato grandemente, perche il zelante prelato aveva fatto atterrare in mezzo della città un albero, in sul quale Germano sospeudeva le teste degli animali che uccideva alla caccia, con grande scandalo del popolo, testimone di quell'avanzo di pagana superstizione. « No , io nou morro di vostra mano , gli disse Amatore, con una pacatezza di cuore, che gli faceva fin d'allora presentire quello che poco dopo conobbe in più distinta maniera. Egli ebbo la rivelazione che la sua morte era vicina, e che Germano sederebbe dopo di lui sulla sedia episcopale; luce tanto profetica e sicura, che sebbene guardasse la cosa nol maggior secreto pare andò ad Autun a trovare il prefetto delle Gallic, e ottenue da lui la necessaria autorizzazione di fare vescovo di Auxerre il duca Germano.

Tornato alta sua chiesa, Amatore raguno i principali cituadini, in capo ai quali era Germano, e dichiarò loro, che restandogli poco a vivere, il ciclo aveva eletto il loro duca per succedergli nel vescovado. In quella ei lo iuveste insien col suo clero, lo esorta a rendersi

<sup>(2)</sup> Tom. 1 Bib. Labb. p. 111. 23

deguo della muora sua carica, e gli tasglia i capelli. Nambore si mori in Ibrevissimo tempo dopo, e Germano, eletto a voce unanime, fu costretto a malgrado della sua resistenza ad aceettare l'episcopato. Ei teuno per heu tren'anini, n'e quali crebbe vie più quell' data rendette pio conton celebre il nome di san Germano di Auxerre, che fu il sesto vescovo di questa sedo.

Tosto che fu investito di questa santa dignità, si riconobbe manifestamente la vocazione celeste, nel tramutarsi interamente ch' ei fece da quel di prima. Questo signore cotanto altero e molle poco innanzi si vesti immantinente di rustiche lane, si proibi l'uso del vino, della carne, di ogni vivanda delicata, e fin del pane di frumento, e ridusse al pan di orzo ogni suo cibo. Anzi non ne mangiava che solamente la sera, e spesso dopo molti giorni di seguito di una intera privazione d'ogni alimento. I suoi beni diventarono in perpetuo i beni della Chiesa e de poveri ; non guardo quind innanzi sua moglie che quale sua sorella; alcune tavole, sulle quali distendeva un cilicio, formavano il suo letto, e aveva tanta noncuranza o durezza pel suo corpo. che la diversità delle stagioni non gli feee tramutar mai nulla del suo vestire. Il gusto della pietà di quei tempi, e dei Galli in particolare, era di fondare dei monasteri ; di fatto il fervore fiori per avventura molto più a quei di , che in alcun altro tempo in tutte le nostre province. I più gran prelati si procaceiavano così de pii asili, sia per conservarvi lo spirito di raccoglimento, sia per raccendervi il loro fervore dopo le distrazioni cagionate dalle loro cure, sia per formare in essi i loro degni cooperatori e successori. Ei fu per tale pensicro, che fin dal primo entrare nel suo episcopato, Germano fece fabbricare vicino ad Auxerre al di là dello Yonne il

monastero de' santi Cosimo e Damiano. Nessuno era più deguo di san Lupo ad

(1) Sur. ad 29 Jul.

essere compagno di san Germano nella missione delle isole britanniche (2). Nella sua gioventù egli si era sposato con Pimeniola, sorella di sant'Ilario d'Arles, Ma avendo i due sposi di vicendevole consenso risoluto di osservare la verginità, Lupo si era ritirato nel monastero di Lérins. Qualche tempo dopo questo primo sacrificio, ci ritornò in patria per consumarlo, spogliandosi de'suoi beni; persuaso che il mondo non ha più attrattive per noi , quando la distrazione delle nostre ricchezze fa sì che noi non ne abbiamo più per lui. Ma il Signore faceva ben altro disegno che quello del suo umil servo. In quella che passava per Macone, e finiva di distribuir colà il prezzo de'suoi beni ai poveri, egli fu preso e messo sulla sedia di Troyes , la quale era vacaute per la morte di sant'Orso. Dopo due soli anni di episcopato, egli fu trascelto per andare col vescovo di Auxerre a combattere gli eretici della Brettagna; distinzione onorevole al maggior segno in una età ed in province che riboceavano di prelati consumati nello scicuze e nella virtù.

I due missionari erano preceduti da tale e si grande rinomanza , che da tutte parti si andava in calca ad incontrarli. A Nanterre, piccola borgata presso Parigi, Germano fece un discorso a quel buon popolo , il eni rispetto religioso pareva ai due vescovi sopravvanzare tutto quello che essi avevano notato negli altri luoghi del loro passaggio. Ma quello che sopra ogni cosa maraviglio san Germano, fu una faneiulletta, nella quale si scopriva di fatto alcuna cosa di celeste e di angelico (2). Ei se la fece accostare, testificò molta bontà e amicizia a quella fanciulla di otto o nove anni, e la richiese del suo nome e di quello de' suoi. Il padre e la madre di Genoveffa (così si chiamava) si presentarono all'uomo del Signore, che si congratulò con loro di aver messo al mondo, e di far crescere sotto i loro occhi una si preziosa piauticella. Egli predisse loro uel

(2) Const. vit. S. Germani, cap. 20.

tempo stesso, che ella sarebbe ad uu' ora e la gloria e l'esempio della sua patria. Indi dimandò alla figlinoletta , la cui fisonomia e il cui contegno mostravano un senno molto maggiore dell'età, se essa voleva diventar la sposa di Gesù Cristo. Ella dichiarò essere il suo disegno di consacrarsi a Dio , e pregò il vescovo a darle subitamente la solenne benedizione delle vergini. Nelle Gallie eran già di molti monasteri di fanciulle; ma si vedevano in molto maggior numero le vergini, che vivevano in solitudine api o i loro parenti, che portavano il velo e vesti modeste, ed usavano tutte le precauzioni convenienti per guarantirsi dal contagio del secolo. A fine di consacrare Genovessa con tutta la solennità che si meritava, sau Germano la condusse alla chiesa in mezzo a grau concorso di gente. Vi si cantarono de' salmi ed altre preghiere , durante le quali il vescovo teneva la destra mauo sul capo della giovine vergine, e finita la cerimonia la fece sedere alla sua mensa.

Il di appresso ei la dimandò se avesse presente alla memoria la promessa che aveva fatta. « Santo padre, gli rispos'ella, io spero di non dimenticarla mai e l'osserverò fedelmente col soccorso della grazia ». In quella san Germano vide per terra una medaglia improuta del seguo della croce; ei la raccolse e la dicde a Genovelfa, dicendo: c Ricevi questo pegno di amicizia del tuo padre spirituale, e in memoria di me e della tua promessa portalo sempre appeso al tuo lato. Sia esso l' ornamento tuo , e lascia alle fanciulle del secolo lo spiendore dell'oro e delle pietre preziose » : parole , che aggiunte al nome romano di Severo, che portava il padre di Genovessa, fanno presumere, che la santa fosse di famiglia romaua, e di natali più distinti che non si crede dall'universale. Il santo raccomaudò istantemente al padre ed alla madre di considerarla meno come un bene di cui fossero i padroni, che come un deposito fidato alle loro curc, e destinato a diventare uno strumento di salute per intere popolazioni. Pochi giorni dopo la madre ebbe alcune prove più sensibili ancora della verità di tali predizioni. Quantunque ella avesse iu molta riverenza san Germano e presa confidenza ne' suoi discorsi , non prima fu partito, si attraverso alla pietà della sua figliuola, vietandole anche in un giorno festivo di andare alla chiesa, e si lasciò trascorrere con lei in fino al punto di darle uno schiaffo. Ma subitamente ella accecò e si rimase cieca per ben dicci anni (1). Ella ebbe l'agio di considerare le parole profetiche del santo vescovo, cho le virtu di Genovessa reudevano ogni di più credibili. Finalmente ella disse a sua figlia di recarle dell'acqua di un pozzo, che esiste pure oggidi, e che è in venerazione in tutta la terra dopo quel fatto. La figlinola obbedisce, e con la medesima semplicità ella fa il segno della croce sull'acqua, e ne lavò gli occhi della madre, che gliel'aveva comandato, e subito riebbe miracolosamente la vista.

Genovessa si dimostro non pertanto e più umile e più fervorosa, e congiunse alla innocenza una rigorosa penitenza. Giunta all'età di quindici anni mangio solo due volte la settimana, e suoi cibi erano il pane di orzo od alcuni dei legumi più viii. Non fu mai che usasse viuo od altro capace da inebriare. Aggiunse nondimeno alla maggior vecchiezza, fu continno rispettata dai piccoli e dai grandi, e diede un luminoso esempio della considerazione e del credito, che conferscono le virtù di un certo ordine allo persone, secondo il mondo, meno potenti. Ella venne a capo di fabbricare una chiesa in onore di san Dionigi , o in un tempo di fame ella trovò il modo di procacciar delle vettovaglie a' Parigini recati allo stremo della fame.

Assai tempo inuanzi e subisio dopo la sua consacrazione i due missionari Lapo e Germano s'unbarcarono per la Brettagua. Nel tragitto furono assaliti da una violenta procella; ma san Germano rabbonacció i llutti, gettandovi sopra alcune gocciole di un olio benedetto, e invocando il nome dell'adorabile Triuità. La riputazione dei due vescovi aveva loro preparata la vittoria; si corse da ogni contrada per ndirli e con tale sollecitudine e concorso, che erano obbligati a predieare sulle pubbliche piazze e nelle campagne. Tuttavia a perpetuare i frutti del loro zelo e a prendere de' giusti provvedimenti contra gli artefici sempre rinascenti dell'ercsia, essi adunarono un concilio a Verulano, oggi Sant'Albano, chiamato così dal nome di uno de più illustri martiri dell' Inghilterra. Gli eretici stimarono che il più cattivo partito per loro fosse quello di non assistervi : e perciò v'andarono in bella compagnia, nel disegno di vincerla, in difetto di ragioni, coll'apparecchio del fasto e dell'arroganza. Ma i santi missionari stabilirono in maniera semplice e soda al tempo stesso i principi della fede divina, la quale opera, aggiunsero essi, i prodiqi; e sentendosi d'improvviso ispirati dal eiclo, proposero ai Pelagiani di fare l'esperimento della loro sopra una giovane cieca, il cui padre, che era tribuno, aveva dimandato la guarigione.

Essi confessarono la loro impotenza. I due santi si posero in orazione, e si rimasero immobili per qualche tempo. Dopo di che Germano, invocando, secondo il suo costume, il nome della santa Trinità, e pigliando un reliquiario, che recava sempre seco, l'applicò alla presenza di tutti sopra gli occhi della figliuola, la quale ricuperò la vista in sul fatto. Vivissimi plausi si levarono in tutta l'adunanza in onore di Germano e della dottrina che difendeva. Ma quello che maggiormente consolò il suo zelo è che i suoi contraddittori medesimi plaudirono come gli altri, analematizzarono i loro errori e si soggettarono umilmente al giogo della fede. I due vescovi andarono a ringraziare il Signore sul sepolero di sant'Albano, e avendelo fatto aprire, per dimostrare fino a qual punto si dovevano onorare quelle reliquie degli amici di Dio, Germano vi depose le reliquic che era costumato di portare, e prese in loro vece alcun po' della terra del sepolero del santo martire, intinta ancora del suo sangue.

I due prelati delle Gallie rendettero un altro servizio ai Brettoni. Questi erano in guerra coi Pitti, i quali abitavano la parte settentriouale dell'isola, e si chiamavano così , perchè si dipingevano tutto il corpo in modo capriccioso e spaventevole. Essi erano tanto Barbari, che mangiavano la carne umana, e godevano soprattutto in divorare ancor fumanti le donne che cadevano nelle loro mani. Si erano associati ai Sassoni, altri barbari che essi avevan fatti venire dalla Germania, e di conserva con essi si avanzavano contra i Brettoni, che male acconci a resistere a si gran piena di forze, e privi di ogni umano soccorso imploravano quello dei due santi vescovi. Germano non ignorava punto le regole dell'arte militare, che in passato aveva con gloria escrcitato, insegno alle soldatesche britanne il modo di usare tali partiti per la loro giusta difesa, e per assieurarli si pose per fino in capo a loro. Ma facendo molto maggior conto dell' aiuto del cielo , che non de' modi naturali, egli invocò e fece invocarc il Dio degli eserciti. Uno spirito di terrore e di vertigine si diffuse tutto ad un tratto nelle schiere nemiche, sopra le quali i fedeli riportarono intera vittoria, di tanto maggiore soddisfazione, perchè non costo loro nè manco una gocciola di sangue. I due santi tornarono immantinente alle loro diocesi. Ma più indomabile dei Barbari l'eresia cominciò da capo alcuni anni dopo a sturbare le isole hritanniche, e san Germano vi fu chiamato la seconda volta.

Allora egli si fece accompagnare da san Secro, vescoro di Tevesco di Ilorevic e discopolo di san Lupo di Troyes. Nel secondo viaggio passando ancora per Parigi trovò la caltumia scatenata colla maggiore violenza coutra Genovella, a malgrado che la sua virtù dopo la consacrazione di lei andasse ogni di più tersecundo. Egli ando a visitarla nel suo umile triiro, la saltulo con testimoniane di venerazione, che maravigliarono tutti, e convinse l'universale così dell'innoccuza, come dell'alto merito della santa.

Questa seconda spedizione di san Germano in Brettagna riusci felice del paro e luminosa, e fu seguita da snecessi più durevoli molto della prima. Coi medesimi modi, cioè colla preghiera, colla virtù della sua divina eloquenza, con miracoli più frequenti ancora che nella sua prima missione, egli fece abiurare per tutto l'eresia, e perchè non tornasse a suscitarsi più dalle sue ceneri, quando si allontanasse, furono sbanditi molto lungi dall'isola tutti i settari, che non diedero prove di sincera conversione. Nè la sola Brettagna fu tcatro del credito miracoloso di san Germano presso l'Onnipotente, chè egli operò di poi una moltitudine maravigliosa di prodigi e risuscitò molti morti.

La corte di Ravenna, dove riscdeva il giovane imperatore Valentiniano, come fatto aveva il suo predecessore Onorio (1), fu ella medesima testimone di tali maraviglie. Il santo vescovo v'era andato a sollecitare la grazia dei popoli dell'Armorica, colpevoli di ribellione, e là egli terminò la sua vita in grande età e nell'esercizio eroico della carità e della beneficenza. Se non fu consolato del piacere di morire in mezzo al suo popolo, il Signore dispose in tal guisa per dare maggior splendore alla gloria del suo servo. Il corpo di lui fu trasportato processionalmente con una pompa ed un concorso incredibile da Ravenna infino alla sua chiesa di Auxerre, dove fu sepolto in un oratorio, che egli aveva fondato in onore di san Maurizio, e che fu poi la celebre badia di san Germano.

Le spesse ribellioni dei popoli agitavano l'impero in guisa molto più funesta delle irruzioni de Barbari, i quali non erano le più volte suscitati che dalla perfidia dei Romani. Ne primordi del rrgno di Valentiniano III, o meglio di sua madre Placidia, il bravo e liero Aezio non si vedeva a superiore altri che il

(1) Ibid. c. 15, 16 ct 17.

conte Bonifacio, ma era ancor troppo per la sua ambizione. Egli prese ad ispirare della diffidenza contra l'emulo suo all'imperatrice, ed incolpollo di niente meno che di volersi rendere in Africa indipendente (2). « In prova di quel che io affermo, le diss'egli, lasciando stare quel che tu sai de suoi sponsali con una principessa della stirpe reale de' Vandali, io so che se tu gli dessi il comandamento di calare in Italia, egli ricuserebbe di ubbidire 1. In quella egli simulo, scrivendo a Bonifacio, di pigliare le maggiori cure di lui, gli disse, che l'imperatrice aveva fermo il disegno di perderlo, e che s'ella il maudusse a chiamare, si guardasse bene dal venire.

Bonifacio aveva della probità, della religione e ben anco della pietà, a tal che volendo rinunciare al mondo per abbracciare la vita monastica, saut'Agostino e sant'Alipio ne l'avevano distornato nella persuasione, che egli contribuirebbe assai più al servigio di Dio conservando le sue dignità. Ma quanto è cosa grande il vivere in mezzo del secolo, il servire di baluardo agli altri contra il suo contagio, altrettanto pericoloso è un si glorioso destino. Il conte Bonilacio non seppe preservarsi da tale pericolo; cede agli allettamenti della sensualità, e si smenti in primo luogo rimaritandosi contra il voto che aveva fatto di osservare perfetta castità dopo la morte della sua prima consorte. Essendo la virtù di lui già tanto vacillante, ricevuta la perfida lettera di Aczio, non manco di dare in quella nuova insidia. Lungi dall' obbedire all' ordine che lo chiamava alla corte, egli si mise in punto di resistere a forza aperta, aspetto di piè fermo le soldatesche, che l'imperatore fece marciare contro di lui , e sconfisse in molti scontri i suoi generali. Ma temendo dopo quelle prime vittorie, che alla perfine non fosse oppresso, egli tratto coi Vandali per attirarli in Africa. Questi barbari, che duravano la maggior fatica in farsi uno stabilimento in Ispa-

(2) Proc. 1, Bel. Vand. c. 3.

gna, dove i Visigoti erano molto più potenti di loro, accolsero festosi le proposte di Bonifacio, e varcarono lo stretto.

Iutanto sant' Agostino non si restava dallo scrivere all'incostante Bonifacio per richiamarlo da' suoi traviamenti e fargli sentire la vanità dei beni di quaggin : ed il seguente passo leggesi in una di quelle sue lettere (1). « Prega il Signore, che può cavarti dalle necessità più dolorose, affinchè tu possa un giorno quello che non puoi presentemente ». Per impedire ad ogni anima retta di abusare di tali parole, ci basta di rammemorare in quale occasione esse sono state profferite. Il conte Bonifacio si era rimaritato dopo di aver fatto il voto di continenza, e non essendo più padrone di osservare tale voto dopo il legame contratto con una donna, che nello sposarlo lo aveva ereduto libero, sant' Agostino gli dice di recare la sua sposa alla pratica di tale emiuente virtà , senza però costringervela ; di pregare Iddio, che glieue ispiri la risoluzione, affine di poter allora egli stesso praticare ciò che ha promesso, e che il dovere del matrimonio gl'impediva di osservare a sno grado. Nel qual pensiero non v'ha certa cosa, donde si possa conchiudere, che anche nelle circostanze in cui i precetti ci obblighino, ei ci tornino assolutameute impossibili.

Le esortazioni del santo vescovo, e più ancora forse la scoperta che fece Bonifacio della frode di Aezio, lo fecero pentire de'colpevoli trattati in che era entrato co'nemici dell'impero. Da un altro lato Placidia, che non aveva dimentichi i suoi primi servigi, gli fece offerire un generale perdono, purchè scacciasse dall'Africa i Barbari, che egli vi aveva chiamato. Ma quanto era vennto facile il farli unire, tanto più impossibile rinsciva il mandarli via. Essi avevano già preso piacere nelle loro nuove dimore, e il loro re Genserico, giovane ardente e pieno di bravura e penetrazione, rendeva la proposta del tornar via spiuosa

(I) Epist, 220 , al. 70.

in eecesso, qualunque si fosse il modo che la si facesse. Sulle prime Bonifacio offeri dell'oro in vece dell' adempimento delle sue promesse. Io son qua venuto, rispose fieramente Genscrico, io ho valichi i mari a cercarmi un trono, e non sarà mai che li ripassi come mi vien proposto. Egli ricuso ogni offerta, e il conte fu costretto a ricorrere all'armi : ma queste nou gli riuscirono più felicemente de negoziati. I Vandali eran discesi nell'Africa in molto maggior novero che non sarebbesi creduto; avevano condotto seco oltre quelli della loro nazione , de' Goti , degli Alani , de' barbari e degli scherani di ogni maniera. Tutti non pertanto, e primo di tutti sant'Agostino, stupirono grandemente della vittoria che essi guadagnarono sopra Bonifacio, che era stato mai sempre il terrore di quella popolaglia indisciplinata, e non molto tempo iunanzi ne aveva messo in isbaraglio una calca immensa con una breve mano di combattenti.

Dopo tale rotta impensata egli fu perseguitato cou tanta vivezza, che a grande stento gli venne fatto di gittarsi in Ippona, dove fu assediato. Però egli trovò il modo di fuggir dalla piazza, la quale fu soggiocata dopo quattordici mesi di assedio. E fu indarno che tentasse da poi colle soldatesche riunite degli imperi di Oriente ed Occidente di liberar l'Africa; ei si mori finalmente a Roma delle tocche ferite; ma riportò sopra sè stesso la più gloriosa delle vittorie, rendeudo omaggio non solamente al suo monarca, ma si bene alle doti splendide di Aezio, che consigliò alla propria moglie di sposare, come quegli che era il più valeute condottiere dell'impero.

Subito dopo la loro prima vittoria i Vandali, non impoditi da alcuno, si sparsero per tutto, nelle città, nelle borgate, e tutti s'inchinavano o fuggivano dinanzi a loro (2). Solo Cirta e Cartagine con Ippona diedero loro a fare, obbligandoli a stringerle di assedio. Da per tutto si vedevano città rovinate, delli-

(2) Proc. Bell, Vand.

zi inceneriti , cittadini erranti o scannati sulle strade. Coloro che aveano tenute le prime cariche furono ridotti alla più dura schiavità , le donne de' casati più ragguardevoli, le quali avevano avuto ai lor comandi delle schiere di schiavi , si vedevano eostrette a rendere a quei feroci e rozzi dominatori i servigi più abbietti e penosi, e si stimavano felici quelle che gemevano in catene. Altre in novero incredibile furono scannate; si sventravano indegnamente, sistrappavan loro i bamboli dal seno o dalle braccia delle loro nutrici ; e si vietava alle madri sia di portarseli via vivi , sia di senpellirli dopo morti: a tal che ne mort una moltitudine senza aver ricevuto il battesimo.

An. 430

I Vandali erano cristiani, ma furibondi ariani e non meno inciprigniti contra i cattolici , nè di una empietà meno feroce di quando erano idolatri (1). Il culto pubblico fu interamente e per lungo tempo interrotto, profanate le cose sante, e le chiese incendiate da tutte parti. Rispetto al canto de salmi, del santo sacrifizio, de sacramenti, di tutti gli esercizi della religione non si trovava fedele a parteciparvi, non v'era sacerdote a presiedervi. Dopo i soldati e i grandi acconci alla difesa della repubblica, nessun Romano era più esposto all'ire de'nemici, quanto le persone consacrate a Dio. In sulle prime molti si erano riparati ne' castelli e ne' forti, che scontravan nei dintorni, ma erano stati hen presto soggiogati e messi a morte; gli altri s' innoltravano nel enor delle foreste e nelle caverne più salvatiche, donde la fame gli scacciava poi e li costringeva al ritornare, cercando il loro sostentamento in una vergognosa mendicità, o piuttosto una pronta morte nello sdegno brutale del vincitore.

Ouesta immagine tessuta dagli serittori del paese, particolarmente da Possidio, vescovo di Calamo, nella vita di sant'Agostino, suo contemporaneo e suo amico, potrebbe parere una esagerazione, se non si sapesse a quale eccesso e per quali principi i Vandali erano indegnati contra gli Affricani. Non solamente ei li persegnitavano come sudditi dell'impero, ma avevano in escerazione la spaventosa corruzione de'loro costumi. Siecome essi erano per natura altrettanto casti, quanto crudeli e senza alcuna pietà, si facevano una gloria e un merito di purgar la terra di tali mostri d' impudicizia. A fino di riuscirvi , dopo sacrificato tutto ciò che loro cadde nelle mani, facevano ogni studio di affamare il rimanente, tagliando gli alberi nelle campagne, distruggendo i frutti, e in generale tutto quello che poteva offerire qualche alimento ai miseri sepolti il giorno negli antri, e che ne uscivan la notte in cerca di alcuna sorta di viveri presso i luoghi abitati o coltivati.

Salviano che vivea allora, descrisse con la più robusta eloquenza le dissolutez-e odiose dell'Africa e l'eccesso delle ealamità che si trascinaron dietro (2). In quest'opera diretta a Salonio vescovo di Vienna e figlio di sant' Eucherio quell'illustre cittadino di Marsiglia, scinplice sacerdote, ma intitolato per la sua ahilità il maestro de' vescovi, piglia con ciò a giustificare la Provvidenza e a distruggere lo scandalo che davano ai deboli , nella caduta dell'impero, tanto le sciagure de' Romani cristiani e cattolici, quauto la prosperità dei Barbari od cretici o pagani. Raffrontando gli Affricani, sudditi dell'impero, con le diverse nazioni che lo devastavano egli afferma, che la riunione de'vizi, uno solo de'quali bastava per rendere odiosa ognuna di tali nazioni, si trovava concentrata nell'Africa, dove erano andati a precipitarsi come in una fetida fogna dopo aver hruttate nel lor corso tutte le altre parti dell'universo. & Se, dice egli, i popoli, che si chiaman Barbari si paragonano alle helve feroci , hanno ciascuno il loro vizio, ma non hanno almeno tutti i vizi ad una volta. I Goti, sono traditori , ma casti ; gli Alani più licenzio-

si , ma alieni da ogni frode; i Franchi leggicri, ma benefici e socievoli: i Sassoni per lo contrario sono crudelissimi, ma come iu ammenda di ciò hanno in tale abborrimento l'impurità, da eccitare la nostra ammirazione. I Vandali, vincitori dell' Africa, non sono da lodar meno per l'amore a questa virtù; e se sono fastosi, spreggiatori, superbi, la cosa che essi hauno in maggior dispregio nei vinti sono gli oltraggi fatti al pudore così dalle donne, come dagli uomiui; è la sfacciataggine di un sesso, disonorato dal solo alloutanamento dalla solitudine; è l'infamia come trionfante nelle pubbliche adunate. Se tutti questi popoli sono brutti di qualche macchia, s' illustrano però con qualche bella dote. Ma negli Affricani , inumanità , perfidia, avarizia, rapina, cbbrezza, bestemmie, spergiuri, non so di quali di questi vizi non sieno brutti. Non parlerò dell'impudicizia, perchè quanto sopravvanzano tutti gli stranieri ne vizi che abbiam testè notato, tanto si sopravvanzano essi medesimi nel furore delle più sporche lascivie. Chi fu mai, che riguardasse l'Africa come una terra ordinaria , destinata a stanza di animali ragionevoli, ne quali la carne debbe essere soggetta allo spirito, e non già come l'albergo dell'oscenità, o come un immenso asilo delle passioni d'ignominia, che l'hanno in tutte le stagioni incendiata? 3

Quesi oratore veemente, e qui forse anco un poi declamatore, rende ion pertanto gloria al potere della religione sul costume degli Affricani medesuni, perchi la loro conversione alla fede, e la virtimiracolosa della grazia averano mutato molti di loro in modo sorprendente. e Ma sen eleviam quesi sinceri servi del vero Dio, ripiglia egli, che à mai il rimanente? Qual fenomeno è mai un Affricano casto ? Egli è una vipera senza veleno, o una tigre senza feroda; è un Affricano, che non è più Affricano. E si deve acrivrer memo alla

severità del Signore, che all'enormità dei delitti dell'Africa gli eccessi di crudeltà commessi sopra di lei da' snoi barbari vincitori. Se i Vandali l'hanno diserta. l'hanno purificata; essi hanno fatto quello che non poterono le leggi romane; hanno represso le passioni vergognose; non come i Romaui , che si danno al rubare e al commettere adulteri in quella che proscrivono e l'una cosa e l'altra ; ma imponendo agli schiavi la necessità di imitare i loro tiranni, e sacrificando alla loro crudeltà quelli che non si confermavano al loro esempio 3. I Vandali rinscirono di fatto a sopprimere in Africa i luoghi di dissolutezza e le donne pubbliche; cglino le costrinsero tutte a maritarsi , e punirono di morte quelle , che non si contentarono di uno sposo. Ma fu solo dopo espugnata la metropoli, che stanchi di trucidare e temendo di non dover regnare altro che sopra dei deserti , la loro feroce virtù usò alla perfine di tali temperamenti.

lutanto stringevan forte d'assedio Ippona (1). Un gran numero di vescovi, gli uni perchè non avevano più gregge , o tutto scannato, o miseramente disperso, gli altri per impedire la totale estinzione dell'episcopato nell'Africa, anzi che salvare le loro proprie persone, vedendosi tutti ricercati con un vigore ed un accaminento ostiuato, si erauo ricoverati nelle piazze, che si tenevano le più sicure. Possidio, amico del santo vescovo d'Innona, o molti altri prelati dei dintorni avevano eletto quest'ultimo asilo, molto vantaggioso, ma stretto da tutte parti o pieno di strani, che ne crescevano ogni di i bisogni. Il geucroso Agostino faceva ogni potere di soccorrere a tutti, e non vi poteva bastare, privaudo anche sè stesso delle cose più necessarie. Ei vi suppli coll'effusione de suoi sentimenti e l'unzio ne della sua eloquenza, consolando almeno gli sciagurati, di cui non poteva alleviare la miseria. Egli mostrava in volto un'aria di rassegnazione e di serenità . che si comunicava alla moltitudine che il circondava notte e giorno, mentre provava col'a più dolorosa scusibilità la pe-

(1) Possid, c. 29.

na ancor più erudeli di soffocarla in fondo al cuore. So gli riusiria di torsi dallo sguardo di tanti sciagurati e fastidiosi testimoni, qgli piangeva dirotto i unanzi al sacribici che gli segono di controlo di sacribici che gli segono di controlo di suo popolo; o se non degnava gradirlo, di levarlo dal mondo prima che la città fosse soggiogata, e di non renderlo spettatoro di quella paventosa catastrofe.

Intanto i Barbari desolando per ogni dove la Chicsa, il Signore faceva manifesti in ogni guisa gli effetti della sua grazia, che sempre ammirahile ne' suoi santi si riproduce nelle loro opcre sotto mille diverse forme. Mentre Agostino si levava alla più sublime santità colla semplicità della fede e delle virtii comuni in apparcuza, Alessandro, autoro dell'istituto degli Acemeti, cioc dello genti che non dormono mai, andava nel medesimo tempo per le vie più straordinarie (1). Questo gran santo, disceso da illustre prosapia, aveva sulle prime occupato alla corte di Costantinopoli cariche degne de suoi natali.

Egli abbandonò le grandezze del secolo, largheggiò delle sue ricchezze co poveri, e si ritirò in un monastero famoso in Siria. Andando sempre più avanti nella perfezione e nel dispregio del mondo, egli s'internò nel deserto, da cui la sua untiltà dopo sette anni si vede pur costretta a fuggirserne. Egli aveva convertito molti abitanti pagani di una città vicina, insiem col loro governatore, chiamato Rabula, che la fama del santo aveva attirati a lui. Tutti vollero avere a loro vescovo quello, che essi avevano riconosciuto per apostolo; sotto qualche pretesto di zelo lo stimolarono ad andare nella loro città, di cui guardavauo con somma cura le porte, determinati a non lasciarlo punto ritornare nella sua solitudine. Egli vi giunse non diffidando di niente, ma avendo scoperta l'insidia, che cgli stimava tesa alla sua debolezza ed incapacità, si fece la notte calare in un gran cesto dallo mura dolla città, come se si

(1) Boll. 15 Jan. HENRION Vol. II. fosso trattato di camparla dal più imminente pericolo. Camminando poscia per due interi di attraverso i deserti, egli non si fermò se non ad un luogo, che per essere molto lontano e salvatico vi si teneva al sicuro da ogni investigazione.

Quell'asilo nascoso givava pur di ritro ad una schiero grande di ladroni, ma egli i converti con la virti delle sue restrazioni e delle sue preghere. Il capo di que mufattori dicle l'escupio e ricevete anche prima degli altri il guiderdone della sua docilità, perche free una sunta morte otto giorni dopo hattezzato. Gli altri tramatterno la loro caverna in un monastero della sua forma della sua contrada di cui le loro rapine avevano incontrada di cui le loro rapine avevano inco a quel di fatto il terrore e la desolario a quel di fatto il terrore e la desolario a quel di fatto il terrore e la desolario ca quel di fatto il terrore e la desolario capati di fatto il terrore e la desolario capati di fatto il terrore e la desolario.

Rispetto a Rabula, governatore della città convertita, la quale volle aver lui stesso a suo vescoro, mancatole Alessandro, egli pure rimunzi a tutte le onorane di questo mondo e si fece anacoreta. Ma fuolto in seguito dalla sua solitudine e posto in sulla sede di Edessa, metropoli didini e posto in sulla sede di Edessa, metropoli didini e posto di pure si consacrò al consacrò al consacrò di consacrò

Dal canto suo sant' Alessandro andò alle sponde dell'Eufrate a fondar il primo stabitimento della salmodia perpetua. La comunità che egli istitui sali in breve al novero di quattrocento monaci, sirii, greci, egiziani e latini. Essi si dividevano in molti cori e si succedevano gli uni agli altri, senza che nè di nè notte vi fosse momento in cui quella celeste casa non risuonasse delle lodi divine. Imitando in ogni cosa la vita angelica essi vivevano in un tale distaccamento come se non avessero avuto umano corpo. Ciascuno usava di una sola tunica e non aveva gli alimenti che per un solo giorno. La sera si dava a poveri quel che rimaneva, non conservando niente per la dimane. Ma a fine di rendere quell'istituto di vie maggioro utilità alla religione, Alessandro fece aggiungere alla preghiera la vita operosa

dell'apostolato, ed elesse settanta dei suoi discepoli a predicar la fede a'Gentili.

Si bella copia di buone opere non gli assicurò pertanto dall'essere perseguitati. I loro corsi evangelici e il continuo loro pregare li faceva confondere coi Massaliani, che si chiamavano ben anco Euchiti, dalla parola greca che significa preganti ; erctici, o per dirla più giusta, fanatici entusiasti , usciti dalla Mesopotamia come Alcssandro, e che prendendo letteralmente il precetto del pregare contipuo, riducevano tutta la religioue alla preghiera, toglievano ogni virtù al battesimo ed agli altri sacramenti; gente inoltre oziosa e vagabonda, la quale correva il mondo e faceva passare i suoi sogni come altrettante rivelazioni e articoli di fede, e si può dire gli unici che essi ammettessero.

Siccome questi settari erano simulatori in eccesso, spergiurando fuor di ogni modo, e quando importava alla loro tranquillità anatematizzando tutti gli errori , senza però abbandonarli , così si viveva in gran diffidenza di loro. E perciò Alessaudro che si confuse con essi , ne dovette patire assai. Essendo andato ad Antiochia, dove non era mai stato da venti anni , il patriarca Tcodosio mandò un ecclesiastico chiamato Malco per scacciarlo di là, e questi gli dicde in pubblico uno schiaffo. Alessandro senza commo versene, facendo allusione al servo mentovato nel Vangelo e che schiaffeggiò il Salvatore , disse : Ora il nome del servo era Malco. Il popolo, che rendeva ad Alessandro maggiore giustizia che il clero , prese la sua difesa e Malco fu costretto a ritirarsi svergognato.

Alessandro abbandonò intanto Antiochia, si travesti perfino da mendicante per viaggiar più libero; e passando per un sun alessando per punto di trovarvi la salinoida perpetua: ma seppe che questa casa era stata fondata da uno dei suoi discepoli. Finalmente andò co suoi discepoli a Costantinopoli; e vi apri una muova casa del suo sistituto; che in breve muova casa del suo sistituto; che in breve tempo fu popolata da trecento monaci. Essi srano distribuiti in cori di cinquanta l' uno, che si succedevano alternamente senza intervazione Ma colà pure e furono perseguitati e sospettati come già in Asia, di massalianismo. Fu carcerato il maestro e dispersi i discepoli; i, quali però si unismo no a lui il di medesimo che ricoverò la sua libertà. Altora tutti di conserva andambie un uno como il con di cementi, redi mali il monte di conserva andambie un uno como il como di cementi, red quale sun' Alessandro mori verso l'anno 430.

Fu proprio in sull'entrare di quell'anno, che sant' Agostino conobbe iu maniera sicura, che il Signore aveva esaudito la pregliiera, che gli aveva fatto, di non lasciarlo testimone dell'ultima sciagura del suo popolo (1). Caduto malato nel terzo mese dell'assedio di Ippona, egli si preparò immantiuente alla morte, come persona che si teneva sicura che non sanerebbe dalla sua malattia. Dimostrò tanto timore de'giudizi di Dio, come se non avesse per anco fatta alcuna penitenza. I servigi innumerevoli e penosi che egli rendette alla Chiesa, la piena delle opere sne contra gli eretici , tutti gli scismatici guadagnati dalle sue conferenze, la calca de peccatori convertiti, i Santi formati dalle sue cure, la copia dei cherici e delle vergini pervenute alla perfezione, quella de rigori escrcitati contra se medesuno , tante virtà finalmente pure e luminose, gl' ispiravano minore sicurezza di quel che pena e confusione i peccati della sua vita passata.

c Se le anime più innocenti, diceva egli spesso agli amici cho lo circondavano, non devono punto uscire da questo mondo senza fare penienza, quale dev esser la disposizione di quelle che hanoo cominicato si tardi a consocere ed a servire el Signore ? 5 Sempre conformo en esta de la sue massimo ed al suo metado, le opere disoddisfazione di suo maggior piacere erano le meno notevoli, le meno suscettive di ostentazione; come la sofferenza de suoi mali, i rimedi medesimi accettati con rassegnazione e con fede, quali pene del peccato. Egli fere servire-

(1) Possid. c. 29.

re sopra alcuni cartoni i salmi della penitenza, che sono pochi, dice l'autore della sua vita; forse i medesimi che noi diciamo ancora al presente : ei li sospese sotto i suoi occhi, affine d'intrattenere insino all' ultimo suo sospiro tutta la vivezza della sua compunzione. Per non essere svagato da tali pii pensieri negli ultimi giorni della sua vita, pregò che non entrasse alcuno nella sua stanza se non col medico, od allora che gli si recava da mangiare. La sua malattia fu molto lunga; cominciò verso il finire della quaresima, e morì il 28 agosto, nel qual giorno la Chiesa cclebra pur tuttodi la sua festa. Correva l'anno 430 dell'era cristiana , il settantesimo dell' età sua e il quarantes mo dopo che era entrato nel chericato. Si fa notare, come cosa notevolissima anche in un santo, che dal primo istante in cui si diedo al Signore infino alla sua morte, non solamente egli non diede mai addietro, ma avanzò sempre con un raddoppiamento di fervore nella carriera della perfezione, non distornandosi mai dal suo scopo, non dando in nessuuo di que traviamenti anche passeggeri che si trovano infin nella vita

Non fece testamento, perchè non avea cosa da lasciare, ma aveva formato, e la raccomando prima di morire, una bella biblioteca che lasciò alla sua chicsa : cura veramente degna del primo de' santi dottori, e cho la Provvidenza parve giustilicasse. L'incendio, che dopo soggiogata Ippona la ridusse quasi in cenere, rispettò nondimeno quella ricca collezione, nella quale non v'era certamente cosa più preziosa delle opere del medesimo Agostino. Nel seppellirlo si offerì il santo sacrifizio dell'altare , dice in termini espressi il vescovo Possidio, che era presente c che ci ha tramandato questa testimonianza così formale e precisa in favore del nome e della realtà del sacrifizio della messa. Tale storico aggiungne altresi, che prima della morte di Agostino, Dio fece conoscero la sua santità con la guarigione miracolosa di un malato, che andò a dinandargliela mentre era a letto. Il 💝

di un grandissimo numero di santi.

santo a bella prima gli disse con sentimenti di umiltà tanto più sinceri quanto parevano più naturali, che se avesse qualche potere sulle malattie, se ne gioverebbe per sè medesimo. Ma l'infermo, supplicando, avendogli risposto come in sogno gli era stato comandato di andare a trovare il vescovo Agostino con sicurezza di guarigione, il santo pastore facendo cedere la modestia alla carità, impose le mani all'infermo e lo guari immantinente, Egli aveva operate altre molte maraviglie, soprattutto per la liberazione degli energumeni nel lungo corso del suo episcopato. Ma questo gran santo non si segnalo già colla copia de' miracoli, nè con alcuno de'favori e delle pratiche straordinarie che si leggono nella vita di tanti altri-

Una condotta eguale, uniforme, costante, aliena da ogni estremo, tale fu la natura della sua virtù. Modesto nel suo mobile di casa come nel vestire, egli evitava colla medesima cura e la grettezza e la magnificenza. Portava biancherie e scarpe secondo l'uso rendutosi più comune, non dando perció biasimo a coloro, che andavano ignudi scalzi, mettendoli soltanto in avvertenza di tenersi bene in guardia contro la vanità. La sua mensa era frugale, e servita in generale di soli legumi. Quando si trovava avere seco a pranzo o persone cagionevoli di salute o qualche ospite , perocchè era tenoro molto dell'ospitalità ed affabile assai, allora faceva serviti di carne. Quanto al vino ne aveva sempre, perchè l'uso del grasso era riputato di molto minore necessità del vino nel reggimento di quella età.

Se ne levi i cucchiai, non aveva argento di sorta, ne gia per nidigenza ma per amore della povertà. I suoi cherici vivevano sempre seco, vestiti e cibati a spese comuni. Nei pasti si leggeva per dare la refezione allo spirito come al corpo, e ad essere meno esposti adimenticare le leggi della (umperanza. Pel timore medesimo di passare i termini della sobriettà che si era prescritti a, quel che diceva egli stesso, non era mai che manciasse fiori di una casa. per maluoques

invito gli potesse venir fatto. Delle dome nessuna sede mai al suo desco, albergò in sua casa, o la frequentò in maniera alcuna, mè mance la sorcila sua, le sue nipoti; nè già perchè parenti cotanto prossime non fossero al sicuro da ogni sospetto, ma perchè d'ordinario si traggion seco altre donne. I suare con le traggion seco altre donne. I suare con le fomman brannava parlargli, ei la riceveva presenti alcuni, cheric, e dalla sua conversione in poi, non gli avvenne unai d'intrateuersi di solo a solo con alcuna donna.

L'animo non si stucca delle particolarità di una vita così chericale, e tanto degna di giovar di esemplare ad ogni prelato e ad ogni cherico veramente religioso; ma si può dire, che il dottore la vince anche qui sopra il pastore, così per la profondità incomparabile della sua dottrina, come per l'interesse tutto particolare che la Chiesa ba preso ognora per sant' Agostino, considerato sotto questo aspetto. Quantunque abbiamo parlato delle sue opere più di quello degli altri Padri, pure non abbiam che solo tocca, per così dire , la superficie della più niccola parte di esse, e precisamente quanto era necessario per avere una giusta idea della sua dottrina sopra i punti principali. Possidio ci ha lasciato un catalogo delle opere del santo dottore, che fa salire fino al numero di mille e trenta, compresivi i libri , i sermoni , le lettere , molte delle quali sono interi trattati , e alcuni scritti che non sono giunti infino a noi : e nondimeno soggiugne egli, che non gli venne fatto di noverarli tutti. In questa moltitudine incredibile di opere, quello che principalmente si nota, dopo la purezza del domnia e della morale, la profondità della scienza e dell'erudizione, la grandezza dei disegni, la forza del ragionare, la sagacia infinita dello spirito , la bellezza del a clocurione, eccessiva forse e che degenerava talvolta in sottigliezza secondo il gusto già corrotto del tempo; quello che si nota, diciam noi, con maggiore edificazione, è la modestia dell'autore , alla quale niente è pari , se non il nicrito che ella adorna. Ei si vorrebbono copiare gl'interi libri di Agostino per far vedere tutti gli mulli sentimenti, che egli aveva di sè medesimo; ma vi sono espressi con tale candore e semplicità, che non lasciano punto duhitare, che egli non sentisse nel fondo del cnore tutto quello cha la sua penna tesseva.

Nella sua controversia con san Gerolamo, non so sc si rimanga più intenerito od edificato della sua moderazione e di tutte le sue deferenze, mentre egli aveva in suo favore il vantaggio della verità. Che se si allegasse il rispetto dovuto ad un dottore cousumato, c che aveva meritato cotanto dalla Chiesa, si nota, che usò della stessa modestia, e quasi de' medesimi riguardi col giovane vescovo di Eclana, Ginliano, il più arrogante difensore del pelagianismo, e ehe la sola presunzione aveva potnto recare a volerla dire con un dottore di tanta preminenza. Ma il più degno monumento della sua nmiltà è certo il libro delle suc Confessioni. Oh come egli dovette essere vivamente penetrato della grandezza di Dio, e della sua propria bassezza, assorto nei scntimenti della sua compunzione e della sua abbiezione, per pubblicare al cospetto del mondo intero le suc più umilianti fragilità, per caricare questo quadro dei più forti colori, e per tramandarlo a tutti sccoli avvenire l

Nondimeno questo gran santo, questo illustre dottore, fu esposto alla echumia ed alla più ignominiosa impostura. Dopo la sua morte principalmente, i suoi ne-mici misero in opera egni mezzo pe romene insero in opera egni mezzo pe rarea la sua memoria. In lad disegno essi fecero correre sotto il nome di lui i quini cii articoli, che furnon chiamati le obbezioni dei Galli, e che fin d'allora, se-condo aleuni autori, ma circa treut'anni dopo, secondo la comune opinione, die-dero luogo all'eressi adei predestinaziani.

I più duri fra quei quindici articoli sono i seguenti: 1. Per una trista necessità, che è l'effetto della predestinazione, gli vomini sono costretti al peccato, e condamnati alla morte. Il e III. La grazia del buttesimo non cancella punto il peccato originale in quelli, che non sono predestinati alla vita, e ad essi non giova nulla il menare una vita aiusta e sunta. VI e XV. Il libero arbitrio non fa nulla negli nomini : è la predestinazione che opera in essi, sia pel bene, sia pel male. VIII e IX. Il Sulvatore non è stato crocifisso per la redenzione di tutto il mondo, e Lio non vuole la salute di tutti gli uomini, ma solamente di alcuni, che sono predestinati. VII e XII. Dio toglie la grazia dell'obbedienza ad alcuni giusti, che egli ha chiamati, e nega loro la perseveranza, precisamente, perché non sono stati separati dalla massa di perdizione per mezzo della predestinazione e della divina prescienza. Questi sono i punti principali e precisi della dottrina che si attribuiva ad Agostino per diffamarlo, e persuadere che egli si era nelle sue ultime opere allontanato dalla fede cattolica.

Prospero, suo illustre e zelante discepolo, non risparmió fatica per veudicare l'onore del suo maestro. Non fa uopo di altro che aprire la sua risposta alle obbiezioni dei Galli, per convincersi che corre una distanza infinita dalla dottrina del naestro e del discepolo a quella di tutti i Predestinaziani. Intanto l'apologista, nel confondere la calunnia, si mise addosso da sè i calunuiatori. Un certo Vincenzo, che aleuni critici hanno trovato spediente darlo per Vincenzo di Lérins, annoverato fra i santi nel martirologio, pubblico contra Prospero delle accuse simili a quelle con le quali si oscurava la memoria del dottore della grazia. Prospero rispose con una giustezza ed una precisione ammirabile, non dando mai in alcun eccesso, cansando l'eccesso opposto. Provando contra i Semi-Pelagiani la gratuità, e la necessità della grazia, egli ha cura da per tutto di mostrare in Dio la volontà sincera di salvar tutti gli uomini. E fu tale la persuasione pubblica, intorno la sua maniera di pensare a questo riguardo, che per lungo tempo fu a lui attribuita l'opera di un autore sconosciuto . intitolata : Della vocazione de Gen-

(1) Cel. Epist, ad Ep. Gall. de Grat.

tili, la quale esprime chiaramente la più sana dottrina.

Pruspero s'ebbe pure il coraggio di attaccare le conferenze di Cassiano, malgrado l'alta riputazione del loro autorità de conciii dell'Africa e dell'Oriento, el e costiturioni del papi Innocenzo e Zosimo. E il sno genio portico si esprime in cione seguenti termini figurati: « Non vedete voi, che le invincibili costituzioni della Scde apostoliea mettono in polvere i vostri ragionamenti, e che le vostre rimece sono rimitae, cone le nutra di Gerico al suono delle trombe sacerdotali 7 »

Da ultimo Prospero crebbe lo zelo suo a tale da imprendere il viaggio di Ronia, a fine di far meglio conoscere al capo della Chiesa il pericolo che la fede correva in molti luoghi delle Gallie. La prima cagione di tanto male era la libertà, che si arrogavano alcuni semplici sacerdoti, d'insegnare senza consultare i vescovi, e di farsi in danno dell' episcopato giudici nella dottrina. Di fatto si vede in una lettera pontificale diretta intorno a quel tempo ai vescovi delle Gallie in generale, e segnatamente a quelli di Marsiglia e dei diutorni, ehe il santo papa Celestino li riprende vivamente della loro negligenza in reprimere l'orgoglio dei loro sacerdoti, e a tenerli nella soggezione che essi dovevano portar loro . dice egli formalmente, per la loro diguità (1). Venendo poscia ai cattivi elfetti di tale independenza e della temerità che ne era il principio, egli fa in questi termini l'apologia di sant'Agostino contra le ealunnie de' sacerdoti delle Gallie: « Agostino, di santa memoria, è sempre stato nella nostra comunione, e nou fu mai che la menoma nube oscurasse ne la sua fede , nè i suoi costumi. Si è avuto sempre di lui l'opinione più favorevole, e fu altrettanto amato che avuto in riverenza da tutti. Quanto alla sua scienza ella fu tale, che i miei predecessori medesimi, me ne ricordo, lo avevano per uno de' migliori maestri ».

A questa lettera sono uniti nove punti

di domma intorno la grazia e il libero arbitrio, che si vedono citati poco dopo, come parte della medesima lettera, e di cni par nondimeno non esserne autore san Celestino. Ma si ha qualche ragione di credere, che egli avesse incaricato san Prospero, o san Leone allora diacono, di ridurre così a certi capi la dottrina della Chiesa sul peccato originale, sulla necessità della grazia, tanto per la fede e il principio della biiona volontà, come per le opere della salute, e finalmente sulle tentazioni e sui meriti dei santi. Non v'aveva cosa più acconcia a giustificare la dottrina di sant' Agostino, quanto il darle per base le decisioni de' concili confermati da' sommi pontefici. Di fatto, questi nove articoli non sono che la raccolta delle autorità dei concili di Africa e de' papi Innocenzo e Zosimo intorno le materie decise come di fede.

Rispetto alle asserzioni ulteriori dei dotti, che nel combattere gli eretici sono entrati molto più addentro nelle difficoltà di tali quistioni, si dichiara, che tenendoci dal dispregiarli, non si giudica pertanto necessario di confermarli (1). Si contentano di dichiarare, che non si deve assolutamente risguardare come ortodosso ciò che parrà contraddire alle regole, che abbiam veduto stabilire sulle sentenze della Sede apostolica intorno gli effetti e la dignità della grazia. E dunque fermo, che pigliando le difese sia dei dottori cattoliei in generale, sia in partico-lare del dottore della grazia, l'autore o il compilatore degli articoli non ha preteso che la Chiesa abbia apposto il sigillo della sua autorità a tutto ciò che essi 💆 hanno scritto. Gli bastava di stabilire che essi non avevano insegnato cosa contraria alla fede intorno alle materic della grazia e della libertà. Conchiudiamo con una riflessione, che qua vien molto naturale: se la dottrina di sant' Agostino ha tanta autorità per la sua conformità alle decisioni della maggior parte dei vescovi, confermate dai sommi pontefici , è forse di buona logica il volere crigere in domaii

delle opinioni contrarie a decisioni tutte parziali, perchè s' immagina di vedere in sant'Agostino ciò che nè papa alcuno, nò alcun concilio vi hanno mai ve-

duto? Per dare finalmente un'idea chiara della dottrina del difensore della grazia contra i Pelagiani e i Semi-Pelagiani, noi ridurremo brevemente, tutto ciò che ne abbiamo detto fin qua, ad alcuni punti priucipali , i quali faranno vedere di primo tratto se è lecito esprimersi così , tutto il sistema di sant' Agostino. La prima cosa è da tornarsi in mente, che Pelagio, Celestio e tutti i Pclagiani rigoristi negarono costantemente la necessità assoluta del soccorso della grazia interna di Gesù Cristo, per volere e fare il bene nell'ordine della salute. « Io non ho potuto provare in niun luogo, dice espressamento sant' Agostino , anche dopo che il pelagianismo fu condannato da papa Zosimo, io non ho trovato in nessun luogo, che Pelagio abbia confessato la necessità assoluta del soccorso interno, e preveniente della grazia di Gesù Cristo, per la volontà e per l'azione. Se cgli riconoscesse, prosegue Agostino (2), che Dio ci aiuta così , tanto per volere come per operare, e in tal maniera che senza i suoi soccorsi noi non vogliamo e non facciam nulla di bene, e che tale è la grazia di Dio per Gesú Cristo, sarebbe levato affatto, a quel che pare, ogni argomento di controversia fra noi a. Nell'ultima opera di questo dottore, chiamata Opera imperfetta, perche la morte gl' impedi di finirla, cgli fa ancora consistere il veleno dell'ercsia de Pelagiani, nella loro ostinazione a negare che la volontà dell'uomo abbia bisogno di una grazia, che sia un soccorso interno e gratuito per operare il bene.

Quanto ai discepoli mitigati di Pelagio, chiamati comunemente Semi-Pelagiani, essi non si levavano direttamente contra le decisioni de'concili di Africa eonfermati dai papi e dal consenso del rimanente della Chiesa. Noi abbiamo dianzi veduto,

(1) Cel. Epist. ad Ep. Gall. de Grat. c. 13. 🛞

(2) De Grat. Chr. c. 47.

che i saccedoti di Marsiglia, imbevuti delle nuove opinioni, mostravano assaissimo rispetto e soggezione alle costituzioni apostoliebe, nelle quali non s'era per anco Roma formalmente spiegata sulle sottigliczze artificiose, che non era naturale di sospettare (1). Questi sacerdoti non facevano alcuna difficoltà di riconoscere con tutti i Semi-Pelagiani la necessità della grazia, purche si riconoscesse anche nell'uomo una buona volontà, che precedesse un tale soccorso e che cercasse un tale rimedio alle sue ferite. Tali sono la testimonianza e le espressioni d'Ilario, altro discepolo, che nella difesa di sant'Agostino, secondò tauto bene lo zelo di san l'rospero. Sant' Agostino istesso ci insegna quale su l'errore de Semi-Pelagiani, allorchè ne dice, che esso non diversava in mente dal pregiudizio in cui egli era stato per lo addietro, che la fede non era un dono di Dio, che almeno pe' suoi principi la grazia non era necessaria. E si può notar qui di passaggio, come tale eresia fosso differente dalle pitture ordinarie, che ne hanno disegnato negli ultimi secoli alcuni innovatori interessati a notare ingiuriosamente gli ortodossi più zelanti ed a contraddirli.

In conseguenza de principi che il dottore della grazia ha principalmente e costantemente stabiliti contra i Pelagiani e i Semi-Pelagiani , è manifesto , ed è il terzo capo della sua dottrina, che nello stato presente della natura degradata l'uomo ha un assoluto bisogno della grazia interiore di Gesù Cristo. Senza commettere un formale errore, non si può sottrarre alla sua influenza la menoma azione soprannaturale, fino i principi della fede, niente di ciò che dispone alla salute. Sant'Agostino dice pure, che tali uomini possono adempiere i precetti , se lo vogliono, ma che sta a Dio il preparare la loro volontà. Da per tutto egli insegna qual punto incontrastabile della dottrina cattolica, che questa grazia o quella che può ottenerla non vien mai meno ai giusti. La grazia, che prepara in tal guisa i cuori, lungi dal distruggere il libero arbitrio, per lo contrario lo stabilisce, dappoiche essa sola gli rende la salute possibile, perchè essa sola può fargli praticar le opere che la meritino. « Nondimeno nel dar così il potere di fare il bene, dice espressamene il santo dottore, ella non ne impone punto la neccessità; ma dipende dalla volontà il consentire o pur no.).

Per un'altra conseguenza de' principi di sant' Agostino , la grazia non è sempre seguita dal consenso della volontà, che può resisterle, e che di fatto le resiste molto spesso. « Ora, quando essa a lui resiste, dice il santo dottore, quelli che ricusano di seguir la voce che li chiama. non ne devono accagionare che sè medesimi, perchè sono chiamati in modo a poter seguire liberamente; e quelli che seguono non devono attribuirne a se la gloria, perchè non hanno seguito, se non pereliè crano chiamati in guisa da non poter negare il loro consenso ». La grazia della perseveranza finale e della predestinazione non n'è meno sicura ; la predestinazione dei santi, secondo il santo dottore, consiste nella saggia distribuzione dei divini benefizi, pei quali coloro che sono salvati , lo sono sicurissinamente. La predestinazione è affatto gratuita; è la sola misericordia del Signore, che lo induce a chiamar coloro che sono eletti, in guisa che non dispregino la voce che gli chiama, e tutti non sono punto chiamati in tal maniera. Quale n'è dunque il motivo? nessuna intelligenza creala può assegnarlo; esso è impenetrabile, ma non è ingiusto. Il dottore della grazia, come l'apostolo, non ha che le poche seguenti parole per rispondere a si fatta questione: « O profondità! si può egli sospettare d'iniquità il Dio di ogni ginstizia?

Finalmente, siccome y ha due spezie di precetti, i'una di osservare la giustizia , i' altra di recarla alla sua perfezione, così pure y ha due sorta di peccati. Altra cosa , dice il samo dottore , è l' adeupimento di questo precetto; Tu non bramerai punto, e da ltra l'osservanza di quest' altra l'osservanza di quest' altra l'osservanza di quest' altro : Non seguir le tuc brome.

Noi non entreremo a spiegar quest'ultimo articolo, poichè vorrebbe uno sviluppo ed una estensione, che ci farebbe useir da termini che ci siamo prescritti. Ma basti il richiamarne l'oggetto per far comprendere in qual senso il dottore della grazia dice, che vi sono de' peccati necessari, e che la libertà è morta pel peccato di Adamo. Se si è inferito da alcune espressioni generali, che la grazia di cansare il peccato è negata anche ai giusti , questi peccati necessari sono quelli che consistono non già a seguire le proprie brame, ma a non sentirne i primi moti; colpe impropriamente dette, e che ci reudono sciagurati senza renderci colpevoli. Dal che per una manifesta conseguenza e secondo i termiui espressi dal dottore della grazia, la libertà, che morì, è quella che si aveva nel Paradiso terrestre di ottenere coll'immortalità la perfezione della giustizia. Di qua pure la grazia negata ai giusti è quella di cui mancava l'Apostolo, allorchè sclamava: Io ho la volontà di fare il bene, ma non trovo il modo difarlo perfettamente. Poichè qual è questa perfezion del bene, ripiglia il santo dottore, se non l'esclusione assoluta del male, o l'adempimento di questa legge; Tu non desidererai punto? Tali sono i capi più importanti della

dottrina di sant'Agostino, sopra i quali abbiam creduto di poterci distendere più di quello che abbiam fatto sopra qualunque altro degli scrittori ecclesiastici, Egli tien fra loro un posto cotanto segnalato, le sue opere hauno un' autorità così particolare, egli ha combattute eresie così diverse e così attente in tutti i tempi a giovarsi l'una contro dell' altra della loro rispettiva rotta, che ci è sembrato necessario d'insistere vie maggiormente sopra una parte così importante e si delicata della tradizione. Ma qualunque fossero li scogli, iufra i quali egli ha camminato, la sua dottrina pura e luminosa agli oechi di chiunque sapra vederne il profoudo, non apparirà meno aliena da tutti i precipizi e da tutti gli

errori. Tali furono in tutte le età le testimonianze di quattro o cinque papi, di un molto maggior numero di concili, i quali trassero perfino da' suoi scritti la maggior parte dei lor decreti, di tutti i più santi e famosi dottori dell' Oriente o dell' Occidente. Il qual giudizio rende san Prospero alla sua memoria colle seguenti espressioni altrettanto giuste cho poetiche : « Nelle guerre ostinate de' Pelagiani contro la Chiesa, l' esercito cattolico combatte e trionfo solo per le mani di Agostino: non solamente la Chiesa di Roma e quella di Africa, ma i figliuoli della promessa per tutto quanto si stende l'universo, sono stati costantemente d' accordo con lui sui dommi della grazia e su tutti gli altri articoli della fedes. Conclindiamo: se la dottrina di que-

sto paíre era all etá sua quella della Chiesa, poichí la credeura catolica non si muta mai, tale conformità è pure oggili la stessa, e per credere come Agostino, bisogna intendere i suoi scritti in un senno conforme all'insegnamento della Chiesa. Secondo i soli principi della ragione e della sana cruica, bisogna piglarti almeno nel toro seguito, nella connessioni loro, e neltoro diversi rapporti in tutto il loro insieme, lungi da quii spirito di controversia e di sistema, cercandovi la conferna dei dommi ricevuti, e non la dottrina singolare di cui ci fossimo l'asciali procecupare.

Intorno allo sitle, questo illustre pare la certamente i soui diciti, a quella guisa che il più splendido degli astri ha esso pure le sue macchie; ma qualunque persona degna di leggerio e capace di guisardo, qualunque vago di quel genere di bellezta, che risulta dalla grandeza delle proporzioni , si rimarrà tanto marcigiano, nello subiadro, delle misi arrigiano, nello subiadro, delle misi delle proporzioni si rimarrà tanto marcigiano, nello subiadro, delle misi ne sotigilicza, del loro concatenamento, della rapida loro, issonoma di tutti i grant tratti dell'autore, che appena por ra menta el cojorio dello seritore:

## LIBRO DECEMODULATED

DALLA MORTE DI SANT' AGOSTINO NEL 430 , INFINO AL PONTIFICATO DI SAN LEONE NEL 440.

Dopo tutti i trionfi di sant' Agostino su' nemici della grazia, pareva che la Chiesa dovesse godere per lungo tempo delle dolcezze della pace e della concordia. Ma non prima fu impronto il pelagianismo dell' infamia dell' eresia, scesero nell' aringo nuovi settari più terribili o più temerari dei primi. Essi non avevano semplicemente a capo un monaco simulatore e pauroso, ma si il fiero Nestorio, patriarea di Costantinopoli, pieno tutto dell' audacia, che gl' ispirava la eminente sua carica, avuta la seconda della Chiesa, ma più aucora il favore di quanti v'aveva di più potenti nell'impero. Le due sette si diedero fratellevolmente la mano, nè già solo per l'interesse generale, che hanno tutti i nemici della fede in collegarsi contra i loro antagonisti , ma a motivo della lega intima e fondamentale, che esse hanno fra loro, per diverse affatto che ci appaiano a primo aspetto. Negando il peccato originale, la degradazione della nostra natura e la necessità della grazia, Pelagio mirava a stabilire l'inutilità della redenzione, e questa era la quintessenza del suo sistema; in questo egli si trovava juteramente di accordo con Nestorio . il quale dividendo il Redentore in due persone, riduceva il prezzo della morte e delle soddisfazioni della persona

HENRION Fol. 11.

umana al loro valore naturale, e per conseguente ad un valore insufficiente per espiare gli attentati commessi contra una maestà infinita. In tal guisa, come Pelagio, egli distruggeva tutto il mistero della redenzione.

Nessuno sarebbe stato più acconcio di Agostino a far conosecre la relazione di queste due eresie e ad opprimere la seconda sotto le rovine della prima. E perciò non raccomandato da altro che dal suo merito, per una distinzione meditata fra l'imperatore e i più grandi vescovi, e che niun altro prelato nè in Oriente nè in Occidente non fu mai che ricevesse, egli fu segnatamente invitato al concilio ecumenico di Efeso , pel quale fin da quando era in vita erano stati spediti gli ordini necessari e fin le lettere di convocazione. Ma la lettera onorevole, che l'imperatore gli scrisse intorno a questo affaro non giunse in Africa se non dopo la sua morte. Il Signore era contento di tutte le fatiche e le battaglie sostenute dal suo servo, il cui destino si trovava compiuto colla disfatta de nenici della grazia.

L'illustre vescovo di Nola, san Panlino, non pote neppur egli far bella amstra del suo zelo e do suoi lumi nella congregazione de primi pastori convocati ad Efeso contra i nuovi nemici della Chiesa (1). Egli si mori in sessantotto anni, nell' anno istesso, in cui fu tenuto questo eoncilio. Una violenta pleuritide lo mise in pochi dl agli estremi, malgrado il soccorso di tutti i rimedi e delle cure proporzionate all' affetto che si voleva ad un pastore così tenero e venerando, tanto preveniente e generoso, in una parola, dotato di quella nobile virtù così attrattiva ne grandi che si danno a Dio senza riserbo. Tre giorni prima della sua morte due vescosi di quei dintorni andarono a visitarlo. Egli si giovò della loro presenza per offerire il santo sacrifizio con tutta la solennità che poteva permettere lo stato in cui si trovava. Fedele alla dolcezza del suo carattere egli riconciliò tutto ciò che era stato costretto a reprimere con censure ecclesiastiche. Dovo la celebrazione de santi misteri fu udito dire : Dore sono i miei fratelli? Uno degli astanti additando dne vescovi , gli rispose : Eccoli qui .-Io parlo de miei fratelli Gennaro e Martino, ripiglio egli; essi mi hanno promesso di renir subito. Era san Martino di Tours che gli era apparso con san Gennaro martire, vescovo di Capua, il cui culto cra fiu da allora celebre in Napoli.

Alcuui momenti dopo, il sacerdole Dostuniano I vaverii, che si dovevano pagare quaranta soldi per abiti dati ai poveri. Tale car la rispettable poveria alla quale si era ridotto per Gesti Cristo tu uomo in passolo così ricco e potente. Non ti dar pena di ciò, mio fraello, rispose il santo, che ri sarà qualcuno che pagherà il debito. Peco dopo giunes un sacerdote di Lucania, incaricato appunto di una limosina di quaranta soldi, ab apare di un vescoto, che sapeva in generale a quale estreuo l'amor dei poveri riduceva spesso il suo santo collega.

Toeco di queste cure paterne della Provvidenza, il santo si addormento, e riposò tranquillamente infin verso la mezza notte: dopo di che i smoi dolori si fecero tanto acuti, che poteva a stento re-

(1) Pomer, de Vita contempl, 11, c, 9,

spirare. Nondimeno, appena vide farsi giorno, sveglio tutti i suoi, secondo il suo costume, e disse mattutino, o meglio le lodi che allora si chiamavano mattutino. Tutta quella giornata, che fu l'ultima della sua vita, nella quale il fervore gli tenne luogo di forza, fu divisa fra l'orazione e le esortazioni animate ai suoi sacerdoti e a suoi diaconi, i quali non si allontanarono mai dal suo letto. Venuta l'ora dell'uficio delle lampadi, cioè de' vespri, lo si udi aucora cantare, sebbene in languida e fioca voce le seguenti parole del salmo : Io ho preparatola mia lampada per ricevere il mio Cristo. Indi parve come assorto in una profonda contemplazione. Verso le dieci della notte la sua camera fu scossa da un si gran tremore, che tutti gli astanti, presi di spavento, si prosternarono per domandare misericordia, senza che que'di fuori se ne accorgessero. E quello fu l'istante in cui rendette l'anima, il 22 di Inglio, nel qual giorno la Chiesa celebra la sua festa. Tutte le quali circostanze furono scritte dal sacerdote Uranio, testimonio di veduta. Egli aggiugne eziandio, che universale fit il lutto, e che gli Ebrei e gli stessi Pagani manifestarono il loro dolore fino al punto di lacerarsi le vesti.

Di san Paolino ci son rimase cinquanta lettere, un discorso sopra la limosina. la storia del martire san Genesio di Arles e trentadue poemi , quattordici de quali in lode di san Felice. La sua poesia è piacevole, rieca di pensieri, nobile e ben sostenuta. L'unzione che respirano tutte le sue lettere fa sì, che non ci stanchiamo mai di leggerle : e siccome esse non crano se non l'espressione de sentimenti del cuore, vi si trova assai meno di arte, che non nelle sue altre opere. Il discorso sopra la limosina è scritto con assai purezza ed eleganza. San Gerolamo parla di un panegirico dell'imperatore Tcodosio fatto da Paolino, in tali termini, da farcene lamentar moltissimo la perdita. In generale l'amenità e la dolcezza sono il carattere dello stile di Paolino : ed esso porta pure l'impronta della sua virtù , e del contento che sentiva nello aver abbandonato ogni cosa per Gesù Cristo.

Il concilio di Efeso si tenne nel 431, l'anno medesimo in cui mori questo santo vescovo. L'innovatore, che si trattava di condannare, era salito in tauta reputazione, che era stato tolto dalla chiesa d'Antiochia come un nuovo Grisostomo per collocarlo sulla sede patriarcale di Costantinopoli. Morto il patriarca Sisinnio, uomo semplice e molto più adatto alla vita solitaria, che non a mantenere iu soggezione il clero della metropoli, si videro tante brighe per eleggere il suo successore, che si risolvette di trasceglierlo nella Siria. Ne furono più fortunati nell'essere andati tanto da lungi a cercar Nestorio, sacerdote di Antiochia, dov'era stato allevato ed anche battezzato, quantunque fosse natio di Germanicia, I suoi costumi gravi, o meglio cupi e salvatichi, la semplicità affettata e il sordido delle sue vesti, il suo volto pallido e scarno, un non so che di dottrina nelle arti e nelle scienze, una grande e bella voce che pigliava di leggeri il tuono del patetico e della compunzione, un'eloquenza abbarbagliante, intesa meno all' edificazione delle anime sodamente cristiane, che ingorda de' plausi di un popolo volubile e precipitato, l'amarezza del suo zelo e le sue perpetue declamazioni contra gli eretici , il sno rispetto finalmente per san Giovanni Grisostomo, che ogni di più cresceva nella venerazione del popolo di Costantinopoli, avevano sparso iutorno le opinioni più onorevoli a questo patriarca. Egli condusse seco un fidato e domestico sacerdote, Anastasio, e passarono per Mopsuesta, il cui vescovo Teodoro, conosciutili inclinevoli alle sue mire, comunicò ad essi, per quel che si crede, il germe delle empietà, che eglino misero poi fuori con tanto di scandalo.

Fin dal primo sermone che predicò Nestorio subito dopo arrivato a Costantimopoli, si levò coutra gli eretici in termini si fatti, che non furono mai dimentichi. « Signore, diss' egli rivolgendo il

(1) Nest. Serm., edit. Garner.

discorso all'imperatore, stermina con me le sette, ed io insiem con te sterminerò i Persiani , e dopo distrutti i nemici dell'impero, io ti farò trioufare ben anco di quelli della tua salute 1 (1). Questo suo principio incantò il popolo, furioso allora contro anche il solo nome di eresia; ma le persone moderate e giudiciose auguraron male da questo tratto di presunzione o di entusiasmo. Ma Nestorio non si tenne a sole parole; egli operò con tanta violenza, che recò gli eretici alla disperazione, la qual cosa originò in molti luoghi delle ribellioni. Alcune settimane dopo la sua ordinazione, e forse per le sue istanze, l'imperatore bandi nuove leggi , e toruò in vigore le antiche contra i diversi settari. I Manichei , siccome i più perniciosi alla civile società vennero proscritti con rigor maggiore , scacciati dalle città e condannati al supplizio estremo; ma nessuna delle sette, che sturbavano l'impero sfuggi all'odio dell'universale, eccettuata quella de' Pelagiani , fondata su' medesimi principi di Nestorio e Teodoro di Mopsuesta, i quali gli avevano condannati solo per umano rispetto. Il nuovo eresiarca avrebbe potuto appoggiarsi del paro ai settari di Potino e di Paolo di Samosata, come alla maggior parte degli Ariani; ma questi eretici erano da per tutto risguardati come tali , e diventati odiosi da troppo lungo tempo-Ed è con gli innovatori, che hanno tuttavia i loro apologisti, i loro favoreggiatori e le loro cabale fra gli ortodossi , che gl'innovatori più recenti amano di far causa comune.

La nuova empietă îu la prima volta predicata dal sacerdote Anastasio, che Nestorio aveva condotto da Antiochia. Egil ardl profilerie în pulpite queste parole scandalose, non udite mai prima: Che nessumo chiami Maria madre di Dio, clia cu eva une dosna, e una donna mon potrede asure la madre di Dio, clia un impote asure la madre di Dio, clia un impote asure la madre di Dio, clia un imporava in Costantinopoli, unmo conocciuissimo per la sua storditezza e la sua mala condotta, le quali unite l'averano, per

nanto si crede , fatto deporre dalla sede di Marcianopoli. Questi fu men ritenuto ancora di Anastasio , e nella sua temerità trascorse fino a dire anatema a chiunque chiamasse Maria madre di Dio. La quale empietà suscitò un improvviso e generale errore. Tutto il popolo gettò altissime grida e si fuggi a schiere dalla chiesa. Il patriarca approvava nondimeno tali bestemmie, e giovandosi della preoccupazione dell'imperatore, che lo teneva come un santo, pubblicò egli stesso le molte volte questa spaventosa dottrina, e la mise ne suoi scritti, che si diffusero per ogni parte. Lo spirito di cerore e di presunzione l'aveva acceeato; egli sperava o che nessuno sarebbe oso di opporsi a novità profferite con tanta audacia, o che l'autorità sua il farebbe trionfare di ogni richiamo ed ostacolo.

Un giorno di gran solennità, che v'aveva una calca straordinaria di fedeli per udirlo, dopo che ebbe citato quel testo di san Paolo: La morte da un uomo e da un uomo la risurrezione; « Questa è la quistione, diss'egli, che ci divide e agita molto gli spiriti, di sapere cioè, se bisogni chiamar Maria la madre di Dio, ovvero madre del figlinolo dell' uomo e del Cristo. M'ascoltino eoloro che son qua presenti, io pure gl'interrogo: Dio ha egli una madre? Se mi rispondono del si, io dirò loro, elic i l'agani sono da scusare, se danno una madre ai loro dei, e che Paolo è un impostore, allorchè dice la divinità di Gesu Cristo senza padre , senza madre, senza generazione. No , Maria non ha partorito un Dio. La creatura non ha dato i natali al Creatore, ma ad un uomo , strumento della divinità , all' unto del Signore, al Cristo che io adoro. Imperocché io adoro colui che colpisce i mici sguardi a cagione di un Dio invisibile, che n'è inseparabile, e che risiede nell'uomo, come nel tempio che si è per sempre consacrato ».

Non roteva spiegarsi più chiaramente; non si poteva presentare in guisa più ributtaute il veleno della nuova empietà.

(1) Conc. Eph. part. 1, c. 13.

Nell'nditorio de' fedeli si mise un fremito, una rabbia; da tutte parti un confuso mormorio; lo scandalo e il tumulto andavano ogni momento crescendo; ognuno guardava con ispavento il suo vicino, e tutti in quell'ansia affannosa aspettavano incerti il fine di quella strana scena. Allora un semplice laico che fu levato poscia a vescovo di Dorilea, l'avvocato Eusebio, nomo virtuoso e dottissimo delle cose religiose, si leva con sicurezza, e dice, o per meglio dire si fa a gridar con forza (1); « Noi tutti facciam qui professione di credere, e tale è la fede costante della Chiesa, che il Verbo eterno è veramente nato da Maria ». La moltitudine levò alti plausi e si lodò assaissimo di Eusebio; ma taluni preoccupati biasimarono il suo ardimento; la qual cosa basto all'eresiarca per risalir la cattedra alcuni giorui dopo. Egli parlò forte contro di Eusebio e sostenne con pervicacia, che non si doveva dire che il Verbo o il Figliuol di Dio fosse morto, e neppur che egli cra nato, ma solamente l'uomo nel quale era il Verbo. Così egli notava due diverse persone in Gesù Cristo. Eusebio credette allora di dover pubblicare una formale protesta, non pertanto colla deferenza conveniente pel clero ed i vescovi, a quali egli volle che fosse in prima comunicata. Si studio principalmente a dimostrare, che Nestorio la pensava come Paolo di Samosata; che come quell'antico settario egli sosteneva, che altro è il Verbo, altro Gcsù Cristo, e che non faceva dell'uno e dell'altro una sola persona, secondo l'insegnamento costante della Chiesa, di cui provò la tradizione coi Padri e i simboli dei concili. Dopo tale pubblicità si cominciò a trattar Nestorio da eretico, e molti si separarono dalla sua comunione.

Proclo, vescoro titolare di Cisico, e che faceva gli ufici di sacerdote a Costantinopoli, e che in seguito si meriò la sede patriarcale, dimostrò lo geò istesso, predicando che il Figliuolo di Maria uon è un puro nomo, ma Dio per natura; che la sauta vergine è chiamata proprissimamente Madre di Dio, e che

è esattamente vero il dire, cha Dio è nato e che è morto. Il predicatore non nominò Nestorio, il quale era presente, e si contento di confutare i suoi errori; ma l'eresiarea non ne conecpi per questo minor rispetto, e tanto più perchè Proclo venne grandemente applaudito così per la eleganza della sua locuzione, come per la profondità della sua dottrina. Correva allora l'uso, ehe dopo ehe un sacerdole aveva predicato alla presenza del vescovo, questi, quale inearicato direttamente del ministero della parola , v'aggiugnesse alcune parole di edificazione. Conformandosi a tale costumanza il patriarca si studiò d' indebolire quello che aveva allora udito, e sostenne di bel nuovo, che non si doveva dire semplicemente, else Dio è nato da Maria, ma che al Verbo di Dio era unito quello che è nato da Maria. E in seguito egli fece tre altre prediche contro quella di Proelo, che parve gli premesse di più confutare.

I quali diversi sermoni di Nestorio furono radunati in un medesimo volume eon metodo e con tutto l'artificio, elie i settari sanno così bene impiegare per propagare la loro dottrina (1). In brieve essi lo diffusero per tutto, e fino in Roma. Ma prima di ogni cosa studiarono a infettarne i monasteri dell'Egitto e primamente quelli che andavano in maggior fama di austerità e di fervore. Essi sapevano, che le novità stabilite che fossero in quelle solitudini vi metterebbero molto maggior radice che altrove e vi aequisterebbero una fede maggiore e nuove agevolezze per importe all'universale de'fedeli. Di fatto, questo lievito maligno non andò guari, che fermentò in tutte le immaginazioni esaltate e vuote della pietà sinecra. E tosto la fede di una moltitudine di solitari inconsiderati ondeggiò a fortuna, secondo tutte le impressioni che si vollero dar loro; beutosto portando l'empietà molto più lungi di quel che aveva fatto il suo primo autore, taluni non poterono più tollerare, che Gesu

(1) Cyril. in Nest. 1; ad Mon. Ep. 1.

Cristo fosse chiamato Dio, e i più temerari besteminatori erano todati coue i solitari più virtuosi e spirituali. Ma la discordia e lo spirito di contesa entrati in quelle comunità insiem coll'errore, i superiori ordinari conobbero la pianta dai frutti che meti va : e il contagio penetrando infin nell' Egitto, il pariaroa di Alessandria fu rotiziato del disordino.

San Cirillo, nipote di Tcofilo e suo successore immediato, oecupava allora questa gran sede. Pieno d'ingegno e di erudizione ; dotato di quella abilità e diligenza che voleva proprio l'importanza del suo ministero; sperimentato assaissimo negli affari e nell'arte di conoscere gli uomini; accorto nel penetrare, sotto le apparenze più imponenti, in tutti i rigiri, di cui l'impostura può renderli capaci ; coraggioso per natura, e di quel genere di coraggio che non s' arresta ad ostacolo o perieolo alcuno; cotanto semplice nella fede quanto grande nella esposizione e in tutti i disegni; retto, pio e zelante del paro : tale era l'antagonista che la Provvidenza aveva preparato contra un cresiarca egnalmente pericoloso si per la sua astuzia e per la sua presunzione, come per la carica che teneva e la stima in che lo aveva una corte tanto più preoccupata in favore dell'ippoerita, quanto più aveva di religione.

La prima eura di Cirillo fu di premunire la preziosa parte de fedeli commessi alle sue eure ne monasteri innumerevoli della sua dioccei (2). Egli a vrebbe certo bramato che tali quistioni spinte fino alla sottiglieza, e di i cui menomo inconveniento è quello di raffreddare la pietà e alterare la carità fraterna, non fossero penetrate mai fra i solitari, più adatti certo alle loro fatiche et aggi escretir di una vita penitente, che non alle seienze ed allo studio. Ma se questo principio è cecellente prima che il male abia cominciato, a fine di prevenirlo con la più circospetta diserezione, non sarebba altro che una economia disastrosa

(2) Epist, ad Mon. Conc. Eph. c. 2,

nel pastore, il luciare il gregge trauquillo, quando vi si è appiccato il conlegio, e minaccia di corromperlo tutto. E perciò il savio prelato intralasciando di entrare in speculazioni acconne ad aumentare il finoco delle controversie, non fece altro più che richiamare quei buoni religiosi ai primi principi della fede cristiana.

e E come mai, così loro seriveva, come mai si può mettere in dubbio se Maria debba essere chiamata madre di Dio? Se il nostro Signore Gesù Cristo è Dio, come lo è veramente e per natura, secondo il santo concilio di Nicea, come mai la santa Vergine non sarà la madre di Dio? Quantunque gli Apostoli non abbiano usato questa maniera di parlare, essa non esprinte pereio meno la fede che essi hanno inseguato. Tale è similmente la fede de'nostri Padri, e fra gli altri dell'illustre Atanasio (e loro cita le parole di questo Padre). Ma la Vergine è ella la madre della Diviuità? si dirà per una sortigliezza degua de bestemmiatori che la impiegano. Ma nell'ordine della natura, quantunque le madri non abbiano parte alcuna nella ereazione dell'anima, pur si dice ch'elleno sono madri del corpo dell'uomo, nou dell' uomo intero? Egli prova poi in maniera del paro semplice e sensibile l'unità di persona in Gesti Cristo; e dice fra l'altre cose, che senza questa unità gli Ebrei e i Gentili avrebbero diritto di rimproverarei, che noi siamo gli adoratori idolatri d'un puro nomo.

Consapevole al tempo stesso dell' alta opiuione in che era tenuto Nestorio alla corte di Teodosio , Girillo compose due Trattati , che indirizio a questo imperatore e alla principessa sua consorte e alla sorrelle sue, affine di preservare la loro fede da un pericolo , che temevano troppo poco Quantiunque le genti di questordine non sieno gran fatto intendenti delle science ecclesiasithe, tali Trattati sono molto più profondi della Lettera ai solitari , perché il prelato prevedeva, che sarebbero così presi in maggiore disamina e passerebbero sotto gli co-

chi di più molta gente. Nondimeno la Lettera ai solitari în dilfusa moltissimo, e in breve la si vide perfino a Costantinopoli. Queste diverse scritte produssero il miglior effetto. Le genti da bene di ogni condizione furono nel meglio della loro gioia, e molt magistrati ne ringraziarono con lettere l'autore. Ma quanto più il contravveleno dell' eresia operava ne' cuori infedeli, tanto più l'eresiarca aumentava l'odio contro il suo circospetto contradditore, il quale non gli lasciava agio al difendersi, e non aveva con lui altro torto , eccetto quello di vietargli di far più grave la pona dei suoi propri misfatti. Scrivendo coutra i nuovi errori, Cirillo aveva fino allora risparmiato assaissimo la persona di Nestorio, e non l'aveva nominato mai in nessuna delle sue opere. Egli stimò di dovergli scrivere direttamente; e siccome il patriarca di Costantinopoli voleva animare il governo contra tutti i difensori della fede, gridando egli il primo alla discordia ed allo scandalo : « Tale scandalo e discordia non originarono dai miei scritti , ma sì da quelli ch' io combatto, sieno tuoi o pur no, disse san Cirillo, il quale voleva aneora ignorarne l'autore. Tu non hai ragione alcuna di lamentarti , ne di levarti contra di me, che non ho in questa discordia altra parte che quella di adoperarmi a porvi un rimedio. Ma è cosa agevole molto il far cessare un tale scandalo. Chiamate madre di Dio la santa Vergine ; questo è il mezzo sicuro di dilegnare i nostri sospetti, e porre la Chiesa e l'impero al sieuro da ogni incresciosa conseguenza ».

Ma questo non era mica ciò, eho poteva culmaro il settario. Punto nella parte più sensibile e nondimeno dissimulando, quantunque molto male, egli ri-spose con risguardi studiati e in termini tatto marificamente diretti dalla mala feder, che non fu più speranza di vincere la sua ostituazione. Auche in quella che si maseherava egli straziava colle più attoric almanie il medico caritatevole che voleva guarirlo, e non si lasciava singgire occasione di tormentario. Egli straziava colle

irritò grandemente la corte contra il patriarca di Alessandria ed ispirò al giovane imperatore i più funesti pensieri contra di lui, che quel principe durò assai fatica a disingannarsi. Nestorio commosse con tutto il suo potere il popolo medesimo, così eattolieo a Costantinopoli, e quello di tutte le contrade vicine . contra questo primo prelato dell'Oriente, da eui previde fin d'allora quel che si avesse a temere. « E il nipote, diceva egli a loro, è il nipote di quell'iniquo e violento Teofilo, l'erede dei beni e dei vizi del persecutore, o meglio dell'assassino del vostro santo padre Grisostomo. Quest'ultimo tirauno lo perseguita ancora dopo la sua morte, e si ostina a canonizzare il delitto dell'antico auzichè unirsi alla Chiesa per riverire un Santo, le cui virtú ed eloquenza fanno l'ammirazione dell'universo. Razza perversa e incancherita in ogni suo membro, come più ella progredisce, e più si dimostra nemica di ogni pietà ». Non si poteva dipingere a più neri colori il nipote di Teofilo, il quale per una prececupazione eeeessiva in pro del suo zio fu di fatto uno degli ultimi a porre il nome di san Giovanni Grisostomo nei Dittici della sua Chiesa.

Cirillo nou si lasciò punto smuovere da tutte queste ingiuric. Ma a quella guisa ehe non gli misero timore alcuno, non gli produssero ne trasporti ne odio. Non avendo alcuna ragione di dubitare dell'abbandono di Nestorio, nè della sua ostinazione, egli era autorizzato certamente a levario affatto dalla sua comunione, in guisa almeno condizionale, e nella supposizione che negasse di levare lo scandalo; e giugnevano pure ogni di da tutte le chiese orientali delle persone, che mormoravano de progressi che faceva la nuova eresia, attribuendone la cagione all'inerzia de' pastori. Per tutta Costantinopoli si andava gridando forte che non vi era più aleun veseovo. Tuttavia san Cirillo, come il vediam nella lettera ehe egli serisse intorno a ciò al sommo pon-

(1) Cone. Eph. part. 1, c. 14.

tefice (1), non levava punto ancora il menomo romore. Dopo detto, che egli aveva fatto indarno il suo potere di farravvedere Nestorio de suoi errori: & E tempo omai , egli aggiunse, di far consapevole la tua sautità , come ci incorre il debito ed è costume antico, di quello ehe la malizia infernale si lavori nelle nostre chiese nè già in cose di poco rilievo, ma in un punto principale, nel quale è offeso l'onore medesimo di Gesù Cristo. Degnati guidare le nostre azioui e farci sapere, se è tuo sentimeuto, che si debba comunicare con Nestorio, ovvero separarsi fuor di ogni riguardo dalla sua comunione, affinchè la condotta degli ortodossi sia uniforme nelle nostre province. Egli è pure di necessità, che tu diriga con le tue lettere i vescovi di Macedonia e tutti quelli dell' Oriente; e perciò io non ho per aneo manifestato cosa ad alcuno di loro intorno lo stato della chiesa di Costantinopoli. Intanto ti fo sapere, elie già il popolo non vi si rauna più col vescovo, eccettuati i suoi colpevoli adulatori ed un brevissimo numero di gente di più debol fede : quasi tutti i monasteri coi loro abati e il più de' magistrati si sono ritirati ; tutti gli Orientali hanno nell'orror medesimo che noi la nuova dottrina. A farla conoscere aperto alla tua santità, io ti mando i libri ehe la contengono, aggiuguendovi i passi de' Padri, che la combattono e le lettere che ho già seritto sopra questo argomento. ». Il diacono Possidio recò a Roma tali dispacei, a' quali san Cirillo aggiunse un compendio della dottrina di Nestorio.

La cosa non poteva giugnervi in miglior punto. Gli seritti dell'innoratore erano venuti alle mani del sommo pontefice; ma egli uno ptotva persuadersi che fossero i opera di un vescovo, che una corte pia e ortolossa gli faceva tenere qual Santo. Ma ne rinase interamente convinto, quando ricevette le lettere del medesimo Nestorio, il quale vedendo i moli che cagionara la nuova dottrina, stimò del proprio interese il utolitarpo il papa, sia che avesee una qualche speranza di soprapprendere la religione e la santa moderazione di Celestino, o meglio forse, che si propouesse di guadaguar tempo, che era la cosa di maggior vantaggio alla mova setta nella condizione in cui si trovava.

Nella sua artificiosa lettera (1), Nestorio, parlò a bella prima di Giuliano d'Eclana, e di alcuni altri vescovi Pelagiani, che questo patriarca eretico aveva ricevuti a Costautinopoli, i quali si lamentavano, come professando la fede ortodossa, si trattassero quali eretici. Egli pregò il pontesice di fargli sapere come fosse stata trattata la causa di tali prelati, e se si dovevano ri-sguardare come definitivamente giudicati. Il qual procedere era di una mala fede simulata, perciocchè un vescovo di Costantinopoli non poteva ignorare, che i Pelagiani erano stati condannati un otto o dieci anni prima in quella chiesa. Ma si vuol ricordare, che queste due eresie avevano il medesimo interesse, e che egli voleva giovarsi della prima per discudore meglio la seconda. Ed è per questo, che dopo alcune frasi generali intorno allo zelo che debbono avere i buoni pastori contra la novità, e dopo dati per un'alterazione dell'antica fede a Costantinopoli i sentimenti che vi aveva trovato sull'Incarnazione, egli vi professa chiaramente la sua empia dottrina. Egli dice in propri termini, che si deve chiamar Maria madre di Cristo, e non già Madre di Dio, dappoiche le Scritture, continua egli, non le danno mai questo titolo; che si può tutto al più tollerarlo in un senso improprio in quanto che il corpo di Cristo, cavato da Maria è il tempio del Verbo, e che n'è iuseparabile. c Ma la Vergine, egli ripiglia, non è la madre del Verbo, poichè essa non ha potuto generare colui, che è più antico di lei ». Con si fatta lettera, Nestorio mandava ne suoi scritti sull'Incarnazione, firmati di sua mano. prove anche più solenni contra di lui.

Prima di rispondere, il papa fece tra-

(1) Conc. Eph. part. 1 , c. 16.

durre ogni cosa in latino, e procedette con la più saggia maturità, in un affare che nunziava consegueuze di tauta importanza. Tutta Roma non istimò poter pigliare troppe precauzioni, e dover secondare i gran disegni del pontefire. Leone, che in seguito non mostrò minore sapienza nel governo della chiesa romana, della quale era allora solamente arcidiacono (2), indusse Giovanni Cassiano, famoso per le sue conferenze, ad opporre un buon trattato sull' Incarnazione alla nuova eresia. Lo si toneva acconcio sopra qualunque altro a recare ad effetto questa impresa spinosa, non solo a motivo del suo valore nella scienza della religione, ma anche perchè sapeva perfettamente la lingua, gli usi, i costumi de'Greci, e aveva nella dimora da lui fatta a Costantinopoli, attinte assai cognizioni dei luoghi e delle persone non meno utili a tale impresa. E forse ancora l'arcidiacono cotanto destro in cavar partito dalle disposizioni degli uomini, vedendo Cassiano inchinevole alquanto al semi-pelagianismo . pretendeva forse di metterlo in una specie d'impossibilità di potervi penetrar più avanti, cimentandolo con avversari egualmente nemici della grazia e della redenzione.

E perciò il santo abate rispondendo fin dal suo primolibro alle speranze, che si erano concepite di lui, vi si leva con forza contra l'eresia pelagiana, che egli dice strettamente legata con quella di Nestorio, e per questo protetta segretamente dai nuovi settari. Negli altri sei egli frammescola con assai arte e interesse i movimenti patetici e i sentimenti, agli argomenti cavati da la ragione , dalla Scrittura, dai Padri, ed anche alla confutazione delle più vane sottigliezze di una moltitudine di eretici. Non v'ha cosa più pungente dei rimproveri, che egli fa a Nestorio nel sesto libro, dove ei lo confonde col simbolo medesimo che era in uso ad Antiochia, e che l'innovatore aveva professato nel suo battesimo. Nè

men commovente si dà a divedere nell'esortazione che egli fa nel finir dell'opera, alla chiesa di Costantinopoli, alla quale richiama alla memoria le lezioni che ella avea costantemente ricevuto dal gran Grisostomo, che l'impostore smentiva, come faceva di tutti gli altri Padri, a malgrado del suo rispetto affettato per questo. La qual testimonianza aveva una grazia particolare nella hocca di Cassiauo, il quale era stato uno dei discepoli più zelanti di quel santo patriarca di Costantinopoli, nel più fiero delle sue disgrazie.

Papa Celestino volle eziandio, che i vescovi, i quali formavano il suo consiglio ordinario, si raccogliessero per trattare quell'affare di si grave interesse; perocchè fin dall'antichità la più remota si fermò l'uso in Roma ed in tutte le grandi sedi di non far cosa di rilievo, senza formare come un concilio di vescovi da loro dipendenti, che tenesse le veci di senato al pontefice. Non si può avere altra idea di questi frequenti concili, che noi vediamo talvolta raunati in si breve tempo. Avendo il consiglio di Celestino, cominciato l'esame degli scritti di Nestorio, una dottrina così strana ributto a prima vista tutta l'assemblea. Si confronto con quella de Padri, e si raffrontarono le diverse parti per vedere che se ciò che iu prima era parso tanto duro, fosse spiegato e mitigato in appresso. Ma era da per tutto la medesima impronta di novità e di empicià, da per tutto errori imperdonabili, in tutti i sensi, che le espressioni dell'autore apprescutavano naturalmente. L'empietà nestoriana fu dunque proscritta ad una voce insiem con gli scritti che l'enunciavano, e ferma la deposizione di Nestorio, se, nel termine di dieci giorni dopo significatogli un tale giudizio, non abiurava i suoi errori.

Celestino, il quale parve non avere per niente sperato che il settario venisse a ravvedimento, affine d'incuorarlo effi-

(1) Epist. ad Nest. part. 1, Conc. Eph.

racemente, o meglio, per non omettere cosa dei doveri che imponeva la carica di padre e di pastore, non tralasciò di fare una risposta particolarizzata ai diversi oggetti delle lettere che n'aveva ricevute (1). Primieramente egli fece sentire a Nestorio, come non si vedeva altro che mala fede nelle quistioni che faceva rapporto ai Pelagiani; che egli non poteva, ignorare la sentenza pronunziata da Attico contra di loro, in ciò degno successore del gran Grisostomo; cho sotto il suo pontificato, s'erano ben guardati di fermare la loro dimora in Costantinopoli: che del resto non faceva maraviglia, che essi avessero alla perfine trovato il loro asilo in un luogo, dove si stahiliva un errore, che a paragone loro poteva sembrare ben poca cosa; che non pertanto aveva ragione di essere sorpreso del favore, che Nestorio accordava a genti condannate per aver negato il peccato originale, egli, che il confessava formalmente nei suoi scritti; che due parti così contrarie non potevano collegarsi in quel modo, senza far sospettare una macchinazione colpevole; che egli dovrebbe provveder più tosto alla sua propria sicurezza con una pronta e generosa ritrattazione , anzichè accrescere i suoi torti e i suoi pericoli, entrando in una cabala diffamata da lungo tempo, e che di lui si poteva proprio dire: Medico, quarisci te stesso. « Finalmente, gli disse con autorità, sappi, che tale è la nostra decisione e la nostra seutenza; che se tu non insegnerai intorno a Gesù Cristo nostro Dio quello che tengono le chiese di Roma e di Alessandria, insiem con tutta la Chiesa cattolica, e ciò che ha tenuto infino a te la chiesa di Costantinopoli ; se nel termine di dieci giorni, cominciando dal di di questa terza ammonizione, tu non ritratti chiaramente e autenticamente per iscritto le povità che tu hai affermate dividendo quello che la scrittura unisce, tu sarai separato dalla comunione della Chiesa cattolica. Tale è il nostro giudizio, che noi mandiamo col mezzo del nostro caro figliuolo, il diacono Possi-

HENRION Vol. II.

donio, al nostro collega nell'episcopato, il vescovo di Alessandria, il quale ebbe lo zelo di parteciparci tutto quello che accadeva, e che noi abbiamo trascelto perche operi in nostro nome, e comunichi a te ed a tutti i vescovi nostri fratelli ciò che noi comandiamo ». Si può notare in queste vicendevoli relazioni del papa e dei vescovi, che Celestino li chiama soltanto col nome di fratelli o colleghi nell'episcopato, mentre i prelati delle maggiori sedi lo chiamano loro padre , con tutti i distintivi della loro soggezione per le cause che hanno relazione col governo generale della Chiesa.

Il sommo pontefice seriveva al tempo medesimo a san Cirillo, al patriarca di Antiochia, e ad alcuni altri vescovi delle principali chiese di Oriente, ed cra il patriarca di Alessandria, a cui Celestino rimetteva la sua autorità per questo affare , che s' incaricava di distribuir tutte le sue lettere (1). Ve ne aveva anche una per il popolo ed il elero di Costantinopoli, i quali avevano bisogno se non di esortazione, veduto lo zelo che questa gran città mostrava per la vera fede , almeno di consolazione , per le violenze che l' cresiarca sempre potente alla corte faceva provare alle persone più zelanti. Vi aveva una lettera in particolare pei monaci di Costantinopo-, il cui zelo e la cui costanza nella fede, e la sofferenza nelle persecuzioni che il patriarca eretico aveva loro fatto provare con più durezza che con altri. meritavano questa speciale cura.

Per l'autorità della sua sode, il papa comandò, che non si tenesse per iscomunicato o deposto alcun vescoro o cherico, che fosse stato celpito da tuli cenure da Acstorio o da'snoi partigiani, dappoichè aveva coniciato a predicare i suoi errori; la qual cosa non vuol dire impertanto che Aestorio fosse decadiada oggi giuristicone, dopochè aveva tradito il suo miuistero; ma che le inginise censure che egli aveva fatto per sostenecensure che egli aveva fatto per sostenere la sua eresia, erano annullate in virtù del giudizio pontilicale. Il pontefice aggiungeva, che un affare di quella importanza richiedeva la sua presenza; però a motivo della distauza de' luoghi, egli aveva conferito il suo potere al vescovo di Alessandria, per timore che il ritardo non crescesse la grandezza del male. Egli ripete a san Cirillo, e lo incarica di notificare, che tutti quelli che Nestorio ha separato dalla sua comunione, dimorano in quella del capo della Chiesa: che il settario non può egli stesso oggimai aver parte alla comunione della Sede apostolica, se continua a combatterne la dottrina. r E perciò, aggiunge egli, dopo aver tentato tutti i mezzi di ricondurlo sulla buona strada, se egli resiste, tu lo condannerai e porrai ad esecuzione la sentenza per l'autorità della nostra sede, come operaudo in nostra vece e in virtù della nostra potestà; di maniera che se nello spazio di dieci giorni, dopo che ne sarà stato avvertito, cgli non anatematizza in termini formali le empictà dei suoi scritti, e non promette di professare per l'avvenire, intorno l'Incaruazione, la fede che insegna la Chiesa cattolica, tu provvederai immediatamente alla sede di Costantinopoli, e significherai a Nestorio che sarà assolutamente levato dal nostro corpo ».

In conseguenza di tale commissione san Cirillo convocò tutti i vescovi da lui dipendenti per un concilio che si terrebbe, e si tenne di fatto, immediatamente in Alessandria (2). In esso fu risolto, che per terzo ed ultimo monitorio si scriverebbe a Nestorio una lettera sinodale, che gli dichiarerebbe che se nel termine di dieci giorni fissati dal papa e che si comincerebbero a contare dopo la ricevuta delle lettere che si mandavano egli non abiurava i snoi errori, non lo si terrebbe più per vescovo. Si esigeva un'abiurazione diretta e formale, non contentandosi che egli confessasse così in generale la fede di Nicea : « Poichè tu sai. gli disse, interpretarne il simbolo a modo

<sup>(1)</sup> Conc. Epb. part. 1, c. 19 et 20.

<sup>(2)</sup> Ibid, c. 26.

tuo. Bisogna dunque confessare per iscritto e con giuramento, che tu anatematizzi i tuoi empi dommi ». Per questo il concilio inscri nella sua lettera dodici formole che condannavano altrettanti falsi dommi o piuttosto altrettante maniere di mascherare la stessa eresia, e si obbligava Nestorio a sottoscrivere a sì fatto formole , le quali son chiamate i dodici anatemi di san Cirillo, che noi riferiremo qui non tanto perchè diventarono straordinariamente famosi, quanto perchè niente è più acconcio di essi a far conoscere il genio dell' eresia e il suo scaltrimento inesauribile in riprodurre la medesima empietà sotto diversi aspetti a fine d'ingannare. Ma quanto Nestorio era destro in mascherarsi, tanto la sagacità di Cirillo si trovava acconcia a smascherarlo e a confonderlo, come si può giudicare dai segueuti articoli.

1° ε Se alcuno non confessa che l'Emmanuele è verzmente Dio, e che per conseguenza la Vargine è madre di Dio, pochè Ella ha generato secondo la carne il Verbo di Dio incarnato; sia anatema.

2° ) Se vi sono alcuni i quali non confessino che il Verbo del Dio Padre è unito alla carne secondo l'ipostasi e che con la sua carne egli non fa che un solo Cristo, che è tutto insieme Dio e uomo; che sieno anatema.

3" > Se qualcuno dopo l'unione divide le ipostasi nel Cristo, o non le unisce che per una connessione di dignità, di autorità o di potenza e nou per un' unione naturale: che sia anatema.

4" 3 Se qualcuno attribuisce a due persone o a due ipostasi le cose che si trovano ne Vangeli o negli seritti apostolici, dette da Gesti Cristo pei sani o per lui medesimo, e che egli applichi le une all'uomo considerato separatamente dal Verbo di Dio e le altre come proprio della divina Maestà al solo Verbo che procede da Dio Padre; che sia anatema.

5° » Se qualcuno osa dire, che Gesù Cristo è un uomo che porta Dio, invece di dire che egli è Dio in verità come Figliuolo unico e per natura in quanto il Verbo è stato fatto carne, e che ha partecipato come noi alla carne ed al sangue; che sia anatema.

6° 3 Se qualenno dice che il Verbò di Dio il Padre è il Dio o il Signore di Gasil Cristo, e se non confessa punto che dappoichè il Verbo si è incarnato secondo le Scritture, il medesimo è tutto insie-

me Dio ed uono; che sia anatema.

7° » Se alcuno dice che il Verbo divino ha operato in Gesù Cristo como in
un puro uomo, e che la gloria del Figliuol
unico è stata comunicata a quest' uono
o ad altro che il Verbo; che sia anatema.

8° 3 St qualeuno osa dire che l'uomo cui s' è unito il Verbo deve essere adorato con lui, giorificato con lui, chiamato Dio con lui come essendo l'imo nell'altata di questa parola con dà questo pensiero ) es egli non onora punto piutosior ) es egli non onora punto piutosior l'Emanaucle con una sola adorazione o non gli rende una sola glorificazione in quanto che il Verbo è statu fatto carne; che egli sia anatema.

9° s. Se qualeumo dice che nostro Signore Gesù Cristo è stato glorificato dallo Spirito santo come per una virtú che gli cra strania e che ne aveva ricevuto il potere pel quale egli scaeciava gli spiriti immondi e operava dei miracoli divini fra gli uomini, e se non dice punto che to spirito pel quale ei gli ha operati è il suo spirito proprio e naturalo; che egli sia anatema.

10". La Scrittura nominando Gesta Cristo il ponticio e l'a postolo della nostra feda, e dicendo che egli si è offerto per noi a Die Padre in odore di soavità, so alcuno dice in conseguenza, che il nostro pontelice e il nostro apostolo non è il Verbo medesimo di Dio, da poic he si l'atto carva e uomo come noi, ma che è quell'uomo che è nato dalla douna, come so fosse qualche altro che il Verbo; o se qualcuno dice che Gesù Cristo non ha solamente offerto i sou sacrifizio per noi, ma ancora per lui stesso ( poichè colui che non conoscesse, il peccato non aveva bi-

sogno di sacrifizio ); che sia auatema. 11° » Se qualcuno nega che la carne vivificante del Signore sia la propria carne del Verbo che procede da Dio Padre, e se dice che è la carne di qualche altro unito al Verbo quanto alla dignità ed in cui la divinità abita semplicemente; e se non confessa che essa è vivilicaute, perchè essa è la propria carne del Verbo che vivilica tutte le cose; che sia anatema >.

Non increscerà di veder ravvicinare a questo articolo un altro passo della lettera sinodale, nel quale i Padri del concilio di Alessandria confermando che la carne di Gesù Cristo è veramente la carne del Verbo, ci banno lasciato una prova del maggior peso in favore della presenza reale dell' Uomo-Dio nell' Eucaristia. Dopo aver posto per principio che si annunzia la morte e la risurrezione di Gesù Cristo celebrando nelle nostre chiese il suo sacrifizio incruento: « Noi siamo santificati, aggiungono essi, partecipando alla carne sacra ed al sangue prezioso di Gesù Cristo. Perchè noi non riceviamo questo cibo come una carne comune, non piaccia a Dio I nè come la carne di un uomo santificato e unito al Verbo rispetto soltanto alla dignità, o nel quale solamente abbia abitato la divinità : ma come nna carne veramente vivificante e per conseguenza come la carne propria del Verbo, senza di che ella non sarebbe punto vivificante ».

Finalmente il dodicesimo anatema è contro chiunque osa negare che il Verbo di Dio abbia patito o sia stato crocifisso secondo la carne, e cho sia stato il primo nato fra i morti in quanto che egli è vita e sorgento della vita come Dio.

Tali sono i dodici famosi anatemi di san Cirillo o piuttosto del suo concilio. L'espressione di alcune proposizioni vi parrà singolare, una si voleva una negazione formale di tutte le proposizioni ingannevoli e molto più singolari di Nestorio.

Incaricato di ricapitare le diverse lettere del papa, Cirillo deputò quattro vescovi dell'Egitto a Costantinopoli perchè fossero date così agli zelanti cattolici di

(1) Conc. Eph. I part, c. 25.

questa città, come al loro indegno pastnre. Quella che Celestino indirizzava a Giovanni, patriarca di Antiochia, gli era giunta prima, a tal che Giovanni ebbe l'agio di farne avvertito Nestorio. Ma se lo aveva mal conosciuto mentre era ad Anticchia, il poco conto che l'eresiarca faceva de'suoi ultimi consigli avrebbe dovutu bene smascherarlo fin da allora ai suoi occhi. Giovanni gli aveva significato (1) di tenersi in guardia contra lo spirito di contesa e di ostinazione in un genere di affare in cui il demone dell'orgaglio si studia, fin dal primo entrare nella carriera, a farci trascorrere tanto lungi da dover arrossire poi nel tornar sull'orme nostro : aggiungeva eziandio , che sebbene il termine di dieci giorni fissato dalla lettera del santissimo Padre e signore Celestino potesse apparir breve , si poteva far però quello che egli prescriveva in un solo giorno, anzi in poche ore; che non si trattava, parlando dell'incarnaziono di nostro Siguore, se non di usare una espressione sicura e facile ad impiegare, consacrata da un gran nunero di santi Padri e la più conveniente di fatto per esprimere la sua nascita dalla Vergine, altrettanto reale che salutare per noi; che Nestorio non deve ne rigettarla come pericolosa, nè aver vergogna di cominciare a servirsene, come se con ciò cominciasse a mutare di dottrina. « Poicho se tu pensi , aggiungeva egli terminando la sua lettera nel modo più tenero e attrattivo, se come ne vengo assicurato dai nostri comuni amici, tu pensi quel che pensano i Padri e i dottori della Chiesa, qual ripugnanza hai tu ucll'esprimere la pietà de' tuoi sentimenti con un termine così proprio a manifestarsi? Che se si ricusasse di credcre quello che significa il nome di madre di Dio, in quale spaventevole errore non si cadrebbe? Non sarebbe forse un distruggere tutta l'economia del mistero inelfabile dell'incarnazione, della divinità di Gesu Cristo, dell'annichilamento del l'igliuolo di Dio, che non si è ridotto alla forma di schiavo, che per la sua incomprensibile carità verso gli uomiui? Richiama alla memoria, te ne seongiuro, o bimo carissimo figliuolo, questa pittura spaventosa del paro che le procedle che si sono già levara per cagion tua, e sappi che da tutte parti esse conturbano orribimente la Chiera, a. E finisce col nonibargli molti vescovi, suoi antichi amici, barribimente la Chiera, a. E finisce col nonibargli molti vescovi, suoi antichi amici, e fra ggi altri Todoretto, come quegli che aveva avuto mano nello steudere quella lettera, e si dava la maggior enura, perchò fosse cessato un tale scanda.

Teodoreto non era vantato meno per le sue virtú elle per la sua dottrina (1). Gli fu imposto il nome di Trodoreto, che significa dono di Dio, perche la madre sua, dama più segnalata assai per la sua pietà, che nou per l'alto grado che ella teneva in Antiochia, ottenne questo fanciullo dopo tredici anni di sterilità e la mereè delle orazioni di un santo anacoreta. Essa rendette al Cielo quello che ne avea ricevuto, consacrandolo in un monastero presso Apamea. Egli vi divento tanto famoso per la sua erudizione ed eloquenza, che fu cavato di la suo malgrado nell'età di un trentasei anni per farlo vescovo di Ciro : la quale era una città della Siria al di sotto forse del medioere, fondata, si dice, dagli Ebrei nel tornar dalla loro cattività di Babilonia, e così intitolata dal nome di Ciro loro liberatore; ma una tale diocesi noverava da ben ottocento parrocchie, estensione immensa per un paese, e in una età in cui le sedi vescovili erano tanto moltiplicate.

Mutandosi di stato Teodoreto non aveva punto mutata vita. L'episcopato fia per lui un crescimento di fatiche, che non gli fecero allentar cosa delle pratiche della vita solitaria. Egli distribul tutti i suoi beni ai poveri, non si tosto ne vennen in possesso per la morte de suoi parenti, non si risciandon de sano, ni mobile alcuno, non avendo sempre in proprio che la sola rusica veste che lo copring; ma seb bene sotto quell'esterna semplicità, cebe no pertautto nobili g'graupicità, pede non pertautto nobili g'graudi i pensieri e i disegni. Si nota la sublimità della sua anima e il suo gusto per ciò che avea del grande, fin nella scelta delle sue buone opere. Egli fece costruire due superbi ponti, fabbricò pubbliche gallerie, ristaurò i bagni, feee un acquedotto per procurare alla città copiose e sane acque, e rimise in coltivazione le terre abbandonate. Le sue fatiche evangeliche sono innumerevoli. Ei torna impossibile il dir tutto per minuto, e solo in compendio e in generale si può dire che egli converti a migliaia gli eretiei di tutte le sette, e fino a diecimila della sola eresia de' Marcioniti, e che non lascio eresia di sorta nella sua diocesi, la quale al primo entrarvi di lui n'era tutta piena. A malgrado ciò egli predicava spesso in Antiochia, dove faceva le lunghe dimore, quantunque fosse veseovo, cosa molto singolare in que' hei tempi. Si giudicava certo che la presenza di un uomo di quel merito in una città come Antiochia tornava del maggior momento al bene della Chiesa.

Ci cadrà spesso in taglio di favellare degli scritti di Teodoreto, ne' quali si nota non so se maggiore l'eleganza, la guistezza, la profoulità, la varietà e l'e-ruditione; ma c'incorre il debito di avvetti soprattutto che la sodezza di spirito, che vi si fa dovunque sentire, e il giuito squisito dell'i autore non el lasciano dubitar punto della verità delle azioni maravigliose di moli solitari, che vi racconta, per incredibili che d'altronde possano parere.

Siccome in Antiochia egli avera conocistulo Nestorio, e stretta ami con lui amietità grande, così il patriarca Gionomi con lui amietità grande, così il patriarca Giovanani impiegò il suo nome nello serivere all'innovatore nel pensiero di poterdo guadagarae più facilmente. Non tu parlato in questa lettera degli anatemi di suo cirillo, di cui ne Giovanni n' Teodoretto avevano allora notinia, e che entrambi bissimarono poi con tanto di scandalo. Ma quanto al fondo dell'eresia di Nestorio, pare che n' abbiano avuto sempre orrore. Almeno in quella prima esortazione all'eresiarca si adoperarono co più retti

(1) Theod. Philoth. c. 3 et seq.

disegni a farlo pensare e parlare a guisa 🥞

del rimauente ilella Chiesa. Ma ogni cura fu inutile : esortazioni a nichevoli, monizioni ili concili, niente potè piegare un orgoglio, che non vedeva estremo più spaventoso di quello di convenire de propri torti. I quattro vescovi deputati di Alessandria gli couseguarono nella sua chicsa, alla presenza del elero e del popolo, la lettera sinodale del concilio di Egitto colla lettera del papa (1). Egli rispose freddamente, che si audasse la dimane a trovarlo : i depotati v'andarono, ma fu lor negato l'entrare, e non veunc lor fatta risposta alenna. Poco dopo Nestorio sali il pulpito, predicò la sua consueta dottrina con un po più di dissimulazione, ma si lascio andare con fiele contra san Cirillo , che non chiamò per nome, e che disegnò con assai maggiore disuregio sotto quello di Egiziano. Avendo poi letti i dodici anatemi, stimo di avere tantu in mano da poterli censurare, e ne accusò l'autore coune quello che voleva rinovar gli errori di Apollinare. Qualificati per tali egli ne mando copia a Giovanni di Antiochia, il quale non consultando che la sua predilezione per l'innovatore, che in sostanza disapprovava, trovo egli pure l'apollinar smo nella dottrina ili Cirillo. Indarno questi spirgo i dodici articoli in modo da cancellace infino la menoma traccia e gl' indegni colori onde si diffamavano; l'amicizia più persuasiva dell'equità sorprese Teodoreto medesimo. Quest'amico di Nestorio con tutti i suoi lumi e le suc virtit si lasciò preocrupare dal desiderio di giustificarlo infino al punto di accusare il suo antagonista in modo ingiuriosissimo. Ei lo attaccó d'accordo col vescovo di Autiochia, pubblicò degli scritti pieni di liele e di amarezza contra gli anatemi, e Giovanni ne contrappose loro altri dodici, i quali fecero concepire della sua propria credenza i sospetti più svantaggiosi e più difficili a caucellarsi nel se-

Accusare il medesimo Cirillo di eresia

(1) Conc. Eph. act. 1, p. 503.

e di una specie d'idolatria, che rendeva alla sola umanità di Gesù Cristo l'adorazione dovuta alla persona del Verbo, cra un preoccupare con molta accortezza gli animi contra tutto ciò, che Cirillu poteva fare. Ma se la maggior parte de prelati si teunero in guardia, si riuscì a diffamare il patriarca di Alessandria presso l'imperatore, preoccupato di lunga mano e fin dall'origine di questo sciagurato alfare. Rimase una lettera molto dura di Teodosio a san Cirillo, che quegli accusa di calunniare i suoi confratelli e di suscitar odii e discordie. Ed è a si fatto spirito di zizzania che egli attribuisce le lettere particolari che il santo aveva scritto all'imperatrice Eudossia, e soprattutto alla principessa Pulcheria; nella qual lettera la materia era di fatto trattata più profondamente che nelle altre a motivo della superiorità dello spirito di questa principessa, avnta per tale in tatto l'impero.

Venuto il male a si fatto punto, uon restava altro rimedio che il concilio generale, nè già per proscrivere l'errore , poichè esso lo era bastevolmente, ma per assicurare sempre più alla fede della Chicsa e per dare alla proscrizione tutto lo splendore c l'autenticità conveniente contra i pericoli della seduzione. I vescovi e il popolo cattolico, ma soprattutto il clero di Costantinopoli insiem coi monaci e i loro archimandriti, pregarono istantemente l'imperatore di procurare un tale soccorso alla Chiesa nel pericolo estremo in cui si trovava. Consapevoli delle intenzioni del papa e di Cirillo suo rappresentante, ai quali eran tutti devoti (2), essi presentarono a Teodosio un'istanza particolarizzata, nella quale descrissero le empirtà scandalose di Nestorio e le violenze che egli aveva già escreitate contra molti di loro , e lo scongiurarono a far radunare un concilio ecumenico per impedire che il veleno dell' cresia si propagasse maggiormente, esprimendosi nei termini più energici, citando l'imperatore al tribunale del Monarca supremo, e protestando della loro innoceuza dopo

(2) Conc. Eph. part. 1, c. 30,

tali persecuzioni, se mai cadessero prive di elfetto (1). Teodosio amaya sinceramente la religione; a que' timori di tutti i buoni egli comprese, che correva proprio un grave pericolo; diede la mano alla eelebrazione di un concilio universale e ne indicò egli stesso la rauvata secondo il voto del papa e de' veseovi.

La nuova di tale convocazione fu una gioia inesprimibile a tutti i prelati ortodossi (2). Approssimatosi il tempo del congregarsi ei si misero in eammino con lale celerità , che l'eresiarea e i suoi favoreggiatori ne presero timore. Efeso fu eletto a luogo del coneilio come città di faeile abbordo eosì per terra eonie per mare, e posta d'altronde in paese sano e provveduto a dovizia di ogni necessità e bisogno della vita. A tempo della sua celebrazione fu eletta del paro la stagion più dulee e comoda , essendoscue ferma l'apertura colle lettere di convocazione alla festa di Pentecoste, che in quell'anno 431, cadeva il di 7 di giugno. Così non prima fu passata la Pasqua, i prelati di buone intenzioni entrarono in via. San Cirillo, aceompagnato da einquanta veseovi, che crano presso a poco la metà di quelli di Egitto, arrivo ad Efeso, un quattro o einque di prima della Pentecoste, quantunque la pavigazione sia stata difficilissima. Giovenale di Gerusalemme arrivò poco appresso con quelli della Palestina, tra i quali era Aspebeto, chiamato Pietro al suo battesimo, quel principe de Saraceni convertito già da sant' Eutimio, e diventato lor vescovo; comunemente lo si chiamava il vescovo de campi , perchè que Saraceni od Arabi del deserto campeggiavan sempre. Flaviano di Tessalonica coi vescovi di Macedonia, c quelli eziandio della maggior parte delle altre province, giunsero tutti a tempo. Non vi ebbe aleun vescovo affricano a motivo della deplorabile condizione, in cui la guerra de Vaudali aveva messo quelle province; e tutto quello ehe esse poterono fare si fu di mandare il diacono Bessula per rendere testimonianza della eredenza delle loro chiese.

Dal canto suo Nestorio parti per tempissimo con dieci vescovi della sua fazione, non tauto per dimostrar la fidueia che aveva, quanto nella speranza di erescere il novero de suoi partigiani a seconda ehe i Padri arriverebbero. Lo accompagnavano i conti Candidiano ed Irenco: questi senz'altro earattere, da quello in fuori dell'amicizia pel suo vescovo, l'altro col comando delle soldatesche che seco guidava a impedire il tumulto, e dove ne bisognasse a prestar mano forte al coneilio (3). Ma il patriarea di Antiochia proteggitore sempre di Nestorio, e i vescovi siri tirarono la cosa quanto più poterono in lungo. Furono conceduti altri quindiei giorni al termine fermo dall'imperatore, a tal che dal settimo di , festa della Pentecoste, fissato per l'apertura del concilio fu rimesso al ventidue di gingno, Ma iSiri non gingnevano ancora. La mala fede eumineiava a farsi palese ; e già nascevano incresciosi sospetti per la lentezza loro e per la loro eundotta. Giovanni di Antiuchia intanto trovandosi lungi solamente cinque o sei giornate di via . delle trenta elle ne doveva fare , scrisse a san Cirillo una lettera , in eui gli attestava amieizia grande e la maggior premura di arrivarlo : egli mando perfino innanzi due prelati chiamati Alessandro l'uno d'Apamea, l'altro di Gerapoli, ambedue metropolitani, cul carico di dirgli che nou s'avesse per cagion sua a differire il cuncilio, e che senza aspettarlo si commeiasse a fare quello elle si conveniva.

Eran già convenuti ad Efeso oltre dugento vescovi, molti de quali poco riechi e giunti da gran tempo eran molto a disagio; altri infermarono e taluni erano perlino morti : si mormorava furte contra il patriarca di Antiochia , il quale si diceva temesse di trovarsi al concilio per sentirvi a condanuare un erctico uscito fuor della sua ehicsa. Si diceva, ehe da molto sarebbe ad Efeso se lo avesse voluto ,

<sup>(1)</sup> Evagr. II , Hist. c. 7, (2) Socr. VII , 34.

<sup>(3)</sup> Evagr. I. 3.

dappoichè v'eran giunti de'vescovi da più lontano di lui ; che in ogni caso se procedeva retto egli non avrebbe pensato di trovar mal fatto, che si fosse cominciato il concilio senza di lui , dopo avere a ciò esortato per bocca de'vescovi che aveva mandato innanzi. L'apertura fu dunque determinata pel giorno ventidue, e in quel di appunto il concilio si raduno nella gran chiesa, che era dedicata alla santa Vergine. Il giorno innanzi quattro vescovi avevano giuridicamente avvertito Nestorio, e al tempo stesso cinque o sei prelati che si trovavano con lui. La fazione fece uua protesta formale contra l'apertura del concilio prima che arrivasse Giovanni di Antiochia, e fu sottoscritta da un numero ragguardevole di vescovi dell'Asia, della Tracia e della Siria, fra i quali i due metropolitani di Gerapoli e d'Apamea con Teodoreto, giunto esso pure prima del patriarca di Antiochia.

Il conte Candidiano fece dal canto suo ogni possibile per ritardare la celebrazione, allegando esser quello il volcre dell'imperatore, che egli faceva parlare a sno capriccio. I Padri, radunati secondo il lor primo giudicato, dimandarono di vedere la commissione e ne fu negata loro la comunicazione. Ma parlarono tanto forte e interpretarono così svantaggiosamente il mistero che si faccya loro di un ordine diretto ad essi medesimi, che il conte si vide costretto di produrio. Non v'aveva cosa più religiosa di quello che Teodosio vi notava. Egli ingiungeva a Candidiano di assistere al concilio precisamente per proteggerlo e impedire il tumultuare; con proibizione espressissima di entrare in qualunque siasi modo nelle deliberazioni dei Padri, non essendo ciò permesso, diceva l'imperatore, ad un uomo che non è vescovo. Del resto egli non parlava punto di ritardo e non derogava in niuna parte alle lettere di convocazione, le quali stabilivano il giorno dell'apertura. E fin da allora si vide quel che bisognava aspettarsi da parte di Candidia no. Ma i prelati si armarono di una ma-

(1) Tom. 3. Conc. p. 421 et seq.

gnanimità veramente episcopale, e si accesero di ardor maggiore nel proserivere

l' empie inuovazioni. Essendosi il conte ritirato malcontento. i vescovi cominciarono la celebrazione del santo concilio. Sopra un trono eretto in mezzo alla chiesa, nel luogo dov'era la sedia ordinaria del vescovo si collocò il Vangelo per rappresentare l'assistenza di Gesù Cristo, che ha promesso di trovarsi in mezzo ai pastori adunati in suo nome; spettacolo santo e imponente, di cui il concilio di Efeso ha dato il modello a tutti i concili posteriori. I vescovi erano assisi ai due lati secondo la dignità del loro grado. Ei pare che a questa prima sessione, nella quale fu condannato Nestorio, il nuuero de Padri montasse a quasi dugento, perocchè centonovantotto sottoscrissero come presenti la sua deposizione. Dopo la sessione ne giunscro altri che la sottoscrissero essi pure. San Cirillo sedeva nel primo posto come presedeudo il concilio in vece del sommo pontelice. Questa è per lo meno la ragione, che ne rendono gli atti, quantunque tale primo posto couveuisse d'altronde alla dignità della Sede di Alessandria, poichè questo patriarca aveva il passo sopra gli altri, e che i legati della santa Sede non erano per anco arrivati. Dono sau Cirillo cran posti Giovenale di Gerusalemme e Tcodoto d'Ancira, oratori od avvocati del concilio, poi gli altri Padri secondo la dignità delle loro sedi.

Allorche tutti si furono assisi , Pictro sacerdote di Alessandria, e primo de'notari, propose l'accusa dell'eresiarca in questi termini (1): t Nestorio poco dopo la sua elezione ha sturbato la pace della Chiesa con domini erronei ; sopra di che il piissimo vescovo di Alessandria gli ha scritto le molte volte per richiamarlo dai suoi traviamenti. Il santissimo pontefice della Chiesa romana, Celestino, gli ha scritto pel medesimo fine dopo l'esame delle opere empie che ne aveva ricevuto. Ecco le carte giustificative , la cui semplice lettura metterà ogni cosa in una evidenza perfetta. - Prima di tale lettura ripiglio Teodoto d'Ancira, altro oratore

del concilio , bisogna assicurarsi , che si sono adoperati i mezzi di dritto per far comparire il vescovo Nestorio ». È subitamente i quattro vescovi che il giorno innanzi erano stati a lui deputati attestarono elie avevano adempinta la loro commissione. Si procedette immantinente ad una seconda monizione, dove sarebbe fatta menzione della prima, e s' incaricarono altri vescovi di andarla a significare per iscritto all'accusato. Essi trovarono la casa dove dimorava cinta da soldatesca armata di bastone. Con insolenza fu lor negato l'entrarvi sotto pretesto che egli riposava. Intanto essendo venuto il tribuno che comandava a'soldati, e siccome il suo procedere poteva riuscire alla corte di una consegueuza diversa affatto da quella de'semplici soldati , disse ai deputati, che egli medesimo non aveva notuto vedere Nestorio, ma elie questo patriarea gli aveva fatto dire di rispondere, che egli non andrebbe al concilio infino a che non fossero giunti tutti i vescovi : ciò che i deputati riferirono parola per parola. Non perdeudo momento alcuno fu risoluta la terza citazione e messa in iscritto nella formola seguente : « Il santo sinodo conformandosi ai canoni e usando di dolcezza, vi cita per la terza volta; non ricusate adunque di presentarvi per rispondere all'accusa di eresia intentata contra di voi. Siate certo che se voi perseverate nell'ostinazione il santo concilio quantunque con dolore e per neeessità non mancherà di pronunziare contro di voi secondo i decreti de'Padri ». I deputati incaricati di questo nuovo avvertimento non furono meglio accolti di quelli che gli avevano preceduti. Del paro che i primi essi trovarono la casa di Nestorio intorniata da soldati, i quali li respinsero brutalmente dal portico non concedendo loro ehe vi si ricoverassero per cansare il sole elie dardeggiava forte. « Noi siam vescovi , dissero senza perdere pazienza, e non veniamo per fare ingiuria al patriarca, ma per invitarlo, secondo le leggi, a venire a sedere al concilio. - E noi , risposero i soldati , noi siam qui da parte del piissimo Nestorio per impedire HENRION Vol. 11.

l'entrata a chimque del vostro concitio ; È non avrete altra risposta, quand'anche vi fermaste qui fino a vennta la notte a. Vedendo i vascovi cha aspettavano in-

Vedendo i vescovi che aspettavano invano, ritoruarono alla chiesa e resero conto dell'accoglienza che venne lor fatta. Tutti i Padri ne furono indegnati. « Non pertanto la vista de' traviamenti del nostro fratello, ripigliò Giovenale di Gerusalemme, deve ispirarci maggior pietà, che non severità ; sebbene i canoni non prescrivano che sole tre citazioni, noi ne faremmo di buon grado un'altra e mille altre per la sua salute ; ma poiche egli fa custodire la sua porta dai soldati, è una trista prova che avendo chinso gli orecchi alla voce della sua coscienza, è molto men disposto ad aprirli ai nostri caritatevoli avvertimenti. Ei bisogna pertanto passar oltre; pojehè se non possiamo salvare il nostro fratello, almeno poniamo al sicuro il deposito della nostra fede ».

Primieramente fu letto il simbolo di Nicea, a line di pigliar le mosse da un punto fermo per approvare o condannare quello che gli era conforme o contrario. Poscia il sacerdote Pietro di Alessandria propose di leggere la lettera di san Cirillo, non tanto per paragonarne la dottrina con quella di Nicca, quanto per assicurarsi de consigli che egli aveva dato a Nestorio. Dopo tale lettura Giovenale di Gerusalemme fu il primo fra tutti a dire che non v'era cosa più conforme alla dottrina di Nicea; Firmino di Cesarea in Cappadocia, Mennone di Efeso, Teodoto di Ancira, Flaviano di Filippi tanto in sno nome, che in quello di tutti i vescovi dell'Illiria , Acacio di Melitina, vale a dire i prelati più ragguardevoli e altri in gran numero opinarono ciascuno in particolare, infino a centosei, esaltando a gara la profondità e la purezza della dottrina di Cirillo, e il rimanente del concilio attestò una-

nimemente che la pensava del paro. Si volle paragonare questa dottrina con alcuni scritti di Nestorio, e si trascriso la seconda lettera a san Cirillo, dove egli spiegava più chiaramente i suoi errori. « Ella è contraria in tutto alla fede di Nicra , sclanio Giovenale di Gerusalemme. Anatema a questi empi errori | Anatema a chiunque professa tale dottrina! - Non è senza motivo, ripigliò il vescovo di Melitina, nomo di polso e di raro merito, non è certo senza motivo, che Nestorio teme di comparire, e fa circoudar la sua casa da soldati ; la sua coscienza è il suo primo accusatore, ed è col soffocare i suoi rimorsi , che egli si allontana tanto dalle sante Scritture, quanto dalla tradizione de' Padri ». Poscia motivando il suo parere, secondo il contenuto della lettera medesima che condannava: « La presunzione, segnitava, colla quale egli ardisee vantarsi di aver dissipate le tenebre de nostri misteri , lo condanua abbastanza , dappoiche essa lo fa convenire di aver usato un linguaggio e principi del tutto nuovi. lo anatematizzo dunque tutte queste empietà, e tutti quelli che le adottano ». Gli altri Padri pronunziarono il medesino anatema. Da ultimo si lesse la lettera di papa Celestino a Nestorio , l'epistola sinodale del concilio di Alessandria, e i vescovi egiziani che gliel'avevan recata palesarono il dispregio che egli ne aveva fatto.

Acacio di Melitina e Teodoto d'Ancira erano stretti in particolare amicizia con Nestorio , il quale avendoli per amici, e sperando di poterli sedurre al loro arrivo in Efeso, aveva ad essi parlato col cuore in mano senza nulla mascherare. Questi tentalivi avevano fallo parlare assai. Fido di loppe, pigliando a testimoni questi due prelati : a L' innovatore, diss'egh, sostiene le medesime empietà che in passato; io ne chiamo in testimoni Acacio e l'eodoto. In nome del Dio di ogni verità, pei santi Evangeli qui presenti, e la cui integrità dev'esserci più cara che non tutte le amicizie umane, che essi ci dicano quello che hanno inteso dalla bocca di Nestorio, anche solo tre giorni fa ». L'uno di questi due vescovi era stato li li per dare nell'insidia, ma ravveduto si cra in buon punto della sua preoccupazione; ambedue non cercavano se non a segnalare il loro attaccamento alla fede, che si era voluto rapir loro. Tutto il concilio applaudi alla proposizione di Fido, e i due vescovi, prendendo quale comando que' voti unanimi: c Se io sono attaccato all'amico mio, disse primieramente Teodoto, l'interesse della Chiesa mi è ancora più caro. Per quanto costi alla mia amicizia, io rendero una fedele testimonianza al vero. Ascoltatemi con fidanza: cio che Nestorio aveva detto le molte volte, ciò che celi aveva predicato pubblicamente, e messo ne suoi scritti, ci l'ha ripetuto e sostenuto dopo il nostro arrivo. Noi gli abbiamo udno dire, son pochi di , e molte altre persone l' banno come noi udito, che era una cosa sconvenevole di annunziare un Dio nato da una vergine e nutrito del suo latte, un Die di due o tre mesi a.

A questa confessione di Teodoto . Acacio aggiunse, che arrivato ad Efeso, la sua prima cura era stata quella di adoperarsi a mutar Nestorio, che lo aveva trovato in istrani sentimenti , e che alle sue rimostranze il patriarea si era ritrattato verbalmente. « Ma in un'altra conversazione, prosegue Acacio, egli ed un vescovo del suo seguito hanno profferito alla mia presenza di tali bestemnie da fare morridire, e che mi banno tolto interamente dalla loro compagnia. Fra l'altre cose, Nestorio oso dire, che altro era il Figliuolo che è stato crecifisso, altre il Verbo divino , e che il deliuo dei carnefici del Cristo, non era che un semplice omicidio, perchè non era stato commesso che sopra un uomo e non sopra un Dio ».

Dopo di ciò furono letti molti passi dei Padri avuti in riverenza maggiore, su disci o dodici, de' santi Cipriano, Alamato, papi Giulio e Felice, Ambrogio, Basilio, e i santi Gregori di Nissa e di Nazianzo, e furono messe in opposita ne colle propositioni scritte e verbali di Nestorio. Poi tutti i Padri del concilio lamentandosi della temerità de empieta dell'imovatore, gli dissero anatoma. La sentenza della conduna era concepi-

ta ne' termini seguenti : « Avendo Nestorio ricusato non solamente di obbedire alla citazione che gli è stata fatta da parte nostra , ma anche di ricevere i venerandi vescovi nostri deputati , noi non abbiam potnto dispensarci dall'esaminare i suoi empi sentimenti. Siecome uoi siamo stati convinti della sua maniera di insegnare e di parlare, così per la lettura pubblica delle sue lettere e de' suoi altri scritti , come pei discorsi che egli ha tennto da poco in qua in questa città, e che ci furono riferiti da legittimi testimoni; costretti come siamo dai canoni e dalla lettera del nostro santissimo padre Celestino, vescovo della Chiesa romana, noi abbiam renduto, e pronunziamo colle lagrime agli occhi, il giudizio seguente: Nostro Signor Gesti Cristo, oltraggiato dalle bestemmie di Nestorio, ha definito per mezzo di questo santo concilio , che il detto Nestorio è privato della dignità episcopale, e levato da ogni società e da ogni assemblea ecclesiastica ». La significazione della senteuza si fece in questi termini, più energici assai ile' precedenti : A Nestorio , nuovo Ginda, da parte del santo concilio radanato per la grazia di Dio ad Efeso, secondo gli ordini del nostro religioso imperatore : Sappi che in punizione de' tnoi empi insegnamenti e della tua indomita resistenza all'autorità dei canoni , tu sei stato deposto dal santo concilio secondo le leggi della Chiesa, e che sei decaduto da ogni grado ecclesiastico il ventesimosecondo giorno del presente mese di giugno.

Tale fu la prina sessione, la quade corcupò i Padri dal mattion finno a fatta notte, quantumpre facesaere allora i gioni prin lunghi. Tutto il popolo di Efeso, pirno di zelo per la gloria della Madre di Dio, aspetto alla porta per tutto quel de tempo; e quando ebbe ndioli tironfo della Vergine madre e la deposizioni del suo menico, levio alte grida di gioia, e ricoluò di beuedizioni i Padri del conicio. I etitadini più ragguardevoli riconcitio. I etitadini più ragguardevoli ricon-

dussero i vescovi alle loro stanze con faci accese, le donne arsero profumi davanti a loro , si fecero luminarie per tutta la città, ogni contrada echeggiava del nome e delle lodi di Maria madre di Dio; tutta l'Asia e il mondo cristiano furono solleciti a onorarla, con raddoppiar di zelo e di fervore. Fin dal mattino del giorno dopo la condanna, la sentenza fu appiccata in tutte le piazze della città , e pubblicata in tutte le contrade da pubblici banditori. San Cirillo scrisse immediatamente a que snoi ecclesiastici che egli aveva lasciato a Costantinopoli , perchè dal canto loro vegliassero al bene della religione, e indirizzò in particolare una lettera a san Dalmazio.

Nessuno meritava una tanta distinzione quanto questo illustre abate, il più nominato di tutti quelli della città imperiale, così per la sua santità come per mille altri meriti (1). Egli avova servito sotto Teodosio-il-grande, nella schiera delle sue guardie, e fin da allora si segnalè con la sua pietà, ma aspirando ail una vita più perfetta, egli abbandonò di comune accordo e consorte e figli, eccetto nno di essi , chiamato Fausto, insiem col quale andò a porsi sotto la condotta dell'abate Isacco. Egli non pensava se non a santificarsi nella più profonda oscurità, allorchè Isacco vedendo vicino la morte, e non trovando persona più degua a succedergli di Dalmazio, lo stabili egumeno, vale a dire, superiore del monastero sotto il vescovo. Il nuovo abate era di fatto un prodigio di astinenza e di distaccamento dalle cose di quaggiù. Ma quanto meno di amore portava al mondo ed al suo bugiardo splendore, tanto più i grandi dell' impero , i senatori , e l'imperatore medesimo che lo visitava spesso, gli davano segni luminosi di confidenza e di venerazione. Fu attribuito alla sua persona ed in considerazione di lui ai suoi successori il titolo d'archimandrita, o capo di tutti i monasteri di Costantinopoli, Tale era il santo amico, che pel suo zelo estremo contra l'empie innovazioni, Cirillo stimo deguo di essere, prima di ogni altro, fatto consapevolo della loro condanna,

Il concilio scrisse inoltre al clero ed al popolo di Gostantinopoli, alieno moltissimo dalle empietà del loro vescovo; e non prima furono stesi gli atti della deposizione, si mandarono all' imperatore, con una lettera sinodale intorno la condotta dei Padri, l'ostinazione del patriarea deposto, e le ragioni che si ebbero di giudicarlo senza aspettare gli Orientali al di là del termine prescritto. I vescovi del concilio, per superare la prevenzione dell'imperatore, non mancarono di dirgli avere il papa già condannati gli crrori di Nestorio, e promuziato contro di lui la sua sentenza. Essi supplicarono pure Teodosio a prestare il sno soccorso per estirpare da tutte le chiese la nuova cresia, di far bruciare gli scritti dell'eresiarea dovunque si trovassero, e di caricare del вио sdegno chiunque dispregiasse ciò che era stato statuito. Tale è l'ordine delle potenze, consacrato dall'uso della più veneranda antichità : la Chiesa pronunzia sulla dottrina, addita e censura gli scritti perniciosi che la contengono; i protettori temporali sostengono i decreti col loro potere, e li fanno mettere ad esecuzione.

Intanto il conte Candidiano fece guardare tutti i passi per terra e per mare, affine d'impedire che le lettere del concilio arrivasscro alla corte (1). Fin dal giorno dopo della sessione, egli protesto contra quello che era stato fatto. Di conserva con Nestorio, egli mandò all'imperatore una falsa relazione, nella quale diffamando i prelati in generale, e particolarmente san Cirillo , si osava affermare, che tutto il fatto da loro, c la loro condotta erano state precipitazione, cabala, tumulto e violenza; che una quantità di vescovi giunti ad Efeso non erano stati ammessi al concilio, e che era stata assai discordia fra quei medesimi che vi si trovarono; che gli zelatori avevano cercato a suscitare una ribellione, mandando intorno per la città de'soldati della loro fazione per correre intorno alle case di quelli, che presumcvano non pensarla com'essi, e per far loro di spaventose minaece; ehe

(1) Baluz, Synod. c. 11.

il vescovo di Efeso, capo della ribellione, aceva clinise le clinier, a filinche coloro, che fossero iusegniti non avessero luogo da riparare. In si fatto modo essi avvelenavano il savio procedere di Menuone e degli Efesini, i quali non volendo favoreggiare lo esisma, avevano victab l'entrata in una chiesa ai Nestoriani che volevano congregara:

A dare alla loro istanza le apparenze della sincerità e della verità, i nemici del concilio, dicevano all'imperatore nel chiudere della lettera : « Noi ti scougiuriamo, o signore, poichè noi siam qua venuti per comandamento tuo, ti scongiuriamo a provvedere alla nostra sicurezza; poichė ci va la vita nostra, c di far si, che noi possiamo almeno ritornare sicuri alle nostre case. Che se è tuo assoluto volere che il concilio si celebri , ordina, o religiosissimo imperatore, che si tenga nell'esattezza delle regole; che non vi eutri ne vescovo, ne prete che non vi è stato invitato nominatamente; che non vi entrino che soli due vescovi di ciascuna proviucia col metropolitano, e che questi sieno anche fatti consapevoli delle quistioni che vi si devono trattare 1.

Quest'ultima clausola era piena di arte, perchè così si escludeva la maggior parto dei veseovi di Egitto, tra i quali cran pochi i metropolitani, ed crano oltraccio quelli che l'ercsiarca temeva molto maggiormente, a motivo delle relazioni che avevano con Cirillo, loro patriarca. Sotto il pretesto di non ammettere che soli de'vescovi, elle fossero conoscenti delle quistioni agitate, si procuravano nn altro vantaggio contra la scelta e il giudizio de prelati, qualunque fossero. Questa lettera fu sottoscritta da undici vescovi, i più segnalati de quali crano Fritila di Eraclea, Elladio di Tarso, Imenio di Nicomedia, e i due Alessandri di Apamea e di Gerapeli.

Mentre gli cretici si lamentavano in tal guisa alla corte delle preiese violenze commesse dagli ortodossi , Candidiano , loro favoreggiatore , il quale disponeva della soldatesca, esercitava una vera persecuzione contra i l'adri del concilio. El li faceva insultare pubblicamente da suoi soldati, e dai numerosi satelliti che Nestorio si manteneva intorno; gli privava degli agi della vita, e impediva perfino che fossero loro arrecate le cose necessarie. E fu poi multo peggio ancora allorchè cinque giorni dopo la prima sessione, vale a dire, il ventisette di gingno. Giovauni , patriarca di Antiochia, arrivò ad Efeso coi vescovi del suo seguito. I cattolici non avevano immaginato ch'egli non fosse per applandire al loro giudizio, o biasimarli d'altro che dello avere differito auche troppo a pronunziarlo. Essi gli mandarono incontro una deputazione numerosa di cherici e vescovi, così per onorare la sua dignità, come per avvertirlo di non comunicar più con Nestorio già condannato. Ma s'ingannavano a gran partito. Giovanni fece aliontanare con alterigia i deputati, i quali lo seguitaronouon ostante infino al suo albergo, dove dopo averli fatti aspettare assai tempo sulla porta, finalmente li ricevette, e ndi quello che doverano dirgli da parte del concilio.

Giovanni gli ascoltò con una alfettata freddezza, li licenzio col medesimo dispetto, non rispondendo loro parola, e gli abbandono alla foga orientale de suoi vescovi e de suoi cherici, i quali con un procedere in:oncepibile nei nostri costumi, li percossero iu modo da mettere in pericolo la loro vita (1). I deputati ne fecero la relazione ai Padri, e mostrarono ad essi le loro ferite ; del che si compilarono gli atti, i quali non si trovano però più in quelli del concilio, quantunque un tal fatto sia certissimo. Ma non è questa la sola prova che andò smarrita qualche parte de' primi monumenti del concilio di Efeso.

Subito dopo questo primo fatto scandaloso, il vescovo di Antiochia, così pieno di polvere com'era disceso appena dal calesso, e in abito da viaggio, tenne nella casa dove era alloggiato un conciliabolo composto di molti vescovi, cola ragunati in tumulto, senza alcuna scelta o riguardo al decora, essendo avuti per

buoni, anche coloro che in passato crano stati deposti per delitti commessi, o che facevano apertamente professione di pelagianismo (2). Non si può accordare un tale attentato colla religione di Giovanni d'Antiochia, e coll'attaccamento che egli aveva alla santa fede, che vedremo appresso da lui difendere con eroiche azioni. Ma egli era preoccupato per i vescovi nestoriani dal conte Candidiano, il quale nell'anilarlo ad incontrare aveva. souravvauzati i deputati del concilio; egli cra inoltre un prelato ristretto d'ingegno, più ardente non illuminato, più pio che versato negli alfari o nella conoscenza degli uomini, tanto facile a sospettare, quanto difficile a dilfidare di coloro, che avessero una volta guadagnata la sua confidenza. Questo è per lo meno il giudizio, che la contraddizione della sua condotta fece portare di lui. Ma per ingegno che si abbia, oli come è pericoloso, soprattutto in fatto di religione, lo aver messo sulle prime un passo falso! I settari da cui era assediato, il misero in timore del fantasma dell'apollinarismo, che non cessavano mai di rimproverare agli ortodossi, e che mostravano principalmente negli anatemi di san Cirillo.

Nel suo conciliabolo egli depose il vescovo di Alessandria e Mennome di Efeso, uno de suoi niù zelanti cooperatori ; separò dalla sua comunione gli altri Padri infino a che avessero condannata la dottrina dei dodici articoli o dei dodici anatemi (3). Per colmo di preoccupazione e di errore, riesce almeno assai difficile di scolparlo intorno a quest'articolo messo negli scritti della maggior parte degli storici. Egli ristabili i vescovi deposti per causa di pelagianismo, e fece una decisione espressa contro la verità del peccato originale. Gli cretici ebbero poi l'astuzia d' introdurla nelle copie de veri decreti di Efeso, come san Gregorio-il-grande scoprì lungo tempo dopo (4). Il concilio nestoriano venne firniato da quarantatre vescovi, nessuno

<sup>(1)</sup> Ep. Memm, t. 3 Copc. p. 761, (2) Apol. Cyrit. p. 403.

<sup>(3)</sup> Act. Conciliab. p. 198,

<sup>(4)</sup> Epist. 1. v , ep. 14; 1. vi , ep. 31; 1. vii, ep. 47.

de' quali fece stupire quanto il pio e sapiente Teodoreta. Nondimeno essi non pubblicarono la loro sentenza ad Efeso, dove la pubblicità dell'innostura non avrebbe giovato altro che a confonderli; ma la mandarono a Costantinopoli , con lettere dirette alle pricipesse, al senato, al popolo ed al elero. E facile immagiparsi, che uon vi sambbero mancate nè menzogne ne imputazioni; ma siccome l' imperatore non aveva per anco veduti gli atti del vero concilió, che Candidiano non lasciava mai passare a Costantinopoli , egli s'irritò grandemente contra san Cirillo e gli altri prelati ortodossi. Eran le cose a questo punto, quando

giunsero ad Efeso i legati del papa (1). Essi non avevano potnto intervenire nell'apertura del concilio a motivo delle tempeste che avevano durato nel lor viaggio. il giorno stesso del loro arrivo, che era il dieci di luglio, il concilio celebro la sua seconda sessione nella casa episcopale di Efeso. Pare che san Cirillo tenesse ognora il primo posto qual presidente costituito per tutto quell'alfare; dopo di lui era assiso il vescovo Arcadio, uno de legati; poi gli oratori del concilio, Giovenale e Teodoto; e subito dopo i due altri legati, Proietto, vescovo esso jure, e Filippo, saccrilote della Chiesa romana. Questi parlò il primo e presentamlo le lettere pontificali che rceato aveva, dimando insiem co'due suoi colleghi, che fossero lette e inserite negli atti del concilio. Si tradusse subitamente in greco quello che egli aveva detto in lingua romana o latina. La lettera del summo pontelice fis letta essa pure in latino poi se ne lesse una traduzione greca. che si aveva avuto la cura di tenere apparccehiata per quei l'adri, che non sapevano di latino.

Essa comincia da una testimonianza luminosa iu favore dell'infallibilità, che la Cliesa ha ereduto in ogni tempo andare unita col corpo episcopale, e la congregazione de vescovi, vi si legge, è assicurata della presenza dello Spirito

(1) Conc. Eph. p. 610 ct seq.

santo, como rappresentante la congregazione degli Apostoli; il loro maestro non gli alibandonò mai nel ministero della parola; era egli stesso, che insegnava pel loro mezzo, e questo ministero dell' insegnamento è passato a tutti i vescovi. Noi tutti siamo entrati in questo diritto ereditario dell'apostolato, noi che siamo sneceduti agli Apostoli nelle funzioni , che erano state loro fidate nelle seguenti parole ; Andate , ammaestrate tutte le nazioni ». Dal che il pontefice inferisce l'obbligo in cui sono i Padri di concorrere tutti insieme a conscruare il deposito della dottrina apostolica. In questo modo san Celestino riconosceva i vescovi per giudici della dottr'na, e come stabiliti da Gesii Cristo per dottori della sua Chiesa nella persona degli Apostoli. Nel seguito della lettera egli dà il suo consenso ai tre legati, i quali assisteranno, dice egli, a quello che si farà, ed eseguiranno quello che noi abbiamo comandato. Terminava appena quella lettura. che tutti gli Orientali gridarono : « È la voce della sapienza, è l'istessa equità quella che ha pronunziato. Ne sieno rendute grazie a Celestino movo Paolo , ed a Cirillo che è un medesimo con lui l Viva Celestino, conservatore della fede insieme al concilio ! Un Celestino , un Cirillo un concilio unanime, una sola fede per tutta la terral » E immantinente si partecipò ai legati che in conformita alle lettere dirette dal sommo pontefiec a Cirillo, a Nestorio ed alle sedi principali, l'eretico ostinato era stato ad una voce condannato.

una voce continuato. Il isacerdote Filippe ringrazio il concilio de plausi onorevoli fatti al papa e dell'attaccamento 
rispettoso dei sauti membri al loro santo 
capo; quindi soggiumer. (Yo ino tiguorate punto che Pietro è il capo del corrate punto che Pietro è il capo del corpa quostolico e di tutta la santa religione; 
e perciò non avendo potuto noi trovarei 
a quello che si è fatto tinti qui, noi vi 
pregbiamo di partecuparcelo ordinatamente e nelle sue paricolarirà, alfischè secondo il sentimento del beatissimo nostro padro q di questa religiosa congrestro padro q di questa religiosa congre-

gazione possiamo confermarlo ). Tutti plandirmo a si fatta proposizione. Teodoto di Ancira rispose in nome del concilio, che le lettere del sommo ponteñee e la dichiarazione de suoi legati essendo in perfetto accordo col judinio del Padri, cra agevolo il soddisfare i deputati della sanagevolo il soddisfare i deputati della santa. Sede ; che dalla lettura degli sitti essi conoscerebbero chiaramente e la giustizia della condana di Nestorio e la fede pura dei vescovi riuntit. E questo è ciò che si fece in detta sessione, la quale si dovette cominciare ad ora tarda, essendo i legali shareati in quel giorno medesimo.

Il giorno dopo si raccolsero nella chiesa, e si pregarono i legati ai quali erano stati comunicati gli atti, di dire il loro sentimento. Filippo prese nuovamente a parlare, e disse che era una cosa conosciuta da tutti i secoli e di cui nessuno dubitava, che a Pietro, principe e capo degli Apostoli, colonna della fedo e fondamento della Chiesa cattolica, Gesù Cristo avea date le chiavi del suo regno col potere di legare e sciogliere; che questo apostolo respirava e giudicava ancora per mezzo de suoi successori, ehe in virtà di tale successione papa Celestino aveva mandato lui Filippo co' suoi colleghi di legazioue, Arcadio e Proietto, per supplire alla sua assenza; che Nestorio, le tante volte avvertito, e così costantemente refrattario, era stato giustamente condannato. c Pertanto, conchinse egli, la sentenza che lo condanna essendo stata fatta secondo il giudizio di tutte le chiese . poichè i vescovi dell'Oriente e dell'Occidente hanno assistito al concilio o di persona o per mezzo de' loro deputati, essa rimane irrevocabile ».

Parlarono pure i due altri legati e conchiusero mediesimamente; dopod iche essendo stati presentati gli atti del concilio di firmarono tuti e tre uel seguente ordine, Filippo, Arcadio, Prietto. Quantunpor la sotioscrizione del sacredote Filipnon si può concliuder nulla di decisivo in pro del suo grado, dappiochi quest'ordine sui quale pare che non si procedesca que'di con quella specie di serupolo ehe usiamo noi , non è invariabilmente lo stesso in tutte le sottoscrizioni. Vi si vede solo che i sacerdoti della chiesa romana a malgrado della preminenza incontrastabile dell'episcopato sul sacerdozio, sono stati talora onorati ne tempi più remoti de primi ministeri e delle prime distinzioni. E perciò le loro prerogative , passate oggidi in costume, non sono co-i contrarie agli usi antichi, come vorrebbero persuadere alcuni critici. Nel concilio venne fatta una relazione dell'assistenza dei legati e della loro adesione alla condanna di Nestorio, poi la si maudò all'imperatore. Lo si supplicava a consentire la partenzade vescovi, poiche si trovavano finiti gli affari pei quali si erano radunati , e di porre le pecoro coi pastori al sieuro delle turbolenze e delle persecuzioni, che alcuni governatori malevoli al concilio facevano già provare in alcune province. La medesima relazione fu diretta al clero di Costantinopoli, e le due carte furono firmate dai legati. Cinque giorni dopo la terza sessione, vale a dire il sedici di luglio, se ne tenne la quarta nella chiesa della Vergine, luogo ordinario delle sedute. Cirillo vi è nominato il primo presidente, sempre como si crede da parte del papa, a malgrado la presenza dei legati, che sono nominati immediatamente dopo di lui ; prima i due vescovi, poi quello che non cra che sacerdote, appresso Giovenale, Mennono e gli altri Padri. Cirillo e Mennone si lamentarono sulle prime in questa sessione dell'audacia di Giovanni d'Antiochia e del suo conciliabolo, che avevano promuziala coutra di loro una scutenza di deposizione ; sopra di che su comandato che Giovanni sarebbe citato da tre prelati, cho si mandarono a lui immantineute. Essi forono accolti dal vescovo di Antiochia quasi nello stesso modo ond' erano stati da Nestorio; il che non tolse però che gli fosse fatta la seconda citazione nel medesimo giorno e la terza il giorno dopo, in cui si tenne la quinta sessione. Essendo state osservate queste formole giuridiche a malgrado di tutte le noie ed i pericoli che si correvano in eseguirle, il con-

cilio annullò la sentenza di scomunica e di depnsizione fatta dagli scismatici , li scomunicò tutti infino a che riconoscessero il loro errore, e li minacciò, se non ne mostravano in breve il lor pentimento, di pronunziare la loro ultima condanna, vale a diro apparentemente la loro deposizione.

l Padri scrissero all'imperatore per ginstilicare tale condotta, e perchè si tenesse in guardia contra le arti degli scismatici, rappresentandogli tutto quel più che essi potevano temer da loro. Mandarono pure al sommo pontefice tutto quello che era accaduto dal principio del processo contro Nestorio, quello che Giovanni di Antiochia aveva osato di fare, e la sua condanna alla presenza dei legati. La lettera cominciava in questa guisa (1): r Tu che sci si grande, hai costume di segnalarti in tutte le cose e usar di tutte le tue cure e faticho in sostegno della Chicsa. Siecome noi dobbiamo informarti di tutto quello cho è accaduto, troviamo di necessità lo scriverti 3. Essi confermano in seguito quello che avevano già detto coudannando Nestorio, che la loro sentenza era conforme a quella del papa. « Rispetto alle empietà pelagiane, aggiungon essi, noi pure abbiamo giudicato, che debba rimaner fermo cio che la santità tua ha decretato ». Quest'ultimo articolo ci notizia che il concilio di Efeso conilanno espressamente i Pelagiaui, comandò che la sentenza pontificale renduta autecedentemente contra di loro avrebbe da per tutto il suo essetto e che , nessuno eccettuato, sarebbero deposti. E quello cho attrasse l'attenzione e la giusta severità della Chiesa fu apparentemente l'atteutato di Giovanni di Antiochia, di cui essi erano stati i promovitori ed i complici.

Ma era indarno, che i prelati cattolici procedessero colla più regolare circospezione. Gl' innovatori s' impiegavano con molta maggior fortuna a far cadere a voto i disegni meglio concertati. Non si saprebbero esprimere a parole tutti i maneggi, le cabale e i raggiri di cui usa-

rono per estinguere o ammorzare il nuovo splendore che si dava alla verità e per infamare i suoi difensori, suprattutto il vescovo di Alessandria. Per impedire cho le lettere del concilio penetrassero alla corte, Candidiano, gnardiano dell'autorità imperiale, le faceva intercetlare su tutte le strade. Gli eretici iutanto mondavano tutte le province de loro libelli e delle loro calunuie : scrivevano alle chiese più ortodosse, si sforzavano di corrompere i personaggi più sapienti e più pii, avevano ricorso a trovati tanto maligni, e davauo colore si astuto a dei frivoli judizi , che riuscirono, s'altro non fosse, a gettare nell'incertezza coloro cho non poterono del tutto persuadere. Fu in questo modo che si fece sapere a sant'Isidorn di Pelusio come Cirillo aveva dimostrato tutta la violenza e la presunzione di suo zio, e che se non nel fondo, rispetto almeno alla maniera di procedere contra Nestorio aveva i torti medesimi, che Teofilo aveva avuto già contra il santo e celebre Giovanni intitolato Boccadoro (2).

L'imperatore Teodosio dal canto suo avendo ricevuto lettere da Giovanni di Antiochia e da'suoi partigiani e nessuna dal vero concilio di Efeso , prese un tale apparente silenzio per la confessione de lorn torti. Indarno fu , che per calmare i suoi timori mandasse diversi signori della corte al lungo del concilio, questi si lasciarono corrompere dalla politica di Candidiano e dagli intrighi de' settari, e nou riferirono cosa che non fosse favorevolo alla setta. D'altra parte il conte lreneo essendo andata alla metropoli e accordatosi con alenni de' più patenti signori tenerissimi di Nestorio, non v avea rigiro, che non si ponesse in opera, per tenero per lo meno in dubbio la verità de fatti più sicuri. l'utti i vescovi ortodossi erano come incarcerati in Efeso, non solo senza potersi tornare alle loro chiese, ma privi affatto di loro notizie, cariclii di debiti, avendo consumato tutto quel più che avivano seco recato, mancando molti

(1) Cone. Eph. act. 5 , p. 660,

(2) Ibid. l. n. Ep. 137.

di che vivere, molti del credito a provvedersene; ogni di ne cadeva qualcuno malato, venivan meno de loro bisogni o di dolore, rifiniti dai disagi crudeli che duravano (1). Si trascorse tanto nella violenza da gittar perfino in una specie di prigione san Cirillo e Mennone di Efeso. Egli è vero, che fu pure incarcerato Nestorio per mostrare dell'eguaglianza nel trattamento di coloro, che si volevano far tenere colpevoli ad un modo, e si conducevano alla corte come deposti indistintamente dal concilio; ma i partigiani di Nestorio , nelle eni mani si trovava questo settario, sapevano ben essi ristorarlo di quell'apparente ingiuria, in quella che si facevano patire gli altri duo, che si privavano del necessario e si allontanavano con barbari modi tutti coloro che li volevano assistere.

Ma prima di veniro a tali eccessi, il concilio tenne le sue due ultime sessioni. Nella sesta, che si tenne il ventidue di Inglio, nella casa episcopale, si convenne di un simbolo di fede, o per dir meglio si sentenziò che alla formola ordinaria che alcuni astuti , aminettendola letteralmente, spiegavano a lor capriecio, si aggiungerebbe una specie di spiegazione cavata dai passi e sentimenti dei Padri ortodossi. Indi si vietò rigorosamente di proporre o di serivere qualunque altra confessione di fede. Sulla denunzia di Carisio , sacerdote di Filadelfia in Lidia, si condanno specialmente un simbolo infetto dei dommi di Nestorio . ma tessuto con tant' arte, e talmente accreditato in alcune contrade dell' Asia, che sembra quello che si faceva firmare dagli antichi eretici che si tornavano in seno della Chiesa (2). E ciò che fa stupore assai è questo, che in una età così colta e illuminata una tale confessione era stata sottoscritta per procura da molte persone, e perfino da un sacerdote, il quale dichiarò di non sapere serivere.

Era l'opera del famoso Teodoro di Mopsuesta, il maestro di Nestorio, e di tanti

altri segnalati empi, che avevano avuto il segreto di affascinare, e di attaccarsi ad un punto inconcepibile : primo inventore del nestorianismo e tutti insieme del pelagianismo, egli solo forse vedeva allora la connessione dei principi che i Soeiniani hanna sviluppato poi lunga pezza dopo di lui, e che gli facevano riferire tutti i nostri misteri al tribunale della ragione ; uomo salvatico e volpone , o per usare l'energico aggiunto de suoi contemporanei, mostro feroce e perfido, dal fondo tenebroso del suo ritiro, nella seconda Cilicia dov'ebbe la felicità d'invecchiare e morire in pace, egli corruppe con i suoi velenosi fiati la fedo delle chiese dei dintorni, infino a che le sue spaventevoli produzioni formassero dopo la sua morte lo scandalo e l'orrore della Chiesa universale (3).

La settima sessione, che è l'ultima di cui si conoscano gli atti, si tenne il trentuno di luglio. Primieramente vi si regolarono alcuni affari particolari. I vescovi di Cipro, in capo a cui era quello di Salamina o Costanza, si lamentarono che Giovanni di Antiochia usurpando la loro antica libertà, voleva attribnirsi le ordinazioni della loro isola. Non essendo presente il patriarca di Antiochia per difendere i diritti della sua chiesa, a malgrado del loro maleontento, il santo concilio non pronunziò che una sentenza condizionata. Egli si limitò a mantenere i vescovi di Cipro nel possesso di fare lo ordinazioni della loro provincia, supposto che l'uso antico, com'essi l'avevano dichiarato a voce e per iscritto, fosse di fatto per loro e non pel vescovo di Antiochia. Si stabili del paro per tutte le altre province, in conferma delle ordinanze di Nicea, che nessun vescovo usurperebbe alcun distretto, che non gli fosse stato sempre soggetto. Quanto alla sede di Antiochia, essa aveva di fatto giurisdizione sopra l'isola di Cipro circa le ordinazioni episcopali, e l'esercizio non ne cra stato interrotto che per le discordie dell'arianismo.

<sup>(1)</sup> Conc. Eph. p. 759, 772, etc. (2) Conc. Eph. act. 6. HENRION Vol. 11,

<sup>(3)</sup> Mor. Merc. edit. Garn. p. 250.

Eustazio, metropolitano di Sida nella Paufilia, travagliato da aleuni cattivi affari, che gli erano stati suscitati, quantunque inginstamente, aveva avuta la pusillanimità di abdicare il vescovado, e di farne la sua rinunzia per iseritto; sopra di che il concilio della provincia gli aveva dato un successore. Ora, non era permesso ad un pastore l'abbandonare così la sua chiesa; e l'errore di Eustazio lo aveva fatto privare della comunione. Egli venne a presentarsi al concilio di Efeso, il quale tocco datte lagrime di quel vecelijo gli rendette la comunione, e gli concedette il nome e il grado di vescovo; ma con la condizione di non poterne esercitare le funzioni , se non dietro la permissione del suo successore Teodoro. Dopo di ciò due vescovi della Tracia rappresentarono al concilio, che v'aveva appoloro l'antico costume , che un vescovo avesse due ed anche tre veseovadi, quando queste sedi non erano nell'antica possessione di aver ciascuna il suo prelato particolare. Essi temevano che Fritila di Eraclea. loro metropolitano, il quale seguitava le parti di Nestorio, non volesse ordinare de veseovi in dette città, per tormentare i suoi suffraganci ortodossi, e fortificare le parti dell'eresia. Il coneilio ordinò , che non sarchbe intorno a ciò fatta cosa contra i canoni, le leggi civili, e l'antico costume il quale ha forza di legge. Giovenale di Gerusalemme, pretendeva anche di attribuirsi il primate della Palestina contra il dritto e il possesso della sede metropolitana di Cesarca. Il concilio vi si oppose, e san Cirillo per questo oggetto scrisse di nuovo al papa; ciò che voleva Giovenale non accadde. Non si trova negli atti del coneilio , alcun sentore di questa pretesa di Giovenale ; altra prova che noi non gli abbiamo interi, ed è appunto quest'ultima sessione che n'è manchevole maggiormente. Non si ha anzi se non la traduzione latina della maggior parte di questi atti risguardanti gli affari particolari.

Si fecero pure alcuni canoni prima di

(1) Epist. Cyril. ad C. P. in Conc. Eph.

terminare il concilio, ma essi non sono se non un compendio di ciò, che si è potuto notare in quelle diverse sessioni. Quello che si merita altresi la nostra attenzione è la maniera diversa, con cui questo concilio tratta i metropolitani scismatici, e i sempliei vescovi. Questi sono deposti e privati del grado sacerdotale, sia che abbiano in prima abbracciato lo scisma, sia che vengano a disdirsi dopo di aver anatematizzato Nestorio. I metropolitani, certamente per risguardo a Giovanni di Antiochia, non sono punto deposti , ma seomunicati e interdetti. Si toglieva loro di questo modo il potere di operar contra i vescovi della loro provincia; si soggettarono anzi a codesti vescovi ed a'metropolitani loro vicini.

Mentre i prelati cattolici, con Cirillo aucor libero, lavoravano così pel beue generale e particolare della Chiesa, Giovanni, coute di Larghezza, fu mandato ad Efeso dall'imperatore, il quale non roteva calmare le sue giuste inquietudini. Ma non prima si fu il conte arrivato, che si lasciò corrompere come tutti gli altri uficiali della corte (1). Fu allora che venne posto in prigione Cirillo e Mennone, e Nestorio fu arrestato per formola. E non era già che il conte Giovanni la pensasse come l'eresiarea ; indifferente affatto per tutte le controversie in fatto di religione, a modo de cortigiani, i quali non danno importanza se non a cose di tutt'altro genere, e stimano spesso lo zelo più cristiano una ostinazione puerile e dispregevole, egli voleva soffocare od assopire indistintamente tutte le parti, e andar poi davanti al monarca bello della gloria di avere pacificata ogni cosa. Egli pose al medesimo livello, tanto i capi degli ortodossi Cirillo e Mennone, quanto l'eresiarca Nestorio, e li dipinse tutti al giovane imperatore coi medesimi eolori. Come avviene tanto spesso, la doppiezza si affratellò con la politica, e si feec sapere a Teodosio, che erano stati tutti e tre condannati dal medesimo concilio; poiche si aveva la grande cura di tenergli naseosa l'impresa ributtante di Giovanni di Antiochia e del suo conciliabolo, separati dall' assemblea generale dei Padri, con tale scaudalo, che non era suscettivo d'alcun palliativo.

Nondimeno fu presa la massima cura d'intercettare le lettere de Padri, e di torre ad essi ogni via da comunicare con la corte. Essi dovevano conoscere il suo malcontento al modo con cui si trattavano: ma la causa n'era per loro un mistero impenetrabile. Siccome essi non dubitavano punto della religione di Teodosio, e meno poi della pietà illuminata della principessa Pulcheria, sospettarono alla perfine, che le loro lettere fossero intercettate. E porciò presero essi pure il partito di usar di astuzia per farle arrivaro al sicuro sia all'imperatore, sia alle persone che fossero in istato di giovar la Chiesa presso di lui. Eglino scelsero un messo di una discrezione e fedeltà ad ogni prova, lo travestirono da accattone, e posero le loro lettere nel vnoto di una canna che gli serviva di bastone (1), e tale spediente sorti loro fortunatissimo.

Il clero, il popolo, i monaci, tutta la metropoli fu presa d'indegnazione al primo sentore della lunga frode degli eretici. Subitamento il elero stese una supplica, nella quale scongiurava l'imperatore con altrettanto di fermezza che di rispetto, di non patir punto che la Chiesa che lo aveva nodrito come una buona madre, e ottenutogli si gloriose vittorie sopra i suoi nemici, fosse oppressa sotto il suu regno; che si tornasse in mente i sccoli de martiri sotto un imperatore così cristiano, « Noi tutti, sacerdoti e cherici della sciagurata chiesa di Costantinopoli, aggiunsero in sul finire della loro supplica, tristi figliuoli di una madre inconsolabile del delitto del suo sposo, non meno elie i Padri del concilio, noi siamo disposti a vendicare un tanto affronto; se si da mano agli attentati dello scisma e dell' eresia, alla deposizione di Cirillo e. di Mennone, noi siam presti a correre i medesimi loro pericoli, e a patire ogni cosa con que generosi confessori 3.

(1) Cone. Eph. p. 752, (2) Ibid., p. 751.

Da ben quarantott'anni, il santo abato Dalmazio, non aveva mai messo il piè fuor del suo monastero, nè manco per le processioni che si eran fatte dopo spaventosi tremuoti, alle quali fu pregato dall'imperatore medesimo di assistere. Ma quando vide la fede in quel pericolo, egli consulto il Signore, e una voce del cielo gli comandò di abbandouare il suo ritiro (2). Egli si mise in capo a tutti gli abati di cui era il superiore, e che avevano al loro seguito i monaci di tutti i monasteri, e tutti insieme tenendo l'ordine delle processioni audarono al palazzo imporiale . cantando a due cori, e seguiti da popolo innumerevole (3). Nessun' altra sorta di mediaziono poteva produrre maggioro effetto sull'animo di Teodosio : egli fece entrare gli abati ; mentre i monaci e ilpopolo aspettavano alla porta continuando i loro canti religiosi; gli assicurò delle sue disposizioni favorevoli alla Chiesa, e li rimando contenti. Essi se ne ritorparono, processionalmente come n'eran venuti , infino alla chiesa del santo martiro Mocio che cra all'estremo della città ; là ringraziarono il Signore, e san Dalmazio, salita la tribuna, lesse al popolo la lettera del concilio, la quale aununziava la condanna di Nestorio. Ad una voce e con tutti i segni dell'indegnazione, la moltitudine disse anatema all'eresiarea troppo lungo tempo onorato come pastore.

servicio frutto di tali collocitudini, fa un cofine ai veccoi delledare parti, valo a dire, di Cirilto o dei Cattolici e di Giovanni di Antochia, di mandare ciascuno da Efeso que di loro che giulticassco i più adati a difiendre la lora catsa; e intanto che la corte si fosse spiegata, i prolati, di ambe le parti incarectati, doveanno rimaner i uprigione. Questo concilio deputò immantinente setto vescovi, fra 'quali erano Aradia, umo del cani della Sunta sedio, e il sacerdote l'irappresentaro il papa a Costantinopoli e ad Efeso. Il sutto concilio diede loro una

(3) Gang. C. P. rv, nº 63.

ampia istruzione, nella quale si trova con ammirazione lo spirito della Chiesa e la nobile fermezza che debbono avere i depositari di un potere divino, il quale a motivo del suo obbietto non riconosce ne superiore, nè pari. Ella portava che in-caricati degli interessi della verità, in nome dell'autore e del consumatore della nostra fede, essi non dovevano aver niuna comunione con Giovanni di Antiochia, ne col suo scismatico sinodo; che se l'imperatore proponeva loro di comunicare con essi pel bene della pace, non era loro consentito di farlo, se non alla condizione che Giovanni e la sua fazione sottoscriverebbero la deposizione di Nestorio, direbbero anatema alla sua dottrina, e la romperebbero con quelli che la sostenevano; ma più ancora, che dimanderebbero perdono al concilio del loro atteutato contra il suo presidente, il quale con Mennone sarebbe renduto libero; che se mancasse alcuna di queste condizioni si proibiva loro di prometter cosa, e che se avessero adopcrato altramente, non solo non sarebbe ratificato quello che avessero fatto, ma sarebbero essi medesimi privati della comunione acclesiastica.

La deputazione degli Orientali scismatici era composta di otto vescovi. Giovanni di Antiochia, in capo a loro, non mancò di condur seco l'eloquente Teodoreto. Quanto le due cause erano diverse, altrettanto differivano i confini prescritti al potere dei rispettivi procuratori. Siccome le sette si stimano piuttosto padrone assolute che non depositarie del tesoro della religione, si victava precisamente agli agenti scismatici di ammettere i dodici articoli di Cirillo, contro del quale l'odio era al maggior punto. Del resto era data loro intera facoltà di fare tutto quel più che stimassero bene, sia in un concilio, sia in conferenze, e si obbligavano a ratificare quanto facesscro. Ma i deputati cattolici non vollero mai disputare sulla dottrina che non poteva più venir stimata dubbia, e partendo dalla decisione del concilio, come da un punto fermo ed immutabile, essi si limitavano invariabilmente a sosteuerne gli atti, e a dimostrare che la deposizione di Nestorio, era stata altrettanto ginsta, quanto colpevoli eran quelle di Cirillo e di Mennone.

La buona gente intanto pregava e si adoperava ad aprir gli ocehi all' imperatore: ma egli era assediato dai poteuti amici che Nestorio aveva alla corte. Egli si lasciò trascinare soprattutto contro Cirillo e Mennone in molte cose capaci di rovinar la Chiesa, e che il poco de' suoi lumi può solo scusare. La saggia l'ulcheria sapeva felicemente guidar lo spirito di questo principe. Ella si oppose costantemente alla cabala degli eretici, e siccome ella sapeva il vero della cosa che si trattava, dalla sapiente epistola che Cirillo le aveva scritto fin dalle prime, sostenne sempre questo Prelato, elesse la vera via e il punto per disinganuare insensibilmente l'imperatore e gli sece alla perfine ratificare la condauna assoluta dell' cresiarca.

Fu autorizzato il ritorno de'Padri di Efeso alle loro chiese, Mennone in mantenuto nella sua sede e Cirillo rientro trionfante in Alessandria. Per lo contrario a Nestorio fu consentito in grazia particolare di potersi ritirare al suo monastero di Antiochia per farvi penitenza. Teodosio si lamento tuttavia della fermezza con la quale i prelati ortodossi ricusarono di conferire sulle materie decise, ma col tempo fu meglio istrutto, prese altamente il concilio sotto la sua protezione, o volle che tutti i decreti ne fossero rigorosamente eseguiti. È punto nel vivo che i suoi propri uliciali l'avessero ingannato, egli scacciò vergognosamente il conte Candidiano e privo della sua grazia tutti i suoi complici (1).

Teodosio fece due leggi formali per appoggiare queste religiose disposizioni. La prima comanda che sia interdetta ogui ragunanza ai Nestoriani, che i loro beui sicuo incamerati nel fisco con proibizione di copiare, leggere o conservara i libri di Nestorio, con ungiunzione di farue rigorosa ricerca. Con la seconda, pubblicata alcuni anni dopo egli condanna alle famira.

me tutte le opere composte contra il concilio di Efeso, contra la dottrina del santo concilio di Nicea e contra quella di san Cirillo, come gli seritti di Porfirio contra la religiono cristiana; e tutto sotto pena di morte a chiunquo li leggesse o tenesse. Comandò puro espressamente, cho Ireueo, quel conte il quale aveva giovato cotanto gli ultimi eretiei, e che essi, quantunque bigamo, avevano istituito a veseovo di Tiro, in risareimento della sua disgrazia fosse seaeciato da detta chiesa e dovesse dimorare nella sua terra natale privo dell' abito e del nome di vescovo. È si può intorno a ciò notare così di passaggio, che l'opinione di quelli i quali pretendono, che a que'di i vescovi non avessero per aneo un abito particolare, non è certamente sieura. In detta legge fatta nell'intendimento di servire alla religione, si trova però la seguente espressione molto singolare nella boeca di un imperatore cristiano: La nostra divinità decreta; rimasuglio non so se più bizzarro o ributtante della superstizione paganal

Prima di provvedere alle province si giudicò essere di maggior momento e bisogno il provvedere la Sede della metropoli. I deputati del coneiliu vi si impiegarono colla maggior cura, e ferero eleggere in vece dell'eresiarca, alcuni mesi dopo la sua deposizione, il monaco Massimiano, il quale era sacerdote e in grande reputaziono di pietà. Si fatta scelta riuscì tanto più gradevole ai legati, perebè Massimiano era stato allevato nella Chiesa romana, Immediatamente dopo l'elezione i veseovi notificarono al sommo pontelice tutto eiò che essi avevano regolato per dimandargliene l'approvazione. L'imperatore e il nuovo patriarea gli serissero al tempo medesimo, e il papa tutto consolato rispose con tre diverse lettere, alle quali ne aggiunse un' altra pel popolo e il elero di Costantinopoli. Nella lettera ai vescovi egli approva e conferma tutto eio elie si è fatto, specialmente la deposizione di Nestorio e l'ordinazione di Massimiano. Egli dice ai prelati che essi sono stati insiem con

lui gli attori di quella felice rivoluzione e i difensori della fede. « Noi siam lontani, continua egli, ma la nostra sollecitudine pontificale ci reude ogui cosa presente. Niente deve sfuggire all'occhio di

sente. Niente deve ssuggire all'occhio di Pietro, noi non avremmo alcuna scusa innanzi all' eterno l'astore, che ei ha fidato tutto il suo gregge se trascurassimo di rimediare ai bisogni di edi noi possiamo aver notizia ». I canoni fatti contra i Nestoriani e i Pelagiani furono del paro approvati dal santo padre, che la sua modestia e l'usuiltà sua non gl' impedirono di usare co Greci di questi termini di autorità : Noi vi avrertiamo, noi stabiliamo, noi vogliamo. Si erede che allora, per fare alla Vergine madre una onorevole ammenda delle bestemmie di Nestorio, la Chiesa aggiunse queste parole alla salutazione augelica: Santa Maria, madre di Dio, pregate per noi peccatori.

Papa Celestino sopravvisse poco alla consumazione di questa grando opera; egli mori il 6 aprile del seguente anno dopo im pontificato di quasi dicci amni. Il 26 del inese medesimo gli fir dato a successore Sisto III natio di Homa e sacerdato della Chiesa romana, il medesimo a cui sant'A gossino aceva diretta la sua famosa lettera solla Granta. Si riferine e apapa la sua di sua di consuma di consuma di la sacrilito, vale a dire i sistinationo dell' introito della Messa, come sant'A gostito no e insegua, che si cre fin fail suo tempo continesto a cantare in Cartagine del salmi all' offertorio e alla comunione.

A questo zelante pontefice debbe pure l'Irlanda il primo e maggiore obbligo della fede che essa ha conservato con tanta costanza dopo quell' età remota. San Patrizio, scozzese, aveva evangelizzato per la prima volta nell'Ibernia, ma non ne prolitib. Egli intrapreso il viaggio il Roma; Celestiuo Torlinò vescovo e lo rimando in quest'isola. La missione apostolica of obbodienza del missionera ottorica del productione del missione suporte del productione del missione productione del productione del missione aporte del productione del missione suporte del productione del missione suporte del productione del productione del missione aporte del productione del productione del missione suporte del productione del pro

sciuto per l'Apostolo dell'Irlanda, dove egli foudò il monastero di Sabal e la chie-

sa d'Armach, metropolitana dell' isola. La prima eura di Sisto subito dopo la sua esaltazione fu di ristabilire la pace nelle chiese orientali (1). Egli mise la mano a questa buon'opera nella lettera medesima con la quale notifieò la sua elezione ai vescovi che ritornavano dal concilio di Efeso. Vi risparmiò Giovanni di Antiochia temendo che un procedere più severo trascinasse nello seisma tutti i vescovi della Siria. Nondimeno la lettera del papa dichiara, che se Giovanni vuol essere riconoseiuto qual prelato ortodosso, ei bisogna che condanni tutto ciò che la Chiesa ha condannato. A porre un rimedio alle medesime divisioni l'imperatore si accordò col nuovo patriarca Massimiano e con molti vescovi rimasti a Costantinopoli dopo la sua ordinazione. Si comprese pure a Costantinopoli, ehe bisognava cominciare a mettere in sicuro la fede; che si doveva non pertanto esigere da Giovanni di Antiochia che anatematizzasse la dottrina di Nestorio e approvasse la sua deposizione; che Cirillo dal canto suo dimenticasse tutto quanto aveva patito ad Efeso. Si entrò per questo in molti negoziati , i parlamenti furono molti, come anche le lettere scritte dall'una parte e dall'altra, le quali cose però non entrano nel nostro disegno. El bastera sapere che Cirillo, meno sensibile al suo personale malcontento elle non all'interesse generale della Chiesa, ebbe la magnanimità di fare i primi passi verso i suoi nemici e i veri colpevoli ; scrisse a quelli ele presumette i meglio disposti (2) e protesto loro che in tutto quello che egli aveva fatto non si era proposto altro che la sicurezza della fede e il maggior bene della religione; che dove pure avesse torto in aleuna cosa non si voleva ehe la Chiesa ne avesse a solfrire; che era una necessità indispensabile e tanto conforme al volere di Dio quanto a quello dell'imperatore, di approvare la condanna di Nestorio e di anatematizzare le sue bestemmie;

(1) Collect, Baluz, p. 658,

che dipendeva solo da ciò il ristabilire la pace delle chiese; che rispetto agli oltraggi che aveva ricevuto nel difendere la fede alla testa del sacro concilio, che non solamente li dimenticava per l'amor di Dio e l'utilità della Chiesa, ma che il suo clero, più scusibile di lui medesimo alle inginrie che aveva patito il capo, si conformerebbe non pertanto a' suoi voti del paro che tutti i vescovi dell'Egitto, e non erederebbe comprar la pace troppo cara se l'ottenesse a questo prezzo. E ando perfino a giustificarsi seriamente del sospetto di apollinarismo e delle altre eresie . che si affettava d' imputargli ; disse formalmente anatema ad Apollinare e confesso espressamente che sebbene il Figliuolo unico di Dio sia il medesimo che ha patito nelle sua carne, pure non si è fatta in lui confusione, ma che è immutabile ed impassibile secondo la sua eterna natura. Intorno poi ai dodici articoli od analemi egli prometteva di mandar tutti contenti tosto che potesse trattare con fraterna franchezza o cordialità.

Oueste dichiarazioni produssero un effetto maraviglioso sul patriarca di Antiochia c su molti de suoi partigiani , i quali non la duravano estinati che solo per preoccupazione; essi si abboccarono tra loro e pregarono Paolo vescovo di Emesa di andare in Egitto a conferir di ciò con Girillo. Fu dato in partendo al messo nua scritta nella quale gli Orientali confessavano la fede cattolica in tutta la sua purezza. Al suo giugnere in Egitto Cirillo gli diede dal canto suo un' ampia spiegazione della sua dottrina sull'Incarnazione , e tutti i sospetti e tutti i vani terrori si dileguarono, e così gli odi e le preoccupazioni. Paolo approvo la spiegazione di Cirillo, anatematizzo gli errori di Nestorio, dichiarò che lo teneva per bene deposto, e Massimiano per legittimo vescovo di Costantinopoli.

Dopo tessuto l'atto di tale dichiarazione, Paolo fu ammesso alla comunione e prese posto nella Chiesa fra i membri del elero; lo si prego pure di fare al popolo

(2) Synodic, Baluz, c. 35 et 36.

la costumata istruzione (1). Siccomo correvano allora le feste di Natale, così spiegò il mistero di quel gioruo, chiamò sinceramente Maria madre di Dio, aggiunse, che ella aveva partorito il vero Emmanuele , il santo dei santi , degno delle nostre adorazioni , Dio e uomo insieme. Il popolo che prestava la maggiore attenzione gridò con trasporto: « Ecco ciò che noi vogliamo udire ; è la fece , è la verità ; che sia anatema a chiunque non professa una tale credenza! - Anatema, ripigliò Paolo, a chi non dicc e non la pensa così l poichè è di fede, che il concorso di due nature perfette, vale a dire della divinità e dell'umanità ha formato un solo Figlinolo, un solo Cristo, un solo Signore ». A queste parole il popolo levò grida di plauso più alte ancora: « Siate il ben venuto, o vescovo ortodosso, degno collega di Cirillo ! Siate benedetto dal Signore in nome del quale-siete venuto! a Paolo fini in poche parole per lasciare al vescovo diocesano il tempo di continuare l'istruzione secondo i' uso.

Il vescovo di Emesa non aveva avuti mai altri seutimenti; ma egli pretese, che la dichiarazione che egli diede per iscritto dovea bastare per Giovanni di Antiochia e gli altri Orientali che lo delegavano. Cirillo sostenne per lo contrario che queste sorte d'impegni dovevano essere personali, e volle assolutamente avere una confessione per iscritto dal medesimo Giovanni. Egli andò perfino a dettargliela, di conserva non pertanto con Paolo, il quale finalmente cedette ed ebbe cura di minutare l'approvazione che si farebbe della deposizione di Nestorio con la condanna della sua dottrina. Intanto il santo dottore faceva operare appo a corte e gli agenti che egli teneva a Costantinopoli e quanti v'aveva di potenti amici, affinche l'imperatore accelerasse la conclusione della pace fra le chiese. Si adoperava sempre la principessa Pulcheria, come il partito più sicuro in tutti i bisogni della religione. La supplicarono perfino ad avere ella stessa

(1) Conc. Eph. p. 3, c. 31.

la degnazione di scrivere per un si buon fine al vescovo di Antiochia.

Giovanni si rendette alla perfine a tante istanze. Qualunque fosse stato fin là il movente della sua condotta, ei parve di poi procedere sempre di buonissima fede. Egli rispose alla lettera di Cirillo scritta di accordo con Paolo di Emesa, che egli confessava l'esposizione della fede preseutata da Paolo, che vi aderiva di cuore e di spirito in tutti gli articoli , nessuno eccettuato, e professando in particolare il punto principale, confesso candidamente due nature ed una sola persona in Gesù Cristo. Egli agginnse poi che per imporre un termine alle divisioni ed agli scandali , teneva Nestorio testè vescovo di Costantinopoli per legittimamente deposto. E finalmente per dimostrare, che la chiesa di Antiochia non era men gelosa della purezza della fede che la chiesa di Alessandria, dichiaro, che egli anatematizzava le affermative profane dell' innovatore, che approvava l' ordinazione di Massimiano e si teneva nella sua comunione come in quella di tutti i vescovi ortodossi.

La pace venne conchiusa a queste condizioni, e il patriarca Giovanni partecipò immantinente questa felice notizia a tutti gli Orientali. La maggior parte plaudirono ad un accordo elie toglieva le conseguenze funeste che cominciavano finalmente a veder chiaro, ed a cui temettero di esporre più lungo tempo la Chiesa intera per un falso punto di onore o per una cieca preoccupazione in prodi un sol uomo, il cui linguaggio per lo mauco non era in verun modo quello degli antichi dottori della Chiesa. Taluni non pertanto si rimasero attaccati a questo seduttore e parvero scandalizzarsi che il patriarca Giovanni lo abbandonasse. I più nominati fra questi furono Teodoreto di Ciro e il suo metropolitano Alessandro di Gerapoli.

Teodoreto non moveva difficoltà alcuna rispetto alla dottrina, sia che fossomutato di parere, sia che non avesse avuto mai sentimento formalmente eretico, e che ciò che egli aveva scritto di erro-

neo non gli fosse sfuggito se non nel calore della controversia. Poichè è impossibile di giustificare i suoi seritti contra san Cirillo: scritti condannati dalla Chiesa e manifestamente degni della censura loro non solamente perchè ingiuriavano un dottore il cui insegnamento era quello della Chiesa , ma più direttamente intorno al dodicesimo anatema, perchè distinguono il Cristo e l'uomo come facendo due persone. Ma Teodoreto era soprattutto attaccato alla persona di Nestorio, che egli pretendeva fosse stato condannato ingiustamento e senza che la sua dottrina fosse mai stata bene compresa. E perciò egli ne scrisse a lui quando appunto, a quel che pretendono diversi autori , tutti i cattolici non profferivan altro che con orrore il nome di tale cresiarca. Intanto egli fu minacciato dal vicario di Oriente di essere scacciato dalla sua sede se non consentiva alla riunione. Egli non fece che ridere della minaccia. I pii solitari della Siria, i quali si godevano di tutta la sua confidenza e del suo affetto, profeti e uomini che operavano miracoli , gli fecero le più vive istauze e sulle prime con si poco successo.

Nondimeno poco appresso egli scrisse in questi termini a corifei della fazione (1); ∢ Egli è da temere che Dio nou ci punisca della nostra inflessibile severità e del nostro accecamento in cercare il nostro interesse più di quello del popolo. La nostra ostinazione, a quel che vedo, non produrrà cosa che non sia funcsta. Noi siam già la favola del pubblico . le nostre greggi saran tra poco la preda dei lupi e noi spanderemo la discordia e il disordine in tutte le chiese ». Egli ebbe poscia una conferenza col suo patriarca fra Ciro ed Antiochia. Colà egli ritornò nella comunione di Giovanni sottomettendosi alle decisioni dei punti di fede, senza approvare per anco la condanna di Nestorio. Egli non resto per altro dall'impiegarsi efficacemente al ristabilimento della pace, e la Chicsa andò dehitrice alle sue cure e alla celebrità del suo nome

(1) Collat. Sup. c. 131.

della riunione della maggior parte dei ve-

scovi della Cilicia. Ma prima che si rendessero alla verità una parte de' Cappadoci e di Ciliciani tentarono una via di sostenersi , la qual cosa prova fino a qual punto l'entusiasmo aveva loro confuso il giudizio e con quale bizzarria abbandonandosi allo scisma si conservava agli estremi dell' Oriente il maggior rispetto per la Sede apostolica. I metropolitani di Tarso e di Tiana, Elladio ed Enterio, in nome di molti altri scismatici, avvisarono di scrivere a papa Sisto per implorare il suo aiuto contra le imprese di Cirillo e di Giovanni di Autiochia. « Noi ci prosterniamo a' tuoi picdi, gli dice van essi (2), scongiurandoti a stenderci una mano soccorrevole; a richiamare i pastori scacciati ingiustamente e a ragunare le pecorelle disperse, che sono nel più gran pericolo della loro salute. Noi che abitiamo vaste province, la maggior parte lontanissime da te, come la Bitinia, la Cilicia, la Cappadocia e il pacse dell'Eufrate intralasciando la Tessaglia e la Misia, noi saremmo venuti personalmente a intenerirti co'nostri gemiti ed a farti piangere insiem con noi, se il timore de lupi non ci tenesse accanto al nostro gregge. Noi mandiamo in vece nostra de cherici e de monaci e speriamo dalla grandezza così de'nostri mali, come della tua carità, che la voce di queste sante pecorelle non sarà punto meno efficace di quella de pastori, per ottenere a tutti noi i tuoi santi soccorsi ». In questa guisa quegli Orientali, per scismatici che fossero, portavano le loro lamentanze al sonnio pontefice, perchè cessassero le pretese molestie de' loro immediati superiori. Immagineranno bene i lettori, come una simile supplica, altrettanto ingiuriosa all'autorità generale della Chiesa, quanto ai prelati che avevano meritato maggiormente al concilio di Efeso, non servi che a far compiangere a Roma l'aececamento de'supplicanti. La ferniezza del pontefice, di accordo coi capi della ge-

rarchia orientale, fece loro aprir le orec-

(2) Synod. Baluz, c. 117.

chie ai consigli di Teodoreto, e quasi stutti si ridussero sulla buona via.

Fra quelli che perseverarono nello seisma si noto Melezio di Mopsuesta, e più ancora Alessandro di Gerapoli (1). Non vi è cosa più spaventosa dell'ostinazione e induramento di questo vecchio, saggio d'altronde e moderato, illuminato non poco, da tutti lodato per molta pietà, di un' ammirabile purezza di vita, di una carità, di una vigilenza e di una applicazione a tutti i doveri dell' episcopato, che lo fecero e careggiaro e avere in riverenza dal suo popolo. Egli s'immagino che la dottrina del concilio di Efeso facesse Dio passibile. Non lasciatosi disingannar mai da Teodoreto ne da Giovanni di Antiochia, ne' quali aveva avuto intera fidanza mentre ambedne l'avevan data a traverso, tosto che li vide uniti di comunione con san Cirillo, ei la ruppe per sempre con loro e non volle più nò leggere, nè ricevere loro lettere. « Tu puoi credere, scrisse egli per l'ultima volta a Teodoreto, che non hai ommesso cosa per la salute dell'anima mia, e la tua coscienza sotto questo rispetto debb' essere paga. Dunque sta quieto, o cessa almeno d'importunarmi e di straccarmi. Io non m' ingerisco in questo modo di quello che fanno gli altri; maquando tutti i dottori, che sono stati dal principio del mondo, canonizzassero l'abomiuazione dell' Egitto ( così trattava egli la dottrina di san Cirillo ), io non gli crederei in danuo dei lumi che Dio mi ha dato. Io sento la maggiore afflizione, diss' egli ancora, circa gl' inutili tentativi, che i santi solitari si danno per me: quaud'anche essi fossero più santi di quel che sono, ed i lor miracoli fossero in maggior numero e più luminosi, se risuscitassero eziandio quanti morti conta il mondo, cominciando dal primo uomo, giammai mi persuaderebbero. Se essi mi condannano, che il sovrano giudice loro perdoni, che Dio sia lodato di tutto. I nostri avversari hanno in lor pro i concili, i vescovi, i magistrati, gl'imperatori, il

(1) Synod. c. 100 et seq. HENRION Fol. 11. concorso di tutte le potenze, e nei abbiana dal canto nostro Dio e la purezza della fede ». Dopo tale di chiarazione egli non volle più nè serivere ne parlaro su questo argomento a nessuno de suoi amici, e uè manco vedere le persone la cui presenza gli potesse ricordar la memoria di queste controversic.

Toodoreto fu tocco di pietà e pregò il patriarca Giovanni di usare di condiscendenza con Alessandro. Gli serisse, che questo vecchio non dimandava se non di morire in pace; che se egli non sottometteva il suo giudizio, si asteneva almeno dal dommatizzare; osservaya un rispettoso silenzio e non voleva ne poteva recitare alcuna discordia. Gli ufficiali dell'imperatore incaricati dell'esceuzione de'suoi ordini in Oriente, scrissero ancora ad Alessandro, ehe non potrebbero tenersi dallo scacciarlo dalla sua sede, se non si soggettava al concilio di Efeso e non comunicava con Giovanni di Antiochia; ma tutto riusci inutile: Alessandro sacrificò il suo stato alla sua ostinazione e abbandono il suo vescovato senza pur mostrare il menomo dispiacere.

Ma tutta la sua diocesi fu nella più grande emozione > per tutta la città non si udivano che gemiti e lagrime, ei pareva che ogni casa avesse perduto il suo padre di famiglia ; da tutte parti si esaltavano le sue virtù, la sua beneficenza , tutte le sue gran doti. Dall' eccesso del dolore passarono tutto ad un tratto al furore, e se il governatore Libiano non si fosse saviamente interposto, sarebbe infallibilmente scoppiata una violenta ribellione. Intenerito egli stesso de' sentimenti di quel popolo , s' incarieò della loro supplica al patriarca, l'appoggiò quanto potè, aggiugnendovi la relazione di tutto quel più che aveva commosso lui medesimo. Giovanni rispose che aveva tentate tutte le vie della doleezza, e ehe Alessandro non poteva ascrivere la sua sciagura che alla sua ostinazione e presunzione: « Ma io voglio riporre di hel nuovo la sua sorte nelle sue mani, segnitò egli; se vuole riunirsi alla Chiesa io lo ristabilirò di buon grado nella sua sede ». Alessaudro fu infles- & della loro colpa. Oltre Nestorio ed Alessibile e rimase deposto non ostante il suo silenzio e la sua esteriore riservalezza. Fu rilegato in Egitto, dove continuò ad accoppiare all' cresia tutte le apparenze della virtii; esempio terribile, rinnovato in tutte le sette e quasi sempre ad un modo pericoloso. Cotanto è necessario premunir di continuo i fedeli contra questa tentazione delicata, e d'inculear loro unicamente, rispetto alla fede, questa regola evangelica: Chiunque non ascolta la Chiesa, sembrasse anche un angelo del cielo, la sua dottrina non dere essere ascoltata più di quella di un pagano o di un pubblicano.

STORIA UNIVERSALE DELLA CHIESA

L' anno seguente, 436, Nestorio fu seaceiato dal suo monastero di Antiochia ove ne' quattro anni ehe vi era stato lasciato in pace egli s' era adoperato a spandere le sue empietà invece di farne penitenza. En rilegato nella città di Oasi in Egitto; il reseritto che ordinava questo bando portava la confisca dei beni dell' eresiarea in profitto della sua chiesa. L'infeliee stato a eui fu ridotto non valse però mai a farlo ritrattare delle sue bestemmie. I Blemmiani, popoli vagabondi dell' Etionia , avendo saecheggiata la città e il paese di Oasi, egli ando errando per aleun tempo ne' deserti con estremi disagi, e credette finalmente aver ritrovato un asilo a Panopoli; ma egli era un oggetto fatale di maledizione, ehe tutte le contrade paventavano; il governatore l'obbligo ad allontauarsi e lo feee perfino trarre a forza in luoghi remoti. Alla perfine erescendo la sua empietà insiem co' suoi mali e insproutato per eosi dire fin da questo mondo del mareliio della reprobazione, fu detto che il suo corpo, vivo com'era, ando in marciume, e ehe la sua lingua, organo di tante bestemmie, fu rosa da' vermi. Costretto a fuggire anche in quell'orribile stato, egli si uceise precipitando da cavallo (1).

Gli altri prelati eretiei furono trattati con un rigore proporzionato al grado sandro si noverano quattordici vescovi , che mostrarono nella difesa dell' cresiarca una fermezza inconcussa ed una speeie di generosità, che senza dubbio contribui assai a rendere tale setta eosi numerosa. D' altronde si rimproverava a Cirillo, loro avversario, una fierezza di earattere e un procedere imperioso, elle macelierebbe di fatto la sua memoria , se tali rimproveri non gli venissero fatti dai suoi nemici, e se egli non avesse confuso così bene l'impostura tanto per tutto quello che la sua umile carità gli fece fare per rayvederli, quanto per le altre virtii eminenti che l'hanno fatto porre nel novero dei santi. Tutti i vescovi contumaci vennero deposti o per motivo di eresia o per l'ostinazione seismatica con la quale taluni, anche senza abbracciar gli errori di Nestorio, rieusarono di comunicare coi patriarchi di Alessandria e di Antiochia. Fu indarno elle so ne shandissero perfino sei , poichè una tale severità fuor di tempo rimase senza elletto. L'errore aveva gittato profoude radiei nella Cilieia, dove avea sordamente germogliato e dove il tempo e il segreto l'avevano rafforzato. Melezio di Mopsuesta rigettò costantemente l'unione anche in quella che i suoi comprovineiali eorrevano in calca nel seno dell' u-

Teodoro, suo predecessore, seduttore di Nestorio e sedotto da Diodoro di Tarso, aveva come quest' ultimo messa l'empietà nelle sue opere tanto meno sospette, perelie gli autori moreudo nella comunione della Chiesa avevano lascialo in tutto l'Oriente una riputazione grande di virtù come di dottrina, E però i Nestoriani vedendo gli seritti e il nome del loro capo assolntamente diffamati pigliarono a dissondere quelli di Teodoro e di Diodoro, i quali non avevano per anco locca nessuna ignominia, Erano moltissimi, quantunque oggidi non ne sian rimasi che alcuni frammenti citati dai loro accusatori o loro apologisti. A fine di dare maggior corso a queste operc delle tenebre, furono voltate in si-

(1) Evagr. Hist. 2 , c. 7.

riaco, in armeno, e fino in persiano; moltiplicazioni funeste, le quali ebbero troppa fortuna malgrado che vi si adoerassero in contrario Cirillo, Acacio di Melitina e Rabulla di Edessa. Acacio e Rabulla videro le loro province infette di quel coutagio e minacciare altresi tutto l'Oriente. Quest'empio errore si sparse infin nel cuore delle Iudie, e prese tanta consistenza nel paese del Tigri e dell' Eufrate, che vi fu fatto un patriarca nestoriano con una copia di vescovi e di arcivescovi, che si sono perpetuati infino ai nostri di.

Ma egli era principalmente nella metropoli dell'impero, che gl'innovatori desideravano stabilire la loro dottrina e il loro ministero. Essendo morto due anni dopo la sua elezione il patriarca Massimiano, e Nestorio essendo ancora in vita, i suoi settari osarono tentare di ritornarlo sulla sua sede. Quantunque i Cattoliei dominassero in Costantinopoli, nondimeno essi vi erano in gran numero. Si raccolsero a schiere in molti luoghi della città, domandarono il ristabilimento del seduttore eon grida e minacce di tanta insolenza , elie l'imperatore medesimo temette le conseguenze del loro furore. Ma, preso consiglio , ei li sturbò facendo eleggere e porre immantinente in carica l'roclo prima della cerimonia medesima de' funerali di Massimiano, i quali vennero celebrati dal nuovo patriarea.

Non si poteva fare una eletta migliore per riunire tutti i euori. Proclo aveva da natura sortito tale tempera dolce ed alfabile elie si guadagnava tutti , ed una cloquenza da tener fronte a quella dal gran Grisostomo, di cui egli aveva in particolar riverenza la memoria (1). Così per questo come pel suo ingegno e la sua pietà egli era già caro a quanti ortodossi v'aveva nella città. Nondimeno, siccome egli era stato in passato ordinato per la sede di Cizico, il cui popolo, disposto molto diversamente da quello della metropoli, aveva ricusato di riceverlo, taluni vollero confondere la sua clevazione al patriarcato con quelle traslazioni ambiziose, alle quali la Chiesa si era sempre dimostrata contraria. Ma le lettere del papa , le quali avevano deciso fin dal tempo della deposizione di Nestorio, che si potrebbe porre in sua vece un vescovo trasferito da altra chiesa, fecero dilegnare sifatta difficoltà. In tale occasione Socrate seolastico, vale a dire giureconsulto o avvocato , non men versato nelle mater e di diritto che nei fatti eeclesiastici, che egli ha descritti da Costantino infino al reguo di Teodosio-il-giovane, cita quattordici esempi di traslazioni di vescovi fatte certamente anch'esse pel bene della Chiesa, senza di che la cosa sarebbe stata poco logica (2). Poichè se non è ragionevole che le leggi generali faccian mancare un vantaggio considerevole, che non si può ottenere in altro modo che derogandovi con una saggia cceezione, per lo contrario tali eccezioni non sono legittime se non allor quando procacciano il maggior bene. Un'illustre conversione segnalò il prin-

cipio dell'episcopato di Proclo; ma il cielo non volle che la fosse opera solo dei prelati e dei dottori. La gloria principale n'era riserbata ad una donna, la quale aveva anteposta l'umiltà del presepio del Redentore a tutte le grandezze degli antichi Romaui. Dal suo ritiro di Betlemme Melania-la-giovane venne a Costantinopoli, di ciò pregata dal suo zio Volusiano, prefetto di Roma e ambasciatore di Valeutiniano appo Teodosio. Sant'Agostino aveva in passato esortato Volusiano con lettere pressantissime, e sempre senza frutto, ad abbraeciar la fede cristiana (3). Quando fu giunto il momento della grazia, Melania andò alla corte con tale facilità, che non poté essere altro che l'effetto del presentimento che ella aveva della fedeltà di suo zio a corrispondervi. In tutte le contrade che ella traversò, i vescovi, tutto il clero, i monaci, le vergini si sforzavano a gara di farle sentire con gli onori che le rendevano, che il sacrifizio delle gran-

<sup>(1)</sup> Coll. Lup, ad Synod. Baluz. c. 130.

<sup>(2)</sup> Socr. VII . 36.

<sup>(3)</sup> Socr. ad 14 Jan. Vit. S. Melaa.

dezze terrene fatto a Gesti Cristo è molto più onorevole delle grandezze medesime. Giunta a Calcedonia, siccome non v'aveva altro che il Bosforo che la separasse dalle vanità umane, cotauto sempre terribili alla timida innocenza, ella si ritirò nella chiesa dell'illustre martire santa Eufemia per pregar l'autore e il rimuneratore del trionfo della santa a voler dare a lei pure e la vigoria da reggere se medesima e quella eziandio di trionfare dell'infedeltà. Subito dopo la sua orazione entrò picna di fidanza e di gioia nella città imperiale. Ma Volusiano era caduto malato pericolosamente. Quando egli vide sua uipote così rifinita dai digiuni e messa in poveri panni: e Qual cambiamento mai, o mia cara Melania , sclamò egli , e come diversa ti trovo da quella che ti ho lasciato! Melania rispose: « lo non avrei in tanto dispregio il mio corpo e tutte le pompe del mondo, se non fossi ecrta di ricevere dopo il breve durare di questa vita un ampio risarcimento di tutto quello che ho abbandonato ». E tutte le volte che ben le cadeva, essa gli replicava tali discorsi, cra assidua sempre accanto a lui e sempre gli si dimostrava convinta e vivamente penetrata delle massime del cristianesimo.

Non studiata ma come a caso, faceva venir pure degli ecclesiastici dotti e zelanti , e soprattutto l'eloquente patriarca a secondarla. Volusiano cedette finalmente a tanti voti e sforzi insieme riuniti, e rinunziando ai vizi ed alle superstizioni dell' idolatria ricevette il battesimo con edificazione di tutto l'impero. La sua conversione fu tanto pura, che sentendo prima di averla dichiarata, che sua nipote voleva impiegar ben anco l'imperatore per ottenerla, in vece di farsene un merito appo questo principe ed ascrivergli la gloria , egli pubblico prima la sua risoluzione per timore che la si attribuisse piuttosto all'amor del favore, anzichè alla conoscenza della verità.

Melania ebbe molte conferenze con l'imperatore e l'imperatrice pel bene della religione e soprattutto per la difesa della fede coutra le nuove cresie. Dopo che essa vide adempiuti felicemente i suoi pii disegni, siccone nou aveva altra cosa da fare alla corte, tornò di volo all'umile solitudine che la sola carità le aveva fatto abbaudonare.

Proclo mise ad esecuzione un'altra impresa che gli guadagno ad un punto straordinario la stima e l'affetto del suo popolo, al quale veniva sempre più veneranda la memoria di san Giovan Grisostomo. Siccome il patriarca faceva in pulpito le lodi del suo illustre predecessore, tutto l'uditorio , battendo le palme e levando mille plausi, raddomando il suo padre Giovanni all' oratore che ne sapeva pregiar tauto il merito. Proclo si giovo di tale particolarità per riunire nella Chicsa un novero grande di persone, che per attaccameulo al santo continuava dopo la sua morté a raccogliersi in disparte. Nelle circostanze che correvano, perocchè crano circondati da settari artificiosi e picui in apparenza di egual rispetto pel santo medesimo, il patriarca temè a ragione che la conformità de sentimenti in questa cosa non si stendesse pur anco a lutti gli altri. Egli partecipò il suo pensicro all'imperatore e gli propose di far trasportare il corpo di sau Giovan Grisostomo da Comana nel Ponto, dove era stato sepolto, verso le pecorelle che mostravano desiderio così vivo e avevano così giuste ragioni di onorarlo. Teodosio vi consenti di tutto il cuor suo, e la traslazione fu eseguita con pompa grande e soliccitudine.

Allorchè si chhe sentore che non cran lungi di là quelle si care reliquie, tutta la città usci ad incontrarle. Il Basiros scompare a un tratto caperto dalla copia influita delle barche e navi; non era più un mare, ma una lunga serie di contrade e di piazze illuminate eno ordine, e te somigliavano le pari imeglio abitato della città. Quando il santo vi ritornò vivo e tanto glorioso dal suo primo crisio, l'apparato non aveva somigliama cou questo secondo trionolo. Le reliquie furuon portate cou tale religiosa magnificeura per tutte le principali contrade di Costantion-

poli e deposte alla perfine nella basilica de'santi Apostoli: l'imperatore baciò umilmente la cassa del santo patriarca come in atto di fargli onorevole ammenda in nome di suo padre e soprattitto di sua madre Endossia, la quale l'aveva offeso senza conoscerlo ablastanza. Allora accadde proprio quello che Proclo aveva previsto : quella splendida cerimonia raccolse alla Chiesa tutti coloro che se n'erano da prima separati e ve ne ritenne altri moltissimi. La traslazione si fece l'anno 438 il 27 di gennaio, nel qual giorno i Latini onorano la memoria di san Giovanni Grisostomo.

Sotto il pontificato di Proclo si fece pure la traslazione de' celebri martiri eonosciuti sotto il nome de'Quaranta Coronati, ehe il tiranno Licinio aveva sacrificati tutti insieme a Sebaste in Armenia. Avuta rivelazione del luogo dove riposavano le loro preziose reliquie , la principessa Pulcheria vi fece frugare e si trovo una specie di feretro eoperto da una tavola di marmo, nella quale erano due urne di argento che contenevano le loro ecneri, ed erano cinte da copia grande di profumi. Non si sa ben dire come si smarrissero dopo essere state pubblicamente esposte alla venerazione de' fedeli; la qual cosa veniva attestata da una piceola apertura che si trovava nel feretro vicino alle reliquie e che aveva servito a far secondo l'uso toccare ad esse i pannilini. La principessa le sece collocare nel luogo più onorevole della chiesa in una eassa riceamente ornata, la qual cerimonia si fece ancora con magnifico apparato (1).

Dal canto suo l'imperatrice Eudossia, moglie di Teodosio , parti per la Terra Santa (2). Non fu data altra ragione di questo viaggio se non il voto che ella aveva fatto di visitare i luogi santi, se avesse avuta la consolazione di vedere sua figlia maritata. Ora questa principessa, chiamata Eudossia eome la madre sua, si era da poeo sposata col giovane impera-

tore Valentiniano, il quale aveva soli dieiotto anni ed era venuto egli stesso a Costantinopoli per le sue nozze. Ma di segreto si ascriveva al pellegrinaggio dell'imperatrice una ben diversa cagione. Ella era legata in amieizia per ingegno e letteratura con un cortigiano chiamato Paolino di eni essa aveva conosciuto e distingueva in ogni occasione il merito. Fu detto che un giorno essa gli mandasse alenne frutta di una singolar bellezza, che l'imperatore aveva mandato a lei. Non sapendo del primo donatore, Paolino trovò l presente di tanta vagliezza da giudicarlo degno del suo monarca, e di fatto il presento di esso. Non fu bisogno di altro, si dice, allo spirito debole di Teodosio per ispirargli gelosia. Fosse un semplice caso, fosse ordine segreto, l'aolino morì il giorno appresso, e poco dopo l'imperatrice parti per Gerusalemme. Ella pati molto in seguito, ma sostenne con coraggio tutte queste prove, e con la sua costanza modesta, eon la sua pietà e riservatezza si riguadagnò per insensibil modo tutta la eonfidenza del suo sposo. Ella fece de'presenti degni proprio di lei non solamente alle chiese di Gerusalemme, ma in tutte le città per dove passò così nell'andare come nel ritornare. In Palestina ella fabbricò molti monasteri pei cenobiti, e moltissime eclle per gli anaeoreti, ristauro le mura della città santa e recò seeo la iusigni reliquie di santo Stefano, le quali continuavano ad essere nella più grande venerazione.

Dal eanto suo l'imperatoro si giovò del freno delle leggi per reprimere l'entusiasmo e la presunzione degli Ebrei (3). Essi avevano dato non ha guari nell'isola di Creta un esempio quasi ineredibile de' traviamenti a'quali può trascorrere un popolo ingannato dalla seduzione. Un vecchio, augusto nell'aspetto e che si chiamava Mosè, persuase alla moltitudine degli Ebrei di quell' isola, che era considerevolissima, di abbandonare le terre che vi possedevano per seguirlo nella Terra promessa ad imitazio-

<sup>(1)</sup> Soz., IX. 2, (2) Soc. VII . 47.

<sup>(3)</sup> Theod. Lect. ia fin.

ne de'luro maggiori. Egli prometteva ad essi di replicare in lor pro tutti i loro antichi prodigi , particolarmente di far ritirare il mare dinanzi a loro, e di farlo ad essi valicare a piedi asciutti. Egli impiegò un anno a percorrere il paese e ad ingrossare la sua fazione. Quando fn giunto il giorno fermo per la partenza, egli raguno uomini donne e fancinlli in una innumerevole moltitudine sopra un promontorio elevato. Allora pigliando l'aria e il tuono di profeta, egli e miando loro di gettarsi senza temer di nulla in mezzo all' onde; i più avanzati obbedirono, ma quelli che venivan dietro, vedendoli iugliiottiti dall'onde senza che alcuno sorgesse fuori, riconobbero che erano ingannati , e mutando la loro confideuza in un risentimento furioso, cercarono l'impostore da tutte le parti, ma non venne loro fatto mai di trovarlo ; il perchè molti credettero fosse un demonio.

Per contenere almeno gli Ebrei negli antichi confini, l'imperatoe fece una legge contra di loro e contra i Sumariani; victo loro di fabbricar nuore sinagoghe, di perveritre aleun fedrle, e gli escluse da ogni maniera di pubbliche cariche. La medesima legge probibi al Pagani , sotto pena della vita, 'luso de'sacriliza, erianovò tutte le pene portate contra gli antichi erctici, specialmente coutra i Munichei, i più odiosi sempre, i più

corrotti , i più empi.

Ma la tema delle pene più rigorose non potè estirpar del tutto le superstizioni pagane. Il male originava da vecchie preoccupazioni profondamente radicate, e mentre per compiacere a' principi si conformavano al culto estetuo, spesso l'occasione riconduceva que falsi eristiani alle pratiche più sacrileghe dell'idolatria, di cui non avevano mai sentita bene ne l'empietà ne l'assurdità. Aleuni gentili osavano vantarsi, che non era stato per anco risposto agli scritti di Giuliano l'apostata. À torre ad essi questo vano pretesto, san Cirillo che si trovava in capo a tutti i grandi alfari della religione vi rispose in maniera degna proprio della sua rinomanza in dieci libri che egli indirizzò all'imperatore Teo-

Nel medesimo disegno Teodorelo pubblico la sua opera in dodici libri della Guarigione delle malattie spirituali dei Gentili, nella quale si giova abilmente della filosofia medesima de Pagani per istabilire le verità evangeliche. Egli biasima e distrugge affatto le obbiezioni ordinarie degli infedeli; cioè che i Cristiani erauo gente crudele e semplice , che non facevano alcun uso della ragione e credevano delle stravaganze sulla sola parola dei loro dottori; visionari dispregevoli, dicevan essi, cominciando dagli Apostoli, i quali non erano altro che barbari ignoranti. Dopo confuso questo rimprovero d'ignoranza, egli spiega la più vasta ed esatta erudizione, e usando con altrettanto accorgimento e profondità delle testimonianze di oltre centoscrittori dell'antichità, egli fa toccar con mano la falsità e l'assurdità delle opinioni filosofiche sul culto di Dio, sull'ordine della Provvidenza, sulla creazione del mondo, sulla natura dell'uomo e sui principi degli esseri. Raffrontando poscia i legislatori profani con gli Apostoli, gli oracoli dei falsi dei coi nostri profeti, e la virtii degli eroi infedeli con quella de servi di Gesù Cristo, egli fa sentire l'ammirabile superiorità di questi sopra tutti gli altri, e eiò eou una forza, una preeisione ed una ricchezza di elocuzione, che la più bella antichità non supero mai.

Nell'Occidente l'idolatria e la supertizione facevano i medesini sforzi per rialtrari e perpeturari. Noi sappiamo dalle Omelie di san Pier Grisologo, che l'abuso trascorreva perfino ad onorare pubblicamente i fasil dei ne cette cerimonie profane, come quella di mascheraria il primo giorno di gennaio, e correre le contrade in un tumulto insensato el cuma licenza tutta pagana. Il dispordiue era eresciuto in modo da commettersi impunenente todali empiria stott gio celi della corte, nella città imperiale di facturana, a malerado defetti richiani dell' eloquente e pio Grisologo. Papa san Sisto l'aveva, come per ispirazione, collocato su questa gran sede anteponendolo, avvegnache diacono di altra chiesa. e per conseguente contra l'uso ordinario, al candidato che gli cra stato presentato per essere confermato. Pietro non venue meno all'aspettazione del pontelice. Con tutte le doti eminenti dell'episcopato, egli si illustrò, accoppiando una eloquenza, ehe gli fece imporre un soprannonie del paro onorevole, come quello di san Grisostomo; onori nondimeno tanto diversamente meritati , quanto era diverso il gusto de'popoli che gli deerctarono. Oltre centosessanta omelie che ei rimangono di san Pier Grisologo, ragguardevoli certo infinitamente pel fondo delle cose e per l'erudizione, niente però colpisce più nel suo stile quanto la profusione de'suoi motti arguti e de'suoi giuochi di parole. Ma si fatta maniera stava molto hene e si confaceva al gusto degradato de' Latini, i vizi de' quali ei li combatté non pertanto con buon suc-

A Cartagine si adorava la dea Celeste con Gesu Cristo. Molti cittadini all'uscir dai templi idolatri andavano alla chiesa per assistere a'santi misteri dell'altare, e per colmo di seandalo quelli che lo davano crano i più grandi e i più ricchi. In generale il popolo non si sentiva niente inchinato alle pratiche del cristianesimo, il quale infrenava le sue passioni, e intorno a certe cose mostrava una tale indifferenza, che trascorreva perfino all' odio. La veduta dei solitari. altre volte così riveriti, non destava più che le besse, e talvolta aneora gli eccessi dell'insolenza e del furore. Gli escreiti romani marciavano sotto la condotta di generali pagani, e conoseevano appena i loro deboli imperatori, a quali si lasciava il vano potere di bandire delle leggi, dalle quali i grandi sapevano dispensarsi.

Littorio, il secondo nomo dello Stato dopo Aezio, almeno nelle Gallie, cra tan-

(1) Presp. Chron.

to infatuato de' vaneggiamenti del paganesimo, delle visioni de' suoi auguri, e de suoi arnspici, che sulla promessa che questi gli fecero de favori costanti della vittoria, contra tutte le regole della pelitica e della più volgare prudenza, cgli ricusò di venire a patti, sotto le condizioni più vantaggiose, con i Goti che aveva debellato. Avendoli spinti alla disperazione, con un secondo assalto, egli medesimo fu rotto con le schiere ausiliarie degli Unni , idelatri al paro di lui, e principali autori della sua profana speranga. Il re de Goti, per lo contrario, non aveva messa fiducia che solo nel vero Dio che egli adorava; si copiì di un cilicio, passò la notte in pregliere prima della battaglia, e non si spicco dall'orazione se non per entrare nel campo di battaglia, dove si merito il più glorioso trionfo (1).

Ciro, elie reggeva l'Africa, era cgli pure idolatra, e nondimeno non avendo altro ingegno che quello di tessere con bel garbo qualehe verso, era giunto alla dignità di consolo, di patrizio e di prefetto del pretorio (2). Egli pati in appresso una sciagura che gli tornò infinitamente di maggior vantaggio ehe non quei titoli passaggeri , pei potenti motivi che per essa riconobbe la vanità di tutte le grandezze del secolo. Egli abbinrò insiem con queste il paganesimo , abbraccio sincero il cristianesimo, e divento vescovo; genere di elevazione pacifica e senza timori, meglio consentanea alla sua natura che non il tumulto ed i rischi della vita soldatesca.

Mentre egli aveca la somma del comando, i Vandali tolsero Carlagine a Teodosio, e subito dopo il rintunento dell'Africa. Ma per erettei elle Iosero que Barbari, rglino giovarono la religione molto più efficacemente del Romani. In breve rovinarono i templi degli idoli, e tutti i vastigi dell'idolatria che carao rimasi in quella provincia. Ma quando Genserico, loro re, stimò avervi soda la sua signoria, egli spose in

<sup>(2)</sup> Evagr. 1 , 6.

mente di stabilirvi pure la sua religione, la quale era l'arianismo, e distruggere la fede cattolica in tutte le terre a lui soggette. La prima cosa egli mise a sacco le rieche chiese della metropoli, ne applieò la maggior parte ad usi profani, e riserbo la cattedrale per gli esercizi della religiono ariana. Fece imbarcare il vescovo chiamato-Quod-vult-Deus, col più de' suoi cherici , su cattive barche che facevano acqua da tutte parti; i quali nou prima giunsero a Napoli vi furono ricevuti quali confessori. I Donatisti che rimanevano ancora in Africa, si rianimarono vedendo i loro antichi nemici in balia de Barbari, e si collegarono con gli Ariani affine di persegnitarli. Mentre si recarono a serunolo di comunicare coi Cattolici per alcuni pretesi rilassamenti nella disciplina, essi contrassero i più stretti ed odiosi legami con quegli eretiei, di cui detestavano le empietà. I vescovi Novato, Severiano e Possidio, il celebre amico di sant'Agostino , si segnalarono sopra tutti gli altri in questa persecuzione. Furono scacciati dalle loro ebiese e poi da tutte le città, ma non fu possibile però di poterne sinuovere mai la loro costanza.

Areadio, Probo, Pascasio ed Eutichiano, tutti spagnuoli, di coloro che avevano seguito la fortuna di Genserico, allorche dalla Spagna passò in Africa, tutti del paro ingeguosi e fedeli, erano molto innanzi nella grazia del principe barbaro. Persuaso del loro affetto per lui, e immaginandosi che i snoi benefizi gli dessero diritto a prender tutto da loro, egli comandò ad essi di farsi Ariani, ma intrepid: vi si riliutarono. Furibondo Genserico li condannò tutti alla morte, poscia commutò la loro pena nel bando. E mutandosi di bel nuovo, a modo de' capricci del suo furore, ci gli fece spirare tutti e quattro ne' più crudeli tormenti, ma ciascuno di loro in guisa diversa. I martiri avevano pur seco un giovane fratello, a vederlo della persona carissimo, e di una vivezza di spirito, che aveva le spesse fate divertito il re. Egli volle corrompere la fele di questo giovane, ma non gli venue fatto, e dispetato lo condanno alla più mulliante schiavità, dopo fattolo bastonare con quella crudeltà che solo può arrestare il timore di vederlo morire sotto i colpi, o di sembrare meno padrone di sè che un fanciulto (1).

Per terribile che si rendesse quel barbaro Vandalo per tutta quanta l'Africa, vi ebbe non pertanto de' santi vescovi in Mauritania che scrissero con vigore contro l'arianismo. Antonino di Costantina . mandò una bella lettera al martire Arcadio, di cui abbiam teste favellato, per sostenere il suo coraggio durante il suo esilio. Vittore di Cartagine, pure in Manritania, ebbe l'ardimento di presentaro al medesimo re un'opera ragguardevole, che egli aveva da poco messa in luce contra gli Ariani. Cereale e Voconio, vescovi, l'uno di Castella , l'altro di Castellana, in quella medesima provincia, scrissero essi pure collo stesso zelo contra gli Ariani. Si trovano molti altri scritti che si sa essere stati pubblicati contra questa cresia nelle medesime congiunture, quantunque se ne ignorino gli autori. Ma l'eloquenza più persuasiva, l'am-

mirabile pazieuza de' Cattolici, i prodigi perfino che il cielo operò per giustificarla, in vece che ammansassero l'animo di Genserico non giovarono che a renderlo niù inesorabile verso i sinceri adoratori del Dio fatto uomo. Dopo soggiogata Cartagine , il principe ariano , vedendosi signore di tutta l'Africa, eccetto alcune regioni fuor di mano, e meglio difese dalla loro sterilità e indigenza che non dalle armi di Valentiniano, si attribui le proprietà della provincia Bizacena , dell'Abaritania, della Getulia, di una parte della Numidia, e distribuì al suo esercito le terre della Zengitana, e della provincia proconsolare. In questi dominii immediati , Genserico obbligò sotto pena della vita i sacerdoti e i vescovi a dargli i vasi e gli ornamenti, come pure i libri ecclesia-

(1) Prosp Chron. Sal. lib. 7.

stici; ma la debolerza dei ministri prevarieatori non lotenva dallo secciariti poscia dalle loro chiese. Egli pretse altregi da 'suoi vassalli che sacciassero parimenti i pastori Catolici dopo spogliati, e se ricussassoro di cedere le loro chiese li riducessero in ischiavità, la qual cosa fu messa ad esecuzione non solo sui clero, ma eziandio su molti laici del primo ordine.

Valeriano, vescovo di Abbenza nella Zeugitana, vecchio in ottani ami, fu messo fuor della città senza pure una persos fuor della città senza pure una persona che si prendesse cura di hi, anzi con prolibizione a chiunque di procurargii il menono alleggiamento, di ricoverarlo ne in città, ne uelle ville. E fu sigilato così bene per la esccuzione precisa di tutte queste clausole disumane, che egli si dimorò notte e di al sereno, privo di ogni cosa e quasi ignudo, e per tutto quel tempo e leu u uomo può vircer in quella spaceutosa privazione, la quale un findi falto che con la sua morte (1).

Nella provincia medesima, un uficiale del tiranno, chiamato Proelo, avendo rapiti a forza i vasi e gli ornamenti che il clero ricusava di dargli; portò la profanazione infino a far servire i pannilini dell' altare agli usi più vili. Ma egli fu d'improvviso colto da frenesia, si tagliò la lingua a pezzi coi denti, e si morì come rabbioso. Fra gli schiavi cattolici. toccarono ad un Vandalo quattro fratelli , il primogenito de' quali si chiamava Martiniano, con una giovane d'alto legnaggio e di rara bellezza, dinominata Massinia. Sebbene in tanta giovinezza, pore la prudenza e la matorità del suo senno le fecero ben tosto fidare dal suo padrone il governo di tutta la casa. Ad alfezionarsela maggiorniente, come Martiniano elie egli amava pure, il barbaro volle maritarli insieme. Ma Massima aveva consacrata a Dio la sua verginità. Quando fu lasciata sola con Martiniano. essa gli fidò il segreto del suo voto, persuase senza molta fatica questo deguo confessore della fede di rispettare i

diritti dello Sposo divino col quale ella si era obbligata, e di ereare un asilo si curo alla loro innocenza. Martiniano ando ad accordarsi coloni fratelli, e tutti e cinque di conserva si fuggirono a Tabracca; i quattro fratelli in un monastero di uomini, e Massima in una commità di vergini che non era gran fatto discosta.

Il Vandalo investigò tanto che gli scoperse, gl' incateno, e volle non solo costringere Martiniano e Massima ad abitare insieme, ma sì aneora ad abhracciare l'arianismo con gli altri tre, ed a farsi ribattezzare. Venuto Genserico in sentore della cosa , autorizzò il padrone di que pii schiavi a far loro soffrire le più crudeli torture infino a che si conformassero a' suoi desideri, Furono battuti con bastoni addentati in forma di sega , e si straziarono con tanta crudeltà le molte volte, che ne mostravan l'ossa cd i visceri. Ma il giorno dopo si trovarono belli e guariti. Vennero messi in pastoic, le quali pure si ruppero miracolosamento al eospetto di moltissime persone. Quel padrone, egualmente empio e tiranno, fu percosso dalla mano di Dio insiente a tutta la sua casa: morì improvviso; poscia i suoi figliuoli; poco dopo i suoi schiavi, indi le greggi; e la vedova di lui , per ultimo partito nella sua indigenza, vendette i confessori ad un signore parente del re. Ma questi pure non si tosto gli chbe compri, vide i suoi figliuoli e'i suoi servi tormentati in guisa spaventosa del paro (2).

Consigliandolo Generico, si mando quel dono funesto ad un re more, chiamato Capsur, il quale era pagano. Quanmato Capsur, il quale era pagano. Quanto a Massima, sin d'allora riacquisio la
sua lubertà, e visse ancora lungo tempo
in una comunità di vergini ferrorose, di
cui essa diventò la superiora; e i qualtro confessori altrettani apostoli infra i
mori idolari. Dio diede tanta virtà ai
mori idolari. Dio diede tanta virtà ai
mori idolari. Dio diede tanta virtà ai
mori idolari alle loro parole, che in
breve tempo fondarono una chiesa forente, dove attrassero dai luopia distiati

<sup>(</sup>t) Vict. Vit. lib. 2. ILENRION Vol. II.

tuttavia dai Romani, de sacerdoti acconci a coltivar quella terra così felicemente dissodata. Furioso di tali notizio, Genserico perseguitò i confessori anche in quel deserto, e si giovò dell'ascendente che egli aveva sopra Capsur, per farli perire della morte più crudele. Furono attaccati a carretti tirati da cavalli focosi, che li trascinarono per luoghi scahri e pieni di rovi , infino a che i loro corpi lacerati n'andassero in pezzi. I Mori si lamentavano di tale spettacolo, e si mostravano inconsolabili per si fatta inmanità; ma vi avvennero di gran miracoli, i quali mutarono il loro cordoglio in azioni di grazie ed in un culto sodamente religioso.

Un catolice illuminato, chiamato Saturo disputava spesso liberamente e vittoriosamente con gli Ariani, che stanchi o vergognosi di vedersi vinis sumpre dalla forza delle sue ragioni, finalmente lo denunziarono I.D. Sulle prime lo si istigio forte ad abbracciare l'arianismo, e sen'altro fare lo si minacciò se non olbedira, di torgli casa, beni, teliava, o can'altro fare di sentico tutro. Il proposito di proposito di protenta della sua consultata di proarrelhero spossta sua moglic, che eggi amava teneramente, a du conduntore di camelli, e che lui presento la darchbero in latala di quel miserable

La voce di tale minaccia venne presto agli orecchi della sua sposa; ella accorre e si presenta a Saturo mentre pregava in disparte : aveva gli occhi stralunati, i capelli sparsi senz'ordine , disordinate le vesti e tutta uno strazio della disperazione. Correndo sull'orme sue i figli mettevan lamenti e secondo la forza dell'età loro l'andavano seguitando l'uno più da vicino, l'altro più lungi, ed ella aveva fra le braccia l'ultimo nato che poppava ancora. Ella si gittò a' piedi di suo marito, gli abbracciò i ginocchi che haguo delle sue lagrime, e con una voce male articolata, che i snoi singhiozzi sollocavano, lo sconginro ad aver pictà de' suoi figliuoli, di rammentare la no-

biltà della loro stirpe e non volere abbaudonare una moglie fedele alla infamia, che nel solo immaginarla formava già il suo supplizio. A quest'ultime parole un improvviso rossore gl' infiammo il viso; poi ella impallidi e cadde rovescia fuori all'atto de sensi e senza moto. Saturo intanto pativa forte nella più crudele dubbiezza, ma non fu tardo a tornarsi inmente quello che dice il Figlinol di Dio, che chiunque non l'ama più della moglie sua , de suoi figliuoli , de suoi beni non può essere suo discepolo, e uon lo si potè smuovere dal suo proposto. Ma quello cho nella sua costanza ebbe più dell'eroico è che non lo si fece punto morire, e che privo davvero della moglie e di tutto quel più che aveva in proprio nel mondo, ridotto nella maggior miseria, ne avendo la libertà di potervi provvedere, ne potendo abbandonare il ritiro che gli era stato assegnato, perchè niente potesso svagarlo dalla sua pena, cgli visse aucora lungo tempo, e la sua virtù non si smenti giammai. La Chiesa onora questo gran santo il di ventinove di marzo.

Il liero Genserico non arrossava punto in abbassarsi ad ogni sorta di malizie e di arti per fare un apostata. Tentò egli stesso un certo Archinimo con lo più has-e adulazioni, con ogni maniera di promesse, e dovette non pertanto patire la gran vergogna di non venire a cano di unlla. Nel suo furore ci lo condanno ad aver mozzo il capo; ma invidiandogli ancor la gloria del martirio, egli comandò segretamente, che se al momento dell' esecuzione al confessore fosse venuto meno il coraggio gli fosse tolta la vita, ma glicla si conservasse se mostrava animo ficro. Archuimo la duro fermo e costante e non fu morto. Tale era lo zelo infernale del ristauratore dell'arianismo.

Pareva che nessuno potesse sopravvanzare questi orrori, che eran propri di un nomo indurito dall'uso del sacrilegio, ma vi fu Giocondo, sacerdote ariano, che diede tale orrido scandalo. Fra le genti della casa del principe Teodorico,

<sup>(1)</sup> Vict. Vit., lib. 1, c. 12.

figliuolo del re, s'era trovato un cattolico per nome Armogaste. La professione della vera fede in un cortigiano fu tenuta audacia da punire con gli estremi suppliziaLo si tormento lunga pezza con delle corde di cuoio, con le quali gli era stretto ogni membro: Armogaste fece il segno della eroce e le corde si spezzarono. Ne furono prese altre molto più forti, le quali non la durarono meglio delle prime alla virtà onnipotente del nome di Gesù Cristo. Lo si sospese per l'un dei piedi col capo penzolone all'ingiù, e per la potenza medesima di questo nome adorabile nulla soffri in quella crudele postura, anzi lo si vide dormire in tanta quiete come fosse stato adagiato in morbido letto. Allora il principe suo padrone gli volle far mozzare il capo, ma il sacerdote Giocondo disse esservi altri supplizi a' quali Armogaste potrebbe cedere; laddove se gli fosse tolta d'un colpo la vita col ferro, gli Affricani l'avrebbono certo oporato qual martire. Ei paro non pertanto, che tale consiglio non fu seguito e che il sacerdote tentatore si macchio di un obbrobrio altrettanto infruttuoso che disonorante.

Tra i Vandali la crudeltà la cedeva alla sete delle riechezze ed al desiderio di scoprire i tesori che immaginavano essere stati nascosi da' sudditi della repubblica spogli già delle loro terre. Non fo intralasciata maniera di torture per arrivare a tali scoperte. A quando a quando questi ingordi rapitori armavano dei navigli e andavano corseggiando i mari in cerca di quel che l'Africa vôta e diserta non poteva più fornire alla loro insaziabile avidità. Il medesimo Genserico (1) fece professione di tali piraterie quando si vide rafforzato da'Mori. Nella primavera di ogni anno egli calava ora in Sicilia ora in Sardegna, in tutta la parte meridionale della Spagna e dell'Italia, nella Grecia medesima e nelle province dell'impero d'Oriente, rapinando ogni cosa, conducendo seco delle schiere di schiavi, ma ponendo a ruba e in couquesso in particolar maniera le case più cattoliche. Egli aveva cominciate queste indegne spedizioni dalla Sicilia, dove commise disordini spaventevoli, e. l'isola era perduta fuor di speranza se nou fosse stato richiamato in Africa dalla nuova che il conte Sebastiano, genero del famoso conte Bonifacio v' era disceso. Ma-Sebastiano maltrattato come suo zio vicercava un asilo, e collegò i propri con gl' interessi di Genserico (2), il quale però se ne stancò ben presto : anzi si determino di ammazzarlo, ma ne voleva avere una ragione plausibile e la cercònella religione.

Un bel di ei gli propose alla presenza de suoi vescovi ed uliciali di non aver ambedue che uua fede ed un solo enltoa quella guisa che avevano un medesimo e solo interesse (3). Fosse che Sebastiano si aspettasse una tale insidiosa proposta, dappoiché si vedeva cadergli di favore, fosse improvvisa ispirazione della grazia, che gli fece pigliare la risoluzione di espiare la sua ribellione con una luminosa confessione della sua fede calidimandò che gli fosse recato un paue della tavola del re. « l'er dare, diss'egli, a questo pane il sapore e la bianchezza sua, fu separata la crusca dalla farina, ela pasta passo per l'acipia ed il fuoco. Di questo modo traendomi dalla massa corretta mi hanno purificato nell'acqua del battesimo, e confermato col fuocodello Spirito santo. Principe, seggiunse egli , sa rompere questo pane , lo si immolli nell'acqua, lo si impasti di nuovo e lo si enoca un' altra volta; se essosarà migliore ie farò il tuo piacere ». Genserieo comprese benissimo il sensodell'apologo e non seppe che rispondervi : trovè nuovi pretesti e lo fece alcuntempo dono morire. Quest'arte di rapire ai martiri la gloria del loro trionforiusci per le meno ad oscurar quella del conte Sebastiano. In alcuni soli martirologi, della cui scoperta andiam debitori ai sapienti autori degli Atte de' santi,

<sup>(1)</sup> Procop. 1. Vandal, c. 3. (2) Vict. Vit. 1, 6.

si trova scritto nel novero de' martiri (1). La persecuzione di Genserico era stata violenta liu dal principio della sua conquista sotto il pontificato di san Celestino; ma lo fu ancor più e durò più lungo tempo sotto quello del suo successore. Poiche Sisto III mori nel di 8 agosto dell'anno 410, vale a dire un anno dopo la presa di Cartagine fatta dai Vandali. Egli aveva tenuto quasi otto anni la cattedra di sau Pietro, e con la sua fermezza e le suc virtù la tenne in molto rispetto. Affine di conservare la sua giurisdizione sull'Illiria egli usò di un saggio rigore contra le imprese dei vescovi di Costantinopoli , le cui pretese crescevano ogni di più dopo il famoso canone, che loro attribuiva il secondo grado nella Chiesa.

Sisto III scrisse le molte volte ai vescovi dell'Illiria di non credersi obbligati a ciò che il concilio di Oriente, vale a dire il secondo concilio generale, oltre quello che esso aveva giudicato sulla fede di consenso della Sede apostolica , aveva voluto ordinar di più senza tale consenso: egli disse loro di credersi ancor meno soggetti, alle leggi civili pubblicate in passato iutorno il incdesinio oggetto, ma rivocate da alcuui anni sulle rimostrauze di papa Bonifacio a Tcodosio presentemente regnante. Il nuovo papa stabili Anastasio di Tessalonica vicario della santa Scde, come lo erano stati i suoi predecessori , e , come ad essi , diede il potere di esaminare i candidati proposti per l'episcopato, e che i metropolitani potessero ordinare, ma non mai senza la partecipazione del vescovo di Tessalonica. « Le cause maggiori , aggiugne egli, saranno esse pure riferite a questo prelato, col diritto di eleggere i vescovi, che li giudicheranno cou lui o senza di lui. Egli adunerà puro i concili quando gli stimerà necessari, o dietro la sua relaziono la Sede apostolica confermera quello che sara stato fatto ». Sisto scrisse nel medesimo tempo a Proclo di Costantinopoli di mantenere i diritti

del vescovo di Tessalonica; e per darglioue un uuovo motivo gli disse; che avece confermato il suo giudizio intorno lidua. Si crede che fosse il vescovo di Suirue, il quale giudicato da Proclo si era ap-

pellato al sommo pontefice. Questo santo papa ebbe uno zelo straordinario per la macstà del culto e l'onore della casa di Dio. Fanno stupor grande i prodigiosi doni , di cui in meno di otto auni di pontificato arricchi la maggior parte delle grandi chiese di Roma. Egli ebbe il merito di disporre l'imperatore Valentiniano così co'suoi esempi che con le sue esortazioni ad illustraro pel medesimo oggetto la sua liberalità e magnificeuza. Giuliano di Eclana in si mala voco fra gli ortodossi , e il sostegno principale del pelagianismo, da molto tempo osò far nuovi tentativi per risalire la sua cattedra. Egli aveva sperato di sorprendere papa Sisto per natura indulgento e poco diffidente, e per apparirgli convertito aveva superato sè stesso nell'arte del lingere e nella pratica de' maneggi propri della più artificiosa forse di tutte le sette che sieno mai state. Bisognava che l'insidia fosse tesa molto accortamente, e cagionato avesse i gran timori alla pictà de fedeli, poichè la sua scoperta e la vergogna che recò a Giuliano procacciarono tanta gioja a'Cattolici ( sono le espressioni di san Prospero ), come se la chiesa romana uon avesse cominciato che solo allora a confondere la perfidia pelagiana. In quella congiuntura il papa si giovò utilmente de consigli di Leone, suo arcidiacono, il cui merito eminente s'andava ogni di sviluppando, e fu messo alla perfino al punto di spicgarlo tutto quanto.

Morto papa Sisto dopo otto ami e diciotto giorni di ponificato, secondo san Prospero, vale a dire il 18 agosto del 40 , Leone, quantunque assente, pur fu eletto a succedergli. Egli era andato nelle Gallie a rappattunara Areña con Mibito 3, i due primi capitani dell'Occidente, le cui discordie non tornavano meno danuose alla Chiesa che all' impero. Bisognio aspottare quaranti di; testimonian-

237

za di stima infiuo a quel di sconosciuta, alla quale si aggiunse pur l'altra di una pubblica deputazione. Leone era originario della Toscana, ma si crede nascesso in Roma che egli chiama sempre sua patria.

Fin dalla elevazione di Sisto III alla cattedra apostolica, la sposa di Gesù Cristo, vittoriosa già delle eresie di Pelagio e di Nestorio era tuttavia straziata dalla discordia degli Orientali. Questo saggio e santo pontefice si adoperò assai e riusci a far cessare questa specie di scisma riconciliando san Cirillo con Giovauni di Antiochia. Ma tornava di vantaggio alla Chiesa, che nell'età sua più vigorosa ella avesse da combattere quasi sempre qualche nemico; che tutti gli articoli principali della sua credenza fossero l'un dopo l'altro attaccati, e che la verità venendo in chiaro pei mezzi medesimi che sembravano doverla soffocare, ne uscisse fuori una tal copia di luce da poterne illuminare per sempre i secoli futuri. Già quasi tutti i misteri fondamentali della fede cristiana erano stati attaccati da Ario, da Macedonio e da Nestorio, spalleggiati da una calca di settari subalterni. Già la fede della divinità di ciascuna delle tre Persone, che fanno un solo e medesimo Dio, dell'unione personale della natura divina con la natura umana e della pieuezza della nostra redenzione aveva trionfato di tutta la sottigliczza eretica ai concili di Nicea, di Costantinopoli e di Efeso.

Ma hisognava ancora dichiarare espressamente, che la natura divina unendosi ipostaticamente alla natura umana non si era punto confusa con lei , e che l'Essere infinito in ogni genere di perfezione, che l'Essere immutabile era sempre il medesimo dopo gli annichilamenti della incarnazione. E questo è ciò che rimaneva da fare al quarto concilio ecumenico, il quale doveva al tempo medesimo fornirci un preservativo tutto particolare contra l'artificio delle sette, intcressate a riprodurre il medesimo errore sotto forme diverse. Il falso zelo che precipitò Eutiche nell'eresia contraria a quella che era stata condanuata, costrinse quasi immediatamente la Chiesa a convocare a Calcedonia questo quarto concilio. Intanto i pastori e i dottori che la Provvidenza aveva suscitati contra Nestorio avendo felicemente adempiuta la loro missione , e trovandosi quasi tutti al finire della vita, essa diede loro de'successori non meno acconci a far trionfare la verità così sul trono pontificale come nella maggior parte delle grandi sedi.





## repro dremosero

DAL PRINCIPIO DEL PONTIFICATO DI SAN LEONE NEL 440 INFINO ALLA SUA MORTE NEL 461.

Mentre la Chiesa era sul punto di sostencr nnove battaglie , la Provvidenza le preparava de generosi atleti nelle sedi dell' Oriente, in cui si dovevano dare alla religione più violenti assalti. Giovanni di Antiochia si morì poco dopo levato sulla cattedra di san Pietro il santo e dotto Leone. Questo patriarca ebbe a successore il suo nipote Donno, formato alla purezza della fede e dei costumi ne' monasteri . e dalla mano di sant' Entimio. L'ardore del suo zelo lo aveva mandato a trovare suo zio, non prima ebbe sentore del suo cieco e pericoloso attaccamento a Nestorio, a fiue di ricondurlo il più tosto possibile in sul cammino sieuro, disegnato dal capo e dal corpo dell'episcopato. Allora per contenere lo zelo prematuro di Donno, il sno santo abate gli predisse (1), ma inutilmente, che Dio il quale vedeva la rettitudine del patriarea Giovanni, non permetterebbe punto che il suo traviamento fosse senza rimedio. Aggiunse pure, che se Donno abbaudonava la sua solitudine sarebbe sollevato alle dignità ecclesiastiche, che la sua tenera picta temeva; che v'avevano anzi delle ragioni tutte particolari per lui di temerle; che dopo essere stato collocato sulla cattedra di Antiochia ne sarebbe scacciato con molto pericolo e discordia. Si vedranno poscia gli avvenimenti avverare appuntino tutte le circostanze di questa predizione. San Cirillo sopravvisse due anni a Gio-

vanni di Antiochia. In questo breve andar di tempo egli scrisse a Donno, successore di Giovanni, in pro di due vescovi orientali , Atanasio e Pictro , due lettere diventate famosissime ; la prima perche fu letta con grandi testimonianze di rispetto, dono la morte dell'antore, al concilio ecumenico di Calcedonia ; la seconda per le massime che essa coutiene, e che si banno pure oggidi come importantissime rapporto al diritto canonico (2). Il vescovo Pietro aveva sollecitata la raccomandazione del dotto patriarca di Alessandria, lamentandosi perché sulla semplice accusa di avere abusato dell'entrate della sua chiesa, era stato condannato senza ne manco essere sentito. Nella sua risposta, san Cirillo sostiene che un vescovo non doveva render conto delle sue rendite, e che tutti i vescovi del mondo si leverebbero contra l'asserzione contraria, perchòsebbene debbano conservare alla Chiesa il suo immobile e mobile prezioso, pure si lasciava alla loro prudenza la libera amministrazione del rimanente.

(2) Lib. XI, c. 2,

(1) Analect. Graec. p. 31.

Alcunc persone illuminate , avendo visitato i monaci del monte Celamone, riferirono al santo patriarea, che molti contemplativi, traviati dalle chimere di una calda immaginativa, attribuivano un corpo agli oggetti più intellettuali, ed una forma umana alla divinità ; che avevano similmente immaginato, che la santa Eucaristia perdeva la sua virtù quando essa era tenuta da un giorno all'altro, e che non serviva per la sautificazione che allora quando se ne facesse uso subitamente. Il santo dottore procurò di dissipare le loro illusioni, in un libro che egli fece contra questi antropomorfiti, nel quale li tratto più da visionari , che non da settari ostinati.

Quest'opera non è punto meno acconcia a confondere i Sacramentari , che Cirillo combatte con vie maggior forza ancora nella sua omelia sulla seienza mistica, nella quale però aveva solo di mira i Nestoriani. c E quale è mai , dimandava egli (1), il pascolo del gregge della Chiesa, e quale è la sua bevanda? Se egli è il corpo di un Dio, Gesù Cristo è dunque vero Dio, e non un puro uomo. Se è il sangue di un Dio, il Figliuolo di Dio non è dunque solamente Dio, ma Verbo incarnato. Che se questo alimento e questa bevanda sono la carne e il sangue di Colui che non è che Figliuolo di Maria, e per conseguenza un puro uomo, e come mai s'insegna, che tale alimento conferisce la vita? Come mai viene distribuito in cento luoghi diversi senza ehe sia meno copioso in nessuna parte? > Ripigliaudo la medesima dottrina nel suo commentario sopra san Giovanni , egli dice, che pel ricevimento della santa Eucaristia, la carne di Gesù Cristo e la nostra sono unite come pezzi di cera fusi insieme, affinchè con ciò noi fossimo uniti alla sua persona divina che ha preso earne, e che la Persona del Verbo ei unisse al padre, al quale è consustanziale. In si fatta guisa questo profondo dottore e teologo faecva conoseere la stretta connessione che hanno fra loro i nostri principali misteri.

Oltre le opere di cui abbiamo ora parlato, noi abbiamo ancora di san Cirillodiversi dialoghi sopra alcuni punti di religione, de commentari sul Pentateuco, sopra Isaia, sui dodici Profeti minori, sopra san Giovanni, e molte Epistole ed Omelie, lasciando stare le istruzioni pasquali che i vescovi di Alessandria facevano a titolo d'uficio, dopo che il concilio di Nicea gli aveva incaricati di annunziare alle altre chiese il giorno in cui si doveva celebrare la Pasqua. Da pertutto si trova una dottrina pura, un intero allontanamento da ogni innovazione, gran sodezza e profondità, una sagacità e abilità fuor del comune per smascherare e confondere gli eretiei. Si vede anche in molti luoglii l'oratore, e principalmente nelle Omelie, le quali fu detto, fossero tanto in voga, che i vescovi della Grecia lo imparavano a memoria per predicarle nelle loro chiese; paradosso molto difficile da conciliare per ciò che tocca la parte letteraria con la coltura ed il gusto della nazione greca; poiehe non si può passare sotto silenzio, che lo stile di san Cirillo è spesse volte nudo d'ogni eleganza, non è scorrevole, e talvolta ancora intralciato e molto oscuro.

Dopo la morte di questo Padre, gli fin dato a suecessore Dioscoro, suo arcidiacono, discepolo molto diverso da un tale maestro, ma tanto abile da avere costantemente ingannato sguardi così penetranti, e pur essersi fatta la riputazione di un santo con sordi maneggi e con tutte le inclinazioni di uno secllerato.

Proclo di Costantinopoli, mori tre anni dopo san Cirillo, e fu surrogato da Flaviano, sacerdote e tesoriere della medestina chiesa; uomo di una dottrina a di una virth provata, che noi vedremo tra poco difendere la Chiesa infino ad ossere estilato e martifizzato.

Alcuni anni prima, Proclo aveva dato un pastore alla chiesa metropolitana di Cesarea, in guisa molto straordinaria, e che la sola ispirazione divina può giustificare (2). Essendo morto Fermo su

<sup>(1)</sup> Tom, v Conc. part. 2 . p. 378.

<sup>(2)</sup> Analect. Graec. c. ult.

nuella sede, i cittadini andarono a dimandare un vescovo al patriarca di Costantinopoli. Mentre egli esaminava in chiesa sopra chi poteva saviamente far cadere la scelta, vide entrare in mezzo ad altre molte persone il senatore Talassio, il quale viveva in una grande reputazione di probità e di pietà. Proclo, deciso in sul fatto, mise le mani sopra di lui, e lo dichiarò vescovo di Cesarea a malgrado di tutta la sua resistenza. Siccome Talassio era stato prefetto del pretorio dell'Illiria, e lo si destinava alla prefettura di tutto l'Oriente, l'imperatore sulle prime non trovò ben fatto che si fosse così disposto di un ministro che gli era necessario. Ma perdonando presto una mancanza, la quale non procedeva se non da una stima autorizzata da quella che egli stesso aveva, Teodosio autepose l'interesse della Chicsa a'suoi primi disegni, che tanti altri cortigiani ambivano di mettere ad esecuzione, e confermò l'elezione di Talassio. Quantunque questo vescovo abbia fatto in seguito al conciliabulo di Efeso uno di que falsi passi, che sono molto comuni a coloro che passano precipitosamente dal secolo all'episcopato, non pertanto egli edifico sempre la sua chiesa, e si dichiarò generosamente per la fede ortodossa dopo alcuni lievi trascorsi di debolezza o di sorpresa.

Ma papa Leone era principalmente quello che il Signore aveva collocato come una colonna di ferro sulla pietra fondamentale della sua Chiesa, perchè ne fosse inconcusso sosteguo nella nuova procella che la minacciava. Tosto che chbe salito la cattedra di san l'ietro, tutto il mondo vide brillare in lui le doti superiori che gli hau meritato il soprannome di Grande. Prima della sua elevazione, egli aveva dimostro il più puro zelo per gl' interessi della Chiesa, smascherando gli eretici , tenendo i primi pastori in guardia contra gli artifizi dell' cresia, stimolando gli scrittori celebri , infino nelle province lontane, a servirsi contra di lei del loro ingegno, e della rinomanza del

haro nome. Alle me esortazioni, come ci è vedune, noi dobhimno I popra dell'abie te Cassiano contra Neutorio. Le ma faiti che e la sua siglianza non eldero termine quando si vide in capo alla Chiesa. In tute le parti dell' Italia, nella Campania, nella Toscana, nella Marca d'Ancona, nella Sicilia e nell' Africa, come pure nel resto dell'Occidente, in Egitto, e fin de destri della Mauritania, da per tutto le sue lettere e le sue decretali gittarono in copia la luce.

Per le sue dotte istruzioni, e per le sue animate esortazioni, si vide il sacerdozio ripigliar tutto il suo lustro, e la sua diguità in tutte le province dell'Italia; le genti di condizione servile escluse dal santo ministero, e i bigami respinti più particolarmente degli altri, come pure le persone impegnate in negozi illeciti, o semplicemente in affari che mal s'accordavano col raccoglimento e l'assiduità che vuole il servigio della Chiesa. Di qua questa purezza di disciplina si distese per ogni dove. Le discordie che desolavano le contrade più salvatiche della Mauritama parvero a Leone un pretesto sufficiente per non cedere in alcuna cosa; ei vuole che la si faccia osservare ai sacerdoti ed ai diaconi, come anche ai vescovi (1). Quanto all'articolo della bigamia, egli esclude dagli ordini sacri coloro che hanno sposato una sola vedova, come quelli che sono stati maritati due volte. Nell'invasione de' Barbari alcune religio e crano state disonorate, il savio pontefice le dichiara innocenti di quello che non era cho l'effetto della violenza, facendo non pertanto qualche differenza fra queste e quelle che non avevan patito di tali insulti . dicendo : c Essere di rado macchiato il corpo, senza che la purezza dell'anima

ne riceva anch' essa qualche brutura 3. Nella Gallia narbonsee, v'erano due falsi vescori , che non averano in lor favore ne la sectta del clero, ne il consenso del popolo, la cui consacrazione, avvegnache valida , non era punto lecila. La celebre decretale , data in risposta a san Rustico di Narbona , dichiara che le ordinazioni fatte da questa sorta di vescovi

saranno reputate di nim valore, vale a dire di nessun effetto quanto al diritto di esercitarne le funzioni ; poiché è detto nel niedesimo luogo, che esse si terranno per buone nel caso in cui saranno state fatte coll'approvazione de'superiori legittimi, o come si dice oggidi, se esse sono coperte di un titolo colorato (1). Leone decide pure in questa decretale, che la continenza perfetta è di obbligo per tutti i ministri dell'altare, compresi i suddiaconi ; che quelli che sono stati maritati prima di essere sollevati a questi ordini, non debbono perciò abbandonare le loro mogli, ma si vivere con esse come con le proprie sorelle; che le giovani che si sono olibligate liheramente ad osservare la verginità, quantunque nou sieno per auco consacrate, non cessano per questo di rendersi colpevoli in maritandosi, ma di minore delitto nel caso che fosserostate consacrate. Noi sappiam qui, che i regolamenti i quali proibivano di dare il velo alle giovani prima dell'età di quarant'anni, non impedivano del paro che esse non si potessero obbligare prima di quel tempo ad osservare la verginità anche in un monastero.

Il savio pontefice insegna eziandio, che non si vogljono mai abbandonare i peccatori; che si deve concedere la penitenza a tutti quelli che la dimandano con le convenienti disposizioni , in qualunque siasi tempo , quand'anche dopo di averla una volta dimandata l'avessero disprezzata. Se egli aggingue che fa duopo lasciare al giudizio di Dio quelli che ricevono la penitenza all'estremo della vita, e che si muoiono prima di essere giunti alla riconciliazione, è precisamente per rispetto ad una pia severità , la quale contribuiva assai alla conservazione de costumi, e perchè uon è convenevol cosa, come porta il testo in termini formali, di comunicare dopo la morte con le persone escluse dalla comunione durante la loro vita.

Dioscoro, come tosto si vide levato alla cattedra di Alessandria, partecipo la sua elezione al sommo pontefice. Leone risposc come un padre che tempera la sua autorità, con una condiscendenza ed una cordialità fraterna, e fin dal principio della sua lettera celi si esprime in questo modo (2). Egli aggiugne, che non avendo ambedue che un cuore ed un'anima, come conviene a fratelli, essi non devono aver del paro se non una maniera di operare e di pensare : che non gli pare comportabile, che altre sieno le osservanze del maestro e altre quelle del discepolo. Si trattava di ordinazioni , che si erano insensibilmente costumati a fare nella chiesa di Alessandria tutti i giorni della settimana, senza distinzione e senza prepararvisi col digiuno. Il papa giudica che si devono fare la notte della domenica, vale a dire, il sabato dopo tutti i preparativi voluti per un'opera così importante, come è quella di dare dei ministri alla Chiesa ; tale essendo l'uso di Roma, cotanto rispettabile per la sua conformità all'istituzione apostolica. « Inoltre non si può , seguita il pontefice , non si può presumere, che tale uso essendo stato ricevuto dal Principe degli Apostoli, Marco, suo discepolo, ne abbia stabilito un altro, fondando la cattedra di Alessandria 1.

Egli vuol pure che ne' giorni di solennità, il popolo venendo alla chiesa in troppo gran calca per assistere tutti ad una volta alla celebrazione de santi misteri , non si faccia difficoltà di replicare il sacrifizio; la qual cosa c'insegna, che a que'dl correva tuttavia l'uso di non celebrare che in un solo luogo. Ma lo spirito della Chiesa fu sempre di levare gli ostaceli che allontanavano i fedeli dalla partecipazione delle cose sante; e quando con la pace e col tempo si sono moltiplicati i ministri e gli altri mezzi, ella ha fatto reiterare la celebrazione del santo sacrifizio, in guisa da tôrre ogui pretesto alla negligenza che victa di assistervi-

Molio gratuitamente alcuni autori presentano queste decretali come se fossero state fatte tutte quante in concilio. Egli è ben vero che i papi per procedere più

<sup>(2).</sup> Ibid. 81.

maturamente nelle cose spinose, convocavano ordinariamente de concili; ma quando non si trattava che di avvertire alcuni prelati sull'inosservanza de' canoui già ricevuti, non si vede che fosse necessario di tener queste radunate, nè che la disciplina il volesse. E un'affettazione fuor di luogo quella di opporre perpetuamente quest' antica disciplina a quella d'oggidi. Se i papi non radunano più tauto spesso i concili , s'ignorano forse le difficoltà che facendosi ogni di più grandi vi si attraversano? Non si vede forse fare ogni sforzo di supplirvi con le congregazioni ed i concistori , con tutti i mezzi acconci a tener luogo di concilio, rispetto almeno al vantaggio che essi procurano di opera-

re con maturità e consiglio? Niente sfuggiva alla vigilanza di Leone nella moltiplicità dei doveri della sua carica; egli scopri in Roma de' Manichei , che faccyano il maggiore studio di tenervisi nascosi. c Essi eran venuti dall' Africa, la sentina di ogni vizio, dice Salviano, ed il covo di tutti i mostri , quando i Vandali si rendettero egualmente spaventosi a questa provincia per la loro ferocia e per l'orrore che essi avevano delle sue impurità s. Il zelaute pontefice volle confondere pubblicamente questi cretici delle iufamie esecrande ond'erano accusati, a fine d'imprimere nel cuor di tutti il dispregio conveniente e l'avversione per loro. Si trovò il modo di cavarne la confessione di molti punti de'loro dommi sacrileghi e delle vergognose cerimonie de loro misteri. Una fanciulla in dieci anni, due donne che l'avevano ammaestrata al delitto, il suo corruttore medesimo e il vescovo manicheo che aveva preseduto all'infamia, confessarono ad una voce , quantunque separalamente , delle cose cotanto detestabili , che gli astanti ne fremevano d'orrore. En usata contra questi perniciosi settari una tale vigilanza e un rigore proporzionati ai disordini che introducevano nella società.

Le osservanze altresi de' Manichei giovavano a farli conoscere. Essi diginnavano la domenica, e per un culto idolatrico verso il sole si volgevano all'Oriente nel suo nascere per fare la loro preghiera. In fin là , fabbricando delle chiese, il coro era sempre posto all'Oriente, ma questo nuovo abuso fece derogare al costinne antico, e da quel tempo in poi si fabbricarono indistintamente le chiese a tutti i venti. Si riconoscevano par anco questi cretici dall'uso dell'Encaristia che essi non prendevano niai sotto le specie del vino, la qual cosa prova, che fin da allora la comunione sotto le due specie non era considerata come indispensabilmente necessaria , perocchè i Manichei esteriormente passavano benissimo per cattolici, quautunque nella comunione uon ricevessero se non il pane consacrato.

Per menare l'ultimo colpo all'empietà, dopo che se n'erano così ben palesati tutti gli orrori, l'imperatore Valentiniano diede un rescritto, il quale dichiarava codesti settari infami e incapaci di contrattare in modo alcuno nella civile società; severità salutare a quelli ancora che ne furono l'obbietto, molti de quali si convertirono; ma più utile ancora all'Italia, perche gli ostinati l'abhandonarono e la liberarono così di tutti i pericoli del contagio. Nondimeno la Spagna, in alcune delle sue province più settentrionali , si trovò presso a poco infetta di una eresia somigliaute, cioè di un lievito di priscillianismo, che si cra creduto soffocato intcramente, e dopo di avere fermentato nelle tenebre si riprodusse arditamente . favoreggiato dalle conturbazioni e dalla negligenza che produceva l'invasione dei Barbari. Turibio, vescovo di Astorga in Gallizia, ne scrisse a papa Leone, pregandolo a ponderare ed esaminar tutto, e di condannare ciò che trovasse contrario alla fede, associandosi coloro de'suoi fratelli, che il suo relo e la sua prudenza li credesse idonei. Il papa rispose con quei risguardi che si meritavano le virtù eminenti di un vescovo avuto nel povero de'santi. Egli ravvivò primicramente la memoria dei crudeli trattamenti escreitati contra i primi Priscillianisti dal vescovo Itacio, il quale gli aveva perseguitati in passato fino all'effusion del sangue, « la quale cosa, diceva egli, la Chicsa disapprovo

per si fatto modo che mise quel sangninario prelato nel numero dei settari. Nondimeno, egli aggiungeva, la Chiesa è aintata dalle leggi secolari contra questi nemici di ogni notenza, e il timore delle pene corporali ha fatto si che molti ricorressero con frutto ai rimedi spirituali. Ma dappoiché le publiche calamità hanno impedita tanto la esecuzione delle leggi, quanto la celchrazione de'concili, l'errore nascoso e fortificato nelle tenebre ha corrotto alcuni pastori dopo le pecorelle 1. E conchinse ordinando che si tenesse un concilio, il più nuneroso che si notesse: ma la Gallizia essendo soggetta agli Svevi , e le altre province ai Goti, non vi fu modo di ragunare in un medesimo luogo i vescovi di quei governi così diversi e gelosi.

Si ragunarono nei due Stati e si fece una professione di fede circostamitate, di cui si volle la sottoscrizione, e alcuni sicui firmarono nuto quello che si volle. Subito che giunsero in Ispagna le lettere del papa, essi si soggettarono alle sue decisioni; il qual rispetto sollectio non car che apparento, e bisoggarono le investigazioni più esatte e la più costante sigillaria per a rerastra cil progresso del male.

In Illiria , Atanasio , vescovo di Tessalonica, velle essere confermato come i suoi predecessori nell'autorità di vicario della santa Sede. Sottoscrivendo alla sua domanda il pontefice gli raccomando istantemente la scelta dei vescovi. « Che nessuno di loro, gli disse, sia istituito senza la tua approvazione, dopo la quale i metropolitani gli ordineranno e tu medesimo ordinerai i metropolitani, che b'sogna esaminare con attenzione maggiore che i prelati ordinari, come quelli che sono preposti a loro e di una importanza grandissima per la Chiesa di Dio. Siccome non v'è cosa più vantaggiosa de concili, fa che non manchi alcuno di coloro che saranno stati invitati. Tu manderai a noi secondo l'uso e le appellazioni e le cause maggiori, che non potranno terminarsi sul luogo 1.

(1) Hilar. Vit. c. 16 ct 17.

Leone si vide in breve recato alla necessità di essere increscevole ad un santo. Gli fu partecipata l'impresa di sant'Ilario d'Arles sopra i suoi colleghi. Questo vescovo, il quale non respirava che la virtù , aveva la più alta idea delle prerogative della sua sede. Egli è vero che dopo le concessioni fatte a Patroclo da papa Zosimo , il vescovo di Arles era risguardato come il primo metropolitano delle province circonvicine, senza il consentimento del quale l'ordinazione di un altro metropolitano era tenuta illegittima (1). Sia per tale motivo od a ragione dello splendore e de privilegi della città di Arles, che si chiamava la Roma dei Galli , sia a motivo dell'antichità della sua chiesa fondata da san Trofimo , Ilario si attribuiva tutti i diritti di primazia, quelli almeno di ordinare e di deporre i vescovi fuori della sua provincia senza il consenso dei loro propri metropolitani. Egli aveva fatto il primo sperimento di questa autorità in un concilio di Riez, dove presedè e depose Armentario, vescovo di Embrun, ordinato soltanto da due vescovi, mentre i canoni ne esigevano tre. Ei pare però che la chiesa di Embrun non fosse per anco metropolitana. In un concilio di Arles lenuto pochi anni dopo, al quale si trovò il vescovo di Leone , llario fece riconoscere che i concili delle Gallie non dovevano adunarsi che seguendo la volontà del vescovo di Arles. La ragione che parve perentoria , per fiacca che ella siasi . è che sotto il regno di Costantino i vescovi di tutte le parti del mondo si erano radunati pel gran concilio d'Arles alla voce di Marino vescovo di questa sede.

Egli tenne l'anno 441 nel territorio d'Orange un concilio, nel quale noi non vediamo che egli abbia trapassato il punto de suoi dimiti: per lo contrario noi vi notiamo molti punti di una disciplina saggia e acconosisma amantenere ilbuno ordiune nelle chiese. Fra i trenta canoni che vi furnon fatti, il tera porta che i peccatori i quali muoiono nell'età della pentenza, non riceveranno l'upposizione riconciliatoria delle mani, vale a dire la riconciliazione solenno, ma solamente la riconciliazione solenno, ma solamente la

comunione o l'assoluzione sacramentale, la quale basta , dice il concilio, per consolare i moribondi , secondo le definizioni dei Padri, dai quali questa comunione è chiamata viatico. Si faceva allusione al terzo canone di Nicea , dovo è vietato di ricusare il viatico ai moribondi ben disposti, cioè, nel senso di quell'antico concilio come nel senso moderno, la partecipazione dell'Eucaristia. Perciò pare che con questa assoluzione sacramentale si amministrava l'Eucaristia ai penitenti che si trovavano in pericolo di morte. Il dodicesimo canone d'Orange dice che quello che perde improvvisamente l'uso della parola può ricevere il battesimo o l'assoluzione, se testifica con qualche segno, o se viene da taluno attestato che egli l'ha desiderato. Si trova il principio di diritto di patronato nel decimo canone, il quale regola, che se un vescovo fabbrica una chiesa nella diocesi di un altro , la dedicatoria o il governo di questa chiesa apparterranno al vescovo del luogo, ma il vescovo fondatore avrà diritto di presentarvi i cherici per servirla.

Rispetto alle regole de' costumi chericali fu statuito, che non si ordincrebbero più de' diaconi maritati i quali non si fossero dedicati in maniera espressa a viver continenti, il che nondimeno si osservava prima e con leggi formali e coll'antico costume; che tutti quelli che dopo la loro ordinazione avessero avuto commercio con le loro mogli sarebbero esclusi dal ministero, e che non si ordinerebbero più diaconesse. Quanto al sotto diaconato, la bigamia non è una ragione d'esclusione, la qual cosa era contraria alla disciplina della Chiesa romana, come pure il guarto canone, il quale accordava la penitenza pubblica ai cherici.

a Pinalmente nell'anno 444 il vescovo d'Arles, stendendo il suo zelo fin nei paesi bagnati dalla Senna, e visitando la chiesa di Besanzone, raguno i prelati vicini in concilio, e deposo il vescovo Celidonio che si accusava di bigannia e di alcune altre irregolarità. Celidonio si appello alla santa Sede e ando egli stesso a Roma a difeudere la sua causa. Avendolo

saputo Ilario lo segul a piedi, quantumpa nel onor dell'inverno. E la alla presenza delle parti la causa fu esaminata in concilio : si trovò che lo zelo d'Ilario cra trascorso troppo avanti, e questi non potendo distruggere le testimonianze che giustificavano Celidonio, fu cancellata la sentenza di deposizione. Il santo arcivescovo si cra offeso, che si sospettasse anche solo la sua maniera di operare, e si era spiegato con tale brevità, che fu presa per alterigia. Tosto che vide una scritenza contraria alla sua ne parti bruscamente, non pigliando nè meno congedo dal sommo pontefice, non si arrese al giudizio pontificale , e continuando a sostenere le suo pretensioni, convinse interamente i Romani, che con molta santità si possono aver benissimo dei torti.

Non possiamo di fatto tenerci dal rendere giustizia alle sue luminose virtù. Dopo aver anteposto ai vantaggi di illustri natali il ritiro e la povertà evangelica, egli aveva serbata nell'episcopato tutta l'austerità e l'aunegaziono di un solitario. Egli andava in casa sempre a piè scalzi, e così faceva anche i suoi più lunghi viaggi; portava la medesima veste in tutte le stagioni, lavorava, e per bastaro a tutto il gran fare de'suoi doveri o del suo zelo, lo si vedeva spesso occupato in molte cose alla volta, dettando una lettera o scorrendo con gli occhi un libro in quella che faceva qualche opera manuale. Si leggeva sempre alla sua tavola, e no introdusse il costume nel pacse. Fin dal principio del suo episcopato egli istitui ad Arles una comunità di religiosi e di cherici regolari. Fabbricò molte chieso , dimostrò più di zelo ancora pei templi vivi dello Spirito santo, e non faceva difficoltà di vendere infino de' vasi sacri per sollievo de' poveri e la redenzione degli schiavi. Aveva un dono particolare per annunziare la divina parola ; noi sappiamo da un autore contemporanco che l'unzione de'suoi discorsi trionfava soprattutto nell'amministraziono del sacramento della penitenza, nel quale distingueva in particolare a ciascuno de' suoi penitenti in

un tuono estremamente patetico il rigore

de giudici di Dio e l'orrore dello piaghe che il precato fa alle anine nostre infin nelle parti più nascose della coxicinza. Quantunque sia state sospettato di preccupazione in pro degli errori semi-pela-gian, prima che fossero autenticamente condamati , gl'imuvatori nemici della Chica non potrebhero trarea delan utile dalla sua condotta col sommo pontefice un affare così strania al domma quanticatori per semi-pela della sua condotta col sommo pontefice rei senio della più melli più melli più melli per rei sono falli, in cui Dio permette qualche volta che i santi vi cadano per renderli più multi e circospetti.

Tale fu l'effetto che produsse sopra il santo arcivescovo di Arles la fermezza, o se così vuolsi, la severità di cui usò papa Leone almeno nella nnova occasione che gliene su porta. Mentre era fresca iu Roma, dove si piccavano di maggior riservatezza e cortesia , l'impressione increscevole che Ilario aveva lasciato di sè coll'asprezza de'snoi modi, si prese in esame l'affare del vescovo Proietto, la eui sede è ignorata. Si lamentava che essendo egli malato, l'arcivescovo d'Arles era corso e aveva ordinato un nuovo vescovo vivendo tuttavia il primo. L'ordinazione fu annullata, c fatta proibizione ad llario di non mai più metter le mani sui diritti altrui ; egli medesimo privato dell'autorità che godeva la sna chiesa sulla provincia viennese; distaceato dalla comunione della santa Sede e umiliato al punto di sentirsi perfino dire che gli era fatta grazia nel non deporlo dalla sua. Pare che la chiesa di Arles volesse arrogarsi il diritto del primate anelie al di là della Narbonese. Il papa propose di accordare tale diritto al vescovo più anziano, come si praticava in Africa, senza però pretendere di nulla ourar su di ciò se non col consenso dei vescovi, i quali non giudicarono ben fatto di anunettere questo unovo punto di disciplina. Ma la Sede di Arles rimase priva della prerogativa che papa Zosimo aveva conceduto al vescovo l'atroclo.

(1) Epist. 89.

I termini che usa san Leone nella lettera che scrisse intorno a ciò ai vescovi della provincia di Vienna non sono punto meno mortificanti per sant' llario degli effetti reali della severità pontificale ; « Voi sapete al paro di noi , disse loro questo gran papa (1), che i vescovi della vostra provincia hanno riferito una quantità di affari alla Sede apostolica, e che tali cause essendole state recate in appello secondo l'antico costume, ella confermava o annullava i giudizi che crano stati renduti. Ma Ilario, sturbando l'ordine stabilito nelle chiese e la pace dell'episcopato, ha dismessa questa via che i nostri maggiori tennero sempre ed hanno tanto saviamente comandato di tenere, e mentre egli pretende di soggettarvi alla sua autorità si sottrae a quella di Pictro. Tale nondimeno fu l'economia della religione istituita dal Figliuolo di Dio; affiuche la verità della salute gingnesse più facilmente a tutti i popoli, ei l'ha fatta annunziare da suoi diversi apostoli; ma al tempo stesso che egli ha voluto che questo ministero appartenesse a ciascuno di essi, egli ne ha fatto principale depositario l'ietro, il primo di loro, perchè i doni della salute si dilfondessero in certo qual modo dal capo sull'intero corpo 1. In questa guisa il papa rielitanava i vescovi ai gran principi dell'unione, che deve essere tra i diversi successori degli Apostoli. Dal canto suo la notenza imperiale trovo la condotta del vescovo di Arles cotanto straordinaria, che in un rescritto dato in quella circostanza da Valentiniano egli è trattato da nomo inquieto e sedizioso elie ha offesa la maestà dell'impero e la dignità della santa Sede. e La sentenza medesima, soggiugne Valentiniano, aveva forza nelle Gallie senza la sanzioue imperiale ; poichè v'ha egli diritto che l'autorità di tale pontefice non rispetti sulle chiese? Se noi vi agginngiamo la nostra ordinanza è solo per vietare sia ad Itario, che la sola boutà del pontelice permette aucora che lo si chiami vescovo, sia a qualnuque altro , d' infranmettere le armi negli affari ecclesiastici, o di resistere agli ordini del romano possetice. Finalmente a prevenire ogni anche più leggera discordia nello chiese, noi proibiamo ai vescovi delle Gallie, come pure a quelli delle altre province, di inon permettersi una, contra l'antico cestume, di far cosa senza l'autorità del veneranto papa della città eterna. Per lo contrario che tutto ciò che l'autorità della Socie apsositoria ha derretato decretera vo citato e questo tribunale e che negase di presentarvia, comandiamo che vi sia costretto dal governatore della provincia ».

Sant'llario non aspettò che si venisse a tale estreme contra di lui, e si diede in vece a calmare il sommo pontefice. Non rinunziando interamente a'suoi pretesi diritti, ei li difese colla conveniente modestia e doleczaz; nando le sue rimostranze a Roma col mezzo de' vescovi di Digne e di User, e raccomando la cosa al prefetto ausiliario di que' luoghi.

Quantunque fosse grande la venerazione di questo signore per le virtù del santo arcivescovo, egli non potè però approvare una costanza che aveva qualche apparenza di ostinazione. Egli non l'ascrisse punto all'arroganza, perchè conosceva il candore e la semplicità de' costumi del suo santo amico; « ma questa sorta di franchezza, gli disse nel rispondergli, non piace a tutti gli uomini, e le orecchie de Romani hanuo un non so che di più delicato e di più sensibile che le altre. Fammi il piaccre di adattarti un po'più, tu ci guadagnerai moltissimo ». E molto probabile che llario seguisse questo savio consiglio; almeno dopo di ciò la sua storia non parlò altro che de' frutti di un zelo pacifico e tanto più efficace , perchè penctrò nel gregge commesso alle sue cure. La morte che lo rapi pochi anni dopo nel suo quarantottesimo anno, destò il più vivo cordoglio e fu onorata degli elogi di tutti gli scrittori ecclesiastici.

Le pretensioni passaggere del santo

vescovo di Arles non isturbarono punto nelle Gallie la concordia, che deve casere ognora tra il capo ed i membri della Chiesa. Ma subito dopo la navicella di Pietro fu sbattuta in Oriente da si furiosa procella, che tutta l'abilità di Leone parve non esser sufficiente per governarla. Eutiche, abate di un monastero presso Costantinopoli e molto innanzi negli anni , dal seno della sua solitudiue e dalla sua oscurità mise la Chiesa tutta in fuoco. Il suo zelo ardente contra l'eresia di Nestorio gli aveva procacciata l'amicizia di san Cirillo e così pure di tutti i più illustri prelati, e la sua fama era pervenuta insino a Roma, donde papa Leone il teneva come uno de' principali sostegni della dottrina ortodossa nell'Oriente (1). Eusebio di Dorilca in Prigia, quel medesimo che non essendo altro che avvocato aveva nondimeno interrogato pubblicamente Nestorio, allorchè questi cominciò a predicare i suoi errori , e che l'amor suo per la religione aveva fatto innalzare all'episcopato, si era legato con Entiche in molta stretta amicizia per la conformità de' loro sentimenti contra i Nestoriani. Ma egli si avvide nelle sue frequenti conferenze con lui, che lo zelo dell'austero vecchio non procedeva da amore ardente per la verità, ma sì dall'afflizione eccessiva della sua indole : che nel cansare un precipizio egli dava ciecamente nel precipizio opposto, e che iusiem coll'eresia di Apollinare egli ritornava in piedi anche le empicià di Valentino (2). Egli fece per lunga pezza ogni studio per farlo ravvedere: ma trovandolo sempre inflessibile, non solamente la ruppe con questo amico pericoloso, ma non vide più in esso se non che il nemico della Chiesa e si fece suo accusatore. Questo accadeva volgendo il 448. Essendosi nel tempo medesimo deste aleune controversie tra i vescovi di Lidia , si tenne un concilio a Costantinopoli a fine di terminarle, e il vescovo di Dorilea si giovò di si fatta cougiuntura per fare la sua denunzia.

(2) Conc. Chalc. act. 1, p. 250.

Il santo patriarea Flaviano, di natura più pacifico, fu dolorato del fatto di Eusebio che egli accusò di troppo vivezza; spesso gli espose il pericolo di agitar di nuovo la Chiesa, e di alienare uno de principali nemici di Nestorio in quella che il fuoco del nestorianismo si covava ancor sotto la ccuere; che se Eutiche aveva delle opiuioni pericolose, ei bisognava disingannarlo con private couferenze, scuza (menar tanto romore che tornava più dannoso assai del dissimulare, e che non poteva fallire di cagionare un funesto scandalo. Il vescovo di Dorilea, il quale aveva pari la penetrazione e l'ardore, e che inoltre aveva proceduto passando per tutti i gradi della correzione fraterua, non trovo gran fatto difficite il far sentire al patriarea tutto ciò che si rischiava facendo nuovi indugi e tentativi inutili. Eutiche fu dunque citato, ma con tutti i riguardi dovuti alla sua grande età ed alla sua reputazione di zelo e di virtà. Il superbo vecchio se ne dimostrò dispettato e punto moltissimo, c resiste alle tre citazioni canoniche sotto il pretesto che facendosi monaco egli era entrato nel suo monastero come in uu sepolero per non uscirne mai più.

Intanto si giovò del tempo per iugrossare e fortificare la sua fazione; maudò in tutti i monasteri di Costantinopoli una scritta da firmare , la quale conteneva le sue perniciose opinioni; non dissimuló punto che si trattava di collegarsi contro il patriarca, ed impedire che dopo oppresso un abate non la desse addosso agli altri. Ma questi quantunque nou avessero la presuuzione ne la fama di quel rigorista sedizioso erano molto meglio assodati di lui ne' veri principi della religione ; ricusarono di firmar la scritta . perchè non aspettava loro, dichiararono, ma bensi ai soli vescovi di giudicare della fede.

Del resto Eutiche si difese innanzi ai decutati del concilio con parlar rettorico e coi modi più vagli di difesa : disse essere cosa sorprendente che si attaccasse la fede di un uomo che aveva per tutta la vita combattuto, l'errore, che una

simile accusa si distruggeva da sè stessa pel nome del suo autore ; che era manifestamente l'opera dell'odio e di tutta quella avversione che succede sempre all'amicizia tradita ; ch' egli era sinceramente attaccato ai concili di Nicca e di Efeso e si atteneva a quello che i Padri avevano stabilito. Questo zelatore malaccorto ebbe l'imprudenza di dire molto più in là che non voleva, o che non gli conveniva. Ingannato da qualche speranza che egli aveva di rendere graditi i suoi sentimenti ai deputati del concilio, egli si spiegò quasi senza mistero, almeno in maniera indiretta; poi aggiunse francamente, che quando pure gli venisse fatto vedere ne' santi dottori alcuna cosa di simile a ciò che egli rigettava, non l'adotterebbe nemmen per questo, perchè egli non studiava se non le Scritture, come la cosa più sicura che non è l'esposizione istessa de' Padri di Efeso e di Nicca.

Quest' orgoglioso scitario si sentiva stimato e protetto dai grandi. Ottre le mostre apparenti della santità, di cui talvolta quelli che la praticano il meno sono il più facilmente la vittima, egli aveva in suo favore l'eunuco Crisafio, a que'di potentissimo alla corte e tauto più tenero di questo affare, che serviva nello stesso tempo e il suo affetto per Eutiche suo padrino, se tale titolo ne può ispirare a simili fedeli, e il suo sdegno contra il vescovo Flaviano salito da poco sulla cattedra patriarcale. Al momento della sua esaltazione l'eunuco gli avea fatto richiedere alcune eulogie per l'imperatore, ed il patriarca aveva mandato di quei pani benedetti, che si chiamavano comunemente con siffatto nome. Ma non era questo il pensiero di quell'anima sordida e vendereccia; egli parlò più chiaro, e disse aperto che bisognava dell'oro. Avendogli Flaviano risposto che non aveva altr'oro che quello della chiesa, il quale cra consacrato al culto divino od al bisogno de' poveri, e tenendosi in ciò iuvariabilmente fermo. Crisalio uon glicla perdonò mai. Inoltre, il patriarca era attaccato alla principessa Pulcheria, la quale cra caduta da poco in disgrazia, e l'essersi ella riti-

rata in solitudine formava la possanza del nnovo favorito. Non essendo riuscita la principessa con tutti i suoi rimproveri a correggere il principe suo fratello della sua disapplicazione , gli volle dare tal lezione da fargli impressione, e vi riusci tutto quel meglio che ne poteva sperare. Ella distese in forma valida un atto di vendita dell'imperatrice Eudossia e lo presentò a Teodosio, il quale secondo il suo costume lo firmo senza pur leggerlo. Subitamente ella adoperò in guisa e con colorata cagione, che l'imperatrice si allontanasse. L'imperatore il quale amava di tenero affetto sua moglie, e non poteva stare lungo tempo senza vederla, non fu tardo al chiedere conto di lei. Pulcheria gli diede per risposta che essa non cra più sua e produsse l'atto firmato della sua vendita. La baia era ecrtamente spinta un po' lungi. Essa punse vivamente l'imperatore, ma più l'imperatrice, la quale si tenne beffata e avuta in dispregio. Nel primo furore Teodosio fece chiamare il patriarca e gli disse di ordinare Pulcheria diaeonessa, affinchè non s'intromettesse più nelle cose del governo. Ma Flaviano la fece in buon punto consapevole della eosa. Ella si ritiro in una villa in riva al mare, dove si rimase lungamente, perchè si conoscesse il bisogno che l'impero aveva di lci. Il vescovo e la Chiesa sentirono più dolorosamente che non tutti gli altri ordini dello Stato il vuoto cho la sua assenza faceva alla corte.

Infanto il far regolare e misurato del concilio sturbò i protettori di Eutiche. La corte gli fece dire di comparire, promettendogli una-scorta e tutto ciò che conveniva alla sua intera sicurezza. Egli prò alla terza citazione, che accadic un merco ledi, diciassetto di novembra proposita di consente della settimana o fino al lunedi seguente. Pin dal giorno del rimanente della settimana o fino al lunedi seguente. Pin dal giorno sedicie ggia veve mandato a louni del suoi monaci per presentare come una specie di sensa l'oppressione del suo nifamo e

la sua mal ferma salute, la quale, dieva, gli toglicva il dornire, e l'avera dicomentato fa notte precedente. Flaviano, qual presidente del concilio, rispose in guisa da mostrare tutta la bontà dell'anima sua, e la purezza delle intenzioni che dirigevano il suo procedere.

« Noi non pressiamo, diss' egli (1), l'archimaudrita al di là di quel che possano le sue forze o la sua debolezza; non siamo nè crudeli ne irragionevoli. Sta a Dio il dar la sanità, ed a noi l'aspettare che il nostro abate sia in migliore stato. Venendo qui egli troverà in noi altrettanti padri e fratelli ; egli non ci è sconosciuto, che dico io ? egli è l'amico nostro. S' egli è venuto altre volte per confondere Nestorio, con quale sollecitudine non debbe egli venire per iscolpare sè stesso? Noi siamo uomini e soggetti ad errarc. Quanti gran personaggi han preso abhagli! Nou è timore di vergogna in lasciare la mala via , e solo ve n' ha in perseverarvi. Ch'egli venga con sicurtà e fidanza, noi scusiamo il passato. lo l' ho conosciuto e careggiato anche prima che voi lo conosceste. Che egli ci assicuri per l'avvenire di conformarsi ai sentimenti de' Padri e di non più attraversarsi a loro ; ciò è indispensabile. Voglio io forse la sua perdita? Voglio io forse il suo avvilimento? Dio me ne guardi! Ma voi conoscete lo zelo del suo accusatore, presso al quale anche il fuoco può apparir freddo. Dio sa tutto eiò che io ho fatto per temperarne l'ardore ; che poteva io mai fare di più? 1

Si prese di fatto il partito di aspettare, el Étatiche alla perfine quello di comparire. Il luncil, 22 novembre, giorno della sestima ed ultima essione, egli vone con numeroso segnito di soldatesca, di monaci e di ulficiali del pretorio condutti dal patrizio Fiorenzo, che chbe ordine espresso di assistere al concilio qual difensore della fede. Per dispiacevole chi fosse quell'appareacchio ai Padri, pur si levarono i gran plausi all'imperatore, la qual cosa dimostre che essi on vreni-vani d'ordinario fatti se non per pura enrimonia. Del resto essi perseverarou onella loro severità. Furono nosti nel mezzo della raginanza l'accusato e l'accusatore, l'uno e l'altro in piedi, e venne letta la relazione di quello che era fin la accaduto. Quando si furono ai punti importanti della fede di Eutiche, il patrizio volle dimandargli se tale era la sua credeuza. Ma il vescovo di Dorilea palesò il timore in cui era, che l'accusato non se la cavasse con una professione di fede che non risgnardasse che solo l'avvenire, dinenticando affatto il passato, e che egli stesso in consegueuza fosse avuto un ealunniatore; tauto più che l'eretico lo minacciava di esilio e che si parlava già del deserto d'Oasi come il più spaventoso in eui lo si potesse rilegare.

Il patriarca gli dileguò un tale timore. Ess ndo stata fatta la prova delle antecedenti affermative di Eutiche, Flaviano si mise in punto di farglicle ritrattare, dimandaudogli se riconosceva in Gesù Cristo l'unione delle duc nature. « Si , rispose egli , di due nature. - Di due nature dopo l'Incarnazione? ripigliò subitamente Eusehio. Coufessi tu del paro che Gesà Cristo ci è consustanziale? Era questo il nodo della difficoltà. Volendo eluderlo l'eretico rispose, uon essere egli venuto là per appiecar controversia, e che non gli era conveniente il disputar sulla natura divina. - Ma in sostanza, non eredi tu, gli suggiunse il patriarca, che il medesimo Gesù Cristo, unico Figliuolo di Dio è consustanziale al Padre suo secondo la divinità, e consustanziale a noi secondo l'umanita? Qual pericolo trovi tu in confessare la medesima fede di noi? Noi non innoviamo cosa; noi seguiamo semplicemente la dottrina de'nostri l'adri. -Fin ad ora rispose Entiche, io non l'ho detto. Quando io credo che il corpo di Gesu Cristo è il corpo di un Dio, non sostengo già , che questo sia il corpo di un uome, ma un corpo umano, essendosi il Signore incarnato nella Vergine. Che sa bisogna agginngere che egli ci è cousustanziale, io lo ripeto secondo la santità tua. - E egli dunque per necessità , disse Flaviano, e non secondo il tuo

peusiero, che tu confessi la fede? — Questa, rispos'egli, è la mia disposizione presente. Prima di questo, siccome io so che il Signore è nostro Dio, così temo di ragionare sopra la sua natura: mapoichè la santità tua me lo permette e me l'insegni in diese convilla diese.

l' insegna, io dico com'ella dice ». Tale strana modestia pungendo fino i suoi protettori, il patrizio gli domaudò se eredeva o pur no che nostro Signore dopo l'Incarnazione fosse di due nature? Eutiche rispose che egli riconosceva due nature prima dell'unione, ma che dopo l'unione non ne confessava che nua sola. Allora stracco dello stile enimmatico di questo monaco artificioso, che non avevano potuto ridurre nè manco a spiegarsi in quel modo se non dopo lunghi parlamenti , il concilio gli dichiarò , che bisognava anatematizzare chiaramente tutto ciò che era contrario alla dottrina che gli era stata proposta. c lo vi ho detto , rispos' egli , che non ha guari io non teneva punto questa dottrina. Ora che voi l'inseguate, io seguo i miei Padri : ma 1 on ho veduto questa cosa chiaramente nella Scrittura, e i Padri medesimi non l'hanno tutti insegnata. Guai pertanto a me, se pronunciassi tale anatema l perocche io anatematizzerei i santi dottori. t Tutti i vescovi si levarono, gridando indegnati; sia egli stesso anatema ! Flaviano disse : c Che il santo concilio giudichi quest' uomo , il quale non vuole nè confessare chiaramente la fede, nè sottoporsi ai sentimenti de'suoi giudici ». Poi ritornato all' indole sua di bontà e di dolcezza, gli rappresentò che era ancora in tempo, confessando la sua colpa, di ottenerne il perdono. Il patrizio spalleggiandolo: r Pensaei bene, Eutiche, gli disse. Qual pena patisci tu a confessare con la Chicsa due nature in Gesù Cristo, e a dire che il nostro Redentore ci è consustanziale? » Il vecchio ostinato rispose : e lo ho letto in san Cirillo e in sant' Atanasio che Gesù Cristo aveva due nature prima dell' unione ; ma dopo essi non ne dicono niù di una ». Fiorenzo insistette : « In fine confessi tu due nature dopo l'unione? > Eutiche ripiglio: « Fate leggere sant' Atanasio : voi vedrete che egli non dice niente di questo. - Se tu non credi due nature dopo l'unione, disse Basilio vescovo di Seleucia, tu ammetti un miscuglio ed una confusione ». Fiorenzo soggiunse: « Chi non dice due nature non ha la vera fede ».

Tutto il concilio non istimò dovere tirar più in lungo la cosa e si levò dicendo: Non si fa credere per forza, ma la fede trionfa dell' orgoglio e della resistenza. Conceda il Cielo lunga vita agli imperatori ed ai protettori della santa dottrinal L'eretico non si rende; cessate dal sollecitarlo, dal lusingare la sua ignoranza ». Suhitamente il vescovo Flaviano pronunziò la sentenza di scomunica e di deposizione, la quale fu sottoscritta da trentadue vescovi e ventitre abati, la maggior parte sacerdoti, il più venerabile de quali era san Marcello , il capo

degli Acemeti.

Questo santo abate era nato in Siria da potente famiglia; ma essendo morti i suoi parenti e lasciatolo padrone de loro gran beni in sul fiore dell' età , dopo di averli divisi inlra tutti i necessitosi era venuto a Costantinopoli chiudendosi nel monistero dell'illustre sant' Alessandro. sul quale si modellava perfettamente. Costretto poi a dovergli succedere, egli conservava tutto il raccoglimento e la modestia di un semplice religioso. Giunse il suo disinteresse a tale da largheggiar con altri monasteri tutti i beni di nua nuova eredità che suo fratello gli aveva lasciato (1). Tratto ammirabilissimo nella vita cenobitica, nella quale si recan talvolta a merito il medesimo spirito di una emulazione e d'interesse, quando non risguarda se non la comunità. Ma fra tutte le virtù alle quali il Cielo rendè testimonianza con miracoli del primo ordine, in particolare con la risurrezione strepitosa di un morto, l'abate Marcello mostrava soprattutto il sno orrore per le innovazioni contrarie all'inseguamento della Chiesa.

Intanto Eutiche scrisse al papa e si pretese inginstamente condannato così nel fondo deile cose come nelle formole e + :1 processo (2). Egli aveva detto ma sotto voce al patrizio Fiorenzo quando era sul finire il concilio di Costantinopoli, che egli ne appellava a' concili di Roma, di Alessandria e di Gerusalemme. Egli fece in seguito valere quelle parole ambigue e dette eosi di soppiatto come un'appellagione regolare, e la contese vivamente intorno a si fatta cosa nelle conferenze, che l'imperatore ordino far rivedere gli atti del concilio e constatarne la fedelta. Crisalio, il quale governava dispoticamente l'impero e l'imperatore, voleva la mercè del turbamento e dell'emozione degli spiriti cavare Entiche da quell'imbroglio; ma tutta la sua trama non giovò che solo a reudere più autentico questo monumento di rispetto verso i primi giudici della fede secondo l'ordine delle loro sedi. Le lettere di Teodosio a sau Leone, ottenute dal medesimo favorito, uou riuscirono neppur esse vantaggiose all'innovatore che egli proteggeva. Vero è elle il papa preoccupato sulle prime dalle imposture del settario e da una raccomandazione firmata dall'imperatore, ebbe qualche inquietudine intorno al concilio di Costantinopoli, e la testificò con le suc lettere al patriarca Flaviano : ma questi l'ebbe presto tranquillato facendogli nella sua risposta il racconto netto e compendiato di tutto il seguito dell'allare.

Eutiche, diss' egli (3), yuol rinnovare le eresie di Apollinare e di Valentino , sostenendo, che prima dell' incarnazione v' erano due nature in Gesù Cristo, la divina e l'umana, ma che dopo questa unione non ve n'ha che una sola , e che il corpo del Salvatore preso da Marianon è della nostra sostanza, neppure consustanziale a sua madre, avvegnachè lo dica un corpo umano. Egli è stato condannato sulle accuse ben provate del vescovo Eusebio e sulle risposte che egli stesso fece nel concilio, dove egli si è da sè medesimo manifestato, come tu vo-

<sup>(1)</sup> Sur. ad 20 decemb. (2) Lup. Collect. c. 202.

<sup>(3)</sup> Conc. Chalced. I part., c. 4.

drai negli atti, che noi uniamo a questa lettera. Egli è tempo che tu ne sia fatto c a sapevole, poiché Eutiche dopo una condanna così giusta e tanto regolare in vece di riconciliarsi con Dio per mezzo della penitenza, in vece di consolarci nel dolore che noi proviamo per la sua perdita, nou intende ad altro se non a mettere la discordia e la zizzania nella nostra Chiesa ed a sollevare le potestà contro di essa. Noi vediamo dalle tue lettere che egli ha fatto giuguere le sue menzogne inlino all'orecchie della tua santità, alla quale dic'egli con impudenza, essersi appellato fin dal tempo del nostro giudizio. Che questa nuova impostura ti rechi, o boatissimo padre, a respingere col tuo vigore accostumato l'inginria della Chiesa e la nostra. Fa tua propria questa causa, rafferma la fede dell'imperatore e impronta del sigillo de' tuoi decreti una condanna canonicamente pronunziata. Corse la voce di un più grande concilio, ma che bisogno fa egli di un nuovo concilio , che nelle presenti circostanze potrebbe sturbare tutte le chiese? Questa causa non bisogna di altro se non del concorso del tuo suffragio e della tua autorità ». Questo concilio di cui correa la voce in Oriente, e che Flaviano insiem con gli altri vescovi ortodossi non giudicava nieute necessario in quest'alfare, era nondimeno un concilio ecumenico. Ma l'universale era persuaso, che il concilio particolare di Costantinopoli confermato dal papa e ricevuto dalle altre chiese aveva un diritto eguale alla sommessione del gindizio di tutti i fedeli. La lettera di Flaviano unita agli atti di Costantinopoli . fece cadere a vôto l'impresa dell'eresiarca dal canto della Chiesa zomana.

Ma egli non si disanimò per questo. Quel monaco ipocrita, che si recava a scruppolo di porre il piè fuor del moniste ro, si diede attorno da tutte parti, e accoppiando allo spirito dell' eresta quello della cabala e dell' astuzia, si avvisò di scrivvre al vescoro di Ravenna per trascinario dalla sua. Questa etità cra al-

(1) Conc. Chalced. I part., c. 13.

lora la sede dell' antico impero. L'innovatore portava bella lusinga che guadagnato il vescovo Pier Grisologo, il cui merito straordinario poteva dare un gran lustro alla sua setta, la corte imperiale di Occidente gli si renderebbe più propizia ancora di quella di Oriente. Ma quel santo vescovo era molto più umile e fermo nella fede, che non segnalato pel suo grado e pel suo raro ingegno. Egli rispose ad Eutiche, non aver potuto leggere la sua lettera senza provarue amaro cordoglio; che la legge della prescrizione prevalendo nelle cose umane pel lasso di trent' anni (1), era cosa molto strana che si levasse controversia, dopo tanti secoli contra la legge diviua, sulla generazione di Gesù Cristo; non poter egli risponder meglio alla fiducia che aveva messa in lui, se non con sollecitarlo a sottomettersi agli insegnamenti del romano pontefice, poichè il Principe degli Apostoli, il quale governa la Sede apostolica, dà la vera fede a coloro che la cercano; essere egli stesso il primo a far quello che egli consigliava, e che non s'intromettercbbe mai iu simile giudizio senza il consenso del vescovo di Roma. Ma questo non era quello che voleva l'eresiarca, il quale riuscì meglio con Dioscoro.

Una dissimulazione di sistema assai più che di natura, e una serie beu combiuata di artifizi , avevauo sollevato quest'uomo pericoloso sulla cattedra patriarcale di Alessandria : ipocrita al tutto diverso di Eutiche, e che non costringendosi come questo istigatore austero alle osservanze esteriori e penose della virtù, con una mondanità ed un fasto tutto secolare, con de' costumi molto più in là che equivoci , con palesi ingiustizie e vere concussioni, si dava per un santo, si faccya dare perfino le testimonianze della stima e della venerazione col terrore del suo despotismo e co' raggiri di una calca di tiranni subalterni, che attaccavano alla sua sorte l'inclinazione a' medesimi vizi, e la sicurezza dell' impunità; uomo solerte, nella sua ostinazione invincibile, di un'audacia da non arrestarla në manco la prospettiva de'più tunesti estremi; tale da 'ultimo, che poleva mettere in voce i segni di un oscuro cutusiasta, ce oprirue il Tridecilo. Questi non poteva fare una migliore eletta del suo protettore fra tutti i prelati, egià l'euuvo Crisalto conosceva siffattanente il vescovo di Alessandria da fondare in lui i successo de'snoi cattivi disegni contro la Chiesa, o meglio contro la principessa Pulcheria; i a qual cosa gli premeva molto più che non tutti gi alfari ecclesiastici ed i vuoti pensieri di

un settario. Ad impedire che ella si rappattumasse coll' imperatore, egli fece ogni studio d' inimicarla sempre più coll' imperatrice, e in ciò riusci a maraviglia. E da questa loro nimista, e più ancora forse dalla gelosia naturale da cui anche le donne del maggior merito non sanno sempre preservarsi, ne venne che l'ul-cheria trattando Eutiche da eretico. Eudossia si dichiarò manifestamente per questo iunovatore. Crisalio, il quale conosceva Dioscoro , non penso ne manco a studiare di mascherar la cosa che voleva proporgli (1). Ei gli scrisse ingenuamente, che gli si prometteva in ogni occasione suo difensore, se volesse pigliar le difese di Eutiche, e dichiararsi contra Flaviano. Nel medesimo tempo Eutiche riferi il suo affare a Dioscoro, e lo pregò ad informarsene. Dioscoro serisse immantinente all' imperatore, che bisognava raduuare un concilio universale, e l'ottenne assai di leggeri avendo dal suo canto il favorito e l'imperatrice.

Il coneilio fu convocato pel primo giorno del mese di agosto, e vene significato a Dioscoro l'ordine di eleggere dieci metropolitani della sua provincia, e altrettanti vescovi capaci da sostener la fede, e di addar con loro ad Efeso. Si diedero ordini bosì poco canonici per le altre province, vale a dire, che sia misero in generale i prelati soltanto a motivo del carattere episcopale che li costituice giudici della dottrina; ma socostituice giudici della dottrina; ma soto certe condizioni, e mediante certe qualità, il cui esame dava luogo ad escludere tutti quelli che si vorrebbero. Rispetto ai vescovi che si temevano particolarmente a motivo dei loro lumi, e della loro opposizione manifesta alla nuova dottrina, come il celebre Teodoreto, si ebbe la precauzione di escluderli nominatamente, sotto il pretesto autorevole ch'essi pendevano verso l'ercsia de'Nestoriani. Sotto il medesimo pretesto di paura, come si diceva, che i partigiani di Nestorio non facessero cabale per l'elezione di un presidente della loro fazione . l'imperatore con un atto di viena autorità, altrettanto irregolare quanto ingiurioso al papa, al quale non erasi mai contestato il diritto di presedere ai concili generali, nominò a presidente Dioscoro.

Non potevano non pertanto dissimulare a se stessi, essere un attentato quello di celebrare un concilio ecumenico senza saputa del vescovo di Roma, e che in tali congiunture bisognava che egli vi desse il proprio consenso. Gli fu annunziata dunque la convocazione, pregandolo con una deferenza artificiosa a trovarvisi egli medesimo. La religione di Teodosio, dice su tal proposito san Leone nella sua epistola al concilio, facendogli avere in rispetto l' istituzione divina, egli ebbe ricorso all'autorità della Sede apostolica per l'esecuzione del suo pio disegno, non altramente che se avesse desiderato d' imparare la verità dalla propria bocca di Pietro. Ma il saggio poutefice si guardo bene dall'uscir di Roma in si fatte circostanze. Lasciando stare l' uso che correva in contrario e le ragioni generali , il suo spirito penetrativo e giusto gli faceva veder da lungi altri molti inconvenienti. Egli avrebbe voluto anche impedire quel funesto concilio, e fece ogni suo possibile, ma inutilmente, per mutar l'imperatore di risoluzione almeno rispetto al luogo in cui si doveva tenere. Finalmente egli credette che si correrebbe un pericolo maggiore nell'opporvisi assolutamente, e mando tre legati, Giulio, vescovo di

Pozzuolo, eol sacerdote Renato, e il & diacono Ilaro. Allora si fu, che egli scrisse a Flaviano di Costantinopoli quell' epistola ammirabile (1) che quel falso concilio ricusò perfino di leggere, e che fu poi ricevuta dal santo concilio di Calcedonia, come un oracolo emanato dalla bocca stessa di Pietro. Alcuni buoni autori citano de' prodigi per metterla in credito maggiore, e pretendono che il principe degli Apostoli influi nello stenderla in ben altra guisa ehe con la protezione speciale di eni favoreggia la Chiesa romana; ma la sola ispezione di questo monumento divino basta per farla stimare in quel modo che lo si merita.

STORIA UNIVERSALE DELLA CRIESA

Il santo pontefice comineia eol far notare l'ignoranza e il poco di rettitudine di Eutiche: « E quale intelligenza delle Scritture , dice egli , si può supporre a questo strano dottoro, ehe pare ignorare i primi articoli del simbolo? Ciò che si fa confessare a tutti quelli che sono rigenerati col battesimo, non è stato per anco compreso da questo imprudente vecchio, il quale non sa nè concepire dei pensicri degui de' nostri augusti misteri, ne ascoltar quelli che sono più savi e più dotti di lui. Non par egli il Salmista favellare di quest' indurato, allorchè dice di colni, che aveva ricusato d'intendere per dispensarsi dall' oprar bene? E che gli sarebbe bisognato di aseoltare ? Nessuna cosa meglio di quella formula ordinaria, per la quale i fedeli fanno professione di credere in Dio Padre onnipoteute, ed in Gesà Cristo suo unico Figliuolo, nostro Signore, nato dalla vergine Maria per l'opera dello Spirito santo. Confessare, che l'Onnipotente è Padre , vale a dire , che il Figliuol suo gli è consustanziale, questo Figliuolo, questo Figliuolo medesimo, che è nato dalla Vergine, senza alcuna lesione della verginità per l'opera pura e maravigliosa dello Spirito santo. La generazione temporale non ha agginnto nè levata cosa alla generazione eterna. Ma questo Figlinolo generato da tutta l'eternità ha nondimeno preso nel tempo la nostra natura, che egli ha così renduta la sua, reudendosi egli stesso consustanziale a noi. Senza di che la dominazione della morte e del peccato, o la potenza di Satana non avrebbe potnto essere distrutta; cioè che la natura divina, e la natura umana sono state unite nella persona di Gesù Cristo, affinche il medesimo mediatore potesse soddisfare nel patire e nel morire, e dimorasse non pertanto immortale ed impassibile a. Dopo questo principio Leone stabilisce sulla Scrittura tutte queste verità fondamentali. elle formano la sostanza e la base del eristianesimo; le sviluppa e le presenta sotto tutti i loro aspetti; le maneggia con tanta disinvoltura, nobiltà ed esattezza, che sembra quasi di udire l'apostolo Pietro o Paolo, non che un dottore rivestito tuttavia di carne mortale.

» Il nostro Mediatore, ripiglia egli di poi, ha veramente nella sua persona tutto ciò che è naturalmente in noi , tutto eiò che vi ha messo nel erearei, e che egli voleva riparare nel riscattarei. Ma non ha affatto ciò che il tentatore vi ha aggiunto. Egli ha preso la forma dello schiavo o del peccature, e non la bruttura del peceato; egli ha inalzata la bassezza dell'umanità senza degradare la divinità. L'annichilamento col quale il Padrone ed il Creatore de' mortali ha voluto diventare un nomo soggetto alla morte, non è già una mancanza di potere, ma uno sforzo onnipotente di misericordia; a tal ehe prendendo tutte le proprietà della nostra natura, egli non ne ha perduta alcuna della sua. La natura divina non è punto alterata dalla grazia che egli ci ha fatto, la natura umaua non è punto consumata dalla dignità eh' essa ha ricevuto; egli è diventato tanto veramente nomo, quanto si rimane immutabilmente Dio. Egli è Dio , poiche prima di ogui principio era il Verbo, e che il Verbo era Dio; egli è uomo, poichò il Verbo è stato fatto earue ed ha conversato fra noi. Fgli è nomo, nato da nna donua, e soggetto a tutte le nostre infer-

(1) Leon. Epist. z.

mità, ad eccezione del peccato; ma tutte le cose sono state fatte da lui, e senza di lui niente è stato fatto. La sua nascita temporale indica la natura umana ; questa nascita, cavata da una vergine, manifesta la petenza divina. È un bambolo nella bassezza della culla, ed è l'Eterno celebrato al sommo de' cieli. Erode lo cerca per metterlo a morte, ma i Magi vengono dall' estremo dell' Oriente per adorarlo. Egli riceve come un peccatore il battesimo da Giovanni, e nel medesimo istante il Dio tre volte santo lo dichiara suo Figliuolo dilettissimo; come uomo è teutato da Satana, come Dio è , servito dagli angeli. E cosa visibilmente da uomo il provar la fame, la sete, la stanchezza, il bisogno del vestire e del dormire ; ma è incontrastabilmente di un Dio il satollare cinque mila persone con cinque pani, di dare tal bevanda che cstingua per sempre la sete; di camminar sull'onde e comandare alle tempeste. Nou è della medesima natura il pianger la morte di un amico, e il risuscitarlo, di spirar sopra un patibolo, e mettere tutta la natura in lutto, di oscurare il sole, di far tremare la terra, di spezzar i scogli e i cuori indurati al delitto, e di aprire agli scellerati contriti la porta del ciclo. Dappoichè il Figliuolo generato prima di tutti i tempi ha ricevuto nel tempo una nuova nascita, esiste un nuovo ordine di cose. Quegli che è invisibile di sua natura, si è renduto visibile alla nostra; l'incomprensibile si è messo alla portata del nostro concepimento, il principio di tutti gli enti ha cominciato ad esistere; il padrone delle cose che sono e di quelle che non sono aucora, ha preso la forma di uno schiavo ; l' infinito s'è racchiuso nel corpo di un bambolo, l'impassibile si vesti di membra sofferenti, e autore della vita si è renduto soggetto alla morte.

2 Così le cose opposte si trovano riunite, quantunque in Gesù Cristo non vi sia che una persona, ei vi restano costantemente e seuza niun miscuglio due nature distinte. Ben altra è quella che gli fa dire: Il Padre ed io non siano che

una modesima cosa, e quella che gli fa dire pur veracemente : Il Padre è più grande di me. A motivo di questa unità di persona egli è notato tanto nelle Scritture quaute nei simboli, che il Figliuolo dell' uomo è disceso dal cielo, e che il Figliuolo di Dio ha preso carne dalla Vergine; che è stato crocifisso e sepolto, quantunque non lo sia stato che nella natura umana. Quando egli conversava sulla terra co' suoi discepoli, egli dimandò ai suoi Apostoli ciò che essi credevane del Figliuolo dell'uomo, vale a dire di lui medesimo, che vedevano rivestito di carne mortale. Pietro prendendo a parlare gli disse, che egli era il Cristo, Figliuolo di Dio vivo, riconoscendolo ad una volta e Dio e uome. Dopo la sua risurrezione, egli fece notare co'vestigi delle sue piaghe, che il suo corpe era reale, sensibile, palpabile, e nel medesimo tempo egli entrò, essendo le porte chiuse, nel luogo dove si nascondevano i suoi discepoli; diede ad essi lo Spirito santo, l'intelligenza delle Seritture , il dono de miracoli , e mostro cost nella sua persona le due nature unite e distinte. Sopra qual cosa adunque si appoggia colui il quale non vuole che il Figliuolo di Dio abbia veramente la nostra uatura? Tremi il temerario Eutiche a queste parole di san Giovanni : Ogni spirito, il gnale confessa che Gesii Cristo è renuto nella carne, è di Dio; ed ogni spirito che divide Gesù Cristo, non e di Dio, ma un anticristo. Ora, e che è mai dividere Gesù Cristo, se non il levarne la natura umana? Questo errore disastreso distrugge la passione del Salvatore e la virtú del suo sangue ».

San Leone termina finalmente la sua epistola, notando quello che era sfuggito ai vescovi adunati a Costantinopoli per giudicare Enitche. L'imnovatore aveva rapposto alle loro interrogazioni; ch' egil riconoceva due nature in Gesti Cristo prima dell' unione; c du una sola dopo. Questa seconda empietà aveva attratta per si fatta guisa Taltenione del Pairi, che non avevan nicnel pronutrialo como la prima. el lo stupico, disso loro into la prima. el 10 supisco, disso loro into la prima. el 10 supisco, disso loro into la prima. el 10 supisco, disso loro in-

torno a ciò il sapiente pontefice, che voi non abbiate condannata una simile bestemnia; poichè non vi ha meno di empietà in dire, che il Figliuolo di Dio era di duc nature prima dell'incarnazione, quanto il sostenere che dopo l'incarnazione egli non ne ha che una sola. Non vi dimenticate pertanto di fargli ritrattar questo errore, se viene a convertirsi, e in questo caso usate non pertanto con lui ogui maniera d'indulgenza. La fede non è mai vendicata meglio che allor quando l'errore è condannato da suoi propri autori ». Tale è la dottrina dell'epistola a Flaviano, tanto famosa ed eloquente per poterne leggere con piacere quello che ne abbiam riferito.

Essa doveva leggersi nel concilio come una testimonianza della fede della Chicsa romana; la qual cosa non impedi che il papa non informasse particolarmente i suoi legati, come pure Giuliano, vescovo dell'isola di Coo nell'Arcipelago, incaricato a Costantinopoli degli affari della Chiesa romana. Egli ne scrisse a lui direttamente (t) e non intralasció nulla per informarlo interamente delle quistioni agitate. E qui il sapiente pontefice ritorna ancora a quello che Eutiche aveva impuncmente inlino allora affermato intorno le due nature del Figliuol di Dio prima dell'incarnazione. Egli temeva che il settario non immaginasse che l' anima del Salvatore aveva preesistito nel ciclo prima di essere nnita al Verbo nel seno della Vergine; « la qual cosa è contro la fede, dice il pontefice, e cade nell'opinione condannata di Origene, che le anime hanno esistito e agito prima di animare i corpi 3. E così di passaggio si può osservare quanto la dottrina fu in ogni tempo sana nella Chiesa romana; o como la questione della presistenza delle anime si era chiarita dai principi di sant'Agostino, che prima del suo episcopato l'aveva ereduta tale da potersi sostenere.

La dottrina di san Leone non era solamente eratta e profonda, ma sapeva altresi renderla sensibile e metteria alla Il savio pontefice scrisse a molti altri personaggi intorno al prossimo concilio: ma non uso con alcuno maggiore circospezione quanto col debole Teodosio, col quale perfino si slimo in dovere di scusarsi , perchè non andava di sua persona ad Efeso, e non vi assisteva che col mezzo de'suoi legati. Da questo brano della lettera ei pare che il papa ignorasse ancora che Dioscoro era stato fatto presidente del concilio, o che si promettesse per lo manco, che a malgrado di tale illegittima nomina non si mancherebbe di deferire si fatto onore ai legati apostolici. Ma ogni cosa passo irregolare in questo concilio quanto la maniera di presiederlo. L'oggetto pel quale lo si ragunava, cioè le quistioni di fede, non vi su trattato; non su presa la testimonianza dei vescovi sulla dottrina ricevuta nelle loro chiese; non si chbe maggior risguardo al capo della Chicsa universale; nou si degnarono neppur leggere le lettere pontificali di un si gran peso nel concilio precedente, e che vedrem ben presto ricevute da quello di Calcedonia con tanta venerazione. Nel celebrarlo ogni cosa fu confusione, furore e violenza; in modo che codesto conciliabolo parve meglio un'adunata di scherani anziche di vescovi. E percio non si è creduto poterne dare una idea più giusta

se non dinominandolo latrocinio di Efeso.
Esso era stato convocato pel giorno
primo di agosto del 449 (2), e si radu-

<sup>(1)</sup> Leon. Epist. 11.

<sup>(2)</sup> Conc. Chalc. act. 1 , p. 113.

parono il di 8 di quel mese. Centotrenta vescovi d' Oriente vi si troyarono con Dioscoro presidente, il quale non aveva altro mandato che quello dell' imperatore. Si volle nondinieno concedere il secondo posto a quello dei legati romani che era vescovo, ma tutti e tre ricusarono di prendervi posto. Fu ammesso po-scia Giovenale di Gerusalemme, Donno di Antiochia e Flaviano di Costantinopoli, il quale era perciò seduto sul quinto seggio, perchè il grado del patriarca di Costantinopoli non era per anco stabilito e la fazione eutichiana niente disposta a favorirlo. Gli abati di Costantinopoli contrari ai nuovi errori non furono ammessi; ma si fece venire l'archimandrita o capo de' monasteri della Siria, chiamato Barsuma, cieco affatto per Dioscoro n degno cliente di si fatto patrono. L' indole sua di natura avventata e l' abitudiue di una vita piuttosto salvatica che solitaria, avevano degenerato in quella specie di ferocia, che produce la separazione dagli uomini, quando non è accompagnata da una vera pietà; egli aveva seco numerose schiere di monaci egualmente feroci, genti schiave de' suoi capricci e preste ad osar tutto senza che il timore di Dio imprimesse loro più di ritegno o di rispetto agli uomini.

Eutiche audò egli stesso ad Efeso. La sua grande età , le sue infermità , c il voto di stabile dimora nel suo monastero di Costantinopoli non furono più un ostacolo a quel firbo, che operava tutto a ritroso di quel che diceva, perchè non solamente si sentiva appoggiato da Dioscoro, ma anche dagli uficiali imperiali, che Crisalio aveva avuto cura di eleggere ed informar di tutto. Di fatto, egli fu ricevuto favorevolmente, lo si ascoltò tutto quel tempo ch' ei volle, e si ricusò di aminettere Eusebio di Dorilea, suo accusatore. L' innovatore prescutò per iscritto la sua professione di fede, la quale non era altro che una dichiarazione, con cui egli si sottometteva ai decreti di Nicea ed a quelli del & primo concilio di Efeso; anatematizzava in modo vago gli errori di Manete, di

HENRION Vol. II.

Valentino, di Apollinare e di Nestorio; dopo di che regli accurava. Euschio di calunuia, ed il patriarea Flaviano d'inginstizia e d'irregolarità nel suo giudino.

I vescovi di buone intenzioni raporesentarono, che si erano colà tutti radunati per trattare della fede. Dioscoro sostenue che il decreto dell'imperatore parlava soltauto ilella controversia che si era levata tra Flaviano ed Eutiche; e la maggior parte dei notari, osando rendersi colpevoli di falso, scrissero che i vescovi si erano sottomessi alla proposta di Dioscoro di non trattare della fede pel timore d'innovazione. E si osservarono sì poche cautele, che que'falsari si gittarono sui notari del vescovo Eusebio, i quali insiem con alcuni altri non si crano lasciati corrompere; cancellarono quello che questi avevano già scritto e strapparono ad essi fuor delle mani i loro registri cou una brutale violenza. Il pensiero che manifestarono molti vescovi di leggere la lettera del papa diretta a Flaviano non sorti effetto migliore; e avvegnache Dioscoro al principiar del concilio, in cui le cose non erano per anco trascorse all'ultimo eccesso, avesse promesso, con giuramento, di farla leggere, egli trovò sempre il modo di eludere tale suo dovere. Alla perfine si dichiarò Entiche inno-

cente, lo si ristabili nella comunione ccclesiastica e nella carica superiore del suo monastero. Dioscoro disse anatema al vescovo di Dorilca, poi al patriarca di Costantinopoli , e cadendo in contradiziono con sè stesso, dopo di aver fatto nel momento prima statuire che non si tratterebbero cose di fede, dimando se era ima proposizione tollerabile quella di attribuire due nature a Gesù Cristo dopo l'unione. Tutti i vescovi che gli erano attaccati sclamarono: Che quegli che parlerà in questo modo, sia anatema. Unesiforo d'Iconio con alcuni altri si gittarono a' suoi piedi scongiurandolo a considerar bene quello che egli faceva. Egli si porto su' gradini del suo tribunale, e disse furibondo, che quand'anche gli si dovesse spicear la lingua, egli non direbbe

mai altro. Allora diversi veseovi si appareceliarono a far- le loro proteste.

E subiamente egli profleri queste panole: Dore tono i conti? A tale grido di guerra si vide entrare e andar per tutto una calca di soldati, e di altre persone armate chi di sferra e, chi di eatene e chi di bastoni. Le menome minacee erano quelle della deposizione e dell' esilio a chiunque ricussase di sottoscrivere. Più furiosi de soldati, i monaci di Euteche e del feroce Barsuma gridavano quanto più potevano: Si tagli in due cotui che divide il Cristo in due nature: si abbruci viro il falso pastore il lupo di Dorilea.

Si chiusero le porte : tutti tremavano di spavento nell'aspettazione di quello che era per succedere. La maggior parte de vescovi firmarono vilmente, e tra gli altri Donno di Antiochia, il quale avverò così il presagio o meglio la profezia di sant' Eutimio. Giovenale di Gernsalemme, Stefano di Efeso, Talassio di Cesarea diedero il medesimo scandalo, sebbene abborrissero nel fondo del cuore l'empietà. Il patriarca Donno si ritrattò immentiaente e fu deposto : dopo tale avvenimento non si parla più di lui, ma si tiene, che egli ritornasse al monistero di sant' Eutimio e poco dopo vi terminasse la sua carriera. Furono carcerati Euschio e Flaviano; e quelli che si rimasero a loro uniti vennero mandati in esilio. Vi ebbero altri deposti, cioè lba di Edessa in Mesopotamia, sno nipote Daniele di Carres, Aquilino di Biblis, Saviniano di Perra, e Teodoreto, quantunque as-- septe.

In mezzo a tanta confusione e dell' abbandono quasi universale di quei codarci pastori ; furon veduti però aleuni degni vescovi anche fra gli Egzinai. S' intesero aleuni di loro sclamare: ¿ E che teme duuque il vero fedele ? E forse il martirio una coso orribile per lui? Si apprestino i funchi e le torture e is vedrà quello che noi possiamo, fidando in Colui che offorfilea ? I legal rieusprono cestantemente di sottoscrivere, e il diacono llaro, avendo trovato modo di fuggire, ando in latia per vie fuor di mano. Il patriarca Flaviano disse, che ne appellava al vescovo di Roma, e fu mandato in esilio a Ipepa in Lidia, ma prima egli fu si la vescovo di Rottuto, principalmente da l'arsoma e da suoi monaci, c, secondo alcuni autori, ricevette da Dioscoro medesimo tanti calci nello stomaco, che ne mori in capo ad alcuni giorni, acquistando così la corona del martirio, ne già dalle mani degli dolatri, ma si da quelle di un vescovo e di un abate che si davano pei difersori della fede

Intanto papa Leone era inquietissimo di quel che potesse avvenire in quel seiagurato concilio, al quale aveva consentito a suo malgrado. Ma tosto lo confermò nei suoi presentimenti l'arcidiacono llaro, il quale giunse felicemente in Roma al cader del settembre. Siecome ogni a 100 vi si teneva un coucilio all'entrar di ottobre, vi si deliberò sui modi di arrestare i progressi dello scaudalo in Oriente. Si serisse da ogni parte per rianimare lo zelo in un si gran bisogno, e per consolare i prelati oppressi. Continuando l'imperatore Teodosio a vedere se non cogli occhi del suo cunuco, e avendo giá con editto autorizzato il conciliabulo, l'intrepido Leone gli significò francamente (1), che il mistero della fede cristiana era stato sacrilegamente profanato ad Efeso; che lo scongiurava ad impiegare tutto il suo potere per riparare un si enorme scandalo, non foss' altro a lasciar le cosc com' erano infino a ragunato il nuovo concilio di tutti i vescovi del mondo. Intanto egli raecolse a Roma quanti più vescovi pote, annullò con essi tatto ciò che si era fatto intorno alle cose di religione, e pregò il principe a rivocare il suo editto.

A tali rimostrance non fu risposto che reddamente. Le rappresentanze che dal canto suo fece pure l'imperatore Valentiniano non sortirono di migliore efficacia. Egli era venuto da Ravenna a Roma per la festa di san Pictro insieme con lo imperatirici. Ja madre sua e la sua consorte. Nel meglio della solennità e dentro della chiesa il papa si appresenta a loro, spiecandosi dall' altare con numeroso corteo di vescovi che avevano il costume di andare a Roma per tale cerimonia. Dipinge a vivi colori il delitto e la seiagura di Efeso, scongiura con le lagrime agli ocehi quegli augusti a stornare la procella che romoreggiava sopra la Chiesa, ed a far concepire un giusto spavento di tal perieolo all' imperatore di Oriente, facendogli sentire del paro, eome veduto lo stato presente delle cose, fosse di necessità il ragunare un concilio generale in Italia. Valentiniano scrisse aneora a Teodosio (1), lo pregò in acconce parole a mantenere la dignità di san Pietro e l'antico primato del veseovo di Roma sopra tutte le chiese per giudicare della fede e dei veseovi. « E, diss'egli, in conseguenza di tale prerogativa, riconosciuta ne' più celebri concili, che il vescovo di Costantinopoli ha appellato al romano pontefice. Io ti prego dunque ad approvare, che i vescovi di tutte le regioni si ragunino in Italia, e che il papa, prendendo contezza intera della causa di Dioscoro e di Eutiehe fin dalla sua origine, ne pronunzi un giudizio couforme all' cquità ed alla fede ». Si legge eziandio in detta lettera, avvegnachè pio ne sia l'oggetto, un rimasuglio indecente della superstizione pagana, nel titolo di divinità conceduto all' imperatore di Oriente da quello di Occidente, quantunquo il senso di tale espressione fosse già molto diverso da quello ehe era stato. Le due imperatriei appoggiarono forte la lettera di Valentiniano con separate lettere (2).

Tutte codesto sollecitudini sarebbono verosimilmente cadute senza effetto, se la Provvidenza non avesse alla perfine, pel bene della sua Chiesa, spoglio Crisatio della confidenza edel favore imperiale, ond egli faceva un uso cotanto permicioso (3). Egli fu ricercato delle sue concussioni e violenze, le quali erano

(3) Nicephor, I. 117, c. 19.

troppo pubbliche per poter rimanere più lungo tempo dissimulate, e levavan troppo romore perchè non fossero punite; tauto pii poi perche il peso della fortuna, e the quest' uomo nato per tutt' altra sorte non poteva più sosteuere, rimscira di gravissimo earico a colui che ne era l'autore. Egli fu condannato all'esilio, e ben presso dopo alla morte.

Tosto che l'imperatore si disinganno e riprese il suo buono naturale, ritornò la sua amicizia alla sua sorella Pulcheria colle mostre più commoventi e con dispiacere grandissimo del passato. Egli se la fece di nuovo compagua nell'impero e le censenti ogni potere di rimediare ai mali della religione. E subitamente presero di conserva i più savi partiti per convocare il coneilio che il papa desiderava. Teodosio medesimo scrisse a Leone pregandolo ad approvare l'elezione di Anatolio , sebbene ordinato da Dioscoro, per la sede di Costantinopoli; la qual cosa il prudente pontefice non eredette di dover negare, dopo essersi però assieurato dei sentimenti di Anatolio , e quanto gli bisognava di fare pel successore di Flaviano . martire della fede, e per uno protetto da Dioseoro.

Teodosio non ricevette la risposta della sua lettera al papa, perché era morto prima, a cdi nsi fatto muolo, che l'universate il credette un cassigu della sua funesta indulgenza verso i due cresiarchi. Egli andava tranquillamente passeggiando presso la città, allorche il suo cavallo gli guacoddo, e fl. risitato immanimente, and aveva rotte le vertebre, e ne mori la notto seguente.

Tom. 1 Conc. act. ε, Cale.
 Marcel. Chron. an. 450.

ghiere e limosine, non fu mai più atteuto come negli ultimi giorni della sua vita, a santificarla con opere degne di un principe sodamente cristiano. Felice allora soprattutto di avere ascoltato Pulcheria, e così espiate, come si può presumere, le colpe, che il medioere suo ingegno può ben diminuire, ma la sua mapplicazione non permette che lo si scusi del tutto, Il codice Teodosiano, piglia la sua denominazione da Teodosio-il-giovane : ne già perchè questo principe abbia fatto tutte le leggi che vi sono contenute, ma perche questa raccolta di costituzioni deg'i imperatori cristiani, fu composta per ordine suo. Le leggi che toccano della religione sono riferite negli ultimi libri.

L'imperatrice Eurlossia, vedova di Teodosio, abbandono la corte alla morte del suo consorte, e si ritirò a Gerusalemme (1). Ella vi santificò gli ultimi auni nel ritiro e nell'esercizio continuo delle virtà, dopo di avervi riacquistata la vera fede, senza della quale, secondo sant' Agostino, le virtit non sono altro che una vana apparenza ed un fantasma. Le suc conferenze co' più perfetti solitari, principalmente con san Sincone Stilita e sant Eutimio , la avvicinarono insensibilmente ai principi dell'antica credenza, e le fecero ahiurare le novità di Entiche molto prima della sua morte, onde avere tntto il merito di questa generosa risoluzione. Ella si era sinceramente riconeiliata coll'imperatrice sua coguata, alla quale maudò una immagine della Vergiue, che si teneva essere stata dipiuta da san Luca.

lliunas eosi la sola signora dell'Oriente, Pulcheria fece eleggere imperatore Marciano, e per insegnirlo dello splendore necessario al bene dell'impero, lo sposò, ma con la condizione che cella si rimartobbe vergine. Non vaveva in questo cosa che fosse contraria, alueno alle regole della prudeuza cristiona, avendo già la principessa un cinquaro, era già innanzi anchi esso in età. Si racconta di lui , che trovandosi nella sua gioventù alla sciagurata spedizione di Aspar contra i Vandali, egli cadde prigioniero insiem con la maggior parte degli uficiali più ragguardevoli, e che il re Genserico esaminandolo vide un'aquila fermarsi al di sopra della testa di quel giovane di bell'aspetto; angurio dispregevole di cui verosimilmente il refumeno coloito che non della fisonomia lusinghevole del suo prigione. Che che ne sia egli credette vedere in lui qualche cosa di straordinario, gli diede la libertà, e nel congedarlo gli fece promettere di non far la guerra ai Vandali (1). Marciano fu gridato imperatore il ventiquattro di agosto dell'anno 450. Fin dal principio del suo regno, egli condanno alle pene ordinate auticamente contra gli eretici, i cherici ed i monaci presi dell' eresia di Eutiche, che egli confondeva con quella di Apollinare. Si diehiarò pur nemico dell'idolatria, di cui proibi tutte le osservanze, sotto pena di morte e confisca di beni. Subito dopo la sua elezione, egli serisse religiosamente al sommo pontefice come al vicario di Gesù Cristo, ed entrò nel suo disegno intorno la necessità di convocare un concilio generale.

la tali congiunture, papa Leone mando legati a Costantinopoli per trattare più sicuramente dell'alfare di Anatolio con l'imperatore Teodosio, che egli credeva ancor vivo; essi furono accolti da Marciano e da Pulcheria, come si doveva sperare dalla loro religione. Anatolio fece in concilio la più precisa confessione di fede, disse auatema ad Eutiche ed a Nestorio, e sottoscrisse in atto di rispetto la lettera del papa al patriarea Flaviano. L'imperatore fece portare a Costantinopoli il corpo di questo martire, che già si cominciava ad averlo in tale venerazione, e lo si depose onorevolmente uella basilica degli Apostoli. Si spedirono immantinente degli ordini, a fiue di richiamare gli altri prelati esiliati per la causa medesima di Flaviano, e Teodoreto fu tra essi. La sede di Dorilea era già occupata; il vescovo Eusebio, al quale era stata lerata, e datogli un successore in premio del suo ardore a difeudere la fede, si era ricoverato a lloma, come nel suo più sienro asilo, e non ne usel se non per andare al concilio che lo ristabili nella sua sode.

Si trattava di celebrare questo concilio con tale soleunità che rimediasse allo scandalo di quello di Efeso; ma non si trattava già , come si esprime il dotto Leone scrivendo all'imperatore Marciano (1), di esaminare di nuovo il mistero della salute, quasi ei si potesse tuttavia dubitare di quello che si doveva credere. « Non ci rimane altro da fare , aggiungeva egli, se non considerare a chi e come si debha perdonare, fra quelli che riconoscono la loro colpa 1. Il pontefice rappresento pure, che nell'agitazione in cui si trovava l'Occidente, più esposto che mai al furore de Barbari, e priucipalmente degli Unni, i più feroci di tutti, erà da desiderare, che si fosse potuto differire il concilio, perchè i vescovi di Oeeidente non potevano assistervi, perocchè la loro assenza poteva tornare di grave pericolo alle chiese minacciate da quel flagello.

L'imperatore stimò che non si poteva ritardarlo senza inconvenienti peggiori. Oltre i motivi di religione, la sua politica illuminata lo pressava prima di tutto a soffocare il fermento e le discordie, che cominciano il più soventenelle chiese per travagliar poscia con maggiore violenza gli Stati. Ma egli non fece cosa se non co' più grandi riguardi all' autorità sacra del pontefice. Prima di procedere alla convocazione, serisse al papa di significargli se non poteva egli stesso assistere di sua persona al concilio, affinchè indicasse senza ritardo il luogo dell'assemblea ai vescovi dell'Oriente, della Tracia e dell'Illiria, e così ragunati potessero efficacemente provvedere al bene della religione e della fede ortodossa, secondo quello che sua santità avrebbe definito conforme alle regole ecclesiastiche.

Nella sua risposta, Leone esortò l'inperatore a segnalare sempre il medesimo zelo per la conservazione della fede, ed a proteggere i legati che egli mandava a far le sue veei. Scrisse nel tempo istesso ai Padri del concilio, quantunque il luogo non fosse ancor ferino. La lettera era concepita ne' seguenti termini (2): « lo avrei ardentemente desiderato, o carissimi fratelli, per l'onore del sacerdozio, che i suoi diversi membri sostenessero la vera fede con una costanza uniforme . e clie il terrore ed il favore delle potenze del secolo non stornasse alcuno dalla via della verità. Ma poichè la divina misericordia è più grande delle nostre colpe, ed il Signore sospende la sua veudetta per dar luogo al nostro pentimento, ne hisogna secondare il disegno del religioso imperatore, che vuole congregarei per abbattere le insidie di Satana, e ritornar la Chiesa in pace, conservando le prerogative di onore e di potenza del beatissimo apostolo Simon-Pietro. Egli mi ba invitato a venire io stesso al concilio; ciò che non permetterebbe la sciagura de' tempi, quand'auche l'uso ne corresse. Pensate non pertanto, che nella persona de' nostri fratelli Pascasino e Lucenzio, vescovi, Bonifacio e Basilio, sacerdoti, tutti e quattro deputati della Sede apostolica, io presedo veramente al vostro concilio , e che voi non potete risguardarmi come assente, io che sono presente ne' mici vicari, e da lungo tempo ancora con le mie lettere e la mia perseveranza in bandire la verità ortodossa; di modo che non vi è possibile d' ignorare ciò che l'antica tradizione ha trasmesso alla nostra Chiesa ».

E qui li richiama alla confessione di fede, contennta nella sua epistola a Flaviano, bastevole, dice egli, a confondera Lanto l'empietà nestoriana, quanto quella di Eutiche. Poscia raccomanda loro di usare indulgenza, o di non privare nà delle cariche, nè di grado alcuno d'onoro coloro che abhandoneranno le novità, salvo non pertanto il diritto degli ortosalvo non pertanto il diritto degli orto-

(2) Epist, 47,

dossi, che gl'innovatori avessero usurpato, e che è molto più conveniente di restituire, secondo le regole dell'equità, che non di cedere per un eccesso di condiscendenza. Egli aggiunse agli altri legati Giuliano di Coo, che alcuni critici auche stimabili , hanno confuso mal a proposito con Giulio di Pozzuolo, il quale aveva assistito al conciliabolo di Efeso (1). Ma noi non vediamo punto ch'egli abbia avuto parte alla presidenza, sia perchè non era nominato nella lettera del papa al concilio, sia perchè essendo nella sua qualità di vescovo dell'Ellesponto, soggetto al natriarca di Costantinopoli, questi avrebbe patito a vederlo sedere in capo a lni. Non si trova neppure, che il sacerdote Basilio abbia realmente preseduto, senza che si possa assegnarne una cagione.

L'imperatore aveva sulle prime indicato per luogo del concilio la città di Nicea, cotanto rispettabile dopo la proscrizione dell'arianismo, sotto il gran Costantino, ma egli elesse da poi Calcedonia , perchè voleva assistervi , e temeva di allontanarsi dal centro degli affari , in un tempo in cui gli Unni minacciavano la Tracia. Calcedouia era come un sobborgo di Costantinopoli, che solo il Bosforo la separava. L'abbondanza vi regnava come nella metropoli, l'acre era salubre moltissimo, e vi si trovavano tutti gli agi ed i piaceri della vita. Fuor della città, molto vicino al marc, cioè a un dugentocinquanta passi dallo stretto, si levava la superba chiesa di santa Eufemia, sopra un dolce pendio in mezzo a fertile contrada (2). Da un lato si presentava la riva coperta di praterie, di messi ed alberi fruttiferi di ogni maniera, dall' altro un vasto anfiteatro di colli che riccamente diversavano fra loro e corouati di foreste, e in faccia lo spettacolo magnifico della metropoli. La chiesa con le sue dipendenze era di una vastità fuor dell'ordinario. Si entrava primieramente in un vasto peristilio , o in una grandissima corte girata intorno da un bel colonnato,

e di là nella basilica , quasi della stessa grandezza della corte, e adorna di colonne assai più ricche, e finalmente in una cupola sorretta, o meglio, sospesa su alcuni pilastri di una squisitezza e di una altezza prodigiosa, i quali sostenevano eziandio, intorno tutto il circuito interno, una galleria traforata, dalla quale si poteva comodamente sentire l'uficio. Sotto la cupola, all'Oriente, era il sepolero dell'illustre martire, frequentato senza intermissione dal popolo e dai grandi, che un numero prodigioso di miracoli colà traeva in gran calca.

Il concilio di Calcedonia si celebrò in questo augusto tempio, cotanto convenevole ad un'asscinblea santa e numerosa, e tenne la sua prima sessione il giorno ottavo di ottobre dell'anuo 451. A fine di imprimere il rispetto e mantenere il buon ordine, vi convennero diciannove dei primi signori dell' impero. I vescovi nominati negli atti sommavano a trecentosessanta, prima i legati del papa, Pascasino e Lucenzio, col sacerdote Bouifacio, poi Anatolio di Costantinopoli, Dioscoro di Alessandria, il successore di Donno Massimo di Antiochia, e Giovenale di Gerusalemme, Ma ecco l'ordine interodel concilio (3). I signori mandati dall'imperatore, sedevan nel mezzo dinanzi alla balaustrata dell'altare, presso la quale v'aveano due seggiole preparate, l'una per l'imperatore, e l'altra per l'imperatrice. A sinistra , luogo di onore ne concili, erano i legati del papa, poi il patriarca di Costantinopoli, quello di Antiochia, i metropolitani e gli altri vescovi del Levante, del Ponto, dell'Asia Minore e della Tracia. A destra Dioscoro di Alessandria, Giovenale di Gerusalemme, Quintiliano d' Eraclea, tenendo il luogo di Anastasio di Tessalonica, e gli altri vescovi dell'Illiria, dell'Egitto e della Palestina. Così i partigiani di Eutiche si trovavan posti nella parte meno onorevolc. Come al santo concilio di Efeso, il Vangelo era sopra un trono in mezzo all'assemblea.

<sup>(1)</sup> Pag. ad an. 451 , nº 3.

<sup>(2;</sup> Evagr. 11, c. 3.

<sup>(3)</sup> Act. 1, p. 94.

Il legato Pascasino parlò il primo, e richiese da parte del papa, elle nominò capo di tutte le chiese, che fosse negato a Dioscoro di sedere nel concilio, dappoichè si trattava di giudicarlo. I commessari dell' imperatore dimandarono di che eolpa fosse accusato: c Egli ha usurpato, rispose Lucenzio, secondo vescovo legato , l'autorità giudiziaria nella Chiesa, e osò tenere un concilio ccumenico senza l'autorità della santa Sede, il che è un attentato ed uno scandalo senza esempio 3. Il superbo Dioscoro su abbligato ad abbandonare il suo luogo, e si assise in mezzo all'adunanza. Immantinente Eusebio, veseovo di Dorilea, Atanasio, sacerdote di Alessandria e nipote di san Cirillo, ed alcuni altri recarono. contra Dioscoro molti capi di accusa con gli atti del falso concilio di Efeso. Dioseoro usò della maggiore impudenza; non risparmio ne invenzioni , ne menzogne, anche le più inverosimili, e siccome aveva da fare con accorti antagonisti, i quali combattevano l'impostura in ogni guisa, egli fu ridotto a giovarsi del pretesio che non aveva fatta cosa se non col parere de veseovi. A tale proposito si levarono ad una le mille grida dal canto degli Orientali, i quali il rimproverarono delle sue violenze, e dell' indegnità di tutti i suoi raggiri; lo chiamarono il seduttore de suoi fratelli, il persecutore de'veri vescovi ed il earnefice del martire Flaviano. Gli Egiziani dipendenti affatto dal vescovo di Alessandria, a motivo del suo potere quasi sovrano in quella importante provincia, ed i vescovi della Palestina al seguito di Giovenale di Gerusalemme, il quale aveva avuto la debolezza di tradire la sua fede e la sua eoscienza, tentarono di giustificare Dioscoro ed il suo concilio; e però gli animi si accesero da ambe le parti con un tumulto e grida fnor dell'ordinario.

Ma fu molto peggio quando si propose di anumettere Teodoreto, di cui gli Egiziani parlavano con orrore e come di un erctico perfido ed empio falsario. Gli uficiali dell' imperatore furono obbligati a prendere la parola per rappresentare, che quegli sconvenevoli dibattimenti crano cose più assai da popolare ammutina-mento che non da una adunata di vescovi. Ma finalmente, siccome Teodoreto, ad esempio di Giovanni di Antiochia suo patriarca, dopo dato in trascorsi che non si possono veramente scusare, si era ridotto sulla buona via, distaccato da Nestorio e rappattumato con san Cirillo. ed il papa convinto della sincerità della sua penitenza lo aveva ammesso alla comunione e ristabilito nella sua sede, così fu risoluto che sederebbe nel concilio, ma nel mezzo, in qualità di accusatore, come Eusebio di Dorilea. E cio fu sufficiente per far sentire ai favoreggiatori dell'innovazione qual corso prenderebbono le cose, e che non era più il regno della violenza e della confusione come fu ad Efeso. Subitamente si videro i prelati deboli distacearsi a schiere dai loro seduttori, abbandonare la parte che occupavano e passare, tenendo alla loro testa Giovenale, a quella dov' crano i legati. Le accuse furono intese e pesate maturamente, letti con attenzione grande gli atti del conciliabolo di Efeso, ciascuno rettificando o supplendo secondo che il richiedevano o il bisogno o le mariuolerie degli eretici. În tal guisa fu convinto pienamente Dioscoro di aver calpestati tutti i canoui per ristabilire Eutiche, ed opprimere Flaviano ed Eusebio di Dorilea.

La seconda sessione od azione, come la chiamano gli atti di Calcedonia, si tenne due giorni dopo la prima, cioè il dieci di ottobre. Vi fu letta con ammirazione la lettera di Leone a Flaviano, la quale espone con tanta solidità e chiarezza tutto eiò che toeca il mistero dell'Incarnazione. I vescovi dell'Illiria e della Palestina mossero nondimeno alcune difficoltà sui passi che enunciano più fortemente la distinzione delle due nature. Ma i più sapienti de' Padri fecero sentire e como tocear con mano l'esatta conformità che esiste tra questa dottrina ed i simboli dei concili di Nicca e di Costautinopoli, e altresi coi passi degli autichi dottori, particolarmente di san Cirillo cotanto opposto alla dottrina nestoriana, che si pareva temere. Dopo di che ella fu approvata ad ma voce e rispanarlata come una regola infallibile di fede. a Noi crediamo tuti, si gridò da oggi parte; tale è la fede dei Padri, tale la fede degli Apostoli: è Pice procechie dortolosas : anatama a chi mon crede così I Leone e Griflo inseguano la manuale dei processi della d

Nella terza che si tenne tre giorni dopo si giudicò Dioscoro in tutte le formole canonielie. Gli uficiali imperiali secondo l'uso saviamente stabilito non vi assistettero. Vi ebbero di fatti molti capi di aecusa, che il rispetto dovuto allo stato ecclesiastico non permetteva di seandagliare profondamente al cospetto di secolari. Non si trattava solo dell'adesione di un patriarea agli empi vaneggiamenti di un monaco ipocrita, non soto de suoi eecessi contra gli ortodossi , de suoi fatti orrendi che avevauo tras untato il coneilio in un barbaro assassinio; lo si accusava altresi di ruberie, di esazioni, di distrazioni sacrileghe su alcuni pii legati spesi in pro di doune da teatro e di mala vita, di essere un omicida, un incendiario, un impudico scuza freno e nessun timore di scandalo; di essere trascorso nell'audacia sino al punto d'involare il grano che l'imperatore avea dato per le chiese di Libia, le quali pativano della maggior penuria, a tal che era assai tempo che non si poteva mai celebrare il sacrifizio terribile ed incruen to. Questi sono i propri termini dell'accusa, il cui indirizzo leggeva le seguenti parole ; Al santissimo e beatissimo patriarca ecumenico della gran Roma, Leone, ed al santo ecumenico concilio radunato a Calcedonia.

Ma l'accusato avendo veduto fin dalla prima sessione, che le cose preudevan per lui la più cattiva piega, non comparve più al concilio. Indarno gli si frecro le costumate citazioni; ggli rispose con cattive ragioni; che si distruggevano a vicenda. Tosto che ne venne fatta la relazione i legati dimandarono all' augusta assemblea qual pena si meritasse un tal veseovo. Immantinenti da tutte le parti fu risposto che si volcva trattarlo con tutta la severità che prescrivevano i canoui con gli empi che li calpestavano. Allera Paseasino, Lucenzio e Bonifacio prominziarono la condanna contro Dioscoro, lo deposero dalla dignità cpiscopale e da ogni ministero ecclesiastico. E la fondarono sopra il motivo di aver egli ricevuto alle sua comunione Eutiche, condannato quale eretico dal proprio vescevo; sopra il fatto di non aver laseiato leggere ad Efeso l'epistola di Leone a Flaviano, la qual cosa aveva cagionato tutto il disordine di quel falso concilio; sulle diverse accuse che gli eran fatte da particolari gravami e da ultimo sulla sua coutumacia a non comparir più. Vi era fatta cziandio menzione della stravaganza, che al finire del suo cencilio di Efeso, l'aveva persuaso di conserva con alcuni veseovi dell' Egitte ad escludere dalla loro comunione il sommo pontelice.

La senteuza data contra questo audace leggeva cosl: r Il santissimo vescovo di Roma, Leone, per mezzo uostro e del presente concilio col beato apostolo san Pietro, che è la base della Chiesa ed il fondamento della fede cattolica, ha deposto Dioscoro da ogui diguità così episcopale come sacerdotale 1. I Padri con le loro diverse espressioni quasi a gara celebravano il primato di Pietro, a cui gli erctici avevano fatto l'oltraggio di scomunicare il suo successore. Si trovano perfino novantuna sottoscrizione seuz' ordine di prelatura, ma tutti generalmente firmarono dopo i tre legati. Si neta pure che v' ha una sottoscrizione in lingua persiana. En significata immantinente la senteuza a Dioscoro ed ai membri del suo elero che si trovavano a Calcedonia, poi la si partecipò all'imperatore Valentiniano come pure a Marciano ed a Pulcheria, a fine di ottenerne ovunque l'esecuzione con l'autorità imperiale.

Dopo questa sessione, tenuta il tredici di ottobre, si procrastino di cinque giorni l'esame del domma indicato per l'azione seguente, che si tenne il giorno diciassette , secondo l'antica maniera di contare le dilazioni giudiciarie. Iu questa quarta sessione i commissari dell' imperatore tornarono ad assistere alle admuate, e pregarono i legati a dichiarare ciò che il concilio avea risoluto. Prendendo a favellare Pascasino disse che i Padri di Calcedonia seguivano puntualmente la definizione dei tre concili ecumenici di Nicea, di Costantinopoli sotto il gran Teodosio, di Efeso sotto Cirillo e degli scritti mandati da papa Leone come spieganti la medesima fede alla quale non si poteva aggiunger cosa ne levarne. Questa dichiarazione fatta in latino dai legati, essendo stata spiegata in greco, i vescovi selamarono solleciti, che essi pure credevauo che tale fosse la fede che avevano ricevuta al loro battesimo e che fosse invariabile. I commessari imperiali dimandarono se tutti i vescovi trovavano la lettera di papa Leone conforme alla fede de' trecentodiciotto Padri di Nicea e de centocinquanta di Costantinopoli (1). Essa cra stata con grande cura esaminata dai Padri di Calcedonia, sccondo la testimonianza espressa di san Leone, che nella sua lettera a Teodorcto dice che tale esame era tornato in tanta maggior gloria di Dio, quanto l'antorità del primo pastore non avea di niente scemata la libertà degli inferiori. Per questo , Anatolio di Costantinopoli , Massimo di Antiochia e altri molti vescovi, un centosessanta, risposero ciascuno a sua maniera che ricevevano la lettera del papa a Flaviano, perchè l' avevano trovata conforme alla fede de' Padri e dei concili.

Perfino i vescori dell'Illiria e della Palestina , disingannati della loro prima preoccupazione , rendettero la medesima testimonianza e la vollero porre in iscritto. Dopo di che i commessari prendeudo la parola, per abbreviar forse la cosa : de i vescovi, dissero essi, che non hanno per anco dato il loro volo, sono del

(1) Act. IV.
HENRION Vol. 11.

medesimo parere, lo attestino a voce s. Subito que prelati gridarono tutti ad ma: e Tale è il nostro avviso; noi crediamo in questo modo. Ma i cinque la pensano anch' essi come noi; la loro fede è quella di Leone; restituticii al concilio, dappoichè sono cattolici s.

Questi ciuque vescovi erano Giovenale di Geranslemme, Talessi di Cesarea, Ensebio di Ancira, Basilio di Selencia, Entatazio di Beriro. Avendo preseduto il conciliabolo di Efeso con Dioscoro, erano stati pur essi minacciai della medesima condanna fin dalla prima azione di Cacedonia. Le istrazioni del papa a'suoi legati raccomandavano molta dolecza, o tutti i Padri del concilio y'inchiavano. Si fece grazia a cinque prelati, a salimi uminone, sonando tutta La Chiesa delle grida di gioia e di plauso in onore dell'imperatore e dei suoi dificiali.

Non si parlava se non de'vescovi dell'Egitto, i quali facevauo una professione di fede sufficiente, e anatematizzavano Eutiche. Ma essi temevano di sottoscrivere l'epistola di san Leone prima che fosse dato un successore a Dioscoro: essi non si credevano sicuri della vita tornando in Egitto sotto questo medesimo vescovo, perchè verrebbero accusati di averlo tradito, e perchè uessano li potrebbe difendere, anilando tutte le persone in carica debitrici alui del potere che avevano. A conoscere bene il timore di questi vescovi bisogna ricordarsi che i patriarchi di Alessandria avevano un potere immenso in Egitto, e che l' imperioso Dioscoro lo aveva quasi recato ad essere independente. Dopo di essersi pienamente assicurato della fede di tali prelati , si uso un temperamento e una dilazione per . cavarli d'imbarazzo.

Ma prima e mentre la loro fede pareva ancor sospetta, Cecropio di Schastopoli fece intorno a loro una riflessione che vuol essere riferita. E Eggli giusto, selamò indegnato della loro apparente ostinazione, è eggli giusto di ascoltar dieci eretici in danno di milledugento vescovi ? J. Intendendo con ciò non la

totalità dei vescovi del mondo, che si sapeva essere in molto maggior numero nel solo impero di Oriente; ma secondo alcuni critici i Padri de primi quattro concili, e più verosimilmente quelli di Calcedonia, usando nondimeno una iperbole, come accade spesso in simili congiuntare. Così egli poteva prendere il numero definito per l'indefinito, vale a dire milledugento in greco, come si direbbe seicento in latino e mille in francese per siguificare una grau moltitudine. Di fatto si vede che Cecropio pon pretendeva di esprimersi con precisione, dappoiche nou nomina che dicci Egiziani , mentre ve ne erano tredici; ma spiega egli stesso perfettamente il suo pensiero, aggiungendo che il concilio ecumenico è più degno di fede che non l'è tutto l'Egitto, e con maggior ragione poi che non alcuni vescovi di tale provincia.

Il monaco Barsuma, quell'ahate siriaco, che aveva siffattamente contribuito al martirio di san Flaviano, fu tanto sfacciato da presentarsi al concilio. Ma non prima fu annunziato, che tutti ad una voce gridarono inorriditi: « Anatema a Barsuma, egli è più degno dell' anliteatro che non di cutrare nel concilio 2. E su immantinente scacciato con dispregio. S'impiegarono più dolci manicre per ritornare al dovere una quantità di monaci molto meno colpevoli, e solo preoccupati in pro di una dottrina inventata da un ucmo del loro stato. Nella quinta azione, che si tenne il 22, si occuparono a tessere una formula di credenza, che potesse appagare tutti gli ortodossi : ma ne naequero delle difficoltà e si trascorse tauto avanti, che i legati cominciavano a dire di volersi ritirare e di ottenere un rescritto per tenere un concilio in Occidente.

Nondimeno la discordia parve procedesse, almeno ne' più, da un maluteso. Di fatto, avendo i commessari imperiali richiesto alla moltiudine dei vescovi se anmettevano la lettera dell' arrivescovu di Roma, si gridò da intte parti: e Si, moi l'abbiam ricevuta, moi vi abbiamo sottoseritto: l'arcivesco o Leone crede come noi, ed celi è di accordo con Cirillo 2. Ma il timore estremo che si aveva di cadere nel nestorianismo fece sì, che si contese assai intorno alla scelta fra due espressioni del paro cattoliche. Si trattava di pronunziare o che in Gesà Cristo vi sono due nature, o che Gesù Cristo è di due nature. Quest' ultima maniera di parlare significa che Gesù Cristo è un composto di duc nature, e l'altra che Gesà Cristo ha due nature attualmente esistenti. Ora. questi due significati non sono per nulla contrari. Ma guesta espressione isolata di due nature era sospetta a motivo dell'uso che ne facevano gli Eutichiani. Per ciò uella definizione si mise di due nature ; ma senza confusione e senza canqiamento, come pure senza separazione ; ciò che esclude ail un tempo e il senso di Eutiche e quello di Nestorio.

A prevenire le discordic e le difficoltà nello stendere questa decisione, s' immaginò un miovo metodo, del quale furono tanto contenti, che essa fu pei concili seguenti l'origine delle congregazioni distinte dalle sedute pubbliche ed impiegate a minutare o tessere i decreti. Senza esporsi al contrasto delle idee ed alle lentezze incvitabili fra tauti arbitri diversi , fu convenuto di dare la forma alla definizione pel mezzo di un certo numero di deputati commessi per un'adunanza particolare. Così nelle diverse province ecclesiastiche in ragione della loro estensione furono scelti alcuni prelati dei più qualilicati e più dotti, sommando tutti insieme a ventidue, compresivi i legati Pascasino, Lucenzio, Bonifacio ed anche Giuliano di Coo, quantunque non presedesse al concilio. Costoro si ritirarono nell'oratorio di sant'Enfemia e vi stescro una confessione di fede interamente conforme alla lettera di san Leone, come alla dottrina costante e unanime della Chiesa. La qual formula fu subitamente letta in piena sessione, dove ella acquistò tutta la sua forza dall' accettazione de' Padri. Niente è più acconcio sia per dare una giusta e sicura idea della eredenza ortodossa, sia per fornire i termini convenienti per enunziarla in tutti i tempi.

Dopo di aver riferito in Inngo i simboli di Nicea e di Costantinopoli, si dice che essi bastano alle anime rette per la conoscenza della religione; ma che i nemici della verità, traviando nelle loro invenzioni contraditorie e dando in estremi similmente erronci da una parte e dall'altra, il santo concilio vuole opporre a tute le loro imprese un argine di una dottrina costantemente inalterabile ; per consegnenza egli ha definito, che la fede dei trecentodiciotto Padri, vale a dire di Nicea, sussiste inviolabilmente, come pure la dottrina dei centocingnanta ragnuati a Costantinopoli, intorno lo Spirito santo, i quali senza immaginare che mancasse unlla alla fede precedente si erano opposti più direttamente agli eretici sopravvenuti dopo il primo concilio. « Cosi, proseguono i Padri nella loro definizione, a motivo di coloro che vogliono distruggere l'opera della nostra redenzione, il santo concilio di Calcedonia riceve gli scritti di Cirillo come adatti a confutare l'eresia ancora posteriore di Nestorio ed a spiegaro perfettamente il senso dell'antico simbolo : esso vi nnisce con ragione la lettera del beatissimo arcivescovo Leone a Flaviano contra l'eresia di Eutiche, come del paro acconcia a stabilire la verità.

» Noi dichiariamo dunque, conchiudono essi, che si deve confessare nu solo e medesimo Gesà Cristo nostro Signore, il medesimo veramente Dio e veramente nomo, perfetto nell'una e nell'altra natura, il medesimo composto di nn'auima ragionevole e di un corpo, consustanziale al Padre secondo la divinità ed a noi secondo l'umanità; somigliante a uoi in tutte le cose, ad eccezione del peccato; generato dal Padro avanti i secoli secondo la divinità, e nel tempo nato dalla Vergine Maria secondo l' nmanità, per noi e per la nostra salute, nu solo e medesimo Gesú Cristo, Figlinol unico, Siguore, in due nature, senza confusione, senza mutamento, senza divisione, senza separazione, senza che l'unione levi la differenza delle nature, le proprietà di ciascuna sussistendo e concorrendo a formare una sola persona o ipostasi; di nodo che egli non è diviso o separato in due persone, ma è un solo e medesimo Figliuol nnico, Dio, Verbo, mostro Siguoro Gesi Cristo s. Il concilio probisee a chinnque d'insegnare o di peusare altramente, sotto pena di deposizione pei cherici ed i vescovi, di anatenna pei monari e pei laici.

Intanto la notizia del trionfo perfetto della verità esseudo stata recata al palazzo , l'imperatore venne di sua persona a testificare la sua viva soddisfazione al concilio, il venticinque di ottobre, giorno della festa di sant' Enfemia. Egli era accompagnato dagli uficiali che vi avevano assistito e da alcuni altri, nu trentaquattro in tutto. Egli fece un discorso che pronunziò in lingua romana, cioè in latino, per sostenere la maestà dell'impero, e che fu immantinente spiegato in greco per farlo intendere alla maggior parte. Da per tutto vi si notava la nin religiosa attenzione da parte di questo principe di . non ingerirsi punto nelle cose puramente ecclesiastiche. Egli dichiaro, che non si doveva aver altra credenza sul mistero dell'Incarnazione, che quella che hanno insegnato i Padri di Nicca e san Leone nella sua lettera a Flaviano; che egli aveva rispetto al concilio le umili disposizioni cho ebbe in passato il gran Costantino, sapendo come già quel grand' nomo, che doveva esercitare la sua potenza non per decidere le questioni della fede, ma per appoggiare le decisioni che i Padri avrebbero fatto.

I vescovi durarono assai pena a conlenere insino alla fiue del discorso i trasporti della loro gioia e riconoscenza; ci appena terminato, tutti schamarono; t Viva i rledigosi imperatore e l'imperatrice ortodossa I lunga vita, regno felice a Marciano anante di Cristo I Possa egli comandarci sempre e abbondare di ogni sorta di beni!. Non pertanto essendogli detto che si era distesa una professiona di fede la quale distruggeva tutte le empie novità, egli brami che glicne fosso fatta lettura. Chanado fa terminato di lege gerla, dimandò se tutti i vescovi erano di accordo su quello che aveva udito. Al che tutti ad una voce gridarono: c Noi non abbiamo che una fede ed una dottrina ; tale è la fede de' santi dottori , tale fu la fede degli Apostoli, tale è la fede che ha salvo l'universo »; ed i plausi e le grida ricominciarono da capo e più romorosi e allegri che innanzi. Furono ripetuti le cento volte i nomi di nuovo Costantino, di nuova Elena, ed ogni titolo più acconcio ad esprimere l'amore ed il rispetto. E si tornò da capo ai medesimi plausi, ai trasporti di prima, allorche Marciano disse, che la fede cattolica essendo si chiaramente enunziata, non rimaneva da far altro per l'avvenire se non levare ogni pretesto di discordia.

Per assicurare l'esecuzione del giudizio canonico de' pastori , l' imperatore comandò, che chiunque susciterebbe da quinci innanzi la discordia con controversie in materia di fede, sarebbe shandito e privato della sua carica, se laico, e deposto s'era cherico. Indi aggiunse che egli aveva meditato e fatto stendere certe norme che stimava dovere riuscir utili assaissimo al buon ordine; ma che per una giusta deferenza ai Padri aveva giudicato ehe la loro sanzione dovesse farsi canonicamente dal concilio. Si trattava d'impedire a'cherici ed ai monaci di immischiarsi nelle eose secolari, come gli affitti o le condotte delle terre , di rendere i monaci più tranquilli e più sotto nessi al vescovo diocesauo, ed i cherici più stahili nella loro diocesi naturale : i quali articoli vennero tutti applauditi; diventarono altrettante leggi stabili nella Chiesa e formarono il fondamento della disciplina che intorno a tali obbietti è pure oggidi in vigore.

Infin qui noi abbiam osservato quello che in tutti i tempi fu risguardato come la parte essenziale del concilio di Calcedonia. Ei non è già, che tutto quello che et is i è fatto alla presenza e col consenso del legati non sia tenuto come rivestito di un' autorità rispettable; ma le sei prime sessioni, le sole che sono incontrastabiluncute ecumeniche, contengono ciò che vi la di più importante, cloè la definizione di fede, l'a accutazione di lettera del papa a Flaviano, e la deposizione di Dioceoto. Le altre azioni ostasioni unita ella prime sommano il numero di quindici conpressavi l'adunanza, la quale fece in favore del vescovo di Castantinopoli il famoso decreto, al quale i legati e di poi il papa si opposero costantemente. Ma in tutte queste ultimo ressioni, almeno per relazione di papa Pelagio II, il quale attribnisce quasi lutti i canoni alla sexta, non furnon regolati se non affari particolari, alcuni de'quali meritano nondimeno alterniome

Si volle ad ogni natto che Teodoreto dicesse anatema a Nestorio. Non si trattava più di questa eresia ; per lo contrario si cercava di proscrivere la dottrina, che dava nell'eccesso affatto opposto-Ma la Chiesa, diretta dallo Spirito santo, ha il punto fisso della verità per oggetto, e parve qui in modo singolare intesa ad allontanarsi dai due viziosi estremi. Teodoreto era stato con tutta la giustizia fortissimamente sospettato di nestorianismo. Tornato poi in se stesso egli si era spiegato da perfetto cattolico, e soddisfacendo a tutte le înterrogazioni del sommo pontefice ei l'aveva pienamente convinto della purezza della una credenza. Ma i Padri di Calcedonia vollero una riparazione dello scandalo, la più autentica che fosse possibile ne' luoghi medesimi in cui era stato dato. Per questo essi esigettero che l'antico panegirista di Nestorio e dei suoi scritti anatematizzasse puramente e semplicemente quest' ercsiarca con la sua dottrina, vale a dire, come si espressero dopo, che egli ne condannasse le opere perniciose nel senso dell'autore. Alla prima proposizione che il concilio ne fece a Teodoreto egli rispose, che per la sua rimostranza all' imperatore, conosciuta da uno scritto diretto al papa, la purezza della sua fede era manifesta, e propose di far leggere quei due scritti. E inutile di leggerli, risposero i vescovi a voce molto alta, la quale mostrava malcontento e diffidenza. Fa ciò che a buon diritto LISAO DECIMOSESTO

si esige da te, e di' anatema a Nestorio. - La Dio mercè , disse Teodoreto, io sono stato allevato e istrutto nella sana dottrina e l'ho altamento insegnata. Io rigetto non solamente quella di Nestorio e di Eutiche, ma altresi quella di chimque ha cattivi sentimenti. -Per l'ultima volta, sclamarono i vescovi , di' chiaramente anatema a Nestorio ed a' suoi partigiani 1. Egli rispose che a confonder la calunnia doveva esser sufficiente il presentarsi al concilio, dove compariva meno pel suo interesse che per quello della carità e dell' edificazione, ed anche per non lasciare alcun dubbio sopra il suo cattolicismo. Lo s' interruppe gridando da capo : « Di' chiaramente anatema a Nestorio ed a tutta la sua fazione. - lo non lo dirò , rispos' egli, infino a che non abbia spiegata la mia credenza > . Nel medesimo tempo apri la bocca per fare sì fatta spiegazione, ma fu interrotto da mille voci che tutte ad una gridarono: « Egli è eretico, è nestoriano, lo si cacci fuora di qua a : a tal che non gli rimase da prendere miglior partito che quello di dire immantinente senza preambolo e sotterfuei anatema a Nestorio ed alla sua dottrina. Dopo di che aggiunse che egli aveva sottoscritto nella rettitudine del suo cuore alla definizione della fede ed alla lettera di san Leone, e che teneva per eretico chiunque non credeva fermamente la loro dottrina. Allora le grida di gioia succedettero alle minacce e s' intesero da ogni parte ripetere queste parole : « Teodorcto è degno della sua sede , lo si renda alla sua chiesa, noi lo riconosciamo, noi lo riceviamo per ortodosso a. Poscia si applandi al giudizio già portato dal sommo pontefice, replicando le cento volte le acclamazioni : « Viva Leone ! viva lungamente l'arcivescovo Leone! Leone ha giudicato con Dio! 1

Iba, vescovo di Edessa, era stato deposto nel falso comicilio di Efeso come Teodoreto e per le medesime cagioni. Egli dimandò similmente di essere ristabilito, e con tauta maggior ragioue, perocchè era stato condanuato quantunque assente. I Padri esigettero eziandio che egli dicesse anatema a Nestorio ed Entiche, la qual cosa egli fece senza difficoltà, c Io l'ho, diss'egli, anatematizzato per iscritto tanto lui che la sua dottrina, e siccome non si dura alcuna pena a ripetere quello che si pensa veramente, io anatematizzo Nestorio, Eutiche e chimque non crede come questo santo coucilio ». Dopo un procedere così franco e poco equivoco, non si potè dubitare della fede di Iba, ed egli fu ristabilito in tutti i suoi diritti. I legati non vollero che fosse letto il processo fatto contra di lui nel falso concilio di Efeso; non meritando codesta adunanza ne manco il nome di concilio e non avendo fatto cosa a cui si volesse aver risguardo, eccettuata l'ordinazione di Massimo. E tutta la ragione che si allegò per mantenerla è che il santissimo arcivescovo della antica Roma, dice Anatolio, ricevendo Massimo alla sua comunione, ha gindicato che egli doveva governare la chiesa di Antiochia.

Il legato Pascasino disse per lba, che si avevano sufficienti prove del suo cattolicismo in tutti gli scritti che erano stati letti fino allora. Alcuni critici hanno voluto concliudere da queste espressioni vaghe che i legati avevano approvato la famosa lettera che si pretende essere stata scritta da questo vescovo Iba al persiano Mari, e che noi vedremo in seguito condannata dal quinto concilio generale. La pretesa approvazione di Anatolio sul medesimo argomento non è punto meglio fondata. Non vi fu che il vescovo di Antiochia, il quale dichiarò positivamente ortodossa la lettera di lba, e non si può in niuna guisa presumere che egli fosse in ciò l'organo del concilio. Non si trattava a Calcedonia di esaminare giuridicamente questo scritto, ma si unicamente di giudicarne l'autore sopra la sua presente maniera di pensare, la quale non era più dubbia dappoiche egli aveva con tanto candore anatematizzato Nestorio e la sua dottrina.

Quantunque Massimo fosse stato raffermato sulla sede di Antiochia, restava inttavia qualche difficoltà rispett, al predecessore Donno, al quale fu gindicato a proposito di assicurare aloneno un conveniente mantenimento. Fu creata donque io suo pro una pensione sulle entrate della chiesa di Aottochia, e questo è forse il primo esempio di ma pensiono sopera un benefizio; se ue trovano però altre motte nell'ultime sessioni del mede-

simo concilio. V' ha alcun che di più singolare intorno al vescovado di Pietro, sulfraganeo di Gerapoli in Siria. Atanasio e Sabiniano si contendevano questa sede per la quale Sabiniano ora stato ordinato dal metropolitano in vece di Atanasio. Questi era accusato di molti delitti, ma nou era stato condannato che solo per non aver voluto comparire davanti al suo metropolitano, che egli diceva essere suo nemico. Non sembrando quest' affare sufficientemente chiarito, il concilio ne mando l'esame al patriarca della giurisdizione, che era quello di Autiochia, coll'ioginnzione di condurlo a termine infra otto mesi. Se Atanasio era convinto di un solo capo degno di deposizione, doveva essere trattato secondo il rigore delle leggi; ma se nel termine dato si trascurava di processarlo, o se non si riusciva a convincerlo, si doveva ristabilirlo nella sua sede. « Sabiuiano in quest' ultimo caso, aggiugne il concilio, conserverà la dignità di vescovo e il diritto di succedere al suo competitore con una pensione, che il patriarca deciderà in proporzione alle facoltà di questa chiesa 1. Alcuni osservatori trovano nella maniera in cui fu trattato il vescovo Sabiniano l'istituzione dei vescovi eoadiu-

Nella sessione decimaquinta, che fu temuta l'ultimo giorno di ottobre, il elero di Costantinopoli pregò i legati di occuparsi insiem con lui di un alfare importante, il quale toccava la sua chiesa. Con saviezza pari alla fedeltà che serhavano al sommo pontelice, essi risposero non aver da esso lui ricevuta in ciò facoltà alcuna e non furono potuti mai indurre al utsei-

(1) Act. 16 , p. 796.

re da' confini prescritti alla loro commissione. Il patriarca Anatolio, che si trovava appena raffermato sulla sua sede . distendeva noolto lungi le sue orire. Non istaodo gran fatto contento della premineuza che si godeva fra gli Orientali, egli mirava ad un primato elfettivo di ginrisdizione sopra tutti i prelati dell' Oriente. Le eircostanze non gli potevano correre più favorevoli; egli era il solo patriarca a cui uou si poteva fare rimprovero alcuno, e che sostenesse un personaggio degno della sua carica. Dioscoro patriarca di Alessandria era stato deposto fin dalla terza sessione del concilio. Lo stato di Massinoo d. Antiochia non era sicuro, dappoiche era stato eletto invece di Donno deposto al coociliabolo di Efeso. Quanto a Giovenale di Gerusalemme doveva essere citato con tanti altri veseovi de' più ragguardevoli come partigiano di Dioscoro. Così a gindicar bene le cose, nessuno di questi primi pastori aveva a Calcedonia il grado che conveniva alla loro sede. L'andar delle cose favorendo così le pretensioni di Anatolio nell'assenza de' legati, si fece in pro di Costantioopoli il famoso canone nel quale è statuito che ogni primato e l'onore principale dovevano essere conservati all'arciveseovo dell'antica Roma, ora che dopo di lui l'arcivescovo della miova godrebbe delle uiedesime prerogativo di ocore e del medesimo primato di potere sopra l'Asia, la Tracia ed il Ponto, di cui ordinerebbe i metropolitani; ioa soli centottantaquattro Padri sottoscrissero a si fatta disposi-

zione.

Il giorno segnento vi fu un'adunata, che formò la sediecisma azione (1). Il legati vi convenero e levarono vivissimi lautenti per quello che era stato Latico il giorno immanui siccome cosa contraria ai canoni di Nicca intorno al conservare le grandi chiese uel lor diritti rispettivi, e notificarsono intervinguario. Vennero al esso oppositi i canni del concilio di Costantinopoli, tenuto un ottani da contraria qua ma essi risposoro: e E

che dinanda'e voi dunque eggi, se godete da tanti anni di si fatta prerogativa? E se non ne godete, perché la dunaudate voi ? « Essi pretesero del paro, che non era stato dato un libero consenso a tale decreto. Su di che i commessari interrogarono i vescovi dell'Asia e del Ponto : e tredici in particolare e gli altri in generale dissero avere sottoscritto di loro propria volontà. Rispetto agli Egiziani, eui interessava maggiormente di difendere la dignità della sede di Alessandria, la prima incontrastabilmente dopo Roma, almeno prima di queste miove disposizioni, non fu loro dimandato il consenso. Essi non erano ne meno presenti a queste ultime sessioni, perchè non si era per anco effettuata la speranza che era stata ad essi data di porre in capo a loro prima di uscire da Calcedonia un nnovo patriarca, senza il gnale non correva l'uso fra essi di sottoseriver nulla. Così il primato della chiesa di Costantinopeli fu confermato per acelamazione senza che si venisse al raccoglier de'voti per ordine e per ciascun membro. Non si vede in nessma copia che il numero delle sottoscrizioni del giorno precedente fosse aumentato. I Greci , che ne diedero una nota esatta in tutti i loro atti od esemplari non la fanno montare che a soli centottantaquattro, quantunque i Padri di Calcedonia sommassero per lo manco a cinquecentoventi e secondo alcuni autori a seicento. I legati si opposero fortemente a tale innovazione, presentarono la loro protesta in forma, e la fecero inserire negli atti del concilio. Il motivo che essi vi allegavano non è altro elle l'istruzione che avevan ricevuto dalla Sede apostolica. Roma non aveva in ciò un interesse diretto, se non per la sna giurisdizione patriarcale sulla Tracia e non pei diritti del sno primato. Non si trattava di eguaglianza tra il papa e il vescovo di Costantinopoli, ma solamente di somiglianza e di analogia fra le dignità dell'uno e dell'altro; cioè che a quella guisa che il sommo poutefi-

ce è il primo in tutta la Chiesa, il vescoodi Costantinopoli lo sarebbe dopo di lui in Oriente. Questo è evidentemente il senso del canone, puichè il concilio aggiunge immediatamente dopo e di una maniera esclusiva al vescovo di Roma il primata universale di ouore e di giurisdisisne, e che inoltre gli si vede escretto da un capo all'attro del coneilio di Cal-

cedonia. I Padri per conseguenza scrissero al vicario di Gesù Cristo per rendergli conto di tutto quello che avevano fatto e per dimandargli l'approvazione medesima dell'ultimo canone: « Noi ti supplichiamo, dicon essi, di onorare il nostro giudizio confermandolo col tuo voto; e siccome da parte nostra noi ci siamo accordati nell'unità della fede con te che sci il nostro padre ed il nostro capo, così l'eminenza della tua autorità nuetta anche l'ultimo sigillo al decreto, che hanno fatto i tuoi figliuoli per l'onore della città imperiale. L'sando della consueta tua sollecitudine verso la chiesa di Costantinopoli fai riflettere sopra di lei un qualche raggio di quel vivo corpo di luce e di splendere, che circonda la tua Sede anustolica. Tali sono e i nostri voti e la nostra confideuza fondata sulla viva generosità di un padre, il quale verserà di buon grado le sue larghezze sopra i snoi ligliuoli. I tuoi legati per verità ci hanno resistito forte, ma certo per riservare alla santità tua l'onore di una si bell'opera ed affinchè tu possa segnafare il tno zelo per lo splendore della disciplina, come pure per la sieurezza della fede (1).

L'one non condiscese punto ad una supplica coli histophica. Est die confermio quanto alla condanna dell'eresia e degli rectei il concilio di Calcedonia, radutato, disse gli, per ordine degl'imperatori to, disse gli, per ordine degl'imperatori col comesno della Sode apparetica. Ma rispetto alla prerogativa della chiesa di confermarla. « Non piaccia a Dio, seriese egli ad Antalolio (2), che io conservise egli ad Antalolio (2), che io con-

tenti contra la mia coscienza le tue ambiziose brame! Sappi, che il canone medesimo di Costantinopoli , sopra il quale tu le stabilisci, non ha forza alcuna, poichè non è stato fatto di accordo colla sauta Scde 3. Gli rimprovera poi con un tuono di autorità piuttosto vivo, di essersi arrogato contra i canoni l'ordinazione di Massimo di Anticchia.

In una lettera all' imperatore Marciano (1), dove egli prende il titolo di vescovo della Chiesa romana ed universale, dice, che dovrebbe pur bastare ad Anatolio l'essere salito sulla sede della città imperiale pel favore dell'imperatore ed il consenso della Sede apostolica, e non volersi innalzare a danno delle altre sedi. - « Se io non l' ho investigato, aggiunge egli, sull' ordinazione che egli ha osato fare di Massimo. fu unicamente pel bene della pace ». Egli scrisse anche a Massimo, e nella lettera biasima i suoi legati che avevano permesso che Anatolio avesse la presideuza nel concilio di Calcedonia sopra questo vescovo di Antiochia; poi gli dichiara, che tutto ciò che si dice essere stato fatto o tollerato da'suoi legati, eccetto le definizioni della fede, si rimarrà senza effetto e senza forza. Da queste diverse lettere si vede che papa Leone non era punto occupato della cura della preminenza essenziale della sua propria sede, alla quale non si pensava di recare offesa. Egli non allegò motivo più pressante della sua opposizione alle pretese del patriarca di Costantinopoli, se non l'ingiuria fatta con ciò alle altre gran sedi dell' Oriente coutra le antiche disposizioni del concilio di Nicca.

Vi sono molti altri canoni del concilio di Calcedonia. I Greci ne notano trunta comprendendo quello delle prerogative di castatinopoli, che è il ventolotsimo. I Latini in vece ne noverano soli ventisette, i quali furono ricevuti da tutta la Chiesa; c quelli che sono effettivamente di questo coucilio crano stati tessui nelle soi prime sessioni, come lo mostrano gli soi prime sessioni, come lo mostrano gli

(1) Epist. 54.

antichi ecenplari dove si trovano alla fiue della sesta. Non pertanto moi si posconstituiri con certezza alle sessioni disconsidera di constituiri di conconcilio se non i tre canoni che noi abbiamo riferto tratando di questa sessione, sebbene gli altri siano pure antichissimi e rispettatismi da tutta la Ghiesa, la quale conserva anche al presente il fondo della medesima discipli di fondo della medesima discipli nodo

Le scomuniche non vi sono però se non comminatorie : le pene incorse pel solo fatto essendo molto rare nell'antichità, questa maniera spedita di procedere non divento necessaria se non nel seguito. Il sesto canone proibisce di ordinare dei cherici che non sieno attaccati a qualche chiesa, e tale fu fin dal concilio di Nicea, il quale sece un regolamento simile, l'origine del titolo fisso dei benefizi. Il nono fa fede che era ben anco vietato agli ecclesiastici di portare i loro affari ai tribunali secolari. Se due cherici avevano qualche controversia, dovevano rivolgersi al vescovo; se si aveva qualche contestazione col medesimo vescovo. si doveva ricorrere al concilio della provincia, e contra il metropolitano si doveva ricorrere all'esarca od al patriarca. Rispetto alla sostanza, questo canone fu confermato da una legge imperiale dell'anno 456, la quale ordina che i cherici non potrebbero essere chiamati in giudizio che dinanzi al vescovo ovvero a Costantinopoli, dove sarebbe libero per gli affari temporali di citarli innauzi il prefetto del pretorio, senza che essi medesimi di loro proprio moto potessero andare da alcun giudice laico. Il canoue decimoquarto proibendo ai lettori di sposar donne di fede sospetta nelle province in cui era loro permesso di maritarsi, ci fa sapere, che tale libertà non era universale nè meno per un ordiue minore; prova soprabboudante dell'esattezza della Chiesa in conservare la perfetta coutineuza negli ordini superiori.

Easi vuole osservare altresi che l'ordine delle sessioni o delle diverse materie, che vi si trattarono a Calcedonia, non è il medesimo in tutti gli esemplari. Questa diversità, che nonsi trova soltanto negliati di tale concilio, provenira dall'uso che avezano i veccovi delle gran sedi di condurre i loro notari patricolari ai concili generali, e facevano loro copiare o stenderegli atti secondo il bisogno che ne avezano. Tutti raccoglievano con cura cio che interessava universalmente la Chiesa, come i punti del domma e la disciplina generale; ma per cio che non risguardava che i soli atlari particolari, quelli che non i crao cintressali di loro raccolta che secondo i gradi d'importanza che yi altecavano.

L'imperatore Marciano sostenne con tutto il suo potere i decreti di Calcedonia. Dioscoro, l'anima dell'eresia cutichiana, più di Eutiche medesimo, fu esiliato in Paslagonia, dove mori miseramente. Per torgli da principio ogni speranza di poter essere ristabilito, Teodosio governatore dell' Egitto ebbe ordine di raccoglicre il clero ed il popolo di Alessandria a fine di eleggere un nuovo patriarca (1); e venne eletto effettivamente Protero. Egli era quello che Dioscoro aveva stabilito suo vicario allorche parti pel concilio; ma aveva altri titoli in suo favore. Lasciando stare la sua prudenza e la sua abilità, le quali potevano avergli guadagnata la confidenza del suo patriarca, egli era di una virtù emineute : la qual cosa gli attrasse i gran dispiaceri da parte del suo popolo licenzioso e tenero molto dell' ultimo patriarca, il quale non molestava alcuno nella sua maniera di vita. Allorchè questo popolo vide mutata affatto la scena, e che si procedeva a far eseguire i decreti canonici , richiese infuriato il suo Dioscoro e trascorse agli ultimi eccessi (2). I monaci infetti già in graudissimo numero dei nuovi errori, fomentavano il malcontento e la ribellione, e si dimostravano da per tutto i più furibondi. L'imperatore credette di far cedere Alessandria sonprimendo la distribuzione ordinaria dei grani e vietando i bagni e gli spettacoli;

ma crescendo più a più i disordini e la rivolta, gli parve mezzo più speditivo il dissimulare con un popolo così irritato e numeroso, il quale si calmò di fatto per un certo tempo. Intanto il vescovo Protero corse quasi continuo i maggiori pericoli, e il suo pontificato non fu mai tranquillo. Siccome la nuova eresia aveva ad autori e difensori i monaci, fin da allora queste contrade piene di cenobiti e di solitari furono per tal modo infette, che non ripresero mai la purezza della fede. Così cominciò lo scisma di coloro che si chiamarono dipoi Costi o Giacobiti, il quale dura anche al presente.

In Palestina il male non fu tanto grave, ma vi ebbero grandissime discordie cagionate da un monaco broglione e vizioso, che si chiamava Tcodosio. Egli era stato già convinto di molti delitti dal suo vescovo, e scacciato per ciò dal suo monistero. Andato in Egitto, egli si era levato furiosamente contro il medesimo Dioscoro, che allora era patriarca, e era stato condanuato ad essere frustato pubblicamente, e fatto passeggiare per la città sopra un cammello. La fazione del monaco Barsuma, venue in buon punto a ridestare le speranze di Teodosio nell'iufamia ond' era coperto; ma bisognava dedicarsi a Dioscoro, che era l'autore dell'ignominia. Alle anime di tanta bassezza conviene ogni personaggio. Teodosio andò al concilio di Calcedonia, ritornò subito dopo in Palestina, e gridò per tutto con una impudenza ed un' audacia da forsennato, che il concilio aveva tradita la fede, ristabilita l'eresia di Nestorio, e riconosciuto in Gesù Cristo due persone, che bisognava adorare.

L'imperatrice Eudossia, ritiratasi in questa provincia dopo rimasa vedova, non era per anco ben guarita della sua gelosia contro di Pulcheria. Ella si prece-cupò faciliamente contra un concilio protetto dalla sua emula, e si dichiarò per la fazione del monaco Teodosio, il quale con questo merzo trascinò a sè ben pre-

<sup>(1)</sup> Liber, c. 14. HENRION Vol. II.

ato la maggior parte dei monace a del popolo. Giorenale di Grunalemme essendo ritornato da Calcedonia , doro ai era alla perfine dichiranto generosamente per la buona dottrina, si prese a fargliela abiurare con tale violenza si spaventoso discordine, che fu bar felice di potersene ritornare a Costantinopoli. Per assassinarlo si guadagnò uno scellerato, che falli il suo colpo, ma che volendo o in un modo o nell'altro metirare il suo salario, trucidiò Severiano, vescoro di Sciopoli.

Allora essendo libero il campo, gli scismatici si ragunarono a Gerusalemme . ed elessero Teodosio a loro vescovo. Egli ne ordinò degli altri per molte città della Palestina, soprattutto in luogo di quelli che non erano per anco tornati da Calcedonia (1). Il governatore della proviucia era lontano, ed occupato colle sue schiere contra i Barbari; si mise tutto in iscompiglio, e si presero de' partiti per non temerlo, allorchè sarebbe ritornato. A tale intento aprirono le prigioni, mettendo in libertà tutti quanti i colpevoli, e con si fatti scherani uniti alle genti di Teodosio e di Eudossia, si ardi di chiudere le porte della città a colui che aveva dall'imperatore la somma del potere nella provincia. Si uso la più violenta persecuzione contra chiunque non abbracciasse la comunione di Teodosio; si osò dire anatema al concilio di Calcedonia ed a papa Leone; si misero a sacco i beni deli uni , si arsero le case degli altri , si deltà, si maltrattarono indegnamente le donne di alto legnaggio, e vi fu una copia di martiri. In tal guisa Teodosio occupò per quasi due anni la sede episcopale di Gerusalemme.

Le province occidentali ricevettero in modo ben diverso le decisioni del santo concilio. San Leone aveva già mandato ad esse, almeno ai vescovi della Gallia, la sua lettera a Flaviano. Essi l'avevano ricevuta conrispetto e readimento di grazie, come glielo attestarono in una sola volta quarantaquattro vescovi delle loro sette province, intralasciando molte altre lettere particolari. Subito dopo ricevute a Roma le decisioni di Calcedonia, il papa le mando loro con una copia della sentenza contra Dioscoro. Egli adoperò del paro, e col successo medesimo, riguardo ai vescovi della Gallia cisalpina o del Milanese, e apparentemente coi prelati di tutte le altre province. Nella risposta de' Cisalpini , che è una lettera sinodale come quella dei quarantaquattro vescovi della Gallia propriamente detta, quelli dichiarano aver letta nel lor concilio la lettera a Flaviano, che l' hanno trovata conforme alle sante Scritture ed agli scritti dei Padri, e che per conseguenza eglino condannano con essa i nuovi errori che sorgono contro il mistero adorabile dell'Incarnazione.

In tali alternative di dolori e di connolazione, il santo pontefice cadde d'improvviso in altri timori per l'irrusione dogli Unit, che sotto la condotta del terribite Attila, minacciavano di estrema rovina le più helle province dell' Occidente. Fin dall'amo antecedente questi la propositi della superiori dell'occidente, Fin dall'amo antecedente questi per la consolicati del Consia, di Teveri, di Metz, di Reima e di Besanca, e tatale te migliori piaszo che avevano scontrato in sul loro passaggio fino ad Orleans, Parigi eccetituata, la quale fu guarentita da santa Genovelfa, e Troyes, che fu salva da san Luoj (2).

Genorella, non ostante la ius annità, non la cente dall' essere calunoiata indeguamente, mentre viveva il medesimo san Germano, il quale non le diede se non la più vive testimonianze di granco, per suo comando, il suo arcidiacono, pere suo comando, il vicio di questa como presa conte ello fictione di lei non lu mai tanto grande, come allor quando i Parigini si videro minacciati dal terribile Attila. Confusi, dell'in nell'eccesso del loro paparento, e per

<sup>(1)</sup> Niceph. xv, c. 9. (2) Greg. Tur. 11, Hist. c. 6 et 7.

<sup>(3)</sup> Boil. ad 3 Jan.

l'imminenza del pericolo, essi se la presero con la loro medesima benefattrice. L'arcidiacono di Auxerre arrivò a Parigi mentre si cospirava contra di lei, o meglio in quella che avevano già risoluto di finirla, e che si andava deliberando intorno alla maniera di farla perire o lapidandola o precipitandola nel fiume. Il suo delitto era la sua fede , e la sua intrepida confidenza in Dio, il quale, mentre i cittadini si disonoravano con un vile timore, li faceva esortare a tener formo nella loro città, che voleva preservare, e a non fuggire come meditavano per riparar nelle piaz : vicine, le quali sarebbero messe a ruba.

L'arcidiacono fece rinascere l'equità e la ragione nel cuore de Parigini, ravvivando il loro coraggio, e parlando ad essinel seguente modo di Genovessa. « Vi guardi il cielo dal tentar cosa contra questa santa figliuola; mi ricordo le parole colle quali ho spesso udito celebrare le sue virtù dal santo vescovo Germano ». I Parigini pigliarono finalmente confidenza ne' consigli della santa, e Parigi fu salva. Allora tutte le preoccupazioni si trasmutarono in rendimenti di grazie ed in una religiosa venerazione. Il nome di santa Genovessa non su solamente celebre in tutte le Gallie, ma ben anco agli estremi dell'Oriente, in modo che l'illustre san Simeone Stilita si faceva raccomandare alle sue orazioni da tutti i Galli che andavano a visitarlo. I re medesimi parlavano di lei con rispetto. Clodoveo l'onorò in particolar maniera infin che visse, e fu al di là di ottant'anni, non ostante le sue austerità, essendo morta soltanto verso il 500. Dopo la sua morte egli fece innalzare sulla sua tomba la basilica de' santi Pietro e Paolo, alla quale il popolo, sopravvanzando la pietà del monarca, diede insensibilmente il nome di santa Genovessa, che pigliò a sua padrona e protettrice.

La città di Troyes, si vide minacciata di estrema rovina più fieramente ancora

(1) Sur. ad 29 Jul. (2) Jornand. e. 42, p. 71. di Parigi. Già il ra e l'esercito innumerevole degli Unni si avanzavano contra di essa, quando il vescovo san Lupo prese a salvarla presagendo l'ultima sua calamità dal saugue e dal fuoco che segnavano tutta la via che correvano. Questo intrepido pastore ando ad incontrar quel principe feroce, il cui solo aspetto metteva spavento (1). Egli non si alzava gran fatto di statura, ma era largo di spalle in guisa straordinaria; il petto pure l'avea largo, il capo grosso in eccesso, gli occhi piccoli ma folgoranti, il naso piatto, i capelli abbandonati senza studio. il colorito straordinariamente bruno, a tal che il suo aspetto unito alla ficrezza del suo portamento ed ai moti convulsivi, ond era sempre agitato, bastava ad ispirar terrore, e giustificava il nome di Flagello di Dio, che si piaceva prendere (2). Superiore allo spavento generale. Lupo lo abborda, e gli dimanda che cosa si pretenda. e Ignori tu chi mi sono? ripiglio il Barbaro. Il flagello di Dio vendicatore adempie il suo fato. - Ed io , rispose il santo, io sono un lupo spogliodella sua naturale ferocia, e commesso alla guardia del gregge del Dio di misericordia. Risparmiane le deboli pecorelle, e non percuoterne che il solo pastore s. Quel far securo piacque all' Unno feroce, di cui il Signore ammansò l'anima, e Troyes fu saiva.

Attila ando a porre assedio ad Orleans (3). Intanto tutti i popoli stranieri stabiliti nelle Gallie, Goti, Franchi, Borgognoni, uniti coi Itomani, pel timore di un nemico più formidabile, s'avvicinarono per combatterlo. Egli levò l'assedio, e si ritirò nella Sciampagna. Il generale romano, che era Aezio, lo seguito co' suoi alleati e lo sbaraglio ; dopo di che fu costretto a mettere in abbandono le terre dell'impero. Ma l'anno seguente, ristorato di ogni sua perdita, ritornò in Pannonia, penetro in Italia, propostosi in cuore il gran disegno di soggiogar Roma. L'esercito degli Unni, composto di trecentomila combattenti guidatà

3, Sidon. VIII, epist. 15.

da un principe che aveva genio pari a valore, mise cosi fatto spavento, e si era in si misero stato da potergli resistere, che l'imperatore Valentiniano e il bravo Aezio pensavano ad abbandonare il cuore dell' impero.

Si volle prima di tutto tentar la via degli accordi. Leone fu pregato a porsi in capo dell' ambasceria, e sorti più felice che non si poteva credcre (1). Si credette che questo conquistatore non avesse poluto essere arrestato in si bel cammino che da qualche terribile prodigio; ma la divina possanza, che tiene in sua mano i cuori de tiranni, e l'eloquenza maravigliosa che essa ispirò al sommo pontefice non erano meno efficaci delle più terribili visioni. Le soldatesche medesime di Attila riguardavan Roma come una città santa, che assalirla fosse una sciagura, e gli Unni si andavano alternamente dicendo, che Alarico dopo saccheggiatala non aveva vissuto lunga pezza. Attila rapito in veder san Leone, secondo tutto quello che la fama gridava di lui, fece cessare ogni atto ostile, e si ritrasse al di là del Danubio, promettendo di far la pace.

Giuliano di Coo, incaricato sempre degli affari del papa a Costantinopoli, gli testificò per lettera la parte che egli preudeva ai mali che aveva patito l'Italia per l'incursione de Barbari (2). E lo interesso al tempo istesso in favore di Aczio arcidiacono di Costantinopoli, che il patriarca Anatolio sotto colore di onorario, ma in sostanza per ispogliarlo dell' arcidiaconato che dava uu grau credito, e per tenerlo in una specie di esilio, lo aveva ordinato prete titolare di una chiesa fuori della città. E ciò che sonava ancor peggio, era che aveva dato per successore a questo zelante cattolico un certo Andrea, amico di Eutiche, e antico accusatore di Flaviano; di maniera che Auatolio si faceva sospettar con ragione di non essersi distaccato sinceramente dagli cretici. San Leone fece in-

(2) Epist. 57 et 58.

torno a ciò delle rimostranze all'imperatore ed all'imperatrice, e li pressò di costringere Anatolio a mutar condotta.

Egli raccomandò loro altresì il vescovo Giuliano, per cui le sue epistole tenevan luogo di credenziali, in qualità di legato incaricato a Costantinopoli, di difendere pel papa gl'interessi della fede e della Chiesa contra le eresic che allora correvano. E questo fu il principio dei legati, chiamati di poi apocrisiari o corrispondenti, della stessa fatta degli agenti che vi avevan già i patriarchi di Alessandria c di Antiochia. Ma quelli di Roma vi erano inoltre impiegali specialmente a ciò che tocca l'interesse generale della Chiesa, e Giuliano in particolare aveva la missione di vegliare attento al vescovo Anatolio, il quale dava anche troppo motivo a tale istituzione, di cui non si era per anco sentita tauto bene la necessità. San Leone nou mancò di prevenir Giuliano di tutto quello che egli scriveva alla corte. Gli dimandò sicure notizie della chiesa di Alessandria e più precise aucora intorno ai disordini suscitati dai monaci della Palestina, di cui il papa non aveva udito favellare che in confuso (3).

Poco appresso egli ebbe gl'indizi che desiderava, e insiem con essi la notizia felice, che la corte aveva applicato il rimedio a male tanto premuroso. Alla dimanda di Giovenale di Gerusalemme, riparato come abbiam veduto nella città imperiale, l'imperatore aveva scritto ai monaci della Palestina, per ricondurli sul retto sentiero mediante la dolcezza e la persuasione ; egli si sforzava di far loro sentire com' era inconseguente l'abbandonarsi a Teodosio, settatore di Eutiche, in quella che anatematizzava l'eutichianismo. Era certo per l'ignoranza e la semplicità di que solitari, che Marciano li trovava degni d'indulgenza , ma li chiari ben anco , che se loro concedeva cotali contrassegni della sua clemenza e boutà, gli era solo, perchè pregato di ciò dal vescovo Giovenale, e

(3) Ibid.

<sup>(1)</sup> Chron. Prosp.; Chron Cassiod. an. 432.

nella speranza che si sarebbero mutati.

Rispetto al falso vescovo Teodosio, autore di tutti i disordini, si adoperò con severità maggiore. Il governatore della Palestina ebbe ordine di careerarlo perche fosse punito: ma il colpevole avvertitone in tempo, se ne fuggi. Molti compliei delle sue violenze, anche fra i monaci, furono condannati a pene corporali (1). Giovenale torno alla sua sede, depose tutti coloro che Teodosio aveva ordinato, e tenne un concilio per dissipare le preoecupazioni dei deboli contra quello di Calcedonia e rassicurare gli spiriti contra le calupnie degli seismatici. La lettera sinodale, diretta per ciò agli abati ed ai monaci, venne firmata da tutti i vescovi delle tre Palestine.

I settari avevano spinte le loro arti fino a spargere la voce, che papa Leone non approvava il concilio di Calcedonia, quantunque tale invenzione, di eui si eredeva autore Anatolio, fosse dispoglia d'ogni verosimiglianza, non pertanto essa feee tale impressione, che l'imperatore indusse il pontelice a smentirla formelmente. Non contando la lettera a Flaviano, la distinzione istessa che metteva Leone fra il eanone delle prerogative della chiesa di Costantinopoli elle egli rigettava, e le decisioni di fede che egli aveva approvate formalmente, bastava per far conoseere eiò che egli pensava delle decisioni dommatiehe di Calcedonia. Ma per contentare l'imperatore, e non intralasciar nulla in un affare di tanto momento, egli diresse una nuova lettera a tutti i vescovi ehe avevano seduto in quel concilio (2); dichiarò loro novellamente, che approvava tutto eiò che era stato statuito intorno alla fede, e che chiunque oserchbe sostenere sia l'errore di Nestorio, sia quello di Eutiche e di Dioscoro dovrebb'essere separato dalla Chiesa. L'imperatore fu soddisfatto, e gli affari della religione cominciarono a correre felici.

Ma non si ebbe eominciato a godere di tanta dolcezza, che l'imperatore e tutti

- (1) Nicephor. 1v, c. 9.
- (2) Epist. 61.

i buoni furono presi dal dolore di perdere l'imperatrice l'ulcheria, la quale morì nel 453 in soli cinquantaquattro anni; donna forte, vergine pura, degna di regnar nel ciclo come sulla terra, e che la Chiesa onora di culto pubblico il dieci di settembre. Se ella trasmutò la corte in un ritiro di vergini fervorose, fu uno spettacolo anelie più maraviglioso quello di vedere la consorte di un imperatore dar loro l'esempio delle virtu del loro stato, e collegar si beuc i doveri del eristianesimo con quelli del trono, che questi due ufici , in vece di danneggiarsi , cavayano l' uno dall' altro un nuovo lustro e vantaggio. Ella fahbricò molte chiese magnifiche, e tre fra l'altre in onore della Regina delle vergini; fondò e doto molti spedali e monasteri, lego tutti i suoi beni ai poveri con testamento, che Marciano esegui con religiosa fedeltà. Ma eiò elle dipinge di un solo tratto il merito traseendentale di questa principessa, l'energia e l'elevazione della sua anima . la sodezza della sua virti e del suo spirito è, che l'impero non fu mai più feliee ne più sicuro che allor quando suo fratello Teodosio lascio che ella il governasse. Laddove allorchè lo abbandono agli eunuchi o alla gelosia di sua moglie, egli non seguitò più la direzione di quell'angelo tutelare; mise l'impero e la religione sull'orlo del precipizio, in guisa che l'Oriente in balia agli assalti de' settari e di tutti i broglioni , sarebbe infallibilmente caduto, come l'attesta san Leone, se questa donna incomparabile

La morte dell'imperatore Valentiniano III, I quala eccadde il di 7 di marzo del 455, fu molto diversa. Questo principe, che aves soli irretaciony en mialorebà si morì, aveva smentito apertamente le favorevoli opinioni conceptie in passato della sua viriu. La molteza e i incontinenza oscurarano tutto quello che egli aveva di buone doti, e quest'ultimo vino originò alla perilica i sua moi te (3). Da qualche tempo egli si lasciava

non l'avesse sostenuto.

(3) Chron. Prosp. Idac. Marcel. etc.

andare senza riserbo a questa vergognosa passione. La moglie del patrizio Massimo, uno del primi personaggi dell' Occidente, era lodata del paro e per la sua virtiù e per la sua bellezza; Valentiniano disperanto di pioretra sedurer, la sorprese a modo di bruto, e trascorse a più neri eccessi. Essa, appena pole fuggirro dalle sue mani, ando lagrimosa a narmano di perazione; si rinchiuse da poi nelle sue stanze con la morte già nel cuore, e mori difatta clauri giorui dopo (1).

Massimo, disceso dall'imperatore del medesimo nome che aveva regnato alcun tempo nelle Gallie, concepi tale ambizione, che il debole diritto della sua nascita colorava vantaggiosamente a suoi occhi. Egli dissimulò non pertanto al cospetto di Valentiniano e simulò di ignorare l'obbrobrio della sua consorte. Egli ebbe anzi tanto sangue freddo per compreudere, che venendo a vacare il trono egli non vi potrebbe pretendere infino a clic viveva Aczio; perciò studiò le vie a nimicarlo col principe, e lo persuase tanto bene che Aezio, altero dello sue vittorie, aspirava all' impero, che il vile e barbaro imperatore trucido quel gran capitano con le sue proprie mani. Dopo quell' infame assassinio, meutre l'imperatore andava passeggiando nel campo di Marte, fu assalito da due amici di Aezio, che Massimo aveva suscitato, i quali trucidarono pubblicamente Valentiniano senza che nessuno si mettesse in punto di difenderlo. Così finì l'ultimo rampollo della stirpe del gran Teodosio. Massimo fu immantinente salutato imperatore e si sposò ad Eudossia vedova di Valentiniano, inconsapevole com essa era che il suo nuovo sposo fosse l'assassino del primo.

Ma quando ella venne in sentore di quella orribile trama, si lasciò andare alla piena della sua rabbia, e anteponendo quel giogo indegno quello de Barbari più feroci, invito Genserico ad insignorir-

(1) Evagr. 11, c. 7. (2) Procop. 1, c. 8. si di Roma. Questi presto sempre al rapinare, jon si feco pergaro. Immantinente eggi discese ad Ostia e marciò drito a Roma. Massimo pensando alla fuga, e consentendo a tutti il fuggire, si reudette così dispregevole, che sena timore si pensò ad ucciderlo, e fu di fatto messo in brauti il settantesimostimo giorno del suo regno da alcuni vecchi serri di Valentiniano, i quali gittarono le membra del parricida nel Tebro.

Tutta la città si abbandonò alla costernazione e non venne fatto nè manco il pensiero di difendersi (2). Il solo pontefice andò ad incontrar Genserico, il quale dopo Attila non era certo da tanto di spaventarlo. Egli ottenne tutto quel più chesi poteva dimandare ad un simile vincitore, anzi più in là che non era da potere sperare; vale a dire che i Vandali si contenterebbero del sacco, si asterrebbero dall'uccidere e appiccar fuoco, e vi sarebbero anzi tre chiese, quelle di san Pictro, di san Paolo e la Basilica costantiniana, che non sarebbero nè saccheggiate nè visitate. La promessa fu osservata, ma il sacco per tutto il rimanente della città durò da ben quattordici giorni, nei quali furono portate via immense ricchezze, e in particolare i vasi sacri che l'imperatore Tito aveva in passato rapiti a Gerusalemme. Gli schiavi furono a migliaia; l'imperatrice che aveva chiamato i Barbari fu menata a Cartagine insiem con le sue due figliuole Eudossia e Placidia.

Ma tale dissarto tornò salutare alla celebre Eudossis, vedova dell'imperatore Trodosio , e madre dell'imperatore di Occidente. La sua filosofia e tutti i suoi lumi naturali erano per lei una debola consolazione sestra quella della feder, di cui s' era priva entrando nell'eresia di Eutiche. Questi copi della mane del pricui s' era priva entrando nell'eresia di Eutiche. Questi copi della mane di Presa la mala sua di consolazioni di Bessioni , e ben tosto ella temette di arre presa la mala tui (3). Gli uomini di Dio, potenti in opere ed in parole , abbondaavano tuttavia nella Terra Sauta dore ella

(3) Vit. 5. Euthym. p. 64 et seq.

abitava. Ella si consultò co' più celebri ; senti da loro essere la sua morte vicina e come niun'opera di virtù la poteva assicurare se non si teneva al centro dell'unità, attaccandosi al concilio di Calcedonia ed a Giovenale suo legittimo vescovo. Ella obbedì a questa voce del Ciclo, abiurò pubblicamente l'eresia a Gerusalemme, e tornò nella comunione della Chiesa, nella quale perseverò senza esitare fino alla morte. Prima di morire ebbe la consolazione di sentire che il principe Unerico, figliuolo del re dei Vandali, aveva sposato la primogenita delle due figlie di Valentiniano, e che era stata mandata l'altra con sua madre a Costantinopoli.

Restava in Africa una copia di altri illustri schiavi , i quali fornirono largo argomento alla carità del vescovo di Cartagine, chiamato Deo-gratias, il quale era stato ordinato nel 454 per le preghiere dell'imperatore Valentiniano, dopo una lunga vacanza di quella sede. Gl'inumani trattamenti che duravano i prigionieri toccarono al vivo quel prelato (1). Siccome i vincitori erano in parte mori e in parte vandali , così si dividevano i prigionieri; separavano inesorabilmente i figliuoli dai loro genitori e le mogli dai loro mariti. In tal modo nella miseria e nelle fatiche oppressive della schiavitù questi non avevan ne manco la trista consolazione di portare le loro catene insiem con le persone che loro erano care, nè di confoudere insieme i loro sudori e le loro lagrime. Ve n'aveva di malati una copia grande, così pei bisogni che pativano, come pei disagi di ogni fatta che avevano durato in quel passaggio del mare. Il santo vescovo ne comprò quanti più potè pagarne, non temendo di vendere per una si bella causa i vasi di oro e di argento che servivano alle chiese. Provvedeva i malati di ogni aiuto che bisognassero, faceva loro distribuire il conveniente alimento, ed accompagnava egli stesso i medici che li visitavano. La notte egli andava a vedere se fossero mai

abbandonati, dimandava a ciascuno di letto in letto come si trovavano, e tuttociò a malgrado della sua debolezza e dell'età sua che era decrepita. Egli morì pochissimo dopo, avendo occupata per soli tre auni la sede di Cartagine.

La morte di lui fu tenuta una sciagura pubblica, e gli schiavi credettero ritornato il tempo in cui eran caduti la prima volta in ischiavitù; inoltre la morte di si virtuoso pastore non fu meno, funesta alla chiesa di Africa in generale. Il re Genserico prese da ciò occasione di vietare di ordinare dei vescovi nella provincia proconsolare e nella Zeugitania, dove se ne trovavano ancora da ben sessantaquattro, ma il più eran vecchi assai. Così venendo ogni di meno, in capo a pochi anni fofono ridotti a tre soli. La Chiesa onora la memoria di san Deo-gratias il ventidue di marzo. La harbarie di Genserico die luogo alla santificazione di molti altri Affricani, lasciando stare il novero infinito de martiri che ella produsse.

La qual cosa, forse più assai che le rapine del Vandalo, riaccese lo zelo ed il valore dell' imperatore Marciano, il quale penso sodamente a rompergli guerra. Egli si preparò al combattere da principe cristiano, accoppiando alle savie precauzioni suggerite dalla sperienza e dalla politica, tutto ciò che poteva guadagnargli il favore del Cielo, come le pubbliche preghiere ed il largheggiar di limosine co'poverelli. Ma se queste opere di pietà non poterono giovargli ne'suoi temporali disegni, non caddero però vuote di effetto per l'eternità all' appressarsi della sua morte, la quale avvenne poco dopo , cioè l' anno 457, nel sessantesimoquinto dell'età sua. La memoria di lui è benedetta per le sue virtù e per la sua applicazione al hene dello Stato e della religione. Ebbe a successore il tribuno Leone, governatore di Selimbria : egli era natio della Tracia, e fu eletto il di sette febbraio dell'anno medesimo dalla soldatesca, consentendolo pure il senato.

Egli amava sinceramente la religiono, ma sul cominciar del suo regno egli diede in un fallo di sorpresa o di debolezza, che mettendo in apprensione san Leone e tutte le persone intese al bene della Chiesa li fece troppo presto accorti, che l'Oriente non era più governato da Marciano e da Pulcheria. Gli Eutichiani cotanto numerosi in Egitto ripigliando cuore nel mutarsi del monarca, il monaco Timoteo, ordinato sacerdote a' tempi di Dioscoro, si pose in capo de sediziosi. Da lunga pezza ei covava in segreto la cabala e la rivoluzione che meditava. Egli andava la uotte con una canna vuota per le celle de' solitari, e parlando ad essi per mezzo di quella specie di tromba parlante, li chiamava tutti pel loro nome, che si era fatto insegnare, si dava per un angelo mandato dal Cielo, che andava ad avvertirli di fuggire la comunione di Protero e di eleggere a vescovo il monaco Timoteo, proponendo cosi sè medesimo (1). Per si fatta sacrilega mariuoleria, che lo faceva correre la notte a guisa de gatti sopra le grondaie, gli fu imposto il soprannome di Eluro, essendo così chiamati i gatti dai Greci.

Allorche stimo aver bene tessuta la sua cabala e seppe la morte di Marciano, autore del suo esilio, ricomparve con insolenza e grido forte contra il concilio di Calcedonia. Tra i monaci che si era guadagnati egli raccolse primieramente quelli dei dintorni di Alessandria con una masnada di sbanditi e di sediziosi che si era compri con danari, e giovandosi dell'asseuza del governatore, che era occupato colle sue genti nell'alto Egitto, empiè la città di un così gran tumulto, che i cattolici non eran più osi di farsi vedere. Insignoritosi della gran chiesa, che si chiamava il tempio cesariano, egli si fece ordinare vescovo da Eusebio di Pelusio e Pietro di M. . ima, due dei quattro o cinque vescovi condannati all' esilio, e ridotti per la loro ribellione alla Chiesa ed a'suoi primi prelati a far la corte ad un monaco sedizioso. Rimaneva un ostacolo alla sua fazione nella persona del vescovo Protero, il quale fu indarno che cercasse salvezza nel battisterio.

(1) Niceph. av, c. 19; Evagr. 11, c. 8.

Nè la santità del luogo, nè quella del giorno che era il venerdi santo, poterono preservarlo dal loro furore. Essi, non avendo alcun rispetto alla sua virtii. nè alla sua veneranda canizie, lo ferirono di molti colpi di spada mentre stava pregando. Ne il loro furore si contento di farlo morire; essi appesero il suo corpo ad una fune, e lo sospesero pubblicamente alla veduta di ognuno, levando urli e facendogli barbari insulti. Di poi lo si trascinò per tutta la città e lo batterono infino a che fu ridotto in pezzi. Taluni trascorsero siffattamente nella loro rabbia fino a gustarne il sangue. Furono arse le reliquie delle sue membra, e gittate al vento le ceneri. Molti cattolici furono martirizzati insiem col loro santo vescovo (2).

Timoteo levò il nome di Protero dai sacri dittici, vi pose il suo dopo quello di Dioscoro, e saccheggio i beni del martire e della sua famiglia. Rispetto ai beni della chiesa egli ne disponeva a suo talento largheggiando di essi co' faziosie coi parenti, non pensando nè manco ai poveri. Anatematizzo il concilio di Calcedonia e tutti i fedeli che lo avevano iu riverenza, segnatamente il papa ed i vescovi delle gran sedi. Nel breve novero de' vescovi della sua fazione egli elesse i più avventati, e li mandò in tutte le città della provincia affinchè perseguitassero i prelati cattolici ed il loro elero. Scaccio i più rispettabili pastori, de' vecchi veuerandi, ordinati al tempo di san Cirillo ed anche prima, indi istitui in loro vece degli eretici. Gli ortodossi eran del paro perseguitati ne monisteri sia di uomini sia di femmine, dove si studiava soprattufto a non lasciare se non sacerdoti eretici , a tal che gli ecclesiastici soggetti alle decisioni della fede erano generalmente ridotti a doversi fuggire o a tenersi con somma cura nascosi.

A malgrado di tanti eccessi, l'imperator Leone si rimaneva inerte e come in una specie d'indecisione intorno a quello che pensar dovesse di tali faziosi. Essi

(2) Vict. Chron. p. 899.

avevano mandato a Costantinopoli delle rimostranze, nelle quali rappresentavano, che il popolo ed i magistrati di Alessaudria non volevano a loro vescovo altri che Timoteo. Quanto alla fede essi professavano quella di Nicea c di Efeso, non dicevan parola del concilio di Costantinopoli e biasimavano con insolenza quello di Calcedonia Insiem con papa Leone che lo riveriva e tutti i vescovi di Orieute che lo avevano tenuto. Dopo di che essi aggiungevano, che senza avervi riguardo, bisognava adunarne un altro ed esaminar da capo la fede. Abbandonato a queste vane apprensioni, che trascinano spesso un politico debole e ristretto ne più pericolosi partiti , l'imperatore propose al patriarca di Costantinopoli di ragunare il suo clero con tutti i vescovi che si trovavano nella metropoli, perchè dessero il loro parere così sull'ordinazione di Timoteo, come sui decreti di Calcedonia. Egli scrisse nel medesimo senso al sommo pontefice sollecitandolo a venire a Costantinopoli; a Basilio di Antiochia successore di Massimo; a Giovenale di Gerusalemme, e ad una moltitudine di metropolitani e di vescovi delle sedi ragguardevoli, in tutto un sessanta. Egli avrebbe anche voluto far celebrare uu concilio ecumenico, se dopo le spese dell'ultimo e dopo tanti altri inconvenienti, fosse stato possibile.

Il papa rispose all'imperatore (I), come avexa già fatto un concilio di quaranta vescovi radonati a Costantinopoli, e che sarebbe un attentato questioni di un concitio generale, le quali essendo dettate dallo Spirito santo, sono infallibili e da non operari filare; che in vece di rinettere in quistione ciò che errore gi' indocili, che si rinovavano coi de controversio secondo il piacer degli eretici, le contrabazioni della Chiesa nou avrebhero più termine, e che questa colpevole condiscendenza non poteva altro che aumenitarii. E'esortava alla perfine a seacciare subtiamente il monaco Timoto dalla sede di dilessandria, da lui cotanto indegnamente usurpata; gli ricordava che questo fosse il voto di quasi tutti i vescovi del Fegito i, quali lo avevano cerificato con le loro lettere e molti a voce in Costantinopoli, dvore si erano riparati dopo le violenze dell'usurpatore, mentre i vescovi scismatici non a revano ardito firmare la loro supplica temendo di far vedere il loro picciel novero.

Questa savia fermezza del pontefice fece sì, che non si pensò più a celebraro un nuovo concilio. Ma gli Entichiani . scaduti da ogni sperauza da questo lato, dimandarono che fosse loro conceduta almeno una conferenza, nella quale potessero proporre le loro difficoltà; ma san Leone la durò inflessibile anche contra questo nuovo tentativo, « Il condiscendere a tale artificiosa domanda d'inquieti settari ei sarebbe un distruggere l'autorità del concilio di Calcedonia, rispos'egli (2); non sperino mai di potermi a ciò indurre. Cercando a disputar da capo sulla fede essi vorrebbero far credere, che non è stato fermo nulla di questo: l'insidia è troppo sciocca, e nou sarà mai che Leone v'incappi ».

L'imperatore cousultò poscia i solitari più riveriti dell'Oriente, come sau Simeone Stilita, san Giacomo-il-siriaco e san Baradato, Il tenore di vita di questi due ultimi sorprendente al par di quello di Simeone, c se le loro maraviglie non fossero attestate da testimoni di veduta e da scrittori di quel gran peso che è un Teodoreto (3), noi peneremmo assai in crederle vere noi medesimi. L'illustre siriaco, chiamato Giacomo, era in particolar modo conosciuto da quel vascovo di Ciro; abitava lungi una lega e mezzo dalla città in sul giogo di una montagua, dove viveva al sereno, esposto notte e di a tutte le ingiurie delle stagioni, non avendo neppur chiusura da guardarsidalle bestie selvatiche, ne manco un autro dove riparare dagli ardori del sole o dalle nevi

<sup>(1)</sup> Epist. 73. (2) Epist. 78. Hennion, Vol. II.

<sup>(3)</sup> Theod. Philoth. c. 21.

che vi venivano talvolta in tanta copia da rimanervi come sepolto; egli non vide mai fuoco e non ne usava ne pure per apprestarsi il suo mangiare, il quale consisteva soltanto in alcune lenti immollate nell'acqua : la qual maniera di vivere non parendogli abbastanza dura, egli portava sotto la sua veste delle pesanti catene di ferro. San Baradato, esposto anch' esso a tutte le intemperie delle stagioni , abitava la cima di uno seoglio, teneva contumo le mani distese verso il ciclo, somigliante più assai ad un termine informe, che non ad un ente animato, e coperto tutto quanto da una pelle, che non gli lasciava libero altro che il naso e la bocca per respirare.

Si faite austerità attracvano il maggior rispetto anche dai potenti del secolo , la eui indifferenza in fatto di virto non è quasi mai che sia tocca se non dalle cose fuor dell'ordinario. Ma questi nomini tutti del cielo mostravano eziandio maggiore umiltà che non ardore per la penitenza. Propti com'erano a lasciare il loro geuere singolare di vita al primo comandamento che glieue facessero i principi della Chiesa, ehe sono i vescovi, nella loro fede si regolavano secondo le deeisioni de primi pastori. Essi risposero all'imperatore, elle doveva riguardare come un oracolo infallibile dello Spirito santo ciò che era stato pronunziato dai seicentotrenta Padri, vale a dire dal concilio di Calcedonia, il quale pare così essere stato composto di tal numero di vescovi, e questa santa schiera doveva dileguare ogni suo timore, dopo che il Salvatore aveva promesso di trovarsi in mezzo anche di un ben più piecol numero, che si congregasse in nome di lui.

Si conserva una raccolta di diverse risposte fatte intorno al medesimo oggetto all'imperator Leono in trentasei lettere, che tutte insieme formano un'autorità del maggior peso (1), ne già proprio in ragione della santità della maggior parte dei loro autori, ma perchiè ciascuna letteri loro autori, ma perchiè ciascuna letteri loro autori, ma perchiè ciascuna letteri.

tera fu convalidata dalla sottoscrizione di molti vescovi, come pure quella del sommo pontefice, il quale in questa occasione parlo per tutto l'Occidente. Così si vide nella totalità di queste lettere sinodali, il sentimento di tutta la Chiesa insegnante; e però tutte le difficoltà furono risolute definitivamente, producendo la raccolta di queste risposte particolari il medesimo effetto che un concilio ccumenico. Dal quale esempio si vede chiaro, come osserva Fleury (2) dopo il gran vescovo di Meanx (3), che la forza delle decisioni della Chiesa non consiste nell'assemblea de' vescovi, ma nel loro consenso unanime, in qualunque modo sia dichiarato. La raccolta di queste lettere chiamata in greeo Encyclia, vale a dire lettere circolari, è stata tradotta in latino da Epifanio-lo-scolastico.

Assicurato in questa guisa l'imperatore, diede opera attenta al far mettere ad esecuzione le decisioni del coneilio, e comandò al governatore di Alessandria di scacciarne Timoteo detto il Gatto, e di far eleggere un nuovo patriarca. Codesto intruso dispregevole venne di fatto sbandito e condotto sotto buona guardia nel Chersoneso. Indi di universale conscutimento del popolo e del clero fu eletto un altro Timoteo, soprannominato Solofaciolo od il Bianco, il quale, insiem col clero di Alessandria e dicci vescovi dell'Egitto (4), diede a bella prima avviso. della sua elevazione al sommo pontefice. Nella sua risposta san Leone gli esorta allo zelo ed alla concordia e stimola il nuovo patriarca a scrivergli spesso, informandolo dello stato della sua chiesa-Anatolio di Costantinopoli era morto aleun tempo prima ; secondo il giudizio di san Leone egli era un prelato ambiziosissimo e pensava in tal guisa che aveva deste molte vive molestie a questo santo e destro pontelice : cotanto è vero ; che non si possono nell'ordine gerarchico rompere i confini della subordinazione senza porre altresi la fede in qualelic pe-

Tom. 4 Conc. p. 902 et seq.
 Hist, Eccl. 1, 39 n° 12.

<sup>(3)</sup> Def. Cler. Gall. part. 2, l. 24, c. 13. (4) Liber. Brev. c. 15 et 16.

ricolo. Fu levato alla sede di Costantinopoli san Gennadio, patriarea molto diverso di Anatolio, e di cui si raccontano molti miracoli.

San Leone non sopravvisse lunga pezza a questo principio di calma che egli aveva procacciato alla Chiesa, poichè mort nel 461, non potendoscne appuntare il vero giorno. Il suo pontificato durò anni ventuno, in tutti i quali fece mai semure bella mostra della grandezza dell'anima sua e della sua virtù. Non meno segnalati di queste crano la sua dottrina e il suo ingegno. La sua maniera di serivere è nobile, il suo stile, guardando al tempo in cui scriveva, fu puro, la sua eloquenza degna de più bei secoli , commovente e patetica il più che si possa dire, come lo si vede nella maggior parte de'suoi sermoni. Ce ne rimasero novantasei , intorno le principali feste dell'anno, i cui misteri ci li ragiona con tale caudore, chiarezza ed unzione, da dovere interessare per sempre gli spiriti giusti e le anime pie. Noi abbiam pure di quest'illustre pontefice centoquarantuna lettera. E questo è il primo papa , che abbia lasciato un corpo di opera, ed a cui sia stato imposto il soprannome di Grande ; di fatto egli fu proprio grande in ogni materia, zelatore del decoro e della magnificenza del culto divino, della fondazione e più ancora del ristabilimento delle chicse, che egli decorava con tale buon gusto, che portava l'impronta della nobiltà dell'anima sua e della sublimità del suo ingegno. Dopo gli orrendi guasti dei Vandali egli rifece da capo gli argenti in tutte le chiese di Roma. A tale obbietto egli fuse sei gran vasi di cento libbre per ciascuno, regalati in passalo dal gran Costantino. Ai sepoleri dei santi apostoli egli istitui de guardiani o cappellani, che allora si chiamavano camerieri, il qual nome corse poi in uso nella chiesa di Parigi ed in alcune altre, perchè antieamente si chiamaya camera ciò che noi dinominiamo oggidi cappella.

(t) Epist. 3. (2) Epist. 91,

Fra le lettere di san Leone vi hauno alcune decretali che meritano una particolare attenzione. Ciò che egli scrisse a Doro, vescovo di Benevento, dimostra quanto questo gran papa avesse a cuore l'ordine gerarchico (1). Questo vescovo avevamesso un sacerdote ordinato di freseo in capo a tutti i sacerdoti anziani. Leone ne lo riprese con severità, e perche due sacerdoti avevano dato il loro consentimento a tale disposizione, egli stabili, che gli altri conserverebbero il grado della loro ordinazione, e che i due adulatori ne sarebbero spogli per sempre, siccome quelli che lo avevano ceduto per una vile compiacenza. E nondimeno egli teneva per fermo di aver fatto ad essi grazia, e che si meritavano la deposiziono canonica; « perchè, dice egli, un ecclesiastico, padrone certamente di umiliare la sua persona, deve onorare sempre il suo grado 1.

In una lettera diretta a Teodosio di Frejus (2) intorno alla penitenza, egli dice, che infino a tanto che siamo in vita noi pon dobbiamo imporre dei confini alla divina misericordia, ma conce-, dere la riconciliazione a tutti quelli che la dimandano, anche in caso di morte, purchè la loro conversione sia sincera. e Noi non dobbiamo essere ritrosi, aggiunge egli, nel dispensare i doni di Dio, nè dispregiare le lagrime di coloro che si accusano; per lo contrario noi dobbiamo credere, essere Dio che loro ispiri lo spirito di compunzione. Quand' anche non potessero più parlare, ei basta, che ci diano de contrassegni di una ragione libera, o che qualche persona degna di fede attesti che essi hanno dimandato la penilenza ».

Con una decretale diretta ai vescovi della Campania e de lunghi vieini (3), e il iriprende perchi facvano replicare pubblicamente la confessione dei penitenti; poscia arrecando una prova molto precisa in pro della coufessione aurcolare, dice un propri termini, hastare che i peccali sieno confessali priniera-

(3) Epist. 80,

mente a Dio, poi al sacerdote con una segreta confessione.

Intorno al battesimo, scrivendo a Neona di Ravenna, egli decide rippetto a quelli che sono stati condotti in ischiavità prima delli che diclla ragione, e che non hanno memoria alcuna di essere stati battezzati, che si deve rituracciare con gran diligenza se non v'ha prova alcuna del loro battesimo; ma che se non se ne trova, bisogna batterzarili franacumanteli, non temendo il pericolo di ribatte statori. Dale che si debuce, che non sotto condicione.

In questo modo la Chiesa, la quale aveva preso la sua forma essenziale sotto la mano medesima del suo divino Istitutore e de suoi primi discepoli, formò per insensibil maniera la sua disciplina. Ella sviluppo eziandio diversi punti di domma secondo che le occasioni le si presentavano. Alla fine del pontificato di san Leone, al quale noi siamo ora giunti dopo la celebrazione di quei quattro famosi concili, che il più grande dei suoi successori paragona ai quattro Evangeli, e ne quali la maggior parte delle eresie che sorgeranno e le passate trovano la loro condanna, si poterisguardare i principali articoli della fede cristiana come perfettamente schiarati. Nel correre dei secoli venturi noi vedrem cavare con la medesima infallibilità e la medesima precisione le conseguenze particolari di questi luminosi principi,



## BIBEO DESENDARADO

DALLA MORTE DI PAPA SAN LEONE NEL 461 FINO ALLA CONVERSIONE DE FRANCII NEL 496.

Quantunque la religione cristiana fosse già la religione dell'universale, e che l'impero della Chiesa , disteso molto maggiormente di quello di Roma, nell'età sua più fiorente, non avesse altri confini che quelli del mondo, pure le mancava tuttavia alcuna cosa alla sua gloria e al suo trionfo. Ella aveva inchinato pure al giogo del Vangelo le nazioni più valorose e illuminate, i Greci ed i Romani, vale a dire, tutto il mondo incivilito, che si aveva per costume d'intitolare semplicemente il mondo; cotanto poco pareva degno di far parte della civile società e del genere umano tutto quello che per opposizione si chiamava barbari o selvaggi. Così la legge di grazia, aveva fatto cristiano tutto ciò che meritava il nome di uomo. Ma le bisognava altresi in primo luogo far degli uomini di questi barbari per renderli poscia cristiani, e per comporre a Gesù Cristo quel gregge innumerevole e perfetto, nel quale entrano il Romano e lo Scita. il Greco ed il Barbaro, il lupo e la pecora, tutti i quali, secondo l'espressione d' Isaia (1), sono destinati a pascere indistintamente e in pace insieme, senz'altra differenza che quella del merito di avere mutato inclinazioni e natura per

la più potente virtù dell' Altissimo. E questa è la grande opera eseguita già in parte, e che noi vedremo operar dalla Chiesa, con una affatto nuova edificazione. Nondimeno questa felice rivoluzione, non potrà operarsi senza arrecarle de' forti scrolli; ne seguiranno procelle molte e scompiglio grande ; l'armonia di questa immensa famiglia, che l'uomo dei dolori ha ingenerato sulla croce, ne sarà sturbata per alcun tempo; la divina Sposa di Gesù Cristo sembrerà patirne ben anco una qualche alterazione; ma sempre una medesima ne suoi tratti caratteristici, il sigillo dell' alleanza apparirà fuor di ogni pericolo di errore e non interrotto mai, alla perfine si dileguerà ogni nube, e dopo i si grandi assalti e i duri travagli, la Chiesa riapparirà sotto il maestoso aspetto di una feccuda maturanza, e talvolta ancora ridente di tutti i fiori della sua prima giovinezza.

Di qua pure essa cava un vauleagio ocurato in certo qual modo ne suoi ogiorni più felici, favoreggiata dai Marciani e dalle Pulcherie, dai Teodosi e dai Costantini, i quali facevano rillettere sopra dilei i più vivi raggi della loro maestà e possanza. Quando la dignia imperiale sarà distrutta nell'Occidente; quando in Oriente una lunga serie d'imperatori indifferenti ad una guissa, e dei

mali della religione e di quelli dello Stato, ovveramente, più gelosi delle prerogative del sacerdozio, che non di quelle della corona, mettendo le mani in tutte cose le scompiglieranno, faranno e torranno le formole della fede secondo i lor capricci, si arrogheranno il sacro diritto dell'insegnamento, e lo vieteranno ai vescovi; quando le Gallie, le Isole Britanne, la Spagna, l'Africa, l'Italia, il proprio appannaggio di Pietro, gemeranno sotto la schiavità dei Barbari o pagani od ariani, nemici della fede molto più degl' idolatri; allora si vedrà manifesto, che la possanza della Chicsa, e l'autorità della Sede apostolica in particolare, non andranno debitori del loro crescimento alle grandezze del secolo, a quella guisa che non andavano debitrici ad esse del loro stabilimento, sotto la tirannia dei Neroni e dei Domiziani. Allora, come sotto gl'imperatori più amici alla religione, si vedranno i pontefici romani assidersi sopra la sedia di Pietro, con la maestà medesima dei loro più felici antecessori, vigilare all' esecuzione dei canoni nelle diverse chiese, informarsi delle cause di maggior rilievo, darsi cura che sieno giudicate secondo le regole dell'equità e della sapienza, ritornare in onore coloro che una ingiusta violenza aveva spogliati, soccorrere agli oppressi, umiliare i malvagi e i superbi, porre in avvertenza gl' imperatori dei loro doveri religiosi, opporre se stessi, come un muro di bronzo, al furor sacrilego dei più terribili fra i Barbari dominatori , e nel tempo stesso ricevere onorevoli ambascerie da tutte le regioni , vedersi eletti dai diversi potentati a mediatori ed arbitri delle loro controversie, e ne'luoghi troppo lontani, per non potervi andare personalmente, sentenziare per l'organo de loro vicari : tale in somma è il gran quadro, i cui tratti si andranno sviluppando ne' fatti seguenti.

Un cinque o sei settimane dopo morto papa san Leone, il dodici di novembre dell'anno 461, fu ordinato per suo suc-

(1) Hilar. Epist. 8, t. 1v, Conc.

cessore l'arcidiacono Ilaro natio di Sardegna, quel medesimo che dodici anni prima, al falso concilio di Efeso, aveva adempiuto cotanto degnamente l'uficio di legato della santa Sede. All' anniversario della sua ordinazione, che secondo il costume fu celebrato con pompa, essendo andati a Roma assai vescovi delle diverse province, egli tenne un concilio intoruo al vescovo Ermete, che si trovava in possesso del vescovado di Narbona. Egli cra stato dapprima ordinato per la sede di Beziers, ma avendo gli abitanti ricusato di riceverlo, egli medesimo si era posto su quella di Narbona. Le parti interessate si richiamarono a Roma, ed il papa serisse all' arcivescovo di Arles, a fine di ottenere da lui e dagli altri vescovi le sieure informazioni, sopra le quali fondare il suo giudizio. Si mandarono deputati dall'una parte e da'l'altra , e due vescovi delle Gallie , essendo audati a Roma, assistettoro al concilio. Pel bene della pace e per indulgenza, si fermo che Ermete si rimarrebbe sulla sede di Narbona; ma che fino a tanto che vivesse, l' ordinazione dei vescovi di questa provincia , sarebbe attribuita al più anziano di loro, e morto Ermete ritornerebbe al suo successore. A cansare simili inconvenienti, si raccomando ai Galli di tenere ogni anno un concilio in quelle loro province, in cui i vescovi potessero raccogliersi (1), apparentemente a motivo delle guerre e delle correrie che non permettessero di radunarsi più regolarmente. Non ostante si fatti concili, è detto che si consulterà la santa Sede negli affari di rilievo. Ed era il vescovo di Arles che doveva assegnare il tempo e il luogo di tali assemblee, scrivendo ai metropolitani, e i vescovi dovevano pur anco rivolgersi a lui, nel caso di rifiuto per parte de' mctropolitani, per ottenere le lettere autentiche, senza le quali era vietato ad essi di uscire dalla loro provincia.

Dal concilio di Vannes, tenuto quasi al tempo medesimo, si vede l'infinita cura praticata dagli Occidentali per mantenere la purezza de costumi nel claro (1). È vietato ai cherici entrati negli ordini superiori , vale a dire ai sacerdoti , ai diaconi ed ai sotto diaconi , di assistere ai banchetti nuziali, e di trovarsi in qualunque altra comitiva, nella quale si possa vedere o sentir cosa che offendesse il pudore più delicato. È proibito altresi ai cherici, e ciò sotto pena discomunica, di ricorrere ai tribunali secolari senza il consenso del loro vescovo; ma se questi fosse loro sospetto, ovveramente se avessero qualche controversia col medesimo, essi devono rivolgersi agli altri prelati. La proibizione già fatta ai cherici di viaggiare senza lettere del vescovo, si estende eziandio ai monaci, che si soggettano a macerazioni ed a punizioni corporali se non bastano le riprensioni.

Nel giudizio di un concilio di Arles (2). per alcune controversie di Fausto, abate d' Lerins, con Teodoro, vescovo di Frejus, da cui Lérins allora dipendeva, noi troviano l'esercizio della giurisdizione episcopale sui monasteri, ed insieme il principio delle esenzioni, almeno per le comunità composte di laici, che si eleggevano un superiore. I monaci e l'abate di Lerins assistettero insiem con tredici vescovi a tale concilio, che è il terzo di Arles. In esso fu risoluto, che il vescovo Teodoro non si attribuirebbe sul monastero, se non i diritti esercitati dal suo predecessore Leonzio; vale a dire, che i ministri dell'altare e i cherici, sarebbero ordinati dal vescovo diocesano; che egli darebbe pure il santo crisma, e confermercbbe i neoliti se ve ne fosscro, e che i cherici stranicri non sarebhero ammessi senza suo ordine; ma che il più del monastero consistendo in laici, si starebbe sotto la condotta dell'ahate, scnza che il vescovo si attribuisse intorno a ciò alcun diritto, nè che potesse di suo grado ordinare alcuno per cherico.

Il metropolitano ed i vescovi della provincia di Tarragona, in Ispagna, scrissero a papa llaro (3), per sapere ciò che

(1) Greg. Tur. 11, c. 6 et seq. (2) Tom. 4 Conc. p. 1023, essi dovevano conchiudere nel loro concilio, intorno Silvano di Calaorra, l'uno di essi, il quale aveva ordinato un vescovo che il popolo non dimandava, e prese un sacerdote di un'altra diocesi, per farlo vescovo contra sua voglia. Essi consultavan poscia la santa Sede sull'affare d'Ireneo, che Nundinario di Barcellona aveva morendo dimandato per suo successore, quantunque già vescovo di un'al-tra città. I vescovi della provincia avevano consentito a tale traslazione per rispetto al defunto, col consenso del popolo e del clero (4). Si fatte quistioni . furono esaminate in un concilio tenuto a Roma da quarantotto vescovi, contando il papa e due Africani. Dopo il sommo pontefice, san Massimo di Torino, molto anziano nell'episcopato, poiche si godeva molta fama fin dal regno di Onorio , è nominato per primo, e il vescovo di Porto, il quinto solamente; la qual cosa induce a credere, che fu seguito l'ordine dell'ordinazione, come in molti altri concili ; uso rispettabile , il quale toglie saviamente le pretensioni della vanità, e si mantenne con edificazione infino a' nostri giorni. I principali cittadini, e i magistrati di molte città della Spagna, essendosi interessati pel vescovo Silvano, veduta la necessità dei tempi, gli fu perdonato il passato, ma con la condizione di osservar meglio i canoni per l'avvenire. Si vietarono severamente le traslazioni : s' ingiunse ad lrenco, sotto pena di scomuuica, di ritornare alla sua prima chiesa, ed al metropolitano, chiamato Ascanio, di fare eleggere dal clero di Barcellona e di consacrare un altro vescovo per questa sede. Mentre si leggevan, prima del giudizio, le informazioni mandate dalla Spagna intorno a questo affare, la lettura fu interrotta due volte dai prelati, i quali gridarono forte contra l'abuso di trasmettere i vescovadi come per testamento. Il papa dimandò i voti. San Massimo prese immantinente a favellare, e tutti i vescovi protestarono insiem con lui,

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 1033. (4) Ibid. p. 1060.

che non farebbero mai nulla di contrario allo leggi e celcisiastiche, e che chiunque se ne diliungasse dovesse renderne conto alla santa Sede. In tale concilio si fecero sieque canoni, che il somuno pontefice pubblicò, e gli altri vescovì approvarono per accimazione. Il quinto, e di l'appia-le, mastiene in tutta la sua estensione il diritto delle elezioni, soutita la temerità dei vescovì, che disegnano morendo i loro successori.

Dal canto suo l'imperator Leone fece molte leggi favorevoli alla Chiesa. Quella del primo febbraio dell'anno 466, originò da un fatto che si vuolo risguardare come miracoloso. Un uomo che era incorso nell'indegnazione del patrizio Ardaburio, uno de più potenti personaggi dell'impero, riparò nel monastero degli Acemeti, allora governati dal santo abate Marcello. Ardaburio lo fece immantinente domandare a costoro, e negando l'abate di darglielo nelle mani, il patrizio mandò alquanta soldatesca, che minacciava di trascorrere alle ultime violenze. I monaci spaventati, sollecitarono il Santo a cedere, anzi che esporli a perire insiem col loro monastero, ma egli fu inflessibile, e già i soldati infuriando davau mano alle spade. Quando tutto ad un tratto, essi videro nel luogo più alto del monastero un fuoco terribile, dal quale uscivano verso di loro de' raggi somiglianti ai fulmiui. A tale vista si prostrarono a terra, gettando le loro armi, e pregando per ammansare il Signore. E questo prodigio fu tanto sorprendente, che Ardaburio perdono al ricoverato.

La legge, fatta, come si crede, in tale occasione, probisce di cavar persona dalle chiese, e di inquietare i vescovi o gli economi pie dobti di coloro che vi si ricoverassero. Essa permette, uno pertanto, di notificar loro la seutenza del giudice, affinché costituiscano un qual-he procuratore che li difficulà. Che se essi vi si rifiuttassero, si procederà contra di loro per le vie di diritto, e si ven-

deranno i loro mobili od immobili, secondo le forme, in esecuzione del giudizio. Se essi nascondessero i loro mobili nel recinto della chiesa, o presso qualche cherico, questi effetti saranno restituiti a cura dell'economo o del difensore od il vescovo interporrà la sua autorità, per impedire che non sieno occultati. Rispetto agli schiavi ed ai famigli, tosto che l'economo o il difensore sarà avvertito da quelli a cui appartengono, egli dovrà rimandarli con tutto quello che avranno recato seco, dopo di aver fatto prestare giuramento ai padroni, di nou dilungarsi punto in castigandoli, dalle leggi di umanità. In generale i ministri degli asili , devono informarsi tostamente della qualità dei rifuggiti nelle chiese, della natura del loro affare, avvertirne i giudici , e le persone cui la cosa interessa. Nelle diverse disposizioni di questa legge, si può vedere l'uso legittimo degli asili , e insieme le cautele che si pigliavano contra gli abusi (1).

Sotto il medesimo regno e intorno a quel tempo furono bandite molte altre leggi in pro della religione, e Leone confermò le antiche ordinanze pubblicate contra i Pagani. Egli proibi, sotto pena di bando perpetuo, a chiungue professava tutt'altra religione che la cattolica di far gli ufizi di avvocato in uessun tribunale. Come dette ai chierici ed ai monaci il privilegio di non poter essere chiamati davanti ai tribunali stranieri , e neppure costretti, per difendersi, di abbandonare le loro chiese od i loro monasteri ; la qual cosa fa vedere aperto, a malgrado del gridare dell'invidia e dell'ignoranza, che le concessioni, che i nostri re avevauo fatto in favore degli ecclesiastici, trovavano degli esempi nella più remota antichità.

Con altra legge l'imperator Leoneconfermò tutti i privlegi degli spedali e dei monasteri (2). Ne fece nu'altra per l'osservanza delle feste, vietando di far quaquique atto gindiziale la domenica , perlino le citazioni od assegnazioni e tut-

(t; Lib. 9 Cod.

(2) Cod. lib. ult.

ti gli spettacoli pubblici sotto pene agli nficiali di perdere le toro cariche, e della confisca de' loro beni. lu esecuzione del secondo canone di Calcedonia e di alcuni concili particolari egli proibi severamente la simonia, e noi sappiamo, che fin da allora ogni cherico o laico, che trafficasse del santo ministero, doveva essere deposto e scomunicato. L' imperatore voleva, che secondo i canoni i veseovi non fossero eletti ehe pei meriti loro . e che lungi dal brigarlo fuggissero positivamente l'episcopato. E dichiarava iu termini formali che il vescovo era manifestamente indegno del sacerdozio . se non veniva ordinato a suo maliueuore.

Avendo Leone dato il governo di Oriente a Zenone suo genero, questi condusse seco ad Antio: lua un sacerdote nominato Pietro, il quale vi suscitò le maggiori discordie (1). Egli era un ipocrita broglione, che da monaco accineta e da semplice gualchieraio , di cui gli rimase il soprannome, per la protezione de grandi , sedotti da un' apparente pictà , giunse perfino a levarsi alla sede patriarcale di Antiochia. Scacciato dal suo monastero a motivo della sua audacia in rigettare il concilio di Calcedonia, egli si ritrasse nella città imperiale, dove mise in opera il suo ingegno solerte, simulato, adulatore, e fece particolarmente la sua corte a Zenone. Andato in Siria con questo principe egli si guadaguò con l'oro alcuni Apollinaristi, cretici imbevuti de' medesimi principi che gli Entichiani, e si diede poscia a calunniar Martirio, patriarea di Antiochia, accusandolo di nestorianismo. La corte si lascio preoccupare, si mise la discordia fra il popolo di Autiochia, e Martirio difettava al tutto di quella fermezza di animo acconcia a combatterla con tanti ostacoli e contraddizioni. Quando egli vide il suo popolo in quella discordia e che Zenone favoreggiava manifestamente l'usurpatore, dopo fatto alcun dehole tentativo e qualche esortazione molto ornata, egli si tolse di là e stimò aver fatto assai pronunziando l'ultimo suo discorso seminato qua e là di espressioni che avevano del vigoroso (2). Dichiarò pubblicamente che abbandonava una chiesa in disordiue, un elero indocile e un popolo ribelle : ma che si riservava la dignità di sacerdote. Era proprio quello che bramava l'ambizioso gnalchieraio, il quale s'impadroni tosto della Sede come vacante, e si fece riconoscere quale patriarca. Gennadio di Costantinopoli , il quale amaya Martirio, dipiuse all'imperatore una tale usurpazione in quel modo che si conveniva, e Leone comandò che Pietro fosse shandito ne'deserti cotanto spaventevoli dell'Oasi. Ma il colpevole informato della cosa prima che lo si potesse arrestare, fuggeudo prestamente non diede agio che si potesse mettere ad escenzione. Dopo di che Giuliano fu eletto veseovo di Antiochia di comune aecordo.

Gennadio visse poco, dopo questa buona opera, ed ebbe a suo successore Acacio . direttore dell' ospedale degli orfanelli di Costantinopoli. Ei pare che il santo vescovo Gennadio, più desideroso de'beni eelesti , che non delle prerogative temporali, non si diede molta briga di far ratificare od eseguire i canoni di Calcedonia intorno la preminenza della sede patriareale della nuova Roma. Fu verosimilmente Acacio, che sotto papa Simplicio rinovo tale pretensione; ma Probo vescovo di Canoso e legato della santa Sede vi si oppose al cospetto medesimo dell'imperatore Leone. Simplicio era stato eletto il venti settembre del 467 in vece di llaro, morto dicci giorni innanzi. Si nota che questi nel corso di nu pontificato di meno di sei anni aveva distribuito a diverse elnese, in vasi sacri, ottantaquattro libbre di oro e milledugentociuquantadue di argeuto, lasciando stare altri effetti di una pietà altrettanto magnifica ; la quale cosa ne può chiarire alquanto intorno all'opulenza e alla possanza della Chiesa romana in tempi eosi sciagurati.

(2) Theod. Lect. lib. 1.

<sup>(1)</sup> Liber. Breviar. c. 16; Evagr. 111, c. 11. HENRION, Vol. II.

Da molti anni l'impero di Occidente non era altro più elle un vanu simulaero della sua autica grandezza. l'oco appresso il sacco di Runsa, che quel codurdo di Massime non era stato oso di difendere contra Genserieo, Avito, prefetto del pretorio nelle Gallie , vi fu gridato imperatore. Ma essendo calato in Italia e vinto che fu da Ricimero, lo si fece ordinar vescovo di Piacenza. Dopo di lui Majorano fu salutato imperatore a Ravenua, di consenso dell'imperatore Leone, e regno, o meglio parve regnare per quattro anni ; imperocchè Rieimero, maestro della milizia, era quello ehe si godeva davvero tutto quel più che rimaneva d'imperial potere in Occidente. E quando fu stauco di Majorano, il quale sostenne però al di finori la dignità del nome romano molto meglio di quello che non pareva potere aspettarsi da lui, ei gli fece abbandonar la porpora, e poco dopo anche la vita. Severo, il quale era consolo, succedette a Majorano e fini ben presto sua vita, avvelenato. Dopo un assai lungo interregno, il senatore Antemio , parente di Giuliano l'Apostata, nell'agosto del 467 fu gridato imperatore da Procopio, elle aveva egli pure vestito la porpora, di consenso di Ricimero, il quale si trovava più sieuro in far degl' imperatori che non ad esserlo egli niedesimo (1). Questo precario monarca trovò conveniente di assodar vie meglio la sua propria dipendenza, dando sua figlia in matrimonio a questo pericoloso protettore. E finalmente egli fu morto per comandamento di suo suocero l'undici di luglio del 472. Il suo successore Anicio Ulibrio morì il 23 ottobre dell'anuo medesimo. Glicerio, ehe lo surrogò il 5 marzo dell'auno seguente, non tenne il trono che quindici mesi, in capo ai quali fu deposto da Giulio Nepote, il quale lo fece ordinare veseovo di Salona in Dalmazia. Due mesi dopo il patrizio Oreste, che Nepote aveva fatto maestro della milizia fece gridare imperatore il suo figliuolo Rosuolo o Momil-

(1) Evagr. 11, c. 16; Jornand. p. 477.

lo, altramente chiamato Augustolo, il quale regno solo dieci mesi e fu l'ultimo

imperatore di Occidente. În eotal guisa rovinò il più possente degl' imperi con molto maggiore rapidità e assai meno di splendore che non si era stabilito. Odoacre re dei Turcilingi e degli Eruli, che era stato chiamato dalla fazione di Nepote, s'insignori di Roma il ventitrè agosto del 476. Egli fece morire Oreste e si tenne pago di rilegare il giovane Augustolo nella Campania. Quanto a lui non prese nè il nome, ne gli ornamenti d'imperatore, ma si bene il titolo di re d'Italia , mettendo fine all'impero e lasciando in pace i diversi popoli che ne tenevano od invadevano le province, che erano diventate la preda di tutti i Barbari. Nelle Gallie vi erano fino a tre nazioni straniere, cioè i Goti, i Borgognoni e i Franchi, i quali si rubavano ciò che i Romani vi avevano posseduto. Delle poche contrade che erano tuttavia rimase a questi, ne dovevano soltanto saper grado alla gelosia de loro vincitori, i quali amavano meglio che fossero nelle mani di un nemico infingardo, che non vedere l'uno de conquistatori pigliar sopra gli altri un ascendente. Una buona parte della Gran Brettagna era tenuta dagli Anglo-Sassoni, i quali del paro che i Franchi erano tuttavia idolatri. Tutti gli altri professavano l'arianismo. I Visigoti seguivano la medesima religione nelle Spagne che essi avevano quasi interamente soggiogate. Genserico, padrone dell'Africa era non solo ariano, ma un persecutore più ostinato o assai più violente di quello che fossero mai stati gl' imperatori idolatri.

La fede cristiana non correva più ferna în Oriente sotto l'impero di Zenone, il quale succedette nel 474 a Leone suo suocero. Così in tutto l'universo non vi avera uu solo regno, e uè unaneu una provincia che avesse um monarca catiolico. Il patrizio licimero, che suura alcun titolo di signoria si godette per si lungo tempo di un potere molto più assoluto di colore che ul erause pubblica-

mente investiti, professava la religione de suoi padri, vale a dire l'arianismo, perocchè era di natali goto. Così i fedeli non ehbero allora meno bisogno dell'aiuto del Cielo che in quelle persecuzioni antiche le quali originarono il più di martiri. Ma il Signore non fu manco della sua protezione alla sua Chiesa. Per lo contrario apparve manifesto, che non consentiva cotali scompigli e discordie se non per farla apparire superiore allerivoluzioni de' tempi ed agli assalti della barbarie, come pure a tutti gli altri sforzi delle potenze infernali. I lupi furiosi, che pareva entrassero nel santo ovile solo affine di devastarlo, forono dalla mano dell' Unnipotente spogli affatto della loro naturale ferocia. Odoacre, il eni solo nome aveva messo in ispavento tutte le chiese dell'Italia, insigneritosi del regno, dileguò affatto ogni sospetto. E selibene tenero dell'arianismo, egli concedette insigni favori a molti santi vescovi in pro de loro popoli. Egli levò del tutto o scemo grandemente le grayezze eccessive, onde gli ultimi imperatori avevauo oppresso i popoli , dandosi a divedere tiranni tanto più dori verso i cittadini , quanto meno sapevano tener froute ai Barbari.

La quale condotta procedette principalmente dalle relazioni che Odoacre aveva con un solitario di una ammirabile sautità, il unale stanziava sulla sponda del Danubio molto d'accosto a Vienna (2). Siccome Severino, così chiamato il solitario, era in gran venerazione fra tutti gli abitatori dell'Austria e della Baviera, i quali lo chiamano pur tutto di il loro Apostolo , così Odoucre non potè passargli vicino e non rimanere ammirato della sua fama. Prima di calare in Italia egli volle ottenere la sua benedizione : egli andò a lui sotte le più modeste scinbianze, penetrò sin nel euor della grotta, dove il santo era come sepolto, ed era tanto bassa, che il principe barbaro, il quale si luvava in altissima statura, fu costretto ad andare chino del capo per non urtare nella volta. Odoacre non aveva cosa nelle sue vesti, ne in tutto il suo esterno, che potesse manifestare chi egli era; nondimeno mentre si licenziava dal solitario, Severino non solamente lo saluiò come il capo della nazione, ma gli divino tutta la scrie delle sue imminenti vittorie, c Tu vai in Italia, gli diss'egli, e non vesti se non povere pelli, ma tu sarai in breve l'arbitro delle maggiori ricchezzo a. Ei gli disse altresi con precisione che regnerebbe da tredici o quattordici anni. Allorche Odoacre si trovo di fatto re d'Italia , si rammento dell'uomo di Dio e gli scrisse di dimandargli quello che più valesse, teuendosi certo che l'otterrebbe. L'umile Severino non volendo apparire per tale che avesse a vile la liberalità del principe, lo richiese del richiamo di uno sbandito, e immantinente fu contentato. Dove nascesse questo illustre solitario,

che prese la maggior cura di occultarlo, è inttavia ignoto. In un'assemblea, dove tutte le persone segnalate per la loro pieta e il loro grado mostravano vivissimo desiderio di saper dove fosse nato, un sacerdote chiamato Parmenio, avuto in molta stima dal Santo, con cui viveva in certa quale dimestichezza, gli domando a nome di tutti gli altri, nello stile fignrato di que popoli, su quale sponda era sorto quell'astro che illuminava alla perfine il Norico. Ma l'uomo di Dio stornando la lode senza montare in ira . e pigliando la cosa in ischerzo : « Parmenio, gli disse egli, non mi ami in tanto da pagare il mio riscatto dove jo fossi uno schiavo fuggitivo? Credi a me, soggiuuse, la vita che noi abbiam qua giù è così pora cosa, che fa mestieri conoscerci solamente per quella che noi dobbiam vivere nell' eternità. Usando di una discrezione, che costa si poco, risparmiamoci una tentazione della vanità, che sebbene ridicola, pon lascia per questo di essere pericolosa ». Il Santo non fu importunato più avanti, ma si tenne per certo che fosse disceso da nobilissima stirpe, poiche la sua modestia

<sup>(</sup>t) Boil, ad 8 Jannar.

non avrebbe avuto la si grau eura di occultare l'origine sua. La purezza medesima con la quale favellava latino, attestava ch' egli era nato in qualche illustre cità d'Italia, e probabilmente in Roma, dove era una famiglia senatoria e consolare del cognome de Severini.

Sulle prime egli si era ritirato nelle solitudini dell'Oriente per formarvisi alla perfezione; indi era tornato nell'Alta Pannonia per una ispirazione speciale dello spirito di Dio, il quale voleva presentare questo grande obbietto di edificazione agli sguardi di tanti popoli, che dovevano inniare affatto l'universo. Egli converti molti Barbari e impresse in tutti il rispetto della vera religione. In quelle pubbliche calamità egli era il rifugio del popolo fedele, al quale appalesava spesso per rivelazione i disegni de'nemici. Ei gli avvertiva delle loro mosse, o gli esortava almeno a distornare con la preghiera e le buone opere i flagelli che li minacciavano ed a farne un uso salutare. Molte chiese lo dimandarono a loro vescovo : ma siecome non vedeva nell' episconato se non un voto al solfrire ed al faticare, rispose che gli pativa assai in vedersi privo della sna prima solitudine e conlinato per comandamento del cielo in province, dove penava in vedersi intorno soltanto degli seiagurati. Egli istitni diversi monasteri, il più ragguardevole de'quali è presso Vienna in riva al Danubio.

Nella maggior parte delle regioni aperte alle invasioni de llarbari vi eran pure dei santi personaggi , che la Providenza susciliava come pussenti sostegni in simili estrenità. San Manuerto, vesooti Viennu nelle Gallic, vi si rendette utilissimo a nalgrado dell'errore che egli commise in volor distendere la sua giurisdizione sulla chiesa di Do, la quabe non era del novero elle quattro attributte da papa san Leone alla metropoli di Vienna; una un avvertimento da pued del vienzi di Gesti Gristo, ia consegnenza della relazione di un concilio tenuto cola, fu sufficiento a ritorara le cose nel priuo ordine. Il sasto metropolitano, riedto a doveri men lagriti, pose l'animo ad adempierti con maggiore selo. Il Signore gliene porte hen presto un ampie argomento, eleggendolo a stornare dalle provinee de Galli i flagglic che lo minacciavano, a cui presagivano cose lanto più spacentose, quanto la divina giustira voleva indurne più efficacennea ri popoli a porsi in sisto di amananaria.

Da tutte parti crano incendi improvvisi , di cui non si sapeva indovinare il motivo; erano tremuoti continui, gemiti lugubri la notte ; di pien meriggio apparivano spettri spaventosi, e si videro infin nelle piazze e nelle contrade più popolose della città venire anche di pien meriggio delle belve salvatiche. Elo spavento era tale in Vienna, che i principali abitatori ne uscirano a precipizio, timorosi di essere sepolti sotto le sue rovine. La vigilia di Pasqua, essendo il popolo raunato nella chiesa col santo vescovo, si ndi un romore nin terribile del solito, e si venne muziando, che il palazzo posto nel luogo più alto della città, andava in fiamme e la minacciava tutta di nu generale incendio. Temendo ognuno della sua propria casa, abbandonarono la chiesa, e rimasovi il vescovo solo si prosterno dinanzi l'altare, e si profferse alla divina giustizia quale vittima in pra di tutto il suo popolo. Il Signore l'esaudi, e gli fu immantinente recata la nuova che il fnoco era estinto (1).

Altora egli fece er actumo (1).

Altora egli fece la risolutione di istintire dei digioni e delle suppliche o proessioni solomi per disarmare del tutto
di estato del delle suppliche o proessioni solomi per disarmare del tutto
di estato delle delle delle delle delle delle
giorni che precolono i Accessione. In
questo mado cominicarono le Rogazioni
culta chiesa di Vienna, dalla quale passarono poi nelle altre province delle Gallie e in brove tempo anche in tutta la
Chiesa; poiché surl'Avito, il quale succelette al Esichio, successore immediate
di Mamerto, dieva che una tale pratica
si era già diffina per tutto l'universo.

<sup>(1)</sup> S. Avit. Hom. de Rogat. Sidon. vii ,

Il santo voscovo di Vienna aveva un fratello sacerdote della medesima chiesa. chiamato esso pure Mamerto e soprannominato Claudiano. E questi uno degli antori, che onorino maggiormente la chiesa di Francia in que'tempi (1). Poeta, oratore, teologo, geometra e musico, egli ebbe ogni ingegno, e li consacrò tutti unicamente alla gloria di Dio ed in servigio della religione. In sua gioventù fu monaco, e fu nel colmo della sua solitudine che egli aveva studiato profondamente tutti i buoni autori greci e latini, cristiaui e profani. Le sue virtù uguagliavano la sua capacità. Tutta la sua ambizione si limitava in alleviare il suo santo fratello nelle fatiche dell'episcopato, non ambendo titolo aleuno di ouore. Ci rimane di lui un Trattato della natura dell'anima, dove se ne trova la spiritualità ed eziandio la continuità essenzialo del pensiero, stabilite con una precisione, che onorerebbe i migliori filosofi dei nostri giorni. Nondimeno egli si è ingannato intorno agli angeli, che, ad esempio di alcuni antichi dottori, egli compone di duo sostanze, la corporale e la spirituale. Egli è tenuto antore dell' inno della passione, cho comineia colle parole : Pange lingua. Si deve averlo aucora autore di alcune altre poesie eristiane di buon gusto, elic la rassomiglianza del nome ha fatto attribuire male a proposito al poeta Clandiano, il qualo era indubitatamente pagano.

La chiesa dell'Alvernia, vale a dire di Ciermont, fin una delle prime a ri-cevero la solemità delle llogazioni. Ella est adelle più espotat alle calimità, che si spervava di stornare con questa pratica refugiona. Prime con dell'espotatione della contra della contra

(1) Gennad, de Script, c. 81; Bibl. Pa-

che potessero alienargli troppo i Galli. Sentiva almeno l'interesse che egli aveva in non alfezionare questi popoli sodamente cristiani agli altri conquistatori, che si dividevano insiem con lui le Gallie; la qual cosa non lo tenne dal fare alcuni martiri o tra gli altri i santi vescovi Valerio di Antibo , la cui sede è stata trasferita a Grasse; Graziano di Tolone; Denterio di Nizza, e un san Leone di Frejus. Ma egli faceva un male assai più grando nel violare cho si ordinassero dei vescovi in luogo di quelli che morivano. E perciò per un assai lungo tempo non se ne videro a Comminges, ad Auch, a Bazas, a Bordo, a Perigueux, a Rodez, a Limoges , a Mende ; e pel manco di vescovi vi mancavano puro de sacerdoti e tutti gli altri ministri della religione. Le chiese e i fedeli abbandonati si trovavano recati alla più deplorevole condizione, secondo la pittura che ce ne la Sidenio di Clermont, testimonio di veduta (2); non solamente i templi erano spogliati, ma cadevano in rovina, abbattuti i tetti, le porte non eran chiuse che solo dagli spini che le turavano e crescevano insiem con l'erba infino interno agli altari, dove si vedevano gli animali andar pascolando. E tale desulazione era così nelle città, come nella campagna, e da per tutto rinsciva estremamente difficile il radunarsi e l'ammaestrarsi delle cose religiose. Ma i gran pastori, che vanto allora la chiesa della Gallia, superarono ogni sorta di ostacoli.

Sidonio, vescovo della capitale dell'Alvernia, era nato a Lione, della stipro degli Apollinari, una delle più illustri delle Galile. Sion avo esto padere vierano stati prefetti del pretorio. Egli stesso in prefetto di Nona, aptirizo, e in parcentado calla famiglia imperiale, dappetto il siposo a l'apiandia, iglinodamo e l'apiandia, iglinodamo della famiglia imperiale, daportio il siposo a l'apiandia, iglinodamo il proposito della sua presona molti figlinoti. Le dott della sua persona rispondessona opputtino alla superiorità della sua fortuntata condizione. Egli fut tento cone il posta più famoso del-tento cone il posta più famoso del-

<sup>(2)</sup> Lib. vii, epist. 6.

l'età sua, e per questo gli fu innalzata in Roma una statua incoronata di alloro. La virtii era come ereditaria nella sua famiglia. Prima che Sidonio fosse vescovo, gli accadde le molte volte di dare ai poveri gran parte della sua argenteria. affinche sua moglie, che egli voleva rendere caritatevole come lui, largheggiasse con loro di limosine per riavere il mobile che aveva lor dato (1). Essendo venuto nell'Alvernia, in cui era morto saut' Eparchio , vescovo di questa chiesa, egli ne fu eletto vescovo contra sua voglia, quantunque fosse ancor laico.

I Galli avevano molti altri prelati, che tutti si rendettero illustri e necessari ai loro popoli. San Paziente di Lione si fece nominare assai per le grandi liberalità che faceva con gli sciagurati. Egli distribuiva le sue limosine in molte province, e fece condurre gran copia di grano pel mantenimento de poveri ad Orange, a Viviers, a Valenza, ad Avignone, ad Arles e fin nell'Alvernia : e lo sappiamo da una lettera di ringraziamento, che a lui scrisse san Sidonio.

A Tours, san Perpetuo si dimostro uno de più degni successori di san Martino e fu zelantissimo della gloria di codesto illustre taumaturgo. Trovando la sua chiesa troppo piccola al concorso immenso dalle persone che i frequenti miracoli vi attraevano, lungi un cinquecento passi dalla città egli ne fece fabbricar una molto più capace, la quale era avuta per un modello di buon gusto e della magnifiecuza del quinto secolo. Secondo san Gregorio di Tours (2) essa correva in lungo un centosessanta piedi, un sessanta in largo, fino alla volta si alzava da quarantacinque piedi; la illuminavano trentadue finestre nel coro, e venti nella navata; aveva in tutto otto porte e centoventi colonne. San Perpetuo ne fece la dedicazione il quattro luglio, nel qual giorno si celebrava pure l'ordinazione di san Martino. Al tempo medesimo egli fece la prima traslazione delle sue reliquie, sant Enfronio di Autun forni il marmo onde si ornò la tomba.

Sant' Aprucolo di Langres fioriva pure a quel tempo, ma scacciato dalla sua chiesa, egli si ritirò nell'Alvernia, e fu eletto da san Sidonio medesimo per suo successore. Auspicio di Tonl , Censurio d'Auxerre e Prospero d'Orleans, il successore e l'imitatore di sant' Agnauo, sono tutti onorati quali santi.

A que'di appunto rifulse uno de' maggiori lumi della chiesa della Gallia uclla persona di san Remigio di Reims; altrora felice della fede francese, la quale brillo immantinente del più puro splendore, e che pure oggidi conserva, dopo tanti secoli , la purezza medesima. Nato nel territorio di Laon da illustre casato, Remigio era figlinolo di Emilio e di Celinia, come pure Principio, il quale fu vescovo di Saissons. Ma Remigio fu un fanciullo di miracoli, predetto da un santo solitario chiamato Montano, e concepito contra l'ordine naturale nel seno sterile della veechiezza. Per un prodigio non meno straordinario, i suoi natali rendettero la vista al suo profeta, vale a dire al santo vecchio Montano, il quale era cieco (3). Nella sua giovinezza ogni cosa fu del paro maravigliosa; egli aggiunse molto alle virtà creditarie del suo casato, e fin dell'età più tenera egli si segualò in si fatto modo per l'eccellenza del suo spirito e pe'snoi progressi nelle lettere, che a gindizio del facondo Sidonio egli divento l'uomo più eloquente dell'eta sua. A dir breve, egli si rendette cotanto commendevole, che essendo venuto a morte Benadio, vescovo di Reims, Remigio fu ad una voca eletto, ed a malgrado della giovine sua età, di soli ventidue anni, e della forte resistenza che fece, fu costretto ad accettare questa sede , che era una delle più ragguardevoli e delle più importanti di tutte le Gallie.

Queste regioni non furono punto meno edificate dalla luminosa pietà de lo-

<sup>(1)</sup> Greg. Tur. 11 , Hist. c. 22.

<sup>(2)</sup> Lib. 11, c. 14.

<sup>(3)</sup> Flodoard. His, I , c. 2; Hinem. ap. Sur. 13 Januar.

ro solitari e cenobiti. Dalle coste meridionali, che facevano il maggior commercio con l'Oriente, ove aveva cominciato cotesta vita angelica, a poco a poco essa penetrò in tutte le province galliche. Esistevano fin da allora dei monasteri nei dintorni di Vienna e di Lione ; quello dell'isola Barba nella Saona, rinomato fin dal principio del quinto secolo, è tenuto pel più antico. San Martino ne aveva istituiti molti nel paese di Tours, san Vittricio a Rouen e san Germano ad Auxerre, dove lasciarono una copia di discepoli teneri di perpetuare gli esempi e le lezioni che avevano ricevuto. Così verso la metà del quinto secolo non vi era quasi contrada nelle Gallie dove non esistesse alcuna di queste comunità più angeliche che terrestri.

San Romano, nato nel paese de' Semani o Franca-Contea, studio le regole della vita perfetta nel monastero di Ainay , fabbricato a Lione nel luogo dove patirono i primi martiri di quest'antica città (1). Nell'età di trentacinque anni egli si ritirò nelle foreste del monte Giura con un esemplare della vita dei Padri e delle Istituzioni di Cassiano, che il suo abate Sabino volle a lui lasciare. Egli si ferno in un luogo chiamato in celtico Condat o Condè a motivo del confluente de fiumi di Bienna e di Alière fra tre montagne, dove trovò una fontana, alcuni frutti selvatici ed un pezzo di terra acconcio ad essere coltivato. Egli aveva menati alcuni anni in questa solitudine, allorchè suo fratello Lupicino, fu avvertito in sogno di andarlo a raggiungere. Quantunque fratelli e santi l'uno e l'altro, avevano però sortita una natura allatto diversa. Romano, dolce, indulgente, scinpre presto a scusare le colpe altrui ; Lupicino per natura severo e di una fermezza irremovibile, così in mantenere la regola, come in punirne qualunquo trasgressione. Ma siccome erano uniti per lo spirito di Dio molto più che per la natura, ed ambedue miravano invariabilmente al medesimo scopo, cos. is da lore diverso metodo ne derivò un reggimento di mezzo, che produsse il più felice elletto. La riputazione delle loro sirià tittese a larro si gran numero di discepoli, che non basando più fluo monastero di condata tutti quelli che l'un di più che l'altro sopraveniano, essi dissodarono nella foresta vicina un luogo chiamato Laucene, dove stabilirono un secondo monastero, di ocui Lupicino fin abate, continuando non-dimeno i due ratelli a parteciparsi i larro dimeno i due ratelli a parteciparsi i larro disegni ed a giovarsi alteruamente dei loro consisili.

Essi avevano nna sorella, la qual e volle imitare la loro maniera di vivere. Essi fabbricarono per lei un monastero sopra un monte vicino , pieno di caverne, la qual cosa fece chiamare tale casa la Baume, che in celtico significa caverna. In brevissimo tempo vi eutrarono da oltre cento religiose, le quali osservavano una clausura tanto esatta , che sebbene molte di loro avessero i fratelli o i figliuoli nel monastero di Laucone . lungi di là soltanto una piccola lega, purc esse non parlavano mai con loro, e avevano rotto con essi ogni commercio, non altramente che se fossero già morti. Rispetto al recinto del loro monastero, esse non ne uscivano se non allor quando venivano seppellite, poichò secondo la costumanza antica, il sepolcro delle religiose era fuori del chiostro.

Romano, secondo il suo naturale indulgente e di facile contentatura, riceveva tutti quelli che andavano a lui , sicchè facendogli un giorno un antico religioso alcune rimostranze: « Fratello mio, gli rispose il santo abate, sai tu chi sieno quelli che persevereranno? Quanti non ne hai tu veduti in questi monasteri, che si sono smentiti dopo aver cominciato fervorosamente! Altri , per lo contrario, dopo molte infedeltà e atti scaudalosi d'incostanza, sono rientrati sulla buona via, raddoppiando il loro fervore, e sono aggiunti a una sublime perfezione». San Romano foudò eziandio nella diocesi di Losanna un monastero del suo nome, intitolato Romain-Moutier. Egli mori

venti anni prima ili suo fratello Lupicino, il quale agginnse ad una estrema vecchiezza, a malgrado ilell'ansterità ilella sua vita, e la eccessiva sua astinenza. Egli non permetteva elie si condissero neppur di latte o d'olio i legumi, che soli formavano il suo cibo. Non aveva bevuto mai vino, da poi che era entrato in monastero. Negli ultimi otto auni poi della sua vita, egli non bevvo cosa mai, e quando era molto assetato, si cavava la sete immollando nell' acqua il pano, che egli prendeva allora per non morirsi di fame. Il monastero di Condat, ciuto poi di abitazioni, diventò una eittà, in cui cra non ha molto la celebre badia di Saint-Claude, eretta in vescovado verso la metà del secolo passato. Laucone è al presente un borgo, che porta il nome di san Lupicino. I grandi esempi della perfezione evangelica, si comunicavano così in tutte le Gallie, quantunque soggette alla signoria di principi Barbari, tutti infetti d' idolatria o di eresia. Chilperico, re de' Borgognoni, fu il benefattore insigne dei discepoli di Romano, ai quali assegnò un' entrata annuale di trecento moggia di frumento, e treceuto misuro di vino pel loro mantenimento, e cento soldi di oro pel loro vestire.

L'Oriente, governato in apparenza in modo più favorevole alla vera fede, era in sostanza in una condizione a gran pezza più sciagurata. Come tosto Zenone si era trovato il signore dell' impero, aveva allentato il freno a tutte le sue cattive inclinazioni, e non lu sentimento alcuno di equità o di pudore, nè principio alenno di moderazione o di umanità che potesse rattenerlo (1). Ei pareva persuaso eho la gloria de' monarchi consista in fare il male eon romore, e che non v'è cosa più vergognosa quanto il mostrarsi timido in commetterlo. Del resto, insensibile affatto alle ingiurio che da tutte parti venivan fatte all' impero, si era inabissato nella dissolutezza e negli stravizzi, in quella che i Saraccni od Arabi all'orien-

(1) Evagr. 1. 1.

te, e gli Unni all'occidente, i quali avevano passato il Danubio senza che alcuno loro si attraversasse, mettevano a ruba i confini, e penetravano ben anco nelle province. A grande stento pareva quasi degnasse di opporsi ai loro progressi, e di fatto forse i popoli avevan minor ragione di temere dai Barbari, cho non dalla ilurezza, e dall'ingordigia insaziabile del loro imperatore. Ma uno stato cosi violento non poteva durare. Fin dall'anno 475, il secondo del regno di Zenone, il quale era in discordia coll'imperatrice Verina, vedova di Leone, Basilisco, fratello di Verina, si fece gridare Augusto, e ridusse il dispregevole imperatore a tenersi nascoso nell'Isauria , sua patria (2).

Ma questo era un uscire da un precipizio per ricadere in un altro più spaventevole. Il governo di Basilisco, il qualo duro soli due anni, parve molto più tirannico di quello di Zenone. Il tirauno si manifesto immantinente propizio agli Eutichiani, e richiamo Timotco Eluro, sbandito da ben diciotto anni. Questo falso patriarca di Alessandria apparve fieramente a Costantinopoli, dove fu accolto in trionfo da quelli della sua dottrina. E il fanatismo trascorse tanto innanzi, che venne nell'entrar suo contraffatta al naturale, in ogni menoma cosa, la trionfante entrata del Salvatoro in Gerusalemme : poiebè Timoteo cavalcava un' asinella, e i suoi settari gridavano: « Benedetto sia colui che viene in nome del Signore ». Ma nel mentre andava dal palazzo alla chiesa, egli cadde sì forto, cho si ruppe l'uno de'pirdi. Nondimeno egli non iscapito per nulla del suo eredito innanzi a Basilisco, al quale persuase di condannare pubblicamente il concilio di Calcedonia, insiem

con la lettera di san Leone a Flaviano. La condauna , fu diretta in forma di lettera circolara a tutti i vescovi. Sotto colore di procurar l'unione della Chiesa, e di conservare i decreti dei tre primi concili generali, si prescriveva il quarto

(2) Ibid. 1. 3, c, 3.

anche rispetto alle definizioni di fede. È vero, che la lettera di Basilisco condauna nel tempo medesimo quelli che suppongono la carne di Gesù Cristo di una natura diversa della nostra, ovveramente dicono, che egli non si è incarnato che solo in apparenza. Ma era questo un temperamento all'eresia di Eutiche, per salvarlo dall'obbrobrio delle antiche empietà più conosciute, e diffamate affatto; la quale modificazione non lasciava di rovinare i decreti del concilio e la sottomissione che si doveva ad essi avere. La lettera circolare aggiunge, che ogni vescovo, sottoscrivendo, anatematizzera in modo espresso tutto ciò che si è fatto a Calcedonia; che quelli che ardiranno in appresso farne menzione, saranno puniti come sturbatori della Chiesa e dello Stato; che a questo duplice motivo i vescovi ed i cherici saranno deposti, i monaci ed i laici esiliati, e i loro beni confiscati. Basilisco autorizzò pure un concilio, il quale aboli il privilegio attribuito alla sede di Costantiuopoli sulla fine del concilio di Calcedonia: il che influi molto sullo zelo di Acacio contra tale imperatore.

Timoteo Eluro fu il primo che sottoscrisse. Pietro il Gualchieraio, caduto in disgrazia per la causa medesima di lui, sotto il regne precedente, e che scacciato da Antiochia, si era tenuto nascoso in un monastero di Acemeti, allora ricomparve, e lirmò dopo Timoteo in qualità di secondo patriarea. Si disse perfino, che Anastasio, patriarca di Gerusalemme, sottoscrivesse anch'egli. Di fatto, nella Palestina, i disordini cagionati allora dai monaci scismatici rinovarono tutte le scenc di orrore e di scandalo date venti anni prima, sotto l'abate Teodosio. In una parola l'abbandono fu tale, che si noverano da circa cinquecento vescovi, i quali condannarouo per iscritto e la lettera di san Leone e il concilio di Calcedonia. Acacio di Costantinopoli, fu il solo de' patriarchi che ricusasse di sottoscrivere; la quale fermezza

gli farebbe molto più grande onore, se ogli fosse stato costante, e as e fin d'allora egli ions si fosse abbandonato al un entusiasmo, che manifesta troppo spesso l'alfettazione, e che il proprio interesse sipira unolo inreglio dello spirito il Dio. Egli vesti a graunglia, e copri di neri panni la sciti a piscopale e l'altare : e aveva dalla sua i mouaci e tutto il popolo di Costantinopoli.

Papa Simplicio prese la cosa in più paterna guisa e più pontificale. Egli scrisse a Basilisco una lettera commoveute (1), con la quale lo esortava a seguitare gli esempi religiosi degl' imperatori Marciano e Leone d'illustre memoria, de quali era stato testimonio. Scrisse del paro al patriarca di Costautinopoli, che fece anche suo legato, ad effetto di opporsi all' nsurpatore della sede di Alessandria. Ei limitava però la missione del legato a sollecitare presso Basilisco, che il papa voleva stornare dal pensare ad uu nuovo concilio, a perchè non se n'era mai tenuto, diceva egli, se non allor quando degli animi inquieti, sollevando nuove nubi sul domnia, bisogno dissiparle coi lumi riuniti e il voto unanime de Pastori ».

Tutte però le cure del pontefice caddero a vuoto. Ma un uomo spoglio alfatto di titoli e di beni, e con la sola autorità, che danno la virtù ed il dispregio del mondo, fece una viva impressione sopra il tiranno, e sebbene nou riuscisse a mutare il fondo dell'anima sua, impedi almeno i più grandi eccessi , col terrore che egli seppe ispirargli dei giudizi di Dio. Tale fu il maraviglioso ascendente del santo nomo Daniele, soprannominato lo Stilita, per la ragione medesima di san Simeoue, al quale era succeduto nella sua maniera di vivere sopra una colonna, più ammirando ancora dello stesso Simeone, perchè abitava iu un clima molto più duro, presso l'imboccatura del Ponto Eusino, sopra un monte, esposto a venti continui ed a rigorosi freddi. Lo si teneva per la salvaguardia dell'impero, fin dal tempo dell'imperatore Leone, il quale lo visitava

<sup>(1)</sup> Epist. ult. tom. 4 Conc. HENRION, Vol. 11.

spesso ed a cui, la mercè delle sue preghiere, ottenne un figlinolo. I Barbari medesimi l'avevano in tanto rispetto, che il re de'Lazi essendo venuto a componimento coi Romani, e l'imperatore avendolo menato a veder Daniele, il santo fu l'arbitro del trattato fra i due principi. Nel pericolo in cui si trovava la Chiesa, il patriarca di Costantinopoli, chiamò a sè Daniele, che sulle prime si rifiutò dal venire, non potendo risolversi ad intercompere la sua maniera di vivere tutta spirituale e celeste, per tornar nel fango di questo mondo. Ma Acacio mandò a lui molti vescovi sollecitati a fargli le più forti istauze ed a proporgli l'esempio del Figliuolo di Dio, disceso dal cielo medesimo per la nostra salute.

Daniele discese allora dalla sua colonna, e venne alla metropoli, dove fu accolto con gioia incredibile. Il popolo, che trascorre sempre agli estremi, s'inveleni per si fatto modo contra i partigiani dello scisma, che sarebbe sopravvennta fin da que'di una rivoluzione nel governo, se il santo non avesse ritornato in calma gli animi. Basilisco però spaventato, usci dalla città, e si ritirò al castello dell'Ebdomone. Ma Daniele gli tenue dietro, accompagnato da una calca di solitari, e di altre persone venerande per la loro pietà. La sua costumanza di vivere, stando sempre ritto, gli aveva gonfiati per tal guisa i piedi, che non poteva andare, e bisognò portarlo. Uno scioeco bellardo vedendolo da una finestra disse : Ecco una nuova specie di consolo. Ma questa belfa gli costò cara, poichè cadde morto improvvisamente, perchò il Signore, il quale penetra il fondo dei cuori, giudica di certe debolezze tutto in contrario degli uomini (1). Temendo per l'imperatore, le guardie negarono l'entrata a Daniele, il quale in ritraendosi scosse la polvere de' suoi piedi, secondo il consiglio del Vangelo. Basilisco disposto al tutto diversamente delle sue genti, fece correre dietro al sauto,

(1) Teod. Lect. p. 556.

quando gli fu raccontata la cosa accadute , per supplicarlo a ritornarsene. E crescendo l'un momento più che l'altro la sua inquietudine, aggiunse l'un messo sopra l'altro, ma ogni cosa torno inutile. Il monarca andò egli stesso a lui, e gittatosi appiè dell'nom di Dio, gli dimandò pubblicamente perdono. Ma questa umiltà , o questo basso e servile timore, ispirò agli astanti del disuregio pel tiranno, non facendosi caso del profeta. Egli disse loro, che questo vano artifizio non farebbe rivocare i decreti della giustizia divina, e dopo predetta la vicina caduta di Basilisco, e fatti alcuni miracoli, se ne tornò sopra la sua colenna.

Timoteo Eluro cra in cammino per ritornare sulfa sede di Alessandria, quando udi tali notizie. Egli temette assai ché i cattolici venissero a capo di far rivocare la lettera circolare dell' imperatore. Raccogliendo in sul subito quanti più vescovi potè della sua fazione, egli tenne ad Efeso una specie di concilio. Di là essi mandarono tutti insieme alla corte una istanza, con la quale si lamentavano che fossero accusati, contro la verità, di avere settoscritto per forza la lettera circolare, e fecero inoltre tutto eiò che il loro artifizio seppe suggerire per conscrvarsi le buone grazio del principe; dopo di che Timoteo Eluro continuò la sua via. Timoteo Solofaciolo, patriarea cattolico di Alessandria, udendo l'arrivo di questo usurpatore, si riparò nei monasteri di Canopo, dove egli aveva praticato la regola. La sua dolcezza e bontà d'anima, lo rendevano così caro a tutti, perfino agli scismatici, che la gelosa animosità di Eluro non pote mai discoprirlo. L'arrivo di costui misc la discordia e la zizzania fra i settari dell' Egitto, la maggior parte de' quali erano Eutichiani rigorosi; laddove Timoteo Eluro, quantunque nemieo del concilio di Calcedonia, sosteneva che il Verbo era consustanziale al Padre, secondo la divinità, e che la sua carne era consustan-

ziale alla nostra. Anche Pietro il Gualchierajo ritornò

per ordine di Basilisco nella sede che aveva usurpaio, e trovò vacante al suo arrivo nella città di Antiochia, essendo monto di pena il patriarca cattolico Giuliano, alla veduta dei disastri che mettevano sossopra la sua chiesa. Ma gli scismatici non furono meglio di accordo in Oriente di quel che fossero in Egitto. Pietro, ascrivendo la passione alla natura medesuna di Dio e non alla sola persona del Verbo incarnato, aggiugneva al trisagio queste parole che si rendettero tanto famose: Tu, che sei stato crocifisso per noi, abli pietà di noi. Ostinato nella sua invenzione, secondo la mattezza di tutti gl'innovatori, mentre l'antica fede gli era tauto indifferente, fulminava anatomi contra, chiunque non volesse pregare a modo suo, e cagionava, ogni di qualche nuovo. tampito. Le ordinazioni che egli fece per ralforzarsi non sortirono esito migliore. Alla perfine egli fu supplantato da un cattivo sacerdote di Costantinopoli, chiamato Giovanni, che egli aveva ordinato vescevo di Apantea , quantunque deposto da un concilio, e che essendo stato rigettato dal popolo. lu costretto a ritornarsi ad Antiochia, di cui rant alla sua volta la sede.

A Costantinopoli, il elero, i monaei ed il popolo, testimoniampo, un grande zelo per la fede, e chiamavano, pubblicamente. eretico l'usurpatore dell'impero. Intanto corse la voce, che Zeuone, nascoso fino in quel tempo, si era fatto vedere in Isauria ed aveva levato un esercito, col quale si avanzava verso la metropoli. Il codardo Basilisco accorse alla chicsa, feee pubblica soddisfazione (1), e-aunullò la sua lettera circolare con una nuova, ordinanza, nella quale dichiarava, che lo si era sorpreso, e voleva che la federicevuta nelle chiese cattoliche fosse invariabile senza bisogno nè di concilio nè di nuovo, esame. Diceva anatema a Nestorio, ad Entiche, a tutti gji eretici, e zendeva al patriarca Acacio, che temeva particolarmente, la giurisdizione sulle

province, delle quali aveva testè consentito che fosse spogliato. Quando Zenone fis di fatti ritornato, il che accadde nel 477, venti mesi dopo la sua fuga, il tiranno, sempre più vigliacco, venne a riporce la sua corona sull'altare, e riparo nel battisterio, insiem col suo figliuolo. Marco e sua moglie Zenonide , la quale l'aveva latto eretico. Zenone promise che non ayrebbe versato il loro sangue, ma li mandò in Cappadocia in un castello, di cui fece marare le porte, ed essi vimorirono di famo (2). E immantinento bandi una legge per distruggere tutto quello, che cra stato fatto sotto la tirannia così contro la fede, como rispetto al: privilegio delle chiese, principalmente. di quella di Costantinopoli, che rimisonel primo stato con tali termini, che pare sieno stati dettati da Acacio (3). Eperringraziare il Cielo della sua fortuna egli fece molte buone opere di grido', fabbrico nel luogo del suo ritiro una superba basilica in onore di santa, Tecla, che pretendeva che gli fosse apparsa e rilevato gli avesse il suo imminente ristabilimento. Ma non si cangiò in nulla de suoi costumi depravati , e se a bella prima. favoreggio la religione, i cui interessi erano. legati così strettamente co suoi propri, fece poco dopo manifesto come il suo cuore non n'era tocco in verun

Egli contentò di buon grado i desideri del sommo pontefice, il quale gli scrisse di deporre Pictre il Gualchierajo, perche questo falso patriarca di Antiochia era stato allaccato a Basilisco. Allora si fa che Giovanni di Apamea trovè il modo di occupare il luogo del suo colpevolc henefattore, donde fa egli pure scacciato tre mesi dopo. Un pio ecclesiastico chiamato Stefano, fu subitamente . elette e ordinato canonicamente. Ma non prima chhe ricevute le lettere di comunione del papa, del patriarca di Costantiuopoli, e cominciato a ridestare la speranza della roligione tribolata, gli cretici si ammutinarono con furore e gli fe .\_

<sup>(1)</sup> Theod. Lect. 1.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 557.

<sup>(3)</sup> Evagr. 111, c. 8.

ecro patire la niorte più crudele. Essi lo ferirono con mille colpi di caune lavorate in punta come lance nel bel mezzo della rhiesa profantat con una barbara empietà, e dopo trascinarono il suo corpo per lo contrade e lo gittarono nell' Oronte (1). La Chiesa l'onora qual martire il 28 di aprile.

L'imperatore lo pianse di animo sincero , scrisse di ciò al papa e fece punire i suoi assassini. E forse ne avrebbe patito tutta la città, se non avesse mandato al principe una legazione per ammansarlo. I cittadini dimandarono che a prevenire il disordine fosse loro consacrato un vescovo a Costantinopoli, Cosi Acacio ordinò per Antiochia un altro Stefano, che vien detto il Giovane per distinguerlo dal primo, e si rese anch'egli commendevole per la pietà. E siccome una tale ordinazione aveva alcun che d'irregolare ed il pressante bisogno non permetteva di poterne ottenere prima la dispensa, si scrisse subito dopo al capo della Chiesa, il quale ratificò tutto ciò che era stato fatto per riguardo alla necessità delle circostanze, senza tirar conseguenza alcuna per l'avvenire. Calandione , ordinato nella guisa medesima dopo la morte di Stefano, il quale non sedè lungo tempo, fu esso pure approvato dal papa, essendo ehe le medesime circostanze lo indussero a dare il medesimo gindizio.

L'età decrepita o meglio la morte di Timoteo Birro vicio clie ano fiose scaciciato da Alessandria. Fu detto che egi siesos alfrettascal san morte per causare la vergogna della deposizione, e che dopo di essersi avvecinato predisse la sua morte per sostenere la sua riputazione di profica ; suando cosi al termino della sua vita della medesima ipoerisia che cgli avvan impiegata in getture i fondadistinti della medesima (c). Il plascio di di continua di continua del situatano di continua di continua del tutto, pur continuarumo a rigettare il concilio di Calectonia. Il vescoi eretici gil dio-

(1) Evagr. 111 . c. 10.

dero per successore Pietro Mongo, valo a dire il Balhusiente, il quale fu ordinato claudestinamente da un solo vescovo; la qual cosa dispiacque all'imperatore in si fatto modo, che conandò di sececiarlo, di punir gli autori di quell'intrusione e di rimettere su quella sede il legittimo patriarea Timoteo Solofaciolo.

La dolcezza estrema di questo Timoteo lo aveva avventurato in una cosa , che dispiaceva a papa Simplicio, come sappiamo da una lettera nella quale questo pontefice si lamenta con Acacio perche Solofaciolo aveva permesso, che si recitasse sull'altare il nome di Dioscoro. Ma Simplicio fu soddisfatto poco tempo dopo, perché il patriarca di Alessandria gli mando tre deputati a notificargli il suo ristabilimento ed assicurarlo , che il nome di Dioscoro era cancellato daj dittici. Si dimando anche perdono al sommo pontefice e gli si presentò l'abiuramento degli Egiziani, che erano stati subornati da Timoteo Eluro e da Pietro Mongo, I vescovi dell' Asia sedot ti il più dalla lettera circolare di Basilisen, fecero essi pure la loro ritrattazione, che inviarono al patriarca di Costantimpoli. E affine di scemare la gravezza della loro colpa protestavano con guiramento, che avevano sottoscritto perchè violentati a farlo, e non avevano avuto mai altra fede che quella del concilio di Calcedonia.

La riminone si fece in Palestina sotto di patriarea Martirio, successore di Anastasio, con circostante molto pinsorprenadenti. Martirio, che uno si vuol confinièree col patriareà di Astinchia del auchesimo nome, era auto in Cappadocia; ma it suo fervare I aveva consdotto in Egitto en nelle solimini di Nirira, dore menara la vita di annecenta, allorche Pidrada, allora del productione, nelle niti piu solitudini, nelle città, allora totta fui confiniene, nelle niti piu solitudini, nelle città, ci il fervarorea nancereta si vide contretto a dover fuggire insiem ene Elia, suo compagno. La riputatione di sant Esti-

mio gli trasso in Palestina , dore questo antie abate per un primo presentinento di quello che dovera loro interrenire, senti sulle prime per loro un affetto futto particolare. E tosto chbe una rivelasinone precisa, he il uso e l'attro sarebbero successivamente sollevati alla sedo patriarcale di Gerusalemno. Dopo la morte di sant Eutimio, il patriarca Anastassio il fece venire a be, gli ordinò sacerdoti e gli aggregò al clero del santo Sepolero.

Di là Martirio fu cavato per occupare la sede patriarcale. Ordinato che fu , egli mandò il diacono Fido in Costantinopoli per procacciarsi una efficace protezione contra la sfrenata audacia degli eretici, che gli cagionavano continui timori intorno alla salnte del suo popolo. Filo s'imbarco a loppe, ma fece tale naufragio, nel quale sarebbe perito sicuramente se non era l'assistenza miracolosa di sant' Eutimio, che era morto da poco e che gli apparve in quel punto. « Il tuo viaggio, gli disse il santo (1), non è necessario; te ne ritorna a colui che ti manda, e digli da parte mia che non si ilia travaglio alcuno delle sue pecore separate, che ben presto rientreranno nell'ovile ». A tali parole rgli avviluppò del suo mantello il diacono Fido, il quale, senza conoscere il modo, si trovò sulla riva, e pochi momenti dopo a Gerusalemme, dove fu molto sollecito di raccontare al patriarca il caso occorsogli. Tutte le apparenze erano contrarie al-

la predizione, e già corso un qualche tempo dopo la reaconto, il patriarea l'avva quasi dimenticato, quando l'abate Marciano, copo degi scismatici, gli raduno improvvisamente nel suo monastero di Beltemme. E li tenno loro questo inatteso ragionare (2): e Infino a quando terromo no ila Chiesa divisa, non avendo ad assicurarci altri principi che quelli del aostro proprio ragionare ? Cerchiamo a conoscera prodonti di Dio col metodo che impiegarono gli apostoli; getiam la sorte fra imonaci ed i vescovi. Se la sorte cade sui primi, no i ci rimarremo come siamo, o se cade sopra i pastori, noi ci riminermo a. Tutti plautirono a tale proposta; si gitarono le sorti,
e cadde sopra i vescovi; i monaci si
sottomisero, non dubitando più che tale
son fosse la volontà di Dio. Il patriarea
gli accolse a braccia aperte e fece in taco cassimo una gran festa. Due soti abati la durarono ostinuti nel lore errore,
ma essendo stati sacciati, imearono fino alla morte una vita vagabonda ed
infelieo.

Di tal guisa in tutte parti presperavano le cose della fede , allorché la superba delicatezza di Acacio di Costantinopoli, offesa per un lieve difetto di attenzione , distrusse tutte queste speranze. Auche il principio di questa sciagurata ilvoluzione venne da Alessandria. Il natriarea Timoteo Solofaciolo, sentendo venir meno le sue forze e la sua vita . mandò a Costantinopoli Giovanni Talaia, sacerdote economo della sua chiesa per rappresentare all'imperatore i pericoli che la fede minacciava di correre in Egitto, e per supplicarlo a non lasciargli dare per successore se non un soggetto preso fra i cherici cattolici. La supplica ed il supplicaute piacquero del paro a Zenone, il quale rimando il sacerdote Giovanni Talaia ricolmo di lodi, e fatto sicuro che sarebbesi avuto risguardo a quanto avevano richiesto (3). Fin d'allora lo si tenne come disegnato per la sede patriarcale. Di fatto, venuta in breve a vacare questa gran carica, i cattolici elessero ad una voce Giovanni. Esso ne notizio subitamente il papa ed i vescovi delle gran sedi, ma incarico Illo, maestro degli ufici e suo particolare amico, di ricapitare al patriarca di Costantinopoli ed all'imperatore le lettere, che egli seriveva loro a tale obbietto.

Illo si trovava sciaguratamente in Siria. Mentre il messo andava in cerca di lui, il fiero e puntiglioso Acacio senti divolgata l'ordinazione di Giovanni Talaia,

<sup>(1)</sup> Vit. S. Euthym. p. 87.

<sup>(2)</sup> Cotel. 1. 2 Monum. p. 586 et 307.

<sup>(3)</sup> Gesta Acac. p. 1081.

e si recò ad ingiuria il non aver ricevute le sue lettere sinodali. Immautinente si suscita contra di lui, si unisce coi protettori che l'ietro Mongo aveva tuttavia alla corte, e di conserva con loro accusa Giovanni di diversi delitti, e fra gli altri di quello di aver brigata la sedo alla quale era salito, dopo di aver giurato di non pretendere ad essa. Per troncare in un punto ogni difficoltà, si propose all'imperatore di ristabilir Pietro, che si diceva molto accetto agli Alessandrini e solo acconcio a riunire gli spiriti. Persuaso di ciò , Zenone ne scrisse in proposito al papa, il quale aveva già ricevuto la lettera sinodale di Giovanni, e che mal conoscente di quello che avveniva tanto lontano da lui, promise con la sua risposta di sospendere la conferma di questo nuovo patriarea. Dichiaro non pertanto fin da quel tempo, che non consentirebbe mai al ristabilimento di l'ietro Mongo. non solamente complice, ma capo degli eretici; che la professione recente, che egli faceva della vera fede, poteva tutto al più farlo rientrare nella comunione della Chiesa, e non già conferirgli una dignità, che nel caso giustamente presinte di una abiurazione poco sincera, lo faceva libero d'insegnar l'errore (1). Per hen motivato che fosse il rifinto, piccatosi l'imperatore, scrisse a suoi uficiali in Egitto, di scacciare Giovanni di Alessandria e di rimettere Pietro in possesso dolla sede episcopale.

Nendimeno Zenone vollo dare qualcho plausible coher a tale stran procedere, facendo mostra di assicurarsi della fede del predato sopeto che egi ristabilira, e fu altora che Acacio, di buon accordo coi protettori ci piartigiani di Pietro Mongo, indusse l'imperatore a tessore una formola di fede, che Pietro dovera sottoserivere per tornare sulla sede di Alessandria. Tale fui riaggiro, che occasionò il famoso editto di Zenone chiamatio Defone chiamatio di ci piare più che competenza di ci piare più chie di piare in piare il piane non fece altro più che empirere la chiesa di Oziotta di divisioni, di discorde e di sega-

dalo, in quella che pareva volesse estinquerli. E tale editto di scissna e di sovversione è colorato fiu dal suo preambole di questo pretesto, sempre lanto abusive fra le mani de savi del secolo, e impiegato sempre con suova astuzia: ed ecco come l'imperatore si esprime in esso (2):

4 Alcuni abati ed altre venerande persone ci hanno presentato una supplica domandando la riunione delle chiese, e per fare altresi cessare i funesti effetti della loro divisione, la quale fu causa, che molti sono stati privi del battesimo o della santa comunione, e che furono commessi omicidi senza numero. Per questo noi diehiariamo, che non bisogna punto ricevere altro simbolo che quello dei trecentodiciotto Padri di Nicea, confermato dai centocinquanta Padri di Costantinopoli e seguito da quelli di Efeso, che hanno condannato Nestorio ed Eutiche. Noi riceviam pure i dodici anatemi del beato Cirillo, e confessiamo, che il nostro Siguere Gesu Cristo, Dio, Figlinol unico di Dio, che si è incarnato veramente. consustanziale al Padre secondo la sua divinità, ed a noi secondo l'umanità, quel medesimo che è disceso dal cielo, si è incarnato dello Spirito santo e della Vergine Maria, Madre di Dio, è un solo ligliuolo e nou due. Noi dieiamo che è il medesimo Figliuolo di Dio, che ha fatto dei miracoli e che lia patito, volontariamente nella sua carne, e noi non riceviamo in alcuna maniera coloro che dividono o confondono le nature; ma anatematizziamo chiunque crede od ha creduto in passato altra cosa a Calcedonia . o in qualunque si fosse concilio, principalmente Nestorio, Entiche ed i loro settari. Riunitevi dunque, ne'medesimi sentimenti che abbiamo noi, alla Chiesa nostra madre spirituale ». Tale è il famoso Enotico di Zenone, il quale pare altrettanto opposto agli errori di Entiche, quanto a quelli di Nestorio e di tutti gli eretici. Egli faceva nondimeno trionfare gli Entichiani, perche non riceveva il concilio di Calcedonia come gli altri tre,

(2) Evagr. 111, c. 14; Nigeph. zvi, 18.

(1) Simpl. ep. 17.

e pareva tutto al contrario attribuirgii degli errori.

E perciò un tale editto fu immantipente ricevnto dai legati e da tutti i partigiani di Pietro Mongo, quantunque notoriamente eretici. Dopo tale perfida formalità per parte loro, Acacio comunicò senza difficoltà con loro , rimise ne suoi dittici il nome di Pietro Mougo, lo riconobbe per legittimo patriarca di Alessandria, sulla promessa che fecero per lui alcune genti , la cui fede uon era guari men sospetta della sua. Pergamio, che era stato allora levato a nuovo duca dell'Egitto, vi portò insiem coi deputati, gli ordini dell'imperatore. Il romore di queste notizic aveva già messo in fuga Giovanni Talaia. Così l'intruso, solo padrone della sede, avendo ricevuto l'Enotico in trionfo, si diede attorno per farlo gradire a tutto l' Egitto. Egli ristabili uelle tavole di Alessandria i nomi di Dioscoro e di Timotco Eluro, dopo levatine quelli di Protero e di Timoteo Solofaciolo. Disseppelli il cadavere di quest'ultimo e lo fece gittare vergognosamente fuori della città. E trascorrendo perfin oltre i confini dell'editto, e smentendo tutto ciò che si era promesso per lui all' imperatore ed al patriarca di Costantinopoli, egli anatematizzò con audacia estrema il concilio di Calcedonia e la lettera di san Leone (1).

Acacio parve imbrogliato molto alla notizia di quest'ultimo attentato, che durava fatica a crederlo vero, e mandò colà genti a chiarirscne (2). Ma Pietro, a cui la menzogna, dopo tanti altri misfatti, non costava nulla, fu impudente a segno di negare ogni cosa, senza pudore e senza tema di essere bentosto confuso. Allora approvò anche espressamente il concilio di Calcedonia, e parlò di esso in termini onorevolissimi nella sua risposta ad Acacio. Scrisse del paro al sommo pontefice, che ammetteva con rispetto un tale concilio, e affermava ciò in quel mentre medesimo in cui lo rigettava con maggior clamore davauti gli Egiziaui. La quale incostanza o meglio inganno ed empietà, gli alicino molti de suoi partigiani; e la divisione, compagna indivisibile dell' errore e della mala fede, divise gli scismatici in una copia di conciliaboli senza soggezione, senza accordo, senza capo e senza patriarca.

Il vescovo legittimo appello alla Sede apostolica ad imitazione del suo illustre predecessore, il grande Atanasio, e come aveva questi fatto, andò esso pure a Roma, dove il papa lo accolse con paterna tenerczza. Egli aveva cominciato con calore le suc difese, quando la morte privo la Chiesa di questo degno capo, dopo un pontificato di ben quindici anni e cinque mesi. Noi abbiamo molte lettere di Simplicio, tre delle quali vogliouo essere particolarmente considerate. La prima è diretta a Zenone, vescovo di Siviglia, che essa costituisce, a motivo del suo zelo, vicario della santa Sede in Ispagna, a fine di vegliarvi intorno all'osservanza dei canoni.

La secunda, seritta a Giovanni di Ravenna, lo ripiglia secrasuente perchia aveva ordinato un Gregorio contra sua voglia. El è per questo che il papa assegua a tale Gregorio il governo della chiesa di Modena, col carcio di nou aver unila a fare con Giovanni e sotto la sola dipendenza della santa Sede. Gli attribuisce ben amor l'assifratto di una terra della chiesa. El dichiara al vescoro Giovanni; chiesa. El dichiara al vescoro Giovanni; che se mai ricadesse nel medesimo errore verrà privo di tutte le ordinazioni della sua provincia.

Con la terra di queste lettere il papa toglie a Gaudezzio, vescovo di Often; la facoltà di ordinare, perchè aveva fatte delle ordinazioni iliette; e, icuarica un vescovo, vicino di adempiere un tale usicio nella discessi. Egli fa poi una dispocio nella discessi. Egli fa poi una dispocio nella discessi. Egli fa poi una dispocio per di percenti di percenti di questa chiesa. « Gaudenzio, dice egli, ne abbis la sola quatta parte, e così pure delle oblazioni de fedeli, di cui non sa usar beno. Due parti

<sup>(1)</sup> Vict. Tur. Chron.

saranno impiegate al ristauro degli edifizi, all'ospitalità ed in solliero de poveri; l'Illima sarà distribuita ai cherici secondo il merito loro. Si abbia anche cura di far resituire queste tre parti del reddito, che il vescovo si è per ben tre anni appropriato 3.

Alla morte di Simplicio la santa Sede vaco per soli sei giorni, in capo a' quali fu eletto Felice II, romano di natali, il 2 di marzo del 483. Questo nuovo pontefice si fece religiosamente a seguire le tracce del suo predecessore. Mentre Simplicio era sul condannare l'Enotico di Zenone fu colto dalla morte: Felice, non diffamando con una formale condanna per non alienarsi più che non era già l'animo di questo principe , lo riprovò quanto bastava ad impedire gli effetti di tale editto seduttore, che sotto colore di riunire il gregge di Gesù Cristo ne traviava le pecore e le sottraeva anche ai pastori delle sedi maggiori; monumento ingiurioso, che attentava manifestamente ai più sacri diritti della potestà spirituale, le prescriveva leggi sopra gli obbietti , ne quali essa era il più indipendente, si frammetteva in insegnare ai dottori, e costringeva i primi prelati a sottoscrivere un nuovo simbolo di credenza.

Intanto Talaia, che aveva ricorso alla Santa sede, stanziava sempre in Roma e continuava a sollecitare di essere restituito alla sua chiesa. Nel mentre che si studiava a riuseir benc in un affare tanto spinoso, e che toccava siffattamente la quiete di tutta la Chiesa orientale, il papa gli diede il vescovado di Nola, dove si mori prima che fosse condotta a termine la sua causa. Ma gli bisognò assai tempo per far conoscere perfettamente al pontefice Felice la natura altera e bugiarda di Acacio di Costantinopoli , le sue mire perniciose, la sua instabilità nei buoni principi, e tutto quello che si poteva temere da simile prelato. A procedere più maturatamente, il pontefice accolse un concilio di vescovi italiani, e vi fu risoluto di mandare deputati all'imperatore per richiamarsi dei mali cagionati alla Chiesa, per dinandare istantemente, ethe Pietro Mongo fosse seacciato da Alessandria ed Acaeio citato per rispondero allo accuse di Giovanni Talaia. Per conseguenza il papa serisse a Zenono ed al patriarca Acacio.

La lettera all'imperatore, sebbene tutta piena di proteste, di rispetto e di osservanza, cose molto acconcie a toccare il cuore di questo principe, non lasciava pero di testificare una magnanimità apostolica, e mostrava in Felice un degno successor di Pietro, che niuna considerazione umana terrebbe dal sostenere coraggiosamente la verità. Egli rammentava a Zenone (1) ciò che aveva fatto cadere il tiranno Basilisco, e lo aveva egli stesso ristabilito sul trono; gli diceva che i suoi nemici s' crano perduti attaccando il concilio di Calcedonia, e che aveva ricuperato il sovrano potere rigettando i loro errori ; che la riconoscenza dovea recarlo a liberar la Chiesa da'suoi perfidi nemici, come Dio aveva liberato il suo Stato da un ribelle e da un tiranno. Lo scongiurava per tutto ciò che vi ha di più commovente e più sacro di studiare a rendersi propizio il Signore, proponendosi ad esemplari gl'imperatori Leone e Marciano, di eui era il legittimo successore. E finalmente gli rappresentava i suoi propri esempi; come nel risalire il trono aveva scritto a Roma in pro del concilio di Calcedonia, e si era dichiarato contro l'usurpatore della sede di san Marco, vale a dire contra Pietro Mongo , suoi settari e partigiani.

Nella lettera ad Acacio (2), il postefice rimprovera a questo politico rireligioso i suoi settari e il suo silenzio affettato sono para tali obbietti, intorno a quali importava moltissimo per l'edificazione della Chiesa, che eggi is sipegasso caudidamente. E ritornando di bel muovo alto strano procedere dell'imperatore, tanto contra-rio a quello che eggi aveva fatto sperare: Tu doversi, idsis eggi, rappresentare a

(2) Ibid. Epist. 1.

<sup>(1)</sup> Epist. 1 , t. 3 Conc.

questo principe tutto ciò che egli la fatto contro Pietro di Alessandria e per Timoteo il cattolico; poichè è noto hastevolmente il credito che tu godi presso Zenone. Perchè tu non l'impiegavi a stornare l'imperatore dal ristabilire l'eresia che egli aveva abbattuta ? A che ti gioverà senza di ciò lo zelo che tu bai dimostro contra il primo partigiano dell'empietà, vale a dire contro il tiranno Basilisco? Vuoi tu perderne l'eterno guiderdone? Vuoi tu perdere per sempre te medesimo per aver dato in balia ai lupi voraci il gregge del Signore, o almeno per aver preso la fuga come un vile mercenario? Tu medesimo non sapresti coprirti del vergognoso pretesto del timore e della viltà ; poichè si sa benissimo che tu non hai a rischiar cosa per questo mondo, ma temi per l'eternità; gli è per te che io tremo. lo mi assecuro della sorte della Chiesa, la quale non dipende nè dai tuoi sforzi , nè dai miei dopo le promesse di Gesti Cristo, ma paventiamo la sorte del colpevole piloto, che metie nella tempesta in abbandono il timone. La nave della Chiesa sarà conservata, ma quelli che l'abbandonano e coloro che da lei si dilungano, periranno infallibilmente; e gli è un abhandonarla il non provvedere alla sua sicurezza ». Acacio aveva preso il suo partito , e tutta l'eloquenza pontificale non fu capace di farlo mutare.

L'imperatore non era meglio dispasio. Così i veccori Vitale e Maseo mandati dal papa a Costantimopoli e portatori delle sue lettere, in vece degli enori conceduti in simi caso alla prima sede, in vece di vedero accorrere il vescovo cei il clero a rieverdo, trosarono in suddati che il fragramo ed imprigionarono, dopo di aver loro rapito le loro carte (1). Si temera soprattatio che non conseguasoro delle lettere di Roma atte a muorere i cuori di Costantimpoli. Non fu trovata cuas di ciò, una si conobbe dalle istrazioni del papa a suoi legali, che era loro vietato di comunicare con Pietro Mongo ed anche col patriarca Acacio. S' impiegarono le minacce di morte. carezze e doni per recarli a promettere il contrario, e vi riuscirono. Allora furono tratti dalla torre di Abitu dove erano stati rinchiusi. Essi entrarono in città , li fecero apparire in pubblico e nel luogo santo con Acacio e gli apocrisiari di Pictro Mongo, che riconolibero per vescovo legittimo di Alessandria : scandalo enorme, che fece tanto secura di se la fazione eretica, che si lesse da quel tempo altamente nelle tavole sacre il nome di Pietro Mongo, che prima dell'arrivo de' Romani si contentavano a leggerlo sotto voce.

Di tale obbrobrio la santa Sede fu bruttata da due de suoi legati; perocchè rispetto al terzo, il quale era Felice, difensore della Chiesa romana, egli rispose a tutto ciò che tale titolo richiedeva da lui. Cadnto fra via malato, egli non potè giuguere a Costantinopoli se non dopo i suoi colleghi, anzi dopo che questi furono tratti di prigione. Egli fu rimesso ill loro vece, e lo si tratto anche peggo, ma fu inconcusso, e si diede a divedere costantemente degno della Chiesa che rappresentava. Più glorioso nelle catene che non erano alla corte i suoi colleghi, egli fu consolato assai in vedersi vivamente applandito dal popolo ortodosso della città imperiale, il quaie sece una protesta formale contro il procedere degli altri due, e trovò modo in una pubblica assemblea di appiccarne una copia alle loro vesti.

Cirillo, abate degli Acemeti, ed alri abati di Costantinpoli, serisseri con zelo al sommo pontelice, e Cirillo free partire per Roma uno de soit risgiosi, chianato Sincone, allinchi tali avvisi vi giuguesero ppi sicuramente, e vi producessero un naggiore effetto. Con diserti atti di 200 e di prindeura, si era quebto abate sucritata in a fatto modo la constanti di contra con contra contra di contra contra contra di contra contra contra consultato, e fatto con lui ogni a cecondo in tutte le loro operazioni. Sisueo-

<sup>(1)</sup> Liber. Brev. c. 18; Fel. Ep. 6, ad Ac. HENRION Vol. II.

ne arrivo felicemente a Roma, e abbastanza in tempo per informare il papa dell'avvenuto, prima che fossero colà ritornati i due legati Miscoo e Vitale, i quali gimsero poco appresso, e si appresentarono tutti pieni di fidanza, e incaricati di lettere dell'imperatoce e del patriarca di Costantinopoli. Ogni casa vi era coperta, e presentata sotto favorevole aspetto. Vi si parla onorevolmente del concilio di Calcedonia, che si assicurava essere stato sottoscritto da Pietro Mongo : e si andavano prodigando elogi a questo intruso, in quella che si facevano le più forti accuse a Giovanni Talaia. Il papa tenne un concilio , fu esaminato con maturanza di consiglio l'alfare dei legati, si lessero le lettere dei Cattolici di Costantinopoli , s'intesero i medesimi legati , e si niisero a confronto col monaco Simeone , il quale non durò la gran fatica a metterli in confusione. Immantinente dopo Vitale e Miscoo vennero scomunicati, e deposti dall'episcopato.

Si confermarono le sentenze pronunziate dalla santa Sede contra Pietro Mongo, qualificato già di eresia. E rispetto ad Acacio, si tennero contenti di biasimare la sua condotta poco consentanea in sè medesima, perchè avendo notato Pietro di eresia , nelle sue lettere a papa Simplicio, in vece di farlo conoscere per tale a Zenone, egli aveva mostrato aperto con una doppiezza, e con riguardi indegni di un vescovo, che il favore della corte gli era più caro della fede. Il papa volle tentar da capo di ravvederlo, gli rappresentò con paterni modi che egli aveva peccato, ma che aveva tempo sempre di ottenere il perdono della sua colpa con un sincero pentimento, non ricadendovi più , e facendo ogni potere di ripararla.

L'ostinato patriarca, che in sostanza mon la pensava meglio di Pietro Mongo, non lasciò di comunicare coll'eretico, ed auzi non lo consigliò apertamente di ricevere i' concilio di Caleedonia. Informato interamente di tale suo procedure, e vehnta i' importanza della cosa, il papa ragunò in concilio i prelati d'Italia, e pronunziò la sentenza di condanna contra di Acacio. Essa contiene tutti i gravami ond'era accusato, le sue usurpazioni sulla giurisdizione de'suoi con-fratelli, il suo comunicare con gli eretici coudannati dalla santa Sede, e in passato anche da lui medesimo, l'averli sollevati al sacerdozio ed all'episcopato, i mali trattamenti fatti ai legati, e più ancora le parti che egli fece di loro seduttore. & In fire tu non hai voluto rispondere, si diceva, innanzi alla Sede apostolica, dove tu eri citato secondo i canoni dal vescovo Giovanni. Vivi pertanto insiem con gli scellerati, i cui interessi ti sono tanto cari, e sappi, che con la presente seutenza tu sei privo e dell'onore del sacerdozio e della comunione cattolica ». Sessantasette vescovi sottoscrissero col papa , il quale si firmò : Celio Felice , vescovo della Chiesa cattolica di Roma.

STORIA UNIVERSALE DELLA CRIESA

Dopo di ciò si trattava di notificare tale sentenza a Constantinopoli, il che era una cosa in quelle circostanze molto spinosa. Tuto, antico cherico della Chiesa di Roma, ne venne fatto a tale fine il difensore. Egli si pose in viaggio pien di buona voglia, ed ebbe l'accorgimento di camparla dalle guardie che lo spiavano in sull'entrar del Bosforo, ma non eli venne dato di poter consegnare la lettera del papa al patriarca. Consigliati dal difensore alcuni monaci Acemeti, forono tanto arditi di appiccarla al mantello di Acacio. mentre egli entrava nella chiesa. Costoro furono in quel lor fare soprappresi, messi in catene, trattati con tanta crudeltà , che taluni ne morirono (1). Allora il debole difensore, fece vedere che è molto più difficile il superare il pericolo, che non di affrontarlo. Entrò in trattati , si lasciò guadagnare, e comunicò con quello, che egli aveva appena allora escluso dalla comunione.

Questa la fu una terribil giunta di dolore, di uniliazione, di noia pel papa, allorchè ricevette su di ciò le lettere di

<sup>(1)</sup> Nicephor. xvi , 17.

alcuni abati zelanti. Egli aveva col mezzo di Tuto medesimo, significato al popolo ed al clero di Costantinopoli la severa condanna dei legati Miseno e Vitale, tal che a torre questo primo scandalo, hisognò anche più speditamente usare del rigore medesimo contra-Tnto. Ritornato questi a Roma, lo si convinse in pieno concilio con le lettere scritte contra di lui. Egli stesso confesso la sua viltà; e perciò fu vergognosamente privo della carica di difensore, prima che snirasse il tempo in cui doveva cessare. perocchè essa era temporanea, e fu oltracció privo della comunione. Il papa ebbe cura di chiarire di ciò i più religiosi cenobiti di Costantinopoli, diede loro il carico di pubblicare questa riparazione dell'ultimo scandalo, e di avvertire i fedeli , che tutti quelli , che volessero essere riputati Cattolici, dovessero cessare dal comunicare con Acacio (1).

Securo della protezione dell' imperatore, e contento del favore delle potestà del secolo, il patriarca ebbe a vile tutti i decreti del capo della Chiesa, o si lasció fin d'allora trascorrere a maggiori eccessi. Per colmo di audacia e di empietà , ei levò il nome del papa dai sacri dittici, e fece per tutto l'Oriente scacciare dalle loro sedi moltissimi vescovi ortodossi, li surrogo con eretici, e non lasciò in pace che solamente quelli che professavano o parteggiavano per l'eresia. In tal modo i prelati cattolici furono costretti a riparare nell'Occidente, dove la Chiesa era meno travagliata dai Barbari ariani ed idolatri , che non nell'Oriente dal successoro dei Costantini e dei Teodosi. Acacio fece trattare con particolar rigore Calandione, patriarca di Antiochia, ordinato da lui medesimo, e che fu rilegato ne'deserti spaveatosi dell'Oasi. Colorò questa irregolarità di pretesti speciosi ; ma la vera ragione è , che questo degno prelato si stava fermo nella comunione del papa e del patriarca legittimo di Alessandria Giovanni Talaia, e occupan lo una si gran sede, la sua autartia ed il suo esempio venivano del maggior peso alla buota causa. Eggli riammise del paro Pietro il Gualchieraio che le taute volte condannato, nun preiendendo altro che l'approvazione dell'Enotico da questo malvagio diffamato.

Zenone, a fine di appoggiare la seduzione dal suo canto, si vesti di tutte le apparouze dello zelo pel progresso e la purezza della fede. S'interesso-presso Unerico, re dei Vandali, figliuolo e successore di Genscrico, in pro della chiesa di Cartagine, la quale era da b n ventiquattro anni vedovata di vescovo. Per le istanze continue dell' imperatore, venue a lei fatta facoltà di eleggersi un pastore, sebbene a condizioni dure e gravose; il che però non impedi che il popolo non godesse in estremo allorche vide ordinare Eugenio. Una gran parte de cittadini non avevano veduto mai vescovo seduto in codesta prima sede dell'Africa. Ma tutti si tennero aggiunti al somno della felicità, quando si videro splendere dinauzi le virtù del nuovo prelatu: la dolcezza, l'umile affabilità, la tenera ed operosa carità di lui , le sue maravigliose limosine, una beneficenza medesima per tutti ed incsauribile, sebbene non si riservasse cosa pel giorno dopo. I Barbari si erano impadroniti di tutte le entrate della Chiesa, ma il deguo uso che il vescovo faceva delle oblazioni . stimolava una calca di persone a recare a lur ogni di delle somme ragguardevoli , le quali distribuiva ognora prima che annottasse, se però gli venivan date in tempo. Così adoperando, egli si guadagnò l'affesione ed il rispetto non solamente de Cattolici, ma dei Vandali medesimi. Ciò fu non pertanto la prima causa di una persecuzione più crudele, che non era stata quella medesima di

Genscrico.

La piena degli omaggi renduti alla virtú di Eugenio, eccitarono una furiosa gelosia ne' vescovi ariani, principalmente nel cuore di Cirila, il più potente di loro. Essi essegeracono al rei pericoli.

<sup>(1)</sup> Gest, de num. Acac, in fin.

che correva la sua comunione, e fu cominciato coll'impedire che nessuno apparisse nella Chiesa cattolica in veste da Barbaro. Con questo nome si chiamavano i medesimi Vandali per attestare la loro avversione ed il loro dispregio per la mollezza romana. Unerico fece porre alla porta della chiesa delle guardie, o meglio dei carnefici, i quali se vedevano nomo o donna entrare in abito da Vandalo, gettavan loro sul capo de' piccoli legni addentellati, coi quali attortigliavan loro i capelli; indi ritraendoli con forza strappavano ad essi i capelli ed insieme la pelle del capo. Alcune persone ne dovettero morire, e moltissimi ne perdettero gli occhi. Si fecero correre intorno delle donne col capo scorticato in questa guisa, precedute da pubblico banditore per fare ad esse vergogna, e intimorire la moltitudine. V'avevano alla corte di Unerico molti Cattolici, i cui rari talenti e le provate virtù gli avevano infino allora conservati in molte cariche ragguardevoli e di coulidenza. Essi furono non solo scacciati dal palazzo, ma vennero condotti nel piano di Utica, e si ridussero senza alcuna pietà , ed a malgrado della delicatezza della loro complessione e la differenza delle loro abitudini, a segare le biade ai più cocenti ardori del sole. Ma questo non fu altro che il preludio della persecuzione di Unerico, mostro di crudeltà, il quale fece porre a morte tutti i suoi parenti , per assicurare il regno a' suoi figlinoli, e stimo santificare le sue sanguinarie inclinazioni rivolgendole contra i nemici de' suoi vizi e de' suoi errori. Molti santi personaggi furono chiariti col inczzo di spaventose visioni di quello cho la Chiesa doveva patire, e l'effetto non tardo guari a confermare ciò che essi avevano presagito.

Le prime violeuze caddero sulle persone consacrate a Dio. Il re comandò, che fossero radunate le vergini cattoliche, e visitate vergognosamente dalle matrone, ed a forza di tormenti fossero obbligate a deporre contra gli ecclesiastici. Ellicno furono sospese cou appiedi dei grossi pesi, loro furono applicate delle lamine di ferro arroventate sopra il seno e le costole; e in tale stato le si sollecitavano ad accusare i preti ed i vescovi quali loro corrompitori. Molte morirono in tali torture, il più la camparono stropiate, ma meppur nua accusò il menomo cherico (1).

Ben veggendo, come non poteva con quell'infame stratagemma disonorare il clero, il tiranno si lasciò andare senza più pretesti e risguardi a far quello che più voleva. In una sola volta egli rilego uel deserto de ministri ecclesiastici di tutti gli ordini, con altri fedeli della loro famiglia o del loro seguito, in novero di quattromilanovecentosettantasci persone tra le quali era una calca d'infermi e di vecchi tauto decrepiti, che molti avevano perduta la vista. Felice di Abirito, il quale era da quarantaquattro anni vescovo, languiva di uua paralisia, che gli aveva tolto perfino l'usare della lingua. Non sapendo i fedeli come coudurlo, fecero pregare Unerico di lasciarlo presso Cartagiue in qualche luogo, giacchè non poteva vivere lungamente. Il Barbaro rispose: « Se non può starc a cavallo, lo si attacchi a de' buoi, che lo trascineranno dove io gli comanderò di audare » (2). Bisognò di fatto legarlo a bisdosso sopra un mulo, e trasportarlo come un masso insensibile.

Control de la constitución de la conferencia per entre de la conferencia del conferencia per entre de la conferencia del c

<sup>(</sup>f) Vict. Vitens. lib. 2.

<sup>(2)</sup> Ibid. n" 9.

altri, non avendo pur lo spazio libero per astifare ai bisogni corporali; il che produsse un' infezione contagiona, e du no arribhle molitudine di rettili, che ingenerati da i fatta corruzione, re il divoravamo così vivi comerano. Lo storico Vittore (1), che ne parla come testimonio di veduta, dice, che arendo trovato modo di entrare in tale segreta, regalando i Mori mentre i Vandali crano addormentati, egli affondava infino ai ginocchi nelle brutture e ne vermi.

Finalmente li fecero partire sotto la guardia de' Mori. Essi uscirono da tale cloaca nè solo con gli abiti una sporcizia, ma coi capelli medesimi, il volto e tutta la persona in tale stato, che la delicatezza de lettori non ci consente punto di dipingere al naturale. Nondimeno essi cantavano de cantici di ringraziamento, e si reputavano felici di patire quelle indegnità per la gloria del Figliuolo di Dio. I popoli tracvano in calca da tutte parti per vederli, recando ceri accesi, e dimandandoli della loro benedizione per essi e pei loro figliuoli, che presentavano a que martiri, querelandosi con dirotto pianto di rimaner senza pastori in preda a lupi voraci. Ma si ributtavano indietro con brutalità que'pii fedeli, ovveramente, dopo averli lasciati esercitare la loro liberalità coi confessori, rapivano a questi ciò che essi avevano loro dato. Si notò una donna, che veniva innanzi in grau furia, trascinando coll'una delle mani un fanciullo e dicendogli : « Corri , mio piccolo amico: non vedi tu come tutti questi santi fauno pressa di andare a ricevere la loro corona? Quelli che gli accompagnavano la biasimavano della sua imprudenza e durezza. r Pregate per me, ella rispose loro, e per questo fanciullo che è mio nipote; io lo traggo qua per timore che il nemico dell'anime nostre lo sopraggiunga solo e gli faccia patire una morte inlinitamente più funesta 1.

I confessori si dimostravano più sensibili ai pericoli dei fedeli che non dei loro

propri mali, quantunque si sollecitasse immantinente il loro viaggio; perocchè quante più testimonianze di venerazione ricevevano, tanto minor riposo era loro dato. Quando i vecchi od i fanciulli non ne potevano più, si trafiggevano con dei dardi, o si gittava loro addosso de sassi per farli avanzare. Allorchè l'eccesso della fatica a quando a quando ne abbatteva qualcuno, si comandava ai Mori di attaccare ai lor piedi delle corde e di strascinarli come bestie morte, a tal che quelle vie salvatiche e tutte petrose furono ben tosto arrossate del loro sangue (2). Le loro vesti cadevano in cenci o si uncinavano con le pietre e con gli spini. N'ebbero ben anco il corpo tutto straziato, l'uno il capo rotto, l'altro il lato o il ventre aperto, quasi tutte le membra dislogate, e molti consumarono infin da allora il loro martirio. Quelli che furono tanto robusti da giugnere nel deserto, vi trovarono per loro alimento solo dell' orzo, che si dava loro a misura come alle bestie da soma; ma ben presto furono privi anche di questo, e si lasciarono morire di fame. Le bestie velenose più malefiche il furon meno che i tiranni, e si osservo, come in una contrada che non è per così dire altro che un asilo de rettili più pericolosi, nessuno de' servi di Dio peri de loro morsi , avvegnachè ne fossero esposti senza ninna precanzione.

Allontanati che egli ebbe così tanti santi e sapienti ministri della religione , Unerico fece proporre al vescovo di Cartagine una confereuza coi vescovi ariani. Eugenio rispose, che tutto il mondo cristiano essendo interessato in questioni nelle quali si trattava dei primi principi della fede, ne avrebbe scritto al papa, capo di tutte le chiese, affinche convocasse i vescovi di tutte le contrade. Ne rimanevano ancora quanti ne bastavano a far trionfare la verità coi loro lumi ; ma siccome erano sotto il giogo dei Vandali, così avevano maggiore motivo di temero dagli stranieri sia per essi, sia per le loro greggi. Uncrico, non avendo riguardo al-

(1) Lib, 11, nº 10.

(2) Vict. Vit. l. 11 , nº 1.

cuno alla rimostranza di Eugenio, cercò tutto in contrario a siontanar quelli degli Affricani, che passavauo per dotti. Egli sbandi il vescovo Donaziano dopo fattolo duramente bastonare; sbaudi pure Presidio di Suffetula, e fece tormentare molti altri iu diverse manicre. Un miracolo luminoso che fece allora il santo vescovo Eugenio nen giovò se non a fare maggiormente infuriare il tiranno. Un cieco couoseiutissimo, nominato Felice, ricoverò subitamente la vista pel solo toccare della mano del prelato alla presenza di un concorso straordinario di fedeli ragunati per la solemnità dell'Epifania. Non v'aveva modo a dubitare di un fatto veduto da una si gran piena di spettatori. Nondimeno il re non tralasciò per questo di farsi condurre dinanzi Felice per sapere da lui medesimo la verità e tutte le circostanze del fatto. Essendo provata una tale maraviglia , non si fu più osi di negarla ; ma confermando il prodigio si prese il partito di dire che Engenio l'aveva operato per maleficio, e si persistette nel progetto della conferenza (1).

I vescovi del continente dell' Africa e di tutte le isole soggette ai Vandali andarono a Cartagine il giorno divisato, che era il primo di febbraio del 484. Se ne fecero morire ancora quanti più si potette sotto diversi pretesti, ma nella sola mira di torre alla buona causa i difensori più zelanti ed illuminati. Ma ne restavano ancor troppi, perchè i vescovi ariani potessero cimentarsi a scendere in campo. Nondimeno la conferenza comincio, ma questi suscitarono mille cavilli per romperla. I Cattolici dimandavano elie vi fosscro presenti degli arbitri o che almeno vi fossero spettatori i più savi del popolo, ed in vece fu comandato di dare cento colpi di bastone ai laici omusiani che avessero ardito d'intervenirvi : eon si fatto nome si chiamavauo per disprezzo gli ortodossi. Sul nome di cattoliei, che essi non mancarono prendere nella loro professione di fede, si levarono di gran lamentanze, e per quanta

modestia serbassero in rispondere, pur si gridò al tumulto ed alla ribellione , e si corse a dire al re che gli omusiani sturbavano ogni cosa per cansare là conferenza. Ei pare che tale ginoco fosse stato disegnato fra il principe e i suoi vescovi ; perocchè immantinente egli fece mandare nelle province un deereto fatto innanzi, in virtù del quale, e in quella appunto che i veseovi ortodossi erano a Cartagine si chiusero in un solo giorno tutte le chiese e furono attribuiti agli Ariani tutti i beni di queste chiese e dei loro pastori, applicando ai Cattolici le pene fulminate contra l' eresia dallo leggi imperiali. Al tempo medesimo si pubblico, che gli omusiani uon potendo provare la loro dottrina con la Scrittura avevano rotta la conferenza e rivoltala in ribellione col mezzo del popolo che essi avevano levato a romore. E affine di dare un qualche colore a tale imputazione con un'apparenza di moderazione e di umanità si stabili ad essi un tempo determinato da poter meritare perdono.

Ma senza alcun ritardo non si tosto fu mandato l'editto per insignorirsi delle loro chiese e di tutto ciò che possedevano nella loro terra, Unerico seacció da Cartagine i vescovi, che vi si trovavano radunati dopo di averli spogliati per la seconda volta del poeo che avevano recato seco, non lasciando loro ne cavalli , ne schiavi e neimnen vesti per mutarsi. Al tempo istesso venne fatta proibizione sotto pena del fuoco sia di alloggiarli , sia di provvederli di vettovaglie. E pereio si videro in numero di cinque o seicento, e la maggior parte veechissimi, andar vagando intorno alle mura della cutà senza asilo, seuza ricovero, non avendo alimento aleuno, ed esposti notte e di a tutte le ingiurie dell'aria. In breve ne morirono da ottantotto. Essendo il re uscito per caso, tutti quelli che potevano trascinarsi andarono intorno a lui proeurando di ammansarlo; ma non degnando pure di ascoltare la loro unile preghiera, alla quale rispose con fiera guardatura , li fece assaliro da alcuni cavalieri della sua guardia, che ne calpestarono molti co' loro cavalli. E finalmente li rilego nell'isola di Corsica, condannandoli a tagliar legne per la costru-

zione delle navi (1).

Il vescovo di Cartagine sant'Eugenio fu mandato nel deserto di Tripoli e messo sotto la guardia di un furioso Ariano chiamato Antonio, il quale trovava ogni di nuovi modi per tormentarlo. Considerandosi quale vittima sacrificata alla sua chiesa, il santo aggiungeva a tali tormenti le più dure penitenze e cilici. Egli, nel dormire sulla nuda terra coperto soltanto di un sacco, contrasse una paralisia, che lo impedi perfin nella lingua. Il suo persecutore gli fece trangugiar per forza dell'aceto violento, avvisandosi che il santo vecchio ne avesse a perdere la vita. Ma ne guari, fu richiamato dall'esilio dal re Gontamondo, visse infino al 503, e morì poi sotto Trasamondo in un secondo esilio ad Albi nelle Gallie . dove la sua memoria è onorata più assai che nel rimanente della Chiesa.

Dopo del vescovo fu sbandito con una proporzionata barbarie tutto il clero di Cartagine, composto ancora di oltre cinquecento persone; la qual cosa ne porge un' idea dello splendore di questa chiesa principale dell' Africa ne'suoi bei giorni. Il diacono Muritta , il quale era un vecchio venerando, si segnalo con una fermezza straordinaria. Egli aveva tenuto al sacro fonte l'apostata Elpidiforo, il quale si era dimostro il più avventato de' persecutori prima che i Cattolici andassero in esilio. Allora Muritta cavò improvvisamente i pannilini, di cui aveva coperto Elpidiforo all'uscir del battesimo, e che aveva tenuti nascosi sotto le vesti. Avendoli spiegati al cospetto di tutti, disse all'apostata che era assiso come suo giudice: 4 Ecco la veste nuziale, che ti accuserà al tribunale del giudice supremo, e ti farà precipitare senza rimedio nelle fiamme dell'abisso. Allora tu piangerai, sciagurato, ma non sarai più in tempo, questo sacro preservativo, che da te medesimo spogliasti per vestir l'abito d'ignomiuia e di maledizione ). Elpidiforo impallidi sopra il suo tribunale, e non fu oso di rispondere (2).

Ma nessuu oggetto di edificazione fu più commovente dei dodici fanciulli del coro, segualati fra gli altri per la bellezza della loro voce, e che seguitavano i confessori nel loro esilio. L'ingegno loro mise nel cuor degli Ariani un dolor grande del perderli, sicchè li seguirono a fine di ricondur!i indietro. Ma quei generosi fancinlli non volevano abbandonare i loro santi maestri; si attaccavano alle loro vesti; si lasciavano percuotere a gran colpi di bastone; affrontavano le spade ignude ond' erano minacciati dai vescovi e dai cherici ariani, ministri di sangue e di terrore, i quali andavano sempre armati e somigliavano molto più a'soldati od a'carnefici, che non a'sacerdoti del Signore. Da ultimo furono spiccati colla forza da loro, e li ricondussero a Cartagine; ma non fu possibile sedurne neppur uno o viuccrli nè colle carezze nè co mali trattamenti che alternamente s' impiegarono. Molto tempo dopo la persecuzione essi formavano tuttavia la consolazione e la gloria della chiesa di Africa, vivendo insieme a Cartagine, mangiando insieme, e cantando iusieme del paro le lodi di Dio. Tutta la provincia aveva in riverenza questi dodici confessori non altramente che altrettanti apostoli.

Tra i vescovi, che furono shanditi in tale persecusione, Vigilio di Tapos i rendette famoso pe suoi sertiti. Il timore dintelenire i persecutori, insieme con la brama di dare maggior corso alle sue opere, gli fece nascondere il proprio nome e pigliar quello de l'adri più nominati, come di sani Ataussio ed siami Agostino: la qual cosa el la potera fare con de Barbari di da sun'a taussio en en el siami describi cosa el la potera fare con de Barbari di A lui è con regione attributo il simbolo, che porta tuttavia il nome di sani Aunasio. Sobbone in molti tuoghi d'ausoi scritti avverta egli stesso che fa parlare più gran personaggi per dare maggior

(2) Ibid. 1. 5 , nº 9.

peso alla verità, pur questa pia frode prodisse effeti perniciosi. L'asciande stare la confusione che ella mise nelle opere di molti Padri, pare avere antorizzato gl'innovatori a spargere le lero invenzioni sotto i nomi più rispettabili. Vigilio ando poi a Costantinopoli, dove trovaudosi in libertà, sersise apertamente contra l'eresia di Eutiche, e questa è la sola opera di tale vescovo affricano, che porti il suo nomo con

Dal clero la persecuzione si distese in Africa ben anco al popolo. Già prima che i vescovi fossero condotti in esilio, Unerico comandò per tutta ovunque la sua signoria, che non si avesse a risparmiare alcuno che resistesse a'suoi empi voleri, qualunque fosse l'età loro, il loro sesso o condizione. Di tutta quell'innumerevole calca di genti coi quali non si osservo aleuna formola di giudizio, taluni furono impiccati , altri bruciati , altri ancora in novero grandissimo uccisi di bastone : le donne furono vergognosamente spogliate ignude, e più che tutte le altre quelle di alto grado, per tormentarle nel modo che tornasse loro più sensibile. Costoro non eran più quegli osceni e licenziosi Affricani, la cui corruzione faceva orrore ai primi Vandali che li soggiogarono; poichè i gastighi del Cielo gli aveva trasmutati in uomini al tutto nuovi , in puri e perfetti Cristiani.

Una dama di alto grado e di pna rara bellezza, chiamata Dionisia, alla quale era più caro il pudore che la vita, disse a persecutori : « Fatemi patire tutti i tormenti che vi piacerà darmi; la sola grazia che io vi dimando è quella di risparmiarmi la vergogna del mostrarmi ignuda ». Tanto basto perchè la trattassero con maggiore indegnità che le altre ; essi la sollevarono in alto sopra di loro per darla da tutte parti in ispettacolo. Ma Dionisia armatasi di tutta la risoluzione che può ispirare la buona coscienza : « Ministri dell'inferno , disse loro , ció che voi fate a mia confusione, dappoichè lo patisco contra mia voglia, non può tornarmi che in gloria a: e non poucudo mente allo stato in cui si trova-

va , nè ai rivoli di sangue , che zampillavano da tutte le snudate sue membra . ella esorto gli altri martiri a dispregiar i dolori, a'quali ella si dimostrava insensibile. Essa aveva un figlinolo, in giovine età, per nome Maiorico, che le parve spaventato insieme ed intenerito; ma lo incuorò tanto forte e co' suoi discorsi e co'suoi esempi, che consumò fedelmente il suo martirio. Allora la santa madre, a cui i persecutori avevano lasciata una vita che era meno da desiderare che la morte, ringraziò il Cielo nell'abbracciare il corpo del suo figlinolo con molto maggiore affetto, che se fosse stato vivo, ed ella stessa lo seppelli nella sua casa a fine di pregar continuo sopra la sua tomba. Mohe altre persone, stranie e della sua famiglia, patirono per le sue esortazioni una morte accompagnata da crudeli torture.

Si conservò pur la memoria di un'altra croina nominata Dagila, moglie di un coppiere del re, la quale aveva già confessata la fede le molte volte sotto il regno antecedente. Ella non era meno delicata di Dionisia; nondimeno dopo sofferte la flagellazione e le bastonate, essa fu sbandita in una terra arida e deserta. dove non poteva ricevere nè consolazione , ne soccorso da persona del mondo. Ma mettendo per si bella cagione in abbandono con gioia figliuoli, consorte e quanto aveva di più caro, la sua fede la sollevò tanto al di sopra della sua debolezza naturale, che ricusò perfino l'offerta che le venne fatta di trasferirla in luogo men disagiato.

l'Affricano più fortunato e più confidente del re, sacrificò opin suo vantaggio alla sua religione. A coloro che lo sollecitavano da parte del principe a farsi rishatezzare, rispondeva: Gli è nella Chiesa catolica che io sono stato rispenerato
per l'eterna vita; ma quando io non fossi
punto assicrarso di quel guiderdone magnifico che io mi aspetto dopo questa vita,
to non vorrei essere ingrato verso il
Creatore, che mi ha fatto conoscere tutto
quello onde io sono debitore alla sua

Vittoriano, governatore di Cartagine,

bontă înfinita ». Il re gli fece patire dei molto lunghi e fieri tormenti, ma non fu mai, che gli potesse strappare la menonia parte della sua corona.

Sérvo, uomo di quaità della città di Suburbo, dopo una fera bastonatura pervò tutte le arti di una crudeltà inudita. Lo solivevano in aria con delle carruccle, poi lo mollavano improvisamente, per farlo piombare come persona morta sul pavimento, e replicarono la manovra le molle volle ad imitazione di quella dell'aribe. Siecome respirava ancora, lo trascinarono per vie seabre, e lo strataranon infino all'ultimo anciltò della vita con pietre taglienti, a tal che la pelte gli cadeva orribilimente penzione dai

fianchi e dal ventre.

A Tambaia, due fratelli pregarono i carnelici a tormentarli insieme, e per tutto un giorno furono sospesi in alto con delle grosse pietre ai piedi. L'uno di essi dimandò la vita, ma l'altro gridò: « E questo dunque, fratello mio, ciò che tu hai teste giurato insiem con me a Gesù Cristo? Si, io sarò testimonio contra te stesso, e fra qualche momento jo ti denunziero al terribile tribunale ». Queste parole gli ritornarono il suo primo coraggio, e si tornò da capo a tormentarli con nuovo accanimento. Si applicarono loro lungamente delle lame infuocate, e si lacerarono le loro membra ad uno ad uno con uncini di ferro. Ma poco dopo non si vedeva sopra di loro orma alcuna di torture. Finalmente i carnefici, dispettati, li scacciarono dicendo; a A che scrvono i nostri sforzi, se tutti , in vece di convertirsi alla nostra religione, invidiano la sorte di coloro che l'affrontano ».

Nella Mauritania Cesariana, lo zelo della vera fede lu tanto generale, che quasi tutti gli abitanti di Tipasa passazono in Ispagna es isciliarono da se melesimi anti che rimanere in una chiesa, demelesimi anti che rimanere in una chiesa, della gli Ariani avenno da poco stabilito uno per Tinpossibilità in cui eramo d'imbarreari, resisterono generosamente atutte le sollectizzioni. Fu perciò che il re mandò un conte con ordine di spiecare a tutti

HENRION, Vol. 11.

la lingua e la mano destra. Ma sebbene fosse loro stata strappata la lingua infin dalla radice, pur continuarono a parlare, e rendettero alla virtà dell' Altissimo una testimonianza che era tanto più gloriosa, perchè non erano debitori di nulla alla natura. Molti di questi maravigliosi confessori si ritirarono a Costantinopoli, dove venne loro fatta quell'accoglienza che si meritava ; gli altri si sparsero in diverse province, recando ovinque seco questa prova prodigiosa del poter diviuo di Gesu Cristo, in guisa che non fu mai prodigio meglio constatato di questo. c Sealcuno fa difficoltà al crederlo, diceva lo storico Vittore di Vite (1), mentre accadeva un tale fatto, vada alla nuova Roma, e si udirà Reparato il sotto diacono parlare in maniera facile e perfettamente articolata, quantunque gli abbiano strappata fuori la lingua. - Ei bisogna piuttosto maravigliarsi, ripiglia il filoso-fe Enca di Gaza (2), del come Reparato e molti altri che io ho conosciuto, si vivano ancora dopo tale harbara mutilazione, e come coutinnino a parlare ». Lo storico Procopio ed il conte Marcellino (3) attestano il medesimo fatto come testimoni di veduta. In una costituzione imperiale diretta poscia all' Africa, Giustiniano (4) attesta di aver vedute le medesime maraviglie in taluni di que confessori, che vivevano tuttavia al tempo suo.

Sette monaci del territorio di Capsa patrono in ma maniera, che non è men notevole di questa. Si teneva come un gran triono in cuella setta di attirarei dei monaci; e però si fecero venir questi a Cartagine, e si tentarono cen tutto quello che vi aveva di più lusinghiero, infino noi removibili, e tutte le carezz si tramutarono in furore. Dopo fatte loro sofficie longhe torture, i infino a que'di non mai udite, l'unerico fece empiere di legne secche una nave, valla qua-

40

<sup>(1)</sup> Lib. v , nº 6. (2) Dialog. de Resur.

 <sup>(3)</sup> Bell. Vand. c. 8.
 (4) Lib. 1, cod. de Off. PP. Afric.

le si attasearono i martiri, con ordine di condurla in alto mare e di appicaravi il fuoco. Tutto fiu eseguito appustituo, ma il fuoco si spense immanificanto, e per quanto vi adoperassero intorno di arti e fatiche per riaccenderlo, pur non venne loro mai fatto. Laonde svergognato il reque comandò che fosso loro spezzato il capo a colpi di remi, e gettati nell'unde i loro corso corpi; ma le onde, contra il loro corso ordinario, il trasportarono alla riva. Il popolo li tordo con rispetto a portare in città in mezzo a cantiri, e poi elesse loro una onorevole spoilura.

Non è possibile il dipingere tutti i generi di tormenti, e di annoverare tutti i martiri ed i confessori della persecuzione di Uncrico. Lungo tempo dopo eseguite si fatte stragi si vedevano ancora i vestigi della sua crudeltà. Da tutte parti si scontravano persone mozze degli orecchi o del naso, con fuori gli occhi; se ne vedevan altre senza piedi e senza mani, e mea moltitudine poi cho mostravano il corpo tutto contralianto, con le spalle dislogate in guisa mostruosa e cho si levavano più alte che il capo; la qual cosa procedeva da un giuoco barbaro, che pare dasse molto nel genio di que' nemiei dell'umanità. Essi sospendevano i confessori a corde attaccate al sommo dello case, e si trastullavano in lanciarli in aria, e talvolta in farli battere contra le mura, dove squarciavansi il capo e le membra. Romani, Affricani e perfino de Vandali, quando professavano la vera fede, a nessuno era fatta grazia. Il menomo pericolo che si corresse era il bando, erano ammende fuor d'ogni ragione esorbitanti, con incapacità a poter fare o ricevere donazione alcuna; era la perdita delle cariche anche per gli uficiali medesimi della casa del re e pei grandi più ragguardevoli della nazione. Indarno papa Felice serisse a Zenone a fine di interessarlo al tristo fato dei fedeli dell'Africa; indarno questo imperatore mando per tale abbietto un' ambasceria onorevole al Vandalo feroce. A minacciare ad un tempo e l'impero e la religione, il tiranno pose dei carnefici per tutto intorno le vio che doveva correre l'ambasciatore. Ma in vece dei principi della terra, il ciclo vendicò le ingiurie dei suoi servi.

Una lunga e cocente siccità, seguita da fame e poi da peste, desolò tutte de contrade dell'Africa soggetta ed Unerico, il quafo, nel 483, dopo regnati sette anni e dicei mesi si morfi finalemente di una malattia di corrariono, con pieno il corpo di vernai e che si disfascara come in hrani (1). Egli son chbe uè manco la consolazione di lasciare il trono a suoi posteri, egli che avera sparso tanto samogui illaste appunte in tala disegno; gli succedette suo nipote Gontamondo che fece cessare la porsecuiono.

Il capo della Chiesa nniversale volendo guarir le piaghe di quella di Africa, tenne a tale obbietto un concilio composto di guaranta vescovi italiani, di quattro affricani e settantasci sacerdoti, che i successori degli apostoli per una speciale concessione associarono al loro uficio di giudici. A malgrado dal gran numero di Cattolici, che patirono con tanta edificazione e costanza, ve ne furono non pertanto molti, che si lasciarone ribattezzare, ed anche tra la schiera do' sacerdoti e de' vescovi. A riparare questa loro colpa furono ad essi imposte le seguenti norme (2) : « I vescovi, i sacerdoti ed i diaconi saranno penitenti per tutta la loro vita; e riceveranno solamente alla morte la comunione laica. Gli altri fedeli , cherici inferiori , religiosi secolari, faranno, secondo i canoni di Nicea, dodici anni di penitenza; ma se prima di questo termine eglino si trovassero in pericolo di morte, riceveranno l'assoluzione. Gl'impuberi saranno tenuti pre qualcho tempo sotto l'imposizione delle mani, vale a dire nella umiliazione della penitenza; dopo di che si renderà loro la comunione per timore che la fragilità dell'età loro non li faccia ricadere in nuove colpe nel corso di una troppo lunga prova. Se però essi riecvessero

(1) Vict. Vit. l. 5, n° 2t, (2) Tom. 4 Conc. p. 1075,

troppo presto l'assoluzione, nell'occasione per esempio di una malattia pericolosa, ricuperando dopo di ciò la loro salute, essi non comunicheranno coi fedeli che nel pregare, infino a che sia spirato il tempo prescritto a bella prima alla loro penitenza. I cherici inferiori od i laici ribattezzati per violenza, non faranno che tre anni di penitenza; ma non sarà mai alcuno di loro ammesso al ministero ecclesiastico, come nemmen quelli in generale, che saranno stati battezzati fuori della Chiesa ». La qual cosa devesi intcudere dei casi, in cui la violenza nou escludesse ogui grado di volontà, ne' quali vi ha sempre qualche colpa libera. Tali sono le principali norme fatte in questo concilio; dopo di che esso agginnge, che pei casi straordinari, che non fossero preveduti, si avrà cura di consultare la santa Sede.

Papa Felice ebbe pure il contento di veder finalmente gli affari della Chiesa pigliare un miglior corso a Costantiuopoli per la morte del patriarca, che dopo un diciassette anni di episcopato ando a render conto a Dio della sua fonesta inclinazione a dominar nel elero, a distendere la sua giurisdizione imperiosa oltre le regole ed i confini più sacri, ed eziandio dell'arti sue sciagurate a far la corte per tutte le vie che potevano menarlo al suo seopo, non risparmiando pur la fede, ne la costituzione fondamentale dell'unità ecclesiastica. Il sacerdote Flavita, suo successore immediato, cattolico equivoco o vacillantissimo , non volle impertauto salire la sua sede senza farne partecipe il sommo pontelice. Ma snedi al tempo istesso le sue lettere sinodali al falso patriarca di Alessandria Pietro Mongo.

Mentre a Roma si vivera a ragiona si mentre a Roma si vivera a ragiona se cantalosa cantela, il Signore liberò la sua Chiesa di questo codardo dissimulta conce. Flavita mori improvisamente dopo soli quattro mesi di episcopato, chibe a successore il sacerdote Enfemio, catolico risolutissimo, ma eziandio illiminatissimo e rittuosissimo, Egli si dis-

giunae tosto dulla comunione del patriarca cretico di Alessandria, se questi non fosto morto poto dopo. Quella infedice chicsa obbe la sventura, dopo Pietro Mongo, di avere a uno pastore un altro eretico chiamato Atanasio. Il medesimo era chiamato Atanasio. Il medesimo era la alean tempo prima per la morte da Pietro il Gualchiceatio, fu temata da Palladio, eretico come il primo.

L' impero ebbe la sorte istessa nel tramutare del suo signore. Zenone fu surrogato da Anastasio, il quale era tutt'uno con lui. Diversi autori riferiscono circostanze spaventose intorno la morte di Zenone (1). Insiem con tutti gli altri suoi vizi egli aveva pur quello d'inebbriarsi. Un giorno che lo si portava fuor de' sensi, e chi diceva per un cecesso di ubbriachezza, c clu per un assalto di epilessia alla cui informità era similmente soggetto, sua moglie Arianna, che non lo poteva soffrire, preteso che fosse morto, e lo fece seppellire così vivo com' era. Egli si ridestò nella tomba, mise urli spaventosi, ma non lo si volle sentire - e si dovette morire come rabbioso dopo di essersi divorate le braccia. Subitamente l'imperatrice ragunò il . senato e fece gridare imperatore Anastasio. Egli comandava certe guardie, che avevano l'uficio di far osservare il sitenzio nel palazzo, e nou era nè mauco senatore. In tal guisa il silenziario Anastasio giunse l'auno 491 all'impero, che tenne ventisette anni, quantumque in salendo il trono ne avesse già da ben sessanta. Subito dopo l'imperatrice lo sposò.

Egli aveva totte le appareuze di una sublime pietà, faceva grandi linosine; digiunava spesso, audava abitualmente alla chiesa prima di giorno, e vi restaatinfion a leminato l'utico. Ma egli cera di natura molto sopetta in materna di fede, e già si teneva per ecroto, che in ciò la pensasse malissimo. E perciò ti partiriarea Eufennio si oppose fortemente partiriarea Eufenio si oppose fortemente partiriarea Eufenio si oppose fortemente per partiriarea Eufenio si oppose per partiriarea Eufenio si oppose si per partiriarea Eufenio si oppose si per partiriarea Eufenio si pose per partiriarea Eufenio si pose per partiriarea si per partiriarea Eufenio si pose per partiriarea si per partiriarea si pose per partiriarea si per partiriarea si per partiriarea si per partiriarea si

(1) Chron. Pasc. Marcel. Victor.

alla sua elezione e non conse:iti alla perfine ad incoronarlo se non dopo di avere avuta da lui e per iscritto una confessione di fede chiara e netta, con promessa di non mutar cosa nella religione. Anastasio medesimo si piccava di non fare inuovazione e di amare sopra tutto la pace. Di fatto, ei lasciò le chiese come le aveva trovate, almeno al principiar del suo regno, il quale non era niente sodo; perocche ogni vescovo faceva come voleva intorno al concilio di Calcolonia, gli uni ricevendolo, gli altri anatematizzandolo, ed altri ancora osservando una specie di neutraliti ; la qual cosa empiè la Chiesa di molte maggiori discordie, che non ne avrebbe forse ad essa arrecato il governo di un persecutore.

In questo miovo genere di pericolo che corse la fede per tutto l'Oriente, i più fermi sostegni di lei furono due sauti solitari chiamati Saba e Teodosio , l' uno e l'altro della Cappadocia. Saba, fin dall' ctà di otto anni, era entrato in un monastero vicino a Cesarea, nel quale prevenuto dalle grazie più abbondanti , superò hen presto in virtà, e soprattutto in umiltà ed in obbedienza i vecchi più virtuosi (1). A diciotto anni, egli fu ispirato a ritirarsi ne' deserti della Palestina. ed il suo abate glielo permise. Saut Extimio, nelle cui mani era vennto, volle esercitarlo augora a motivo della sua giovinezza, prima di lasciargli menar la vita di anacoreta. E non fu che a trenta anui, elie gli permise di viver solo in una caverna cinque giorni della settimana, durante i quali il fervente anacoreta uon prendeva cibo alenno. Nell'uscir del monastero la sera della domenica, per ritornarvi il sabato, egli non si rceava seco se non delle foglie di palma per tesserne de' canestri.

Vedendo allentarsi l'osservanza religiosa, dopo la morte di sant' Entimio, egli si ritirò nel gran deserto d'Oriente, donde ritornò, per rivelazione, alcuni anni dopo, e si stabili in una ca-

(1) Monuin. grac. p. 222, n° 3 et seq. 8

verna, presso il torrente Cedron. Era per giovar molti , perchè il Signore non voleva lasciar più a lungo questo lume sotto lo staio; e ben presto andarono a lui da tutte parti molti discepoli, a tal che ci si vide in breve in capo ad una comunità di settanta i ersone, molte delle quali, moltiplicando pur esse questi frutti di salute, istituirono de' nuovi monasteri. Saba fabbricò un oratorio con un altare, ed indusse de' sacerdoti del vieinato a venirvi ad offerire il sacrifizio, poiche la sua muiltà gli vietava di ricevere l'ordinazione. Ma il patriarea di Gerusalemme, Sallustio, successore di Martirio, avcudolo fatto venire sotto qualche altro pretesto, lo fece consentire a ricevere il sacerdozio; dopo di che andò al monastero per consacrarne la Chiesa, e per istituire Saba abate, con una solennità che potesse farlo rispettare dai suoi monaei, alcuni de quali poco degni di un tale superiore si recavano a disonore la semplicità de' suoi costumi e delle sue maniere.

Ma il saut' nomo sapeva perfettamente unire alla semplicità del Vangelo, i partiti dell'esperienza e della sapienza. Nessuua cosa elie toceasse non solamento la disciplina regolare, ma la scienza della religione e gl' interessi della fede, singgiva al suo intendimento. Alcuni Armeni, che erano andati a porsi sotto la sua condotta, cantavano nella lor lingua il trisagio, con la giunta di Pietro il Gualchieraio. Saba gli obbligò a cantarlo in greco, e nei modi usati dagli antichi Padri. Nondimeno egli permise loro, siceome quelli che non intendevano il greco, a celebrare separatamente nella loro lingua la prima parte della messa, elie è per l'istruzione, ma col carico però, che dopo la lettura del Vangelo, dovessero rinnirsi agli altri pel sacrifizio. E siccome lo si aveva con molta cura provato lui stesso prima di lasciarlo vivere separato, cosi egli uon permetteva ad aleuno, se non dopo grandi prove, di rimaner solo nelle celle disperse dell' cremo. Per i principiauti egli aveva una piccola comunità, dove li teneva infino a che fossoro beno ammestrati della diciplina regolare; indi uon ammetteva per auco presso di lui quelli che crano di tenera atò, una li mandava ad una lega c mezzo di là, al monastero dell'alate l'eodosio. Qoesti due santi personaggi non pretendevano ad altro che a servire Iddio, senza aleuno spirio di propria gloria, o uè pure per consegueuza di emularione.

Fin dalla sua giovinezza, Teodosio cra stato fornanto, come Saba, sla imigliori maestri della vita solitaria (1). Tenendo poscia di seuere creato superiore, si ritirò a due leglie da Gerusalenume, in une caverna, slove visse per trent'auoi di frutti o di legumi, non nangiando mpane. Ma lo si seppe discovirre. Crescendo il numero de suoi discepoli, in appare. Ma los is seppe discovirre. Crescendo il numero de suoi discepoli, in della discoviria della discoviria della discoviria di mante di mant

Vi crano quattro infermerie , due pei religiosi o malati, o troppo avanzati in ctà per poter seguire gli esercizi regolari; due pci secolari, perchè vi si vedeva un concorso maraviglioso di ospiti e di sciagnrati di ogni condizione, e che la delicata carità del nostro santo voleva risparmiare alle persone di un certo stato l'umiliazione di essere confusi con la calca. Vierano pore quattro chiese, l'una pei monaci greci di natali, del novero de' quali era il superiore; la seconda per quelli della Tracia , la terza per gli Armeni, e la quarta per certi solitari, malati più di spirito che non di corpo, e che avevano abbracciata la vita degli anacorcti, non avendo il capo abbastanza fermo per sostenere la solitudine. Ogni nazione faceva il suo ufizio a parte insino alla fine del Vangelo; quindi i fratelli di ciascuna si riunivano nella gran chiesa, che era quella de' Greci , e si comunicavano tutti insieme. Noi vedremo tra

poco questi uomini suscitati del cielo illostraro il loro coraggio in difesa della fede, allorchi Anastasio stimando il suo impero bastevolmente raffermato, crederà non dovere usar più alcun risguardo.

Papa Felice non pati il dolore di vedere tali seandalose discordie, perocchè il Signore lo ritirò dal mondo il di 25 di febbraio del 492, dopo un pontificato di quasi nove anni. La Chiesa lo annovera quale santo. Dopo quattro giorni di vacauza, Gelasio, romano di natali, fu levato alla sede pontificale, e l'occupò quattro anni e otto mesi. Il governo temporale di Roma metò intorno a quel tempo, avendo Teodorico, re degli Ostrogoti, tolto la vita ad Odoacre, insiem col reame d'Italia. Il principe goto era stato dato in ostaggio, ed allevato dall' ctà di otto anni a Costantinopoli, dove si feco amare in tal guisa, che Zenone l'adottò per suo figliuolo d'armi, e lo fece consolo. Egli nou duro fatica alcuna in oltenere da questo imperatore il favore di passare insiem con la sua nazione, dai monti selvaggi dell' liliria, in più dolci contrade invase dagli Eruli. Dopo tre battaglie, guadagnate da Odoacre, ei l'obbligò a racchiudersi in Ravenua, e finalmente a rendersi, dopo un assedio di tre anni. Ei gli aveva promesso la vita, ma di poi pretese di aver buone ragioni da rimproverarlo di qualche tradimento. Teodorico vollu conservar la paco con Anastasio, che era succeduto a Zenone, e non domandava altro che di vivere tranquillo. A tale oggetto egli mandò ambasciatori a Costautinopoli. E questi non tenendosi alla sola cosa della loro missione, fecero sapere a papa Gelasio, sia di lor volontà, sia per istigazione degli Orientali, che i Greci levavano gran lamenti contra la Chiesa romana, intorno alla condanna di Acacio; dicevano che la sentenza del papa era insufficiente per condannare il loro patriarea, e pretendevano, che per un giudizio bisoguava un concilio generale.

Papa Gelasio rispose agli ambasciatori, e confuse in questi termini le lamentanze dei Greei (1). « Quand'anche Acacio non avesse potuto essere giudicato da un solo, come dicono i malcontenti, non è forse in virtà del concilio di Calcedonia, che egli è stato condannato? E che cosa ha fatto il mio predecessore, se non eseguire un antico decreto, non pronunziando cosa di nuovo ? Ogni altro vescovo avrebbe potuto farlo, come quello della Sede apostolica ; ma quelli che ei oppongono i canoni, non sono forse essi medesimi che li violano, ricusando di obbedire alla prima Sede, la quale non pretende cosa da loro se non ragionevole e legittima? Le appellagioni di tutta la Chiesa, devono essere portate alla nostra Sede per l'autorità dei canoni, di modo che essa giudica di tutte le chiese, e non è giudicata da alcuma. Essi non hanno comandato mai di giudicare i suoi giudizi , ma hanno stabilito che in vece di recare ad essi oltraggio, bisognava religiosamente soggettarvisi. Su questo affare medesimo Timoteo di Alessandria, Pietro suo successore, Pietro di Antiochia, e gli altri che si pretendevano vescovi, sono stati deposti dalla sola antorità della Sede apostolica : Acaeio medesimo fu l'esecutore di tale giudizio : egli è nondimeno condannato tanto legittimamente, come lo sono stati gli altri . dappoiche il fu dall'autorità medesima . e perchè si era attaccato alla loro comunione. In virtà di quali canoni hanno essi deposto Giovanni di Alessandria, Calandione di Antiochia, e molti altri vescovi ortodossi ? E che l si sono scacciati insiem con molti prelati innocenti, quelli della seconda e della terza sede; e il vescovo di Costantinopoli, a cui gli antichi e legittimi canoni non danno alcun grado particolare, non doveva esser deposto dopo di aver abbracciata la comunione degli eretici? E dove mai pretendevano i suoi partigiani, che si esercitasse il giudizio che essi propongono? Forse da loro, perché fossero in una e giudici e parti e testimoni l Quando si tratta della religione, la sovrana autorità del giudicare

è devoluta, secondo i canoni, alla sola Sede aposticica. Le potestà del secolo, in tale materia, non possono sottrarsi al giudizio dei vescovi, principalmente del successore di san Pietro. Nessuno per possente che siasi, purchò sia Cristiano, si arroga fi potere di giudicare delle cose divine, salvo se non si fa persecu-

Quantunque ardentissimi fossero i voti del pontefice , pure non gli venne fatto mai di ridurre il patriarca Eufemio, cost ortodosso com'era, a levare dai dittici il nome del suo predecessore Acacio I Egli rispose, che gli era un usar di durezza con lui , l' obbligarlo ad infamar la memoria di un prelato aveto in venerazione a Costantinopoli , dove si poteva temere che una tale cosa cagionasse una ribellione. Ma egli fu sospettato che desiderava seguitare la sua particolare iuclinazione di volere assicurare la sua fortuna , e gradire all'imperatore ; cotanto è raro che un vescovo, abbia pur della fede e ben anco delle virtii, possa usare senza pericolo del favore di un principe, che non la pensi in bene della religione. Ma il patriarca volendo gradire ad arcbedue le parti , ad ambedue dispiacque. Dopo incorso il biasimo del successore di Pietro, egli cadde della grazia del successore di Zenone. Come la è di molti grandi senza principi , Anastasio non era tale da contentarsi di una compiacenza limitata. Il patriarca gli venne presto in odio, o meglio, alla prima occasione favorevole manifestò quello che da lunga pezza pensava di lui. In apparenza lo si sospetto di avere favorita la ribellione degli Isauri, che per affetto alla memoria di Zenone, loro compatriota, si crano sollevati contra Anastasio. Questi raduno i vescovi che si trovavano a Costantinopoli, fece scomunicare e deporre Eufemio, indi lo mandò in esilio. Fu posto in suo kuogo il prete Macedonio, che era stato allevato nella pietà, ed alla vita ascetica, e che alcuni autori aecusano non pertanto

di aver firmato l'Enotico di Zenone.

Da un'altra parte i vescovi di Dardania attestarono la maggiore avversione

alle novità pericolose, ed a tutti i loro settari , niuno eccettuato. All' avvertimento, che papa Gelasio diede loro di cansare la comunione degli eretici , essi risposero con tale affezione e rispetto . che si appalesavano fin dall'indirizzo della lettera, che così leggeva: « Al maestro apostolico, al santissimo Padre dei Padri, Gelasio, vescovo di Roma, gli umili vescovi di Dardania, salute a. Essi l'assicurano, che hanno ricevuto i suoi salutari avvisi colla convenevole soggeziono; che il loro desiderio è di obbedirgli in tutte cose, di osservare inviolabilmente le ordinanze della Sede apostolica, come i loro maggiori ne hanno ad essi dato costantemente l'esempio; che avendo fuggito di loro proprio moto la comunio-ne di Entiche, di Pietro, di Acacio e dei loro settari, cglino se ne asterranno con molto maggior ragione, dopo gli avvertimenti della santa Sede. Alla fine pregano il pontefice a volcr mandar loro qualcuno di quegli ececllenti uomini che sono nel suo clero, ed innanzi che essi possano regolare secondo le sue intenzioni ciò che risguarda la fede cattolica.

Il papa felicitò questi vescovi della loro costanza nella comunione della Chiesa romana ed universale; ed affine di animare il loro zelo, egli volle informarli interamente di tutto ciò che toccava l'affare di Acacio. I partigiani di questo vescovo. dopo la sua morte, diedero per illegittima la sua condanna, perchè la sentenza uon era stata pronunziata in un concilio tenuto a bella posta, e perchè si trattava del vescovo della città imperiale. c Guardate , disse il papa (1) , ciò che è accaduto dagli apostoli infino a noi , e voi vedrete che i nostri Padri, i vescovi cattolici, sentenziato che ebbero una volta contra un' eresia, hanno voluto ehe la loro decisione fosse irrefragabile, altrimenti non si potrebbe mettere mai nulla di sodo e ferino ne' giudizi della Chiesa. Essi giudicarono che bastava il condannare l'eresia e l'eresiarca, comprendendo in talo condanna chiunque comunicasse

(1) Epist. 2 , tom. 4 Conc. p. 1196.

con esso lui o co' suoi partigiani. Così fu condannato Sabellio, così lo furono gli Ariani al concilio di Nicca, così Eunomio, Macedonio e Nestorio.

 Considerato bene tutto questo, ripiglia Gelasio, noi ci assicuriamo, che nessuna persona sodamente cristiana può ignorare, che tocca principalmente alla prima Sede il far eseguire i decreti dei concili, approvati dal consenso della Chiesa universale, dappoiché essa ha la facoltà di confermarli con la sua autorità, e di tener mano alla loro osservanza in virtù del suo primato. Ora, essendo avvertita che Acacio si era dilungato dalla comunione cattolica, essa ha impiegato per tre anni continui tutte le vie della dolcezza per ritornarlo al dovere, e gli ha notificato con una citazione legale . che dovesse venire o mandar persona per difendersi contra le gravi accuse di Giovanni di Alessandria. Siccome non v'aveva ragione da tenere un nuovo concilio, nessun vescovo aveva diritto di appellare del giudizio della prima Sede, alla quale si era indirizzato il vescovo della seconda's che non riconosce altro giudice che san Pictro. Acacio è stato adunquo condannato nella forma istessa di Timoteo e Pietro Mongo, che si davano per vescovi di Alessandria; vale a dire, è stato condannato dall'autorità della Sede apostolica senza un nuovo concilio. Tutto il mondo cristiano sa , che la Sedo di san Pietro ha diritto di assolvere dai giudizi di qualunque vescovo, e di giudicare qualunque chiesa, scnza che sia permesso a chi che sia di giudicare il suo giudizio, dappoichè i canoni vogliono, che si ricorra ad essa da tutte le parti del mondo, e che non vi sia alcun appello da questo tribunale. Ora, siecome è fermo e costante, che Acacio non aveva alcun potere di assolvere Pietro di Alessandria , senza la partecipazione della santa Sede, che lo aveva condannato, si dica per qual concilio egli l'abbia fatto, ei che non aveva ne pur il diritto di farlo in concilio scuza la Sede apostolica. Si rammenti di quale

chiesa egli è vescovo. Non ò forse di u-

na sede dipendente da quella di Eraclea ? Soventi volte ancora, senza un concilio antecedente, si è veduta la santa Sede assolvere, secondo i canoni, delle persone condannate ingiustamente da un concilio. Essa ha il medesimo potere di condannare senza concilio coloro che lo meritano ».

Gelasio cita qui gli esempi di sant' Atanasio, di san Giovanni Grisostomo, di san Flaviano. Siceome quest'ultimo fatto rignardava direttamentel' affare in questione, così egli vi si ferma sopra più che sugli altri, come pure sul falso coneilio di Efeso, e il quale, dice egli, essendo contrario ad ogni ordine, a tutti i canoni, ed essendo stato rigettato da tutte le chiese, principalmente dalla Sede apostolica, ha potnto e dovuto essere rivocato da un concilio legittimo approvato dalla santa Sede e ricevuto dalla Chiesa universale. Ma un concilio legittimo , agginnge egli , non può essere annallato in alcuna maniera ». Esso applica poseia questa massima al concilio di Calcedonia; poi fa sentire le contraddizioni e la mala fede di coloro che si chiamavano Acefali , vale a dire Semi-entichiani, i quali non ammettendo apertamente la dottrina di Eutiche non ricevevano però il concilio che l'aveva condannala.

Indi passando a ciò che aveva servito di motivo alle imprese di Acacio: « Noi abbiamo riso, aggingne il pontefice, della prerogativa che si arrogava quest'ambizioso nella sua qualità di vescovo della città imperiale. I vescovi di Ravenna, di Milano, di Treveri, che furono lungo tempo città imperiali, sono essi forse perciò usciti dei confini, che l'antichità aveva loro prescritti? Ma se vuolsi stimare saviamente la dignità delle città , i vescovi della seconda e terza sede hanno maggiore dignità del vescovo di una città, che non ha nè maneo il diritto di metropoli. Altra cosa è la potestà imperiale, altra la ginrisdizione ceclesiastica. La presenzadell'imperatore non tramuta punto l'ordine della religione. Ascoltino l'imperatore Mareiano, il quale non avendo

potnto ottener cosa per l'elevazione del vescovo di Costantinopoli fece le più gran lodi a Leone, mio sauto predecessore, perchè aveva difeso i canoni. Ascoltino il vescovo Anatolio, il quale non osando confessare la trama della sua ambizione, l'attribuiva al suo popolo ed al suo clero, riconoseendo, elie il vescovo della prima sede era il maestro della decisione. L'illi:stre Leone medesimo, quantunque avesse confermato il concilio di Calcedonia, pure annullo tutto quello che vi era stato innovato contra i canoni di Nicca, e al di là del potere confidato ai suoi legati. Depo morto questo gran pontefice, Probo. legato di Simplicio, sostenne al cospetto dell'imperator Leone, che la pretesa del vescovo di Bisanzio era mel fondata ».

Papa Gelasio ritorna da capo a tali pretcusioni nel suo trattato dell' anatema, che è una di quelle istruzioni ulteriori . che egli aveva promesso al fine della sua lettera ai vescovi di Dardania intorno agli affari di Acacio. Siccome tale cosa è del maggior momento per l'influenza che ebbe da poi sullo seisma dei Greei, così noi erediamo far cosa grata al lettore in chiarirlo almeno de'punti principali. In quel gran bollimento degli animi intorno al concilio di Calcedonia, si faceva valere soprattutto la ragione segnente : se si riceve questo concilio , si deve riceverto tutto intero, e per conseguente ciò che risguarda la prerogativa della sede di Costantinopoli. Gelasio risponde, che tutta la Chiesa ammette scuza difficoltà e senza cecezione i dcereti di questo concilio intorno la fede, per la quale la santa Sede aveva comandato che fosse tenuto, e l'aveva poscia confermato. « Ma ciò che è stato risoluto, soggingne Gelasio, senza l'autorità e senza l'ordine di Leonc. fu immantinente contraddetto da'suoi legati, e la Sede apostolica non l'ha mai approvato, per quante istanze ne facesse l'imperatore Marciano ».

Favellando poseia della distinzione fra le due potestà, quella del monarca e quella della Chiesa: « Quantunque prima di Gesù Cristo aleuni personaggi, come Melchisedecco, sieno stati

figurativamente re e sacerdoti ad un tempo medesimo; quando si venne a questo Signore incomparabile, che solo è in una e vero re e vero pontefice, gl'imperatori, che per la suggestione dell' inferno usurpavano in prima i titoli del pontificato, hanno cessato di prenderli, ed i pontefiei non si sono più arrogata la diguità dell'impero. Tutti i membri di Gesú Cristo sono chiamati per onore una razza reale e sacerdotale, ma in sostanza conoscendo Iddio il pericolo di un simile congregamento di potere per l'orgoglio umano, e volendo salvare i suoi adoratori non già con lo splendore del diadema, ma con l'umiltà della eroce, ha separato gli ufizi delle due potestà. Egli ba voluto, che gl'imperatori eristiani avessero bisogno de pontefici per la vita eterna, e che i pontefici dipendessero dagli imperatori nelle eose temporali. li sacro ministro non deve punto arrogarsi l'amministrazione degli affari secolari, e quegli ehe ne ha il governo non può senza attentato immischiarsi negli affari del Cielo. Cosl l'un ordine c l'altro si trovano applicati agl' impieglii che loro convengono e contenuti nella moderazione che gli santifica ».

Stimāmo inutil cosa occuparei di yantaggio sulla asgezza con cui il pontafice romano si esprime in questo passo rimarchevole. Era impossible stabilirsi con maggior evidenza i lumit del potere secolare di diritti del potere apirtinale, e di determinare con maggior precisione che il principe non suproba senza delitto metter mano sul dominio della Chiesa.

Nella decretale di Gelasio ai vescovi di Sielia, di Lecania e del paese de Bruti vi sono altresi molti altri punti degni di essere notali. Queste province, le più meridionali dell'Italia, erano tanto desolate dalle pubbliche calamità, che difettavano di ministri per le cose sante. Bisogno allentar la mano sopra aleuni punti della disciplina ordinaria intorno l'isittimione degli ecclesiastici, e fo permesso di ordinar sacerdoti in un anno i lacic levati dalla vita monasticea, e in dilacic levati dalla vita monasticea, e in di-

HENRION , Vol. 11.

ciotto mesi quelli della vita comune. Non ostante il poco d'importanza di tali teniperamenti, i quali miravano ad abbreviare il tempo delle ordinazioni, il zelante pontefice attesta in diversi luoghi, che non cede alla necessità se non con una estrema ripugnanza; e paventando le conseguenze troppo facili di questa fatta di condiscendenze, raccomanda istantemente, che non iutermettano in aftro cosa alcuna de'santi rigori della primitiva disciplina. E non teme intorno a eiò di discendere in particolarità, che parranno forse minuziose al nostro secolo. « Ma per l'uso de' beni ecclesiastiei, avuto di così grande importanza in tutti i tempi, si abbia sempre cura, dice egli, secondo l'antiea regola, di fare quattro parti dei redditi della chiesa e delle offerte: si darà la prima al veseovo, la seconda ai chierici, la terza ai poveri e la quarta per gli edifizi, vale a dire pel fabbricare ». Onesta lettera è dell'undici di marzo del 494. In altra del 15 del seguente maggio ai veseovi di Sicilia, il papa indica la medesima divisione de' beni ecelesiastici, con la eceezione, che pone a carieo della parte del vescovo, di soceorrere gli schiavi e gli ospiti. Si attribuisce a papa Gelasio con gran

ragione un antico saeramentario della Chiesa romana contenente insiem con le formole de'sacramenti le messe di tutto l'anno. Le regole delle ordinazioni vi sono le medesime che in quelle delle sue decretali, le quali precedettero la dispensa, ehe noi abbiam testè riferita. Secondo queste regole un individuo iscritto fin dalla sua prima gioventù pel ministero, starebbe insino ai venti anni infra i lettori. Se si desse alla Chiesa in età più matura, ma immediatamente dopo il suo battesimo, doveva stare einque anni fra i lettori o gli esoreisti, poi quattro anui aecolito o sotto diacono; indi se lo meritava, diacono per cinque anni, poi sacerdote, e di qua promosso al vescovato. I bigami ed i penitenti sono assolutamente esclusi dagli ordini. Nelle messe si nota ehe ciasenna di esse aveva in ogni tempo due collette al principio , una segreta, un postcomune ed un'orazione sul popolo. La maggior parte hanno dei prefazi propri. Vi sono molte benedizioni sul popolo dopo la comunione, ma il canone è tale, come il diciamo anche al presente. Vi sono molte messe pei morti e fra le altre per quelli che hanno desiderato la penitenza e non hanno potuto riceverla. Nella quaresima non si diceva messa che verso sera , ma ve n'erano due il giovedi santo, una il mattino e l'altra la sera. E eerto, che papa Gelasio compose pure delle orazioni per l'amministrazione dei sacramenti e pel santo sacrifizio della messa, molti prefazi e degl'inni ad imitazione di sant'Ambrogio.

L'anno 496 egli tenne a Roma un concilio di settanta vescovi (1), nel quale fu detto che la Chiesa romana è stata anteposta a tutte le altre non per alcuna disposizione umana od ecclesiastica, ma per queste parole del Salvatore : Tu sei Pietro , ecc. A san Pietro , dice questo concilio, è stato associato san Paolo; ma si vede nel medesimo luogo ciò che significa una tale associazione, che non è per nian verso pel pontificato supremo od il primato ecclesiastico, ma per l'onore del martirio, che hauno ambedne sofferto nella medesima città di Roma e nel tempo istesso. La seconda chiesa è quella di Alessandria, istituita in nome di Pietro dal suo discepolo Marco. La sede di Antiochia, occupata da Pietro prima che egli andasse a Roma , porta essa pure il sue nume ed ha il terzo grado tanto per questo, come pure perché vi cominció il nome cristiano ». Si vede qua pure i pochi risguardi che si avevano in Occidente. alla prerogativa della ehicsa di Costantiuopoli.

Noi abbiamo un altro decreto molto, importante di questo concilio romano intocno la distinzione dei libri autentiei e degli apocrifi. In primo luogo esso conticne il catalogo dei libri santi, come assolntamente è oggidi, ad eccezione, che non si annovera se non un solo libro dei Maccabei iu denni degli esemplari di que-

(1) Tem. 4 Coac. p. 1290.

sto spoglio, i quali non sono tutti di accordo. Dopo i libri canonici la Chiesa romana riceve i concili di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso, di Calcedonia, e dopo questi gli altri concili antorizzati dai Padri ; poi le opere di san Cipriano, di san Gregorio di Nazianzo, di san Basilio, di sant'Atanasio, di san Cirillo di Alessandria, di san Giovanni di Costantinopoli che è san Giovanni Grisosiomo, di Teofilo di Alessandria, di sant' llario, di sant' Ambrogio, di sant' Agostino, di san Gerolamo, di san Prospero, e la lettera di san Leone a Flaviano; da ultimo le opere di tutti i Padri, che sono morti nella comunione della Chiesa romana, e le decretali dei papi. Rispetto agli Atti dei martiri, il costume di Roma è di non leggerli in pubblico per non dare il menomo appiceo alla eritica od alle risa degl' increduli , quantunque vi si onorino con una sincera divozione tutti i martiri e le loro croiche gesta, le spesse volte più conosciute da Dio, elie non dagli uomini. V ha ogni probabilità che questo decreto non risguardi che solo una eerta collezione particolare e poco autentica, quantunque molto diffusa. Si approvano i pocmi di Scdulio e di Giovenco, la storia di Orosio, ma per quella di Eusebio non si fa cho permetterla come le opere di Ruffino e di Origene, e questi soltanto rispetto a eio che non vi fu ccusurato da san Gerolamo. Dopo di ciò si viene alla censura de'li-

bri apocrifi , i più famosi de quali sono l'Itinerario di san Pietro ed i suoi Atti con quelli di molti altri apostoli: il libro dell'Infanzia del Salvatore; gli Atti di santa, Tecla; la lettera di Gesu Cristo al re Abgar e quella di Abgar a Gesu Cristo ; il libro del Pastore, in tanta riverenza presso l'antichità ed anche i canoni apostolici : ma siccone vi sono molte varianti negli antichi esemplari di questo concilio, così si teme, e con ragione, che nella enumerazion luro vi sieno stati introdotti alcuni nomi di autori, che egli non ha di fatto nominati; quello pero che è certo si è , che cgli non tratta nel medesimo modo tutti questi scrittori. Medesimanente, riprendenda quelli che si sono altontanti dalta dottrina della Chicsao egli fa un gran divario tra Lattantio, Chemente di Alessantiria, Arnobio, Cassiano, che l'hanuo fatto per inavvertenza, ed i dumnatizzatori decisi, como Tertulliano, Pausto il Manicheo, e lu genetrale tutti gli esterici di qualette girilo, di cui riferisce i nomi da Sinone il Mago infino ad Acesio di Costantinonolo:

Noi abbiam pure altre opere di papa Gelasio, tra le quali è pregiato particolarmente un trattato contra Entiche e Nestorio, che molti eritiei hanno attribuito a Gelasio di Cizico. I costumi di questo pontefice onorarono il suo sapere ed il suo ingeguo. Egli era di rara pietà, e spendeva nell'orazione od in santi trattenimenti insiem eo più degni servi di Dio tutto il tempo che gli rimaneva libero de'suoi sublimi nfici. Inalzato alla dignità più eminente, ei la risguardava come il più grave peso e come una vera schiavitit, che lo rendeva mallevadore con tutti. Egli alimentava tutti i poveri ehe gli veniva fatto di conoscere ; egli medesimo viveva da povero , praticaudo le austerità più rigorose. Mori come aveva vissuto, eioè santamente, il 19 di novembre dell' anno 496. Fu questi il primo papa che fermasse le ordinazioni alle quattro tempora.

L' anno seguente sant Epifanio, vescovo di Pavia, coronò con una sauta morte cinquantotto anni della sua vita, la quale fu un continuo tessuto diogni virtu e soprattutto della carità più operosa (1). Fin dall' età di diciotto anni il suo santo predecessore Crispino gli trovò tale maturanza di senno da potengli conferire l'ordine sacro del sotto diaconato. A venti anni lo fece diacono e gli fidò l'amministrazione di tutti i beni della sua chiesa; la quale occupazione non gl'impedì punto di leggere e meditare assiduo le sante Scritture, di acquistare una tenera pietà e di essere di una purezza angelica in mezzo alle distrazioni esterne ed alle relazioni elie esse gli davano eon ogni

(1) Ennod, p. 360; Balland, ad 2t Jan.

maniera di persone. Era del volto bello, o ben rispondente di tutta la persona; ma di una modestia ancor più grande, la quale ispirava rispetto e ritenutezza. Aveva bella la voce, e un non so che di dolce e d'insignante nel discorso e nelle maniere, che penetrava ne cuori più duri, e guadagnava i più ritrosi. Il suo vescovo, ond'egli era la cousolazione ed il sostegno nella vecchiezza, aveva in uso d'impiegarlo ad intercedere per gli sciagorati, tuttavolta ehe gli fosse andato fallito di poter loro intercedere da sè medesimo un qualche alleggiamento. Si fatto suo ingeguo felice quanto alla mediazione, elio rendeva la persona di Epifanio preziosa ed infinitamente cara a tutti fin dalla sua gioventà, ne fece il pubblico interceditore e come il patrono di tutta Italia , allorchè fu fatto vescovo, nella giovane età di ventotto anni. Ora egli ritornava in bell'accordo, di tanta necessità pel bene del popolo, i grandi ed i deboli imperatori del suo tempo; ora tornava in concordia i principi; quando otteneva la rimessa dei tributi alle città smunte dalle esazioni : spesso entrava in lunghe e pericolose ambascerie per riavere le intere popolazioni di sehiavi, che si erano rapite alle province rimaste deserte ed incolte. În questa guisa, senza alenn riseatto, egli ottenne dal re Gondebaldo infino a seimila sudditi del re Teodorico, che dall'Italia erano stati menati schiavi in Borgogna. Egli era caro anche ai principi più nemie. Quando il re degli Ostrogoti o Goti orientali lo vide per la prima volta al suo entrare in Italia, come ispirato si fece a selamare; Ecco un uomo che tutto l'Oriente non ne ha un pari! Per qualunque odio che si volessero tra loro, questo principe e Odoacre re degli Eruli , pure il santo vescovo si gode continuamente la confidenza dell' uno e dell' altro. Egli aveva l'anima di tale bontà, che inteso unicamente in fare del bene, non considerando a chi il facesse, lo si vide mantenere in Pavia que' medesimi, che avevano poco innanzi rubate e guaste le sue terre al di fuori.

Un cinque giorni dopo la marte di papa san Gelasio, Anastasio, romano esso pure in natali e annoverato qual santo, în elevato in sulla cattedra di san l'ietro. Nel breve spazio del suo pontificato, il quale non durò che due anni, egli ebbe la consolazione di veder Clodoveo, re do Franchi, abbracciaro la religione cristiana o la comunione cattolica. Questo popolo della Germania, conosciuto già da oltre due secoli, si rendeva ogni di più famoso pel suo genio marziale. Esso avova passato il Basso Reno e penetrato nelle Gallie fin dal principio del quinto secolo, e non avea cessato mai dallo stendervi la sua signoria sotto il governo successivo di tre suoi monarchi. Clodoveo il quarto spinse molto più inuanzi le sue conquiste, s' impadroni di tutto quello che restava ai Romani nelle Gallie, e generalmente di tutto ciò che non vi apparteneva nè ai Borgognoni, nè ai Visigoti. Indi il suo genio, molto superiore a quello degli assalti improvvisi e delle invasioni barbare, volle dare alla sua casa ed alla sua nazione una forma costante e stabile. A formarsi un alleato, egli pose gli occhi sulla nipote di Gondebaldo, re di Borgogua, chiamata Clotilde, in fama grandissima non solo per la sua bellezza, ma per la levatura altresì del suo spirito o per ogni miglior dote.

I Borgoguoui , usciti dalla Germania come tanti altri Barbari, si crano sulle prime, verso il 413, stabiliti nelle province prossime al Reno; ma questi non avevano di barbaro che solo il nome (1). Essi erano beu fatti, alti di statura oltre il comune, il più di sci piedi; dolci, moderati, e non di quella natura feroce e vagabonda della maggior parte dei popoli del settentriono; per lo contrario laboriosi, amici delle arti e di tutti gli esereizi dell'industria. Sortiti di natura così felice, essi non durarono gran fatto di pena in gostar le massime del Cristianesimo , non prima n'ebbero sentore. Desolati dalle correrie, che gli Un-

(1) Chron. Prosp. edit. Pith.

ni facevano spesso sopra le loro terre, essi risolvettero dopo una pubblica deliberazione di porsi sotto la protezione del Dio dei Romani, dopo di aver osservato, dice lo storico Socrate, che esso è il più potente discusore di quelli che lo temono. Essi andarono in una città dello Gallic a pregare il vescovo di porli nel novero de servi di Gesu Cristo. Egli li preparò con setto giorni di diginno, nei quali gli ammaestrò delle verità della fede; quindi diede loro il battesimo, e li rimando alle loro terro pieni di consolaziono e di confideuza. La loro speranza non cadde a vuoto : Uptaro , re degli Unni, essendo morto improvvisamente in una crapula notturna, i Borgognoni assalirono questi terribili neniici con molto minori forze, e nondimeno li ruppero interamente. La loro costanza nella religione e nella virtù che essa insegna, eguaglio la loro prima docilità. Essi menarono una vita molto più innocente di prima, obbedirono ai sacerdoti, che si mandarono loro, come fossero propri genitori, e trattarono i Galli, si può dire, più da fratelli che non da vinti. Ma questo popolo dimestico e alla mano. ebbe per sua mala ventura troppe relazioni coi Visigoti, che fermarono la loro stauza in molta prossimità a loro. I Borgoguoni si lasciarono infettare per si fatto modo dell' Arianismo , che tutti , si può dire, i loro principi professavano tale eresia, quando Clotilde, che aveva saputo preservarseue, fu cerca in isposa dal re dei Franchi.

Questa principessa, nella quale andavano del paro la vera picia e molto spirito, era nondimeno aftaceata ad una corte, la quale, miscime con tanti altri argomenti di dolore, la fede di lei correva continui pericoli. D'altra parte, lo spioso che le era proposto era tuttavia idolatra. Lin anova difficoli da conclinidere tale parentado era questa, els bisognava cavar Closide dallo mani di uno rio indegno dei sinoi natali e della bella nazione che governava, i principe dissimulatore e perilio, parente erudele e sustarato, il quale avendo fatto mel-

tere a morte il padre della principessa , temeva che ella nou trasfondesse il suo odio in qualche sposo capace di vendicarla. Innanzi tratto si assieurarono delle disposizioni di Clotilde col mezzo di Aureliano, uno de' favoriti di Clodoveo, quantunque fosse Gallo e Cristiano. Il confidente prese la principessa per la sua religione, le rappresento che Clodoveo trattava con favore i Cristiani per ogni incontro, attestava della venerazione per tutte le persone pie, e molto rispetto per le chiese ; che il suo spirito giusto e sodo cominciava certamente a sentire la vanità delle divinità di sasso e di metallo; che v'aveva ogni motivo di creder lei destinata dal cielo a convertire, insiem col re, un popolo nominato su tutti gli altri pel suo valore, ed a procacciare una protezione eosì potente alla vera fede, in quel bisogno estremo in eui era di ainto. Queste gran ragioni, unite al dosiderio elle Clotilde aveva di egvarsi dallo stato di violenza in cui si trovava nelle mani dell'assassino di suo padre, la indussero a consentirvi; dopo di che Gondebaldo non fu oso di negare apertamente il suo consenso ad un giovane conquistatore, che non era tale da patire in silenzio un affronto. Il Borgognone fece partire la principessa e diede a' suoi conduttori un grau montar di danaro, che siccome correva l'uso, le serviva di dote. Ma questo perfido principe sperava di mandare ogni cosa a vuoto, cammin facendo, per mezzo di alcuna delle atrocità secrete a cui era tanto escreitato. Il corteo venne di fatto insegnito fin dal mattino del giorno dopo la partenza, e non temevano di trovar difficoltà alcuna in sopraggiungerlo, essendo che la principessa viaggiava sopra un cocchio tirato da buoi. Ma ella conosceva il genio di sno zio; fin dal primo di veggendosi a mala pena lungi un quattro leghe da Vienna, ella aveva proposto ad Aureliano di faria montare a cavallo per uscire il più speditamente dalla signoria de' Borgognoui. Il danaro rimaso indietro fu rapito, ma Clotilde la campò e giunse felicemente a Soissons, dove si

eelebrarono gli spousali in pompa magnifica. Bisognò perfino che Gondebado, a malgrado di tutte le cautele che usò per coprire l'arri sue, restituisse la dote per la paura di una guerra che egli temeva molto più che non amasse il da-Baro.

Clotilde non stette lungo tempo a parlare del Cristianesimo al re suo consorte, ed il fece con quella fortuna che si poteva aspettare da una giovane sposa , amata teneramente e piena di meriti. Il re ne rimase dapprima riscosso e concepi la più alta stima della fede cristiana, ma non parlava punto di volerla abbracciare, perocchè questi gran mutamenti, non essendo il puro effetto della convinzione, non si operavano se non per le grazie vittoriose che il Signore dà allor quando gli piace. Nondimeno Clodoveo permise alla regina di far battezzare i suoi figliuoli. Ma per mala sorte il primogenito chiamato Ingomero si mori la settimana medesima del suo battesimo. Il re ruppe in parole di malcontento s non mauco di ascrivere una tale morte allo sdegno de' suoi dei. La santa regina sostenne quella prova con un coraggio degno veramente della fede che l'animava; ella rispose, che ben loutana dal considerar questa morte come una sciagura, ella si reputava felice di avero partorito un figliuolo, che l'Onnipotente chiamava al suo regno, anziche lasciarlo nelle miserie nascose sotto il più bel diadema. L'anno seguente ella mise al mondo e fece battezzare un secondo figlio, a eui impose il nome di Clodomiro. Esso cadde subitamente malato con pericolo di morte, e già il re minaeciava di scaeciar dal suo regno tutti i Cristiani. Ma il cielo contento questa secouda volta in vedere così ben preparato il euore della virtuosa principessa, restitui in salute il fanciullo, per le preghiere della madre. Le preocenpazioni del re si dileguarono insiem colla sua pena , e la fi-

danza in Clotilde non fu più sturbata. Fin d'allora egli volle assicurarie un erede degno di lei e di lui. « Signore, gli disse la regina, la quale non ambiva che solo a distendere il regno di Gesù Cristo, la felicità di una Cristiana è nella vita futura ; jo non ti richiedo che del solo favore d'intrattenerti spesso di questa suprema felicità che io bramo di una guisa e per te e per me a. Per consegucuza ella non cessò più di esortarlo ad abbandonar gl'idoli per adorare il vero Dio: r ll solo, diceva ella, che con una parola cavo la terra ed il mare dal nulla, che gli empiè di creature vive di ogni specie,e adorno i cleli di una moltitudine innumerevole di astri luminosi 3. Un giorno soprattutto che egli la lasciava per andare a far la guerra agli Alcmanni, nazione terribile della Germania, dalla quale tutte le altre hauno preso il nome : « Signore, ella dissegli, se vnoi assicurarti la vittoria , invoca il Dio de' Cristiani ; egli è il Dio degli eserciti, è il Dio delle vittorie e delle sconfitte. Non ti dimenticare la parola che in questo momento ti do in suo nome; se a fui ricorri, miente potra resisterti a (1). Clodoveo se ne ricordo un po'tardi; le sue soldatesche cedevano da tutte parti, ed egli si vedeva vicino ad un'intera rotta ; mando gemendo e prosternandosi al cospetto di tutto il suo esercito, si fece a sclamare: t Dio della virtuosa Clotilde, io ricorro a te : fammi vincere e non avro altro Dio che te solo ». A tali parole tutto si mulo: un coraggio improvviso e tutto divino incuora i Franchi; gli Alemanni sono percossi da un terror panico, fuggono da tutte parti, il loro re cade fra gli estinti ed il campo di battaglia si rimane a Clodoveo. Era la pianura di Tolbiac, al presente di Zulpich fra Bonna e Giuliers.

Il vincitore tenne la sua parola; nella strada medesima, ripassantio per Toul, egli enolusse seco un santo e dotto lacerdote, chiamato Yedasto o Vaasto, cho fu poi vescovo di Arras, affine di farsi sitrulre. San Remigio, vescovo di heims, uno de maggiori lumi ilel suo secolo, accoppio le sue cure a quelle di san Vaasto, e battezò il re nella, etiesa di san

Martino di Reins , il giorno di Natale del 496 , insiem con moltissimi Franchi di grado illustre , i quali avevano pre-

venuto i voti del principe. Remigio, il quale faceva de pensieri grandi, volle dare alla cerimonia un Instro ed apparato che fossero degni della cosa. Dal palazzo inlino alla chiesa , la quale era fuori delle mura della città, le contrade erano tappezzate. La chiesa medesima ed il battisterio erano decorati in pompa vie più magnifica. V'aveva una immensità di ceri , la cui cera , lavorata coi profumi più squisiti , in ardendo imbalsamava l'aere , e faceva un' impressione straordinaria sopra quel popolo naturalmente vivace, ed avvezzo ad una vita soldatesca. Ma quello che percosse di vie maggior stupore que' Barbari idolatri, molto più guerrieri o più trascurati nel culto de loro dei che in tutto il rimanente ; forono il numero e la modestia angelica de saeri ministri, ed il maestoso apparato delle nosire cerimonie. Trasportato dall'ammirazione, come fuori di sè medesimo, il re disse a san Remigio, che lo conduceva per mano: a Padre mio , è questo il reguo di Dio, che tu m'hai promesso? --No , principe , rispose il vescovo , non ne è che l'ombra ; » e additandogli il sacro fonte : « Ecco , continuò egli , la porta che ne ci conduce > (2).

Clodwco dimando sollectio il battesis mo : il santo arrivescovo gli disso: Inchina il capo, o fiero Sicambro, sotto di glogo dell'Ompiotente; a dora ciò che tu hai bestemmato, e e alpesta quello che tu hai bestemmato, e calpesta quello che tu hai bestemmato, e calpesta quello che tu hai fino ad ora aloroto; a Avenniagli poscia fatto confessara la fede della Traità, lo battezzo. Tremia. Pranessi che indica della contra dell'arriva della contra della contra

<sup>(2)</sup> Hinem. Vit. 5. Remig. ap. Duchesne, 1, p. 327.

e Lentide. La prima fu battezzata, c l'altra che era già Cristiana, ma brutta di Arianismo, fu riconciliata coll'unzione del santo crisma. La terra di nome Odofleda a sposata da qualche tempo a Teodo rico, ze d'Italia, dove essa dimorava, la durò ostinata nell'Arianismo, e mori, nel comunicarsi, del veleno che la sua propria figlinola aveva messo nel calice.

Volendo il re che non manease cosa alla goia dalla suo aversione, rendette alla libertà un gran nunero di prigonieri, e fece alle chiese delle larglezze cotanto prodigiose, che una parte di esse basto per istabilire il vesevando di Laou, nifino a quel di docesi di Reims. Genebaldo, che aveva sposata la nipote di san Remigio, e che si era esparato da lei per menar una vita più perfetta, fu il prino vescoro di questa nuova sele.

Dopo il battesimo di Goloveo, san Remigio continuo di struire l'illustre e fervoroso ncofia, il quale entrava coll'impeto del suo naturali tutto di fuoco, ne' pii sentimenti che il santo voscovo studiava ad ispirargli. Un giurno, che gli faceva la lettura della passione del Satvatore: M. selamo il principe, perché nou era io là coi mici Francesi (I). Egli fece pubblicare upa

(1) Fredeg. Epit. c. 21.

dichiarazione per indurre tutti i popoli a lui soggetti a farsi Cristiani; dolce argomento di consolazione alla Chiesa la quale vedeva il capo della nazione più bellicosa e più potente dopo la decadenza dell'impero, dichiararsi per la vera fede, in quella che tutti i mouarchi, che non crano idolatri, o professavano o proteggevano l'eresia. In Oriente l'imperatore Anastasio era nelle mani degli Eutichiani. I re goti in Ispagna ed in Italia, il re de' Borgognoni nelle Gallie e quello de' Vandali in Africa, professavano l'Arianismo, mentre gli Anglo-Sassoni in Brettagna, e tutti gli altri popoli del Settentrione crano sepolti nelle tenebre dell'idolatria. Così Clodoveo per una eccezione unica si trovò nel mondo intero il solo monarca che professasse la religione cattolica; e per una eccezione unica del paro e più gloriosa ancora, tutti i suoi successori per oltre milledugento anni, meritando o sostenendo il titolo di re Cristianissimi e di figliuoli primogeniti della Chiesa, hanno essi soli porto lo spettacolo di un impero, in cui l'eresia non si è ferma sul trono durante neppure un solo regno, e non ha giammai signoreggiato nella nazione.





329

## RIBED DECEMBRICATION

DALLA CONVERSIONE DEI FRANCHI NEL 496, INFINO ALL' IMPERO DI GIUSTINIANO NEL 527.

Nel mutamento intero dell' ordine politico del mondo, cagionato così per la sostituzione de'novelli dominatori dell'Occidente alla possanza romana, come per lo stato di crisi , nel quale l'impero dimorava in Oriente, l'ordine ecclesiastico doveva esso purc andarseno soggetto a qualche nuova modificazione. Ammaestrati dal Vangelo ad accoppiare la prudenza del serpente con la semplicità della colomba, vale a dire, a non tentar punto il Signore, e ad aiutarsi di tutti i modi della sapienza, aspettando ogni cosa dalla Provvideuza, la Chiesa ed i pontcfici incaricati del suo reggimento, dovevano prestarsi alle congiunture, non allentando nulla della legge divina, c scnza giudicar dell' ordine temporale, cho non è il loro, adorare i disegni del cielo nelle rivoluzioni una volta consumate. riverire i novelli padroni stabiliti nei diritti degli antichi, ed accordarsi con loro per attaccar sodamento a Dio i padroni ed i sudditi.

Papa Anastasio, animato da tali dispositioni , non intralascio punto di serivere al re Clodovce fin dal principio della sua conversione. Per indurlo ad adempiere al primo dovere di un principe cristiano, egli non gli presento l' alimento de' forti, ma usando della lode come di un latte adatto al suo stato d'infanzia

HENRION, Vol. 11.

in Geah Cristo, gli disse che si rallograva con la sposa di questo Dio Iato nomo, per avergli partorito un figliuolo savio e valoroso, e capace di dilenderla da sia solo contra tutti gl' innumerevoli e furiosi suoi nemioi. E il 'esortara poscia a prendere per la Chiesa e di l'entrò della sua unità, i sentimenti che pigliò di fatti questo principe, e ebo hanno similmente segnalato i suoi successori.

Egli scrisse pure all'imperatore, chiamato Anastasio come il papa, ma che era tutto in disposizioni alfano contrario a quelle del re dei Francesi. Non mettendo in lui nessuna grande speranza, egli si proponeva almeno d'impedire che lo scisma e le discordie non trascorressero in Oriente agli ultimi estremi. Egli si sforzava di richiamare a questo imperatore una parte de'buoni sentimenti che aveva manifestati nel tempo della sua vita privata, e di recarlo a sacrificare al bene della Chiesa il nome del patriarca Acacio. morto nell' anatema. Tuttavolta egli non approvò quelli che pretendevano che questo vescovo non aveva più avuto il potere di fare alcuna funzione, dopo che era stato condannato da papa Felice. Egli dichiarò espressamente (1), che l' indeguità del ministro, non togliendo la vir-

(1) Epist. 1, tom. 4 Conc. p. 1278.

tu dei sacramenti , egli teneva per validi i battesimi e le ordinazioni conferite da Acacio. Questa lettera fu portata da due vescovi, i quali accompagnarono il patrizio Festo, maudato da Roma a Costantinopoli per altri affari. Ma l'imperatore la peusava molto diversamente. Col mezzo di Festo, che si guadagno, egli pretese pinute meno che d'indurre il vicario di Gesù Cristo a ricevere il funesto Euotico di Zenone. Intanto papa Anastasio mori prima cho ritornasse il patrizio, l'anno 498, il diciassette di novembre; ed il giorno ventidue fu posto in suo luogo il diacono Simmaco, natio di Sardenna.

Ritornato il patritio Festo da Costantinopoli, e voleduo tenere la promessa, che aveva fatto intorno l'Enotico, fece immantinente deleggere l'arciprete Lotezzo, del titolo di sunta Prasseda, siocome quegli che egli presumeva potere più agevolimento scultrer che Simmaco. Ambedue furono ordinati il giorno medesimo, Simmaco nella basifica di constantivo a vendo dalla sua il maggior numero, e Lorenzo uella basifica di santa Maria, noverando india sua parte, sebben minore di numero, alcuni suffragi di gran peso.

Cosi lo scisma facendosi sempre più grave, dopo durato tre anni, fu convenuto da ambe le parti che si avrebbe ricorso alla mediaziono del re Teodorico, quantunque ariano, e che i due coucorrenti andrebbero per ciò da lui a Ravenna; la qual cosa venne eseguita nel modo più soddisfacento. Il re de Goti con-`vocò un concilio di vescovi cattolici , e fu deriso che quegli che fosse stato eletto il primo, e che aveva la maggioranza doveva conservar la sede (1). Per conseguenza, Simmaco fu riconoscinto per legittimo possessore della Sede apostolica, che tenne per più di quindici anni. Ina delle sue prime cure, fu quella di pensare a torro per l'avvenire simili discordie. lu un seconde concilio, al quale sederono da ben settautatre vesco-

(1) Theod. Lect. lib. 2.

va, compreso il papa, dopo alcuno savio normo per precunir le brighe e le caballe, si comandò per sempre, cho asrebbe conacerato papa quel tale, che le dello. Molt sarebbe conacerdo papa quel tale, che elero. Molt sacerdoi sottoscriscre olopo el vescovi, e si nota in capo la sottoscriscione dell'arripete Lorenzo, quel medesimo che aveva originato lo scisma, e che fid il più vescovo di Nocera.

Ma non cade l'nomo sì presto di speranza, quando s'è veduto così da vicino al contentarsene. Festo, poco appresso il concilio, con molti senatori ed alcuni membri del clero, sedusse de' testimoni, ed accuso papa Simmaco di orrendi misfatti innauzi a Tcodorico. Al tempo istesso chiamò l'antipapa, il quale non si fece pregar tanto, e rinovò vivamente lo scisma. Il re che era di buone intenzioni, ma poco conoscente di simili cose, mando Pietro, vescovo di Altino, ad avere sui luoghi esatte informazioni, il che scandalizzo assai i fedeli , e li frece gridar all' abuso (2). Un vescovo visitatore a Roma, era ai loro occhi un personaggio mostruoso, e l'un l'altro si dicevano, non avere veiluto mai tale intera sovversione dei canoni. Dal cauto loro i vescovi non dimostrarono minore sorpresa. Quelli della Liguria, dell' Emilia e della Venezia, passando per la città di Ravenna, che si trovava sulla loro via. rappresentarouo liberamente a Teodorico, che spettava al sommo pontefice il ragunarli; che sì fatto diritto apparteneva alla Sede apostolica per ragione del suo primato; che era stato costantemente riconosciuto da più gran concili, e cho non si treverebbero così di leggeri di simili esempi della sottomissione di un papa al giudizio de' suoi inferiori. Il re rispose, che Simmaco medesimo aveva dimandato tale concilio, che egli voleva essere giudicato, e mostro loro le lettere medesime del papa. Quando essi furono a Roma, Simmaco confermò loro tutto quello che Teodorico aveva detto , attestò anzi moltissima gratitudine verso que-

(2) Easod. Apol. p. 342 ct scq.

sto principe, e tranquillà tutte le inquietudini dei vescovi intorno la convoca-

Allorché il papa andò al luogo indicato, fu seguito da una calca di persone dell' nno e dell' altro sesso, le quali mostrarono con le loro lagrune l'aifetto che portavano al loro pastore, o quanto si fossero edificate di quel suo tratto di umiltà, di cui non cra stato mai esempio alcuno. Per lo contrario i nemici del pontelice fremevano di rabbia e d'invidia . soprattutto osservando la calma e la sicurezza che gl' ispirava la purità della sua coscienza. Ma tutto ad un tratto si lasciano trasportare dalla collera, e fanno piovere sopra di lui e sopra il suo seguito una graudine di pietre, feriscono alcuni ecclesiastici, e la scena sarebbe stata anche più sanguinosa se non erano tre uficiali del re, i quali sedarono il tumulto, o ricondussero il papa a casa. Dopo di ciò si commisero omicidi e violenze spaventevoli : vi ebbero dei sacerdoti trucidati, delle vergini cavate fuori de' loro monasteri, trascinate ignude per la città, e battuto nel più indegno modo. Dietro una prova così panrosa di quel che gli scismatici si covassero in cuore, i vescovi non giudicarono ben fatto di rimanersi più lungo tempo in Roma; eglino scrissero al re per rappresentargli i pericoli che essi correvano infra quei furiosi. e dimandargli di ritornare alle loro chiese. Teodorico risposo loro di terminare si fatta causa nella guisa che vedessero più conveniente, sapendo egli benissimo, come non gli spettava in modo alcuno il decidere in affari puramente ecclesiastici.

A tale risposta i Padri dichiararono al sestato, che a maggior ragione esos doveva guardare il medesimo ritogno che mostrava il re, e, com'egl, lasciar la causa di Dio al giudizio di Dio : il 'che venue fatto immantinente da quell' angusto consesso. Così perfettamente liheri da ogni noia, per parte della potsial secolare, essi pronunziarono soli e delimitavamento il sei movembre dell' anno 502, che tenevano papa Simmaco per discaricato innazia gial nomini delle acesuse fattacio innazia gial nomini delle acesuse fattacio innazia gial nomini delle acesuse fatta

te contra di hii, e rimettovamo qui cuesa al giudizio di Dio. Essi concelletro pnessi al prerdono ai cilericia, che avevano falto essima, purchà facassera soddisfazione al pontefice, e statiuriono, che chiunque, con dissone per l'avenire soggettato, verrebbe puntto canonicamente dermo in virti degli ordini del re, fu di restiturie al papa ciò che appara ciò che appara che cano di cano di

Non ostante i riguardi di questi vescovi per la dignità pontificale, quelli delle Gallie, ignorando sicuramente che ogni cosa si cra fatta enl consenso del papa , furono scandalizzati anche sulamente cho. si fosse osato procedero a simile giudizio. Essi incaricarono sant' Avito, vescovo di Vienna, uno do più illustri di loro, di scriverne a Rama in nome di tutti gli altri. In questa lettera , che è diretta aj principali del senato, si legge (1): « Allorette noi abbiamo ricevuto il deereto fatto intorno al pontelice, noi eravamo nel timor maggiore, persuasi, come il siamo pure oggidi, che tutto l'ordino episcopalo è vacillante quando il enpo è assalito. Non si può comprendere facilmente come mai, ed in virtu di qual legge, il superioro sia stato giudicato da suoi inferiori. Se il papa era accusato da un tribunale laico, egli doveva trovar nei vescovi, piuttosto dei difensori che non dei giudici. Negli altri prelati, so alcuna cosa pare contra l'ordine, si può riformarlo; ma se si revoca in dubbio l'autorità del pontelice romano, ci non è più un vescovo quello che pericola, è l'episcopato medesimo, Voi non ignorate punto fra quali tempeste noi guidiamo la nave; se voi temete con noi questi pericoli, ei bisogna, che voi pure, come. noi , vi adoperiate alla sicurezza del piloto. Quando i marinai si sollevano con-

(1) Tom. 4 Coac, 6 p. 130.

tra colui che tiene il timone, è forse cosa prudienti e celerca il nor furore? Qual disumana condiscendemz è quella mai che gli espone essi medesimi alla morte! Quegli che è in capo al gregge del Siguore ; renderà conto del modo con cui lo conduce; ma spetta a questo supremo giudice , e no già al gregge, il dimandar questo conto al pastore ; Intanto ann'Avito biasimando i vescovi di essersi inearicati di questa causa, il loda alla perfine di averta riservata al giudinio di Dio , o di avere attestato, che tanto essi quanto il re Teodorico non averano trovata prova alcuna dei delitti onde il papae era accusata.

In questa lettera Avito unisce la qualità di senatore romano a quella di vescovo per far servire alla causa, che cgli credeva non poter troppo bene sostenere, uno splendore, che per tutto altrove trascurava. Di fatto egli cra de' primi casati di Roma, nipote dell'imperatore Avito e non meno commendevole per le sue personali doti, che per la grandezza dei suoi maggiori. Il re Gondehaldo, quantunque ariano, aveva per lui un affetto particolare ed una confidenza grande. Ei lo consultava spesso su diversi punti di religione, come il vediamo nelle lettere del santo. Noi sappiam pure da queste lettere l'origine della parola messa; e vi nota che si usava della formola ite missa est, per congedare il popolo non solamente dal luogo santo, ma ben anco dal palazzo del principe e dai tribunali giudiziari, quando l'adunanza era finita. În riconoscenza dell'amicizia, di cui il suo principe l'onorava, egli fece ogni suo potere per ritrarlo dall'eresia. Egli propose ed ottenne una conferenza coi ve scovi ariani, i quali furono confusi e non risposero che con ingiurie alle più sode ragioni. Ed il re conobbe così chiaramente la verità, che pregò il santo vescovo a riconeiliarlo con la Chiesa cattolica, ma in segreto, perchè non ardiva dichiararsi apertamente in mezzo di un popolo tenerissimo dell'arianismo (1). Avito biasimo

(1) Greg. Tur. I. Bist. c. 31,

con tutta l'eloquenza che gl' ispirò il suo zelo questa riservatezza ingiuriosa a colui che ha minacciato di arrossire, dinanzi a suo Padre, di coloro che avranuo arrossito di lui davanti agli uomini; ma egli non polè riuscir mai a far si che il princine suorrassa questi unani-risnetti.

principe supcrasse questi umani rispetti. Levato papa Siminaco in maggior credito che mai dopo l'umiliazione de' suoi calunniatori e le testimonianze di zelo e di attaccamento che gli avevano dato i più illustri prelati, non pensò che a fare degli ordinamenti utili alla Chiesa e soprattutto a prevenire efficacemente tutto ciò elic potesse originare aneora discordie o scismi. In un concilio tenuto l'anno 504(2), fu stabilito di non potersi vendere le terre della Chiesa ed anche di non poterle affittare ad altre persone che ai cherici, agli schiavi ed agli ospiti, vale a dire a stranieri indigeni. Siccome gli scismatici volevano eavar delle conseguenze contrarie da un decreto fatto fin dai tempi del re Odoacre, sotto pretesto di vigilare alla conservazione de'beni ecclesiastici, un vescovo in pien concilio disse, che un laico non aveva avuto il potere di ordinar così nella Chiesa, e che i prelati consentendo al decreto non avevano potuto arrecar pregiudizio al papa, soprattutto poi perché la santa Sede era a que'di vacante. Sotto il pontificato di Simmaco venne eziandio fatto in concilio un regolamento di una importanza maggiore.

Il papa richiese che si procursase l'osservanza dei canoni fatti per lui medesimo, secondo i quali le pecorelle non possesono accusare il horo pastore se non nel caso in cui peccasse contro la fede, o che cagionasse loro un qualche damo personale (3). Il concilio confermio diresti canoni sotto pena di deopstisione pei cherrici, di secomunica pei monaci ed liaici, e di anatema in caso di recidiva. La qual cosa nota chiaramenta della differenza fra la sconunica o privazione della comunico poi priazione della comune para molto più grave. Nel unedesimo una pena molto più grave. Nel unedesimo

Tom, 4 Conc. p. 1333.
 Greg. Tur. II. Hist. p. 1343.

An. 505

concilio fu letta e ricolma di clogi una apologia di papa Simmaco, fatta dal diacono Ennodio, che era in gran voce di eloquente. La dignità pontificale è iu essa esaltata in si fatto modo, che l'autore pare quasi pretenda l'una di queste cose, o ehe la Sede apostolica renda impeccabili coloro che vi aggiungono, o che Dio non vi lascia aggiugnere se non coloro che egli vuole santificare : ma non si prendevano nel senso letterale delle proposizioni, che la santa vita di quasi tutti pani rendeva in certa tal guisa plausibili. Di fatto , la santità parve come creditaria sulla sede di l'ietro, uon solamente in tutto il corso della prima e della più bella età della Chiesa, ma anche in molti secoli seguenti. Il numero de'snoi successori giustamente onorati di culto pubblico è così grande, che noi ci siamo le spesse volte dispensati dal nominarli con quegli aggiunti che eglino si meritano in cotale argomento. Era più facile e più semplice il notare le eccezioni della regola, che non di citarne gli esempi. Rispetto all'apologia di Ennodio, vi si vede che l'obbietto della calunnia inventata contra Simmaco era un adulterio o qualche altro peccato vergognoso; il che diede certamente motivo all' ordinanza che fece questo papa per obbligare i vescovi, i sacerdoti ed i diaconi di aver sempre in for compagnia un testimonio sicuro della loro condotta, il quale si chiamava sincello. Gli ecclesiastici che non erano tanto ricchi per poterlo avere, dovevano servir di testimonio agli altri-

Simmaco fece un'apologia per sè medesimo in risposta al un't libello pubblicato dall'imperatore Anastasio, il quale moutato sulle fune in vedere cadute a 
vuoto tutte le suc arti e la sua doppiezza, in 
trascorse fino al punto di trattare il papa di Manicheo (1). Il pontefice non si 
diede graude inquiettudine di un'accusa 
che cadeva da sè medesima, essendo che 
la sua propria condutta lo giustificava 
abbastanza, dappoictè avendo scoperto 
in Roua alcuni di questi oliosio cretici, ci 
in Roua alcuni di questi oliosio cretici, ci

gli aveva fatti vergognosamente shandire.ed aveva condannati alle fiamme i loro libri. Egli rispose con maggiore cura alla lamentanza che moveva Anastasio , perchè il papa si era accordato col senato per iseomunicarlo. Simmaco fece intendere, che si fatta scomunica non era un gindizio pronunziato proprio contro la persona dell'imperatore, ma una semplice cessazione di commercio secondo l'uso dei tempi. t Non sei tu, o signore, gli diss'egli, quello che noi seomunichiamo, ma è Acacio. E che m'importa di Acacio, dirai tu ? Abbandonalo dunque, e allora tu ti caverai fuori della sua scomunica: altrimenti non siamo noi, ma tu medesimo quello ebe ti scomunichi ». Egli si lamenta quindi della persecuzione, elie Anastasio faceva patire ai cattolici, i soli cui egli vietava il libero esercizio della loro religione, in quella appunto elle lo consentiva alle sette infinite che insozzavano l'Oriente.

Questo principe non era propriamente entichiano, ma acefalo od esitante; così ehiamati gl'inquicti innovatori, che non avendo altro carattere se non la loro indocilità od indifferenza non ammettevano puuto il concilio di Calcedonia, e non si dichiaravano favorevoli alle opinioni proscritte da questo concilio. Siccome le guerre che egli sosteneva allora contra gl'Isauri ed i Persiani il recavano a doversi tenere amiei tutti i suoi sudditi, così per molti anni lasciò in arbitrio di ciascuno il ricevere o rigettare codeste sante decisioni; ma quando non si trovò aver più nulla da temere dagli stranieri, egli si dichiarò apertamente contra il santo concilio (2), e cominció a tormentare i cattolici, ed in particolare Macedonio patriarca di Costantinopoli. Questi cra il depositario dello scritto, nel qualc il suo predecessore Eufemio aveva fatto promettere all'imperatore prima d'incoronarlo, che egli non farebbe innovazione alcuna nella religione. Esso non voleva restitnirlo per qualunque istanza gli si facesse per iudurvelo, la qual cosa gli attras-

(2) Evagr. ttl, c. 30; Theophan. an. 506.

se una violenta persecuzione. L' imperatore sedusse a bella prima alcuni vescovi, e sece venire a Costantinopoli degli eretici diffamati che passavano ogni misura. Ma il popolo numeroso di questa metropoli diede segni così terribili del sno sdegno, che Anastasio, per potente che era, fu costretto a scendere alle'arti ed alle circospezioni ; il perchè i nemici del patriarca Macedonio indussero un certo Acolio ad assassinarlo. Questi l'assali di fatto con la spada ignuda, ma in-. darno , perocchè Macedonio fu in buon punto soccorso. Onorando la causa che egli sosteneva, ed in vece di pigliarne vendetta, Macedouio fissò una pensione al suo assassino.

La Chiesa sostenne pure una nuova gnerra nell'Africa. Dopo morto il re Gontamondo, il quale usò a' cattolici assai bontà, Trasamonilo, suo fratello e successore, comineiò da capo la persecuzione. In sulle prime egli non trascorreva alle violenze, ma il pericolo della fede non fu che più grande. Quelli che volevano abbracciare la religione del principe erano ricolmi di favori, sollevati alle prime cariche od a quelle più vantaggiose secondo il loro stato, ed assicurati dell'impunità nel caso di prevaricazione. Ma Trasamondo si applicava sopra ogni cosa a distruggere l'episcopato , lasciando morire in pacc i prelati cattolici e mettendo ogni cura nell'impedire, che fossero dati loro de successori. Per qualche anno si condiscese alle sue braine; ma allorche si vide essere un tale sistema eseguito con metodo e perseveranza , e d'altroude si apersero gli occhi sui danni senza line che ne pauvano le diverse chiese, i vescovi che rimanevano ne consacrarono di nuovi. La corte ne su avvertita, e la persecuzione crebbe a tal punto, ehe furono mandati in bando assaissimi prelati, soprattutto della provincia Bizacena, dove il primato Vittore aveva avuto una cara particolare di provedere le sedi va-

Fu appunto in si fatta occasione, che san Fulgenzio venue ordinato per la sede di Buspa città celebre della medesinia provincia (1). Egli era d'urigine cartaginese , nipote del senatore Gordiano , che n'era stato scacciato con gli altri cattolici ragguardevoli dal re Genserico. Nato a Telepta nella Bizacena nel 468, Fulgenzio perdette il padre poco appresso, ma la madro sua fece coltivare con tanto amoro le sue felici disposizioni, che in breve su tenuto per un prodigio tra la gioventii del paese. La purezza de suoi costumi era più maravigliosa ancora del suo ingegno: egli cansò del paro e la dissolutezza nella quale cadevano i giovani de suoi natali , e in Africa poi più che altrove, e le insidie dell'ambizione, la quale riusciva tanto più autorevole, dappoichè si aveva il costume di fare di questa passione una virtù a coloro, che una certa elevazione d'anima allontanava dai vizi più vili. Per consolare sua madre egli fu obbligato per tempo di attendere all'aniministrazione de suoi beni, che erano moltissimi , ma ben presto si noiò di una tal fatta di occupazioni.

Visitando spesso i solitari, che abitavano i dintorni, egli attinse da loro il dispregio delle cose terreue, l'amore della preghiera e della penitenza, e prese da ultimo la risoluzione di rinunziare al mondo ; ma provò per alcun tempo se medesimo e volle come foggiarsi a tutte le pratiche della vita monastica, prima di fare la sua pubblica dichiarazione. Era nel cantone un vescovo molto veccluo, chiamato Fansto, il quale era stato estituto al tempo di Genserico e aveva fabbricato un monastero, nel quale menava santissima vita. Fulgenzio lo prego a riceverlo l'ra snoi discepoli ; ma il vescovo considerando la sna gran giovinezza ed il suo aspetto, il quale era di persona di complessione delicatissima, temette che uno slaucio passaggero di divozione non gli facesse pigliar cosa superiore alle sue forze, e perciò volle tardare alquanto a riceverlo.Intanto la madre di Enlgenzio cutrata in gran timore del disegno di suo liglio, quantunque fosse quella pia , ando di furia al

(t) Bolland, ad i Jan.

monastero piangendo e lamentandolo coune fosse morto Vingemio, il quale l'amava di quel tenero alietto elec ella amava va di quel tenero alietto elec ella amava di però mulla della fermezza della sua risoluzione, la qual cosa induses Fausto ad accoglierlo nella sua comunità. Molti de suoi amici ad ecsmipi di lui abbaudonarouo il secolo o si ritrassero in diversi monasteri. E quanto a lui, si lecò nel suo fervore e nelle sue austerità a si alto punto, che fin dal bel principio fece teurere assai della sua salute, che fosse per rovinarsi fattato.

Ma il Signore il quale vedeva di quanta utilità egli dovesse giovar la Chiesa, lo rinfrancò nella salute a tale che non era mai stata così fiorente. Siccome i persecutori andavano sempre più spiando dovo fossero i vescovi, Fausto fu costretto ad abbandonare il suo monastero, ed il discepolo ai consigli di lui passò in un monastero vicino, dove era abate un certo Felice, il quale era uno degli amici della sua gioventii. Questi volle cedere a Fulgenzio la sua carica, perchè ne lo credeva più meritovole, c gliene feco tante istanze così egli stesso, come per parte di tutti i fratelli, che l'umile Fulgenzio, per qualunque resistenza potesse opporre, fu costretto ad entrare almeno a parte del reggimento. Per la sua cloquenza, che dava i più felici presagi, egli cbbe il carico dell' istruzione. Ma ben presto gli convenue abbandonare anche questo secondo ritiro a motivo delle correrie de' Barbari, ed insiem con lui tutta la comunità si trasferi nel territorio di Sicca, in un luogo meno esposto, e gradevole inoltre e fertile, ma vicino ad una parrocchia governata da un sacerdote ariano, Fulgenzio e Felice vi furono presi per vescovi travestiti in monaci, e però furono immantinente arrestati e condotti al sacerdote ariano.

Inuanzi tratto e senza pigliar notizia alcuna di loro, quel barbaro eretico comandò di flaggellarli. « Risparmia i fratello mio, disse l'abate Felice: egli non ba la forza di soffrire i tormenti e si morrebbe sotto i colpi. Sfoga tutta la tua collera sopra di me, che sono la sua guida ed il capo di tutta l'impresa ». Si cominciò immantinente da Felice , la cui carità maravigliò il Vandalo , ma non lo ammansò. Dopo flagellato aspramente e per lungo tempo quest'amico generoso, non essendo per anco pago il furore dell'eretico si venne a flagellare Fulgenzio. In quella egli richiese di poter parlare, e spiegando per insensibil maniera tutti i pregi della sua eloguenza, ei cominciò dal motivo del suo viaggio, passò alle materie della religione, e le trattò con tanta grazia ed uuzione, che quel malvagio sacerdote se ne senti il cuore commosso. Ma indurando alle operazioni della grazia ed arrossendo di apparire intenerito: « Percuotetelo più forte, diss'egli agli esecutori, credo che vorrebbe sedurre anche me 3. Finalmente egli fece radere il capo a' due coufessori, e li rimandò vergoguosamente spogliati.

Eglino, come in passato i primi discepoli della Chiesa, si ritirarono giolosi di essere stati gindicati degni di soffrire degli obbrobri pel nome di Gesù Cristo. E questo sentimento era si fortemente impresso nel cuore di Fulgenzio, che il vescovo ariano di Cartagine, il quale riveriva la sua illustre famiglia, avendo udita una tanta indegnità, e volcudo punir con rigore il suo sacerdote, Fulgenzio usò di tutto il suo potere a fine d'impedire tale cosa. E per qualunquo istanza gli venisse fatta, di lasciar fare giustizia per contenere la violenza dei settari in mille occasioni, che si appresentavano anche troppo spesso, egli rispose con una dolcezza invincibile, essere cosa doppiamente iudegna di un religioso e il far vendetta di un cretico ed ottenerla col mezzo di un altro cretico. Fulgenzio ed i suoi compagni si ritornarouo dopo di ciò alla loro prima dimora, amando molto meglio esporsi alle correrie de Barbari idolatri, che non all' empietà de' Vandali ariani.

Il desiderio di profitter sempre più nella pietà e soprattutto di vivere scouosciuto ed in nessuna stima, mise poseia nel enor del santo il disegno di ritrarsi fra gli anacoreti dell' Egitto, che rgli conosceva solamente per le conferenze di Cassiano. A tale obbietto egli s'imbarco di segreto; ma giunto in Sicilia, come in altri luoghi dell' Italia , alcuni virtuosissimi e sperimentatissimi personaggi lo stornarono dal viaggio dell' Egitto, siccome terra, dove lo scisma e l'eresia regnavano più insolenti che altrove. Ritornato in Africa, e non potendo respirar l'aria contagiosa del secolo , egli stabili nna muova comunità nella Bizaccná. Ma avendo seolpito sempre in cuore l'amore dell'oscurità , come tosto gli venne in destro, passò da questo nuovo soggiorno in un'isola fuor di mauo, dov'era un monastero di una rigorosissima osservanza. Viveudo da semplico monaco, e reputandosi ignorato per sempre, egli si teueva aggiunto al meglio de suoi voti, quando l'abate l'elice ed i suoi discepoli lo discoprirono, dopo averlo cercato indarno per lunghissimo tempo.

Essi obbligarono il vescovo Fausto, come suo primo superiore, a ridomandarlo, ed egli si soggettò a quest'organo del ciclo. Subito dopo arrivato, Fausto l'ordino sacerdote, a fine di fissarlo ed impedire che non fosse ordinato per una altra chiesa. Il santo non oppose gran fatto di resistenza, quantunque fosse così alieno da ogni distinzione, sicuro, che questo primo grado l'attaccherebbe al ritiro, e farebbe, che le città dell'Africa, le quali lo avevano in tanta rinomanza, non penserebbero punto a dimandarlo a loro vescovo. Allora correva appunto il tempo in cui il re Trasamondo si opponeva il più rigorosamente alle ordinazioni episcopali. Ma vedendo poco dopo che i prelati non si conformavano punto alle proibizioni della tirannia, Fulgenzio si tenne celato con tanta cura, rhe non lo si potette levare ad alcuna sede, allorchè la maggior parte delle chiese furono provvedute di vescovi.

Intanto la città di Ruspa era rimasa senza pastore per gl' intriglii di un diaceno geloso, molto destro iu impedire l'elezione de'suoi competitori e troppo indegno per fare eleggere sè medesimo. Accordandosi fra loro i cittadini di più savie intenzioni , andarono a trovare il primate Vittore, ottennero da lui la facoltà di fare ordinare Fulgenzio dai vescovi vicini, che aveva allora quarant'anni, e conservando tutti secretissima una tale risoluzione, radunarono in fretta una schiera numerosa di ferventi e zelanti fedeli. Indi vanno tutti difilati alla cella di Fulgenzio, che non sospettava niente una cosa simile, c non consentendogli ne manco il tempo di favellare, lo traggouo di là così cagionevole di salute com' cra, e lo menano al prelato che lo doveva consacrare. L'aria di lui , la sua modestia , il suo turbamento, la sua ripugnanza medesima, la sua umiltà profonda, ma non selvatica, raecoglievano in lui tutti gli sguardi , e rapivano l'affetto dell'universale. Era proprio questo il dono particolare del santo, quello di guadagnarsi ogni cuore. Ei bisognò rendersi ai voti dell'assemblea , la quale ne testimoniò uu' allegrezza incredibile. Fin quel cotale diacono geloso plaudi anch'esso, e pubblicò tale essere la volontà di Dio.

L'episcopato fu a Fulgenzio una giunta di fatica a tutte le pratiche della vita religiosa. Egli non dismise alcuna delle sue austerità ed astinenze, continuò come innanzi a non mangiar carni, ed usar del vino come di una medicina, e mescolato con tanto di acqua da non serbar quasi sentore del suo uaturale gusto. L'inverno e la state il suo vestire era sempre una poverissima tunica. Non portava neppure, come tutti gli altri vescovi, la sciarpa di lino, dalla quale è poi venuta la stola, ne il calzamento dei cherici, ma gli zoecoli de' monaci, e.l il più sovente andava a piè nudi. Rispetto alla cocolla , che a que' di era un abito volgare, il quale copriva tutta la persona, non ne porto mai di stolla preziosa, nè di color vivace, ed il mantello che metteva sotto la cocolla cra piccolissimo, di color bianco o nero, siccome i colori meno studiati. In somma la semplicita di lain elsa uvestire futate, che non tramutava në manco la tunica per officire i santo ascriizio i, facendo un esercizio di unuità della libertà che si aveva allora di poter usare it quel modo che piacesso, e diceva bisognava piuttosto di la comparato della considera cuore che non abito. Thut il tempolo gli davano de fare, ei lo rubava alla cuttura, alla meditario dei dibri saudi, e non fiu mai che levasse la menoma parte delle sue antiche pratiche di pietà.

La prima cosa che egli domandò ai cittadini di Ruspe fu il luogo dove fabbricare un monastero, e vi stabili l'abate Felice con una buona porzione della sua comunità. Ma di tutte le disposizioni ferme con tanta sapienza pel bene della sua Chiesa, egli non raccolse, di gran lunga, que' vantaggi, che aveva ragione di promettersi. Prima che gli fosse consentito l'agio di dare a questa chiesa lo splendore che si proponeva, egli fu esiliato in Sardegna con gli altri vescovi perseguitati, oltre sessanta della sola provincia Bizacena : poiche Trasamondo ne sbandeggiò una molto maggior copia del resto dell'Africa e fino a dugentoventi. Fulgenzio non lamentò altro che il suo popolo; egli così distaccato dagli agi della vita, che essendo stato al suo dipartirsi ripieno di doni di ogni maniera, che gradiva nel timor di contristar, negandoli, i suoi benefattori, diede tutto ai monaci, e s' imbarcò, non recando cosa con se; sicuro com cra di trovare da per tutto quello che gli stava a cuore , la contemplazione del suo Dio. la pregliiera assidua, il raecoglimento, la penitenza, tutti gli esercizi essenziali della vita religiosa, che egli seppe praticare in qualsivoglia luogo si trovò. Questo primo esilio di san Fulgenzio duro da ben dodici anni, e fu appunto di qua, che la sua fama si andò diffondeudo più luminosa. Si andava da ogni luogo a consultarlo come un oracolo. Quautunque egli fosse uno de' vescovi più giovani, pure lo avevano come il loro maestro ed il loro dottore. Egli era sempre

HENRION, Vol. II.

obbligato a compilare le consultazioni che erano ad essi richieste da tutte parti, o per dir meglio a comporte di pianta, e gli altri predati non facevanio altro che approvarle. Un medesimo era pure quando bisognava rispondere ai nemici della felle o contrappor loro alcun trattato domanticio; e da ciò ne discesero tanto escellenti opere che si sono constrtanto escellenti opere che si sono constrpatti ci cantivà in taglio di favellare in seguito, facendole conoscere più a fondo.

Mentre i primi pastori erauo in cotal guisa esercitati in Africa, quelli delle Gallie riposavano la una generale e profonda pace. Perfino i sudditi di Alarico, signore delle nostre province meridionali , crano trattati con doleczza.La divisione delle Gallie fra molti popoli emuli l'un dell'altro, e sopra tutto la sincera conversione del re de' Francesi alla fede cattolica, facevano si, che il Visigoto, quantunque ariano, aveva dei rignardi per quei suoi sudditi che conservavano la vera fede , vale a dire pei naturall del paese, chiamati Romani. Egli fece fare per essi una raccolta del Codice Teodosiano e di molti altri libri dell'antico diritto, ai quali appose il sigillo della sua autorità dopo presi i pareri ed il consenso dei vescovi e della nobiltà. Tale è apparentemente la ragione per la quale il diritto romano o diritto scritto corse in uso in queste province. L'anno 505 egli permise a'vescovi della sua signoria di tenere un concilio nella città di Agde, al quale si trovarono fra gli altri prelati i metropolitani di Tolosa, di Bordò, di Bourges, coi deputati di Narbona e di Tours. Essi ebbero a loro presidente san Cesario, arcivescovo di Arles, il quale era degno di un tanto onore così per le doti della persona, come per la preminenza della sua sede.

Nato nel territorio di Chalons sulla Saona da genitori illustri ad un modo e per la pietà e per la nobiltà, fiu dalla infanzia egli fece presumere a qual grado di eroismo solleverebbe la carità e tutto

volte di una parte delle sue vesti per co-, prirne gl'infelici. Pervenuto all'età di diciotto anni, egli si fuggi dalla casa paterna, andò a gittarsi a piedi del suo vescovo san Silvestro, e lo scongiurò ad attaccarlo al servizio della Chiesa. Dandosi a divedere sempre più ardente ogni giorno per la ricerca della perla evangelica o della perfezione, poco dopo si ritiro al monastero di Lerins, dove stupirono tutti in trovare in un principiante le virtù de' più antichi religiosi. Iu breve egli fu promosso alle caricle della commità, sebbene contra sua voglia; indi ordinato sacerdote da sant' Eonio di Arles, il quale ebbe occasione di vederlo, e lo scoprì suo parente. Questa fu l'ultima delle ragioni che lo affezionarono a Cesario, allorchè gli venue fatto di conoscerne tutto il merito. Eonio non veniva meno nelle sue lodi, e siecome era infermo, ripeteva continuo al sno clero ed ai principali cittadini ehe lo visitavano spesso, che non si doveva cereargli altro successore che Cesario, siecome quegli, aggiungeva umilmente il santo vecchio, che era solo capace di ristabilire la disciplina, che le mie infermità e le mie negligenze hanno fatto peggiorare. Così dopo la morte di Eonio non fu deliberato sulla scelta di un vescovo, e fu indarno ehe Cesario si andasse a nascondere nelle caverne e nelle tombe. Lo si seppe cavar fuori, e si ohbligò questo splendidissimo astro a sedere su di una sede, da cui potesse rifulgere sopra tutto il suo gregge. Allorche egli fu eletto nel 502 aveva soli trentatre anni, e per eouseguenza quando presedette al concilio di Agde aveva appona tocchi i trentasette anni. In detto concilio furono fatti quarau-

le virtù (1). Allora si spogliava le molte

tasette eanoni (2), non comprendendovi quelli di alcuni concili posteriori , come quelli di Epaona, i quali vi furono aggiuuti. Nel ventesimosecondo si trova l'origine di quello che si chiamò poi be-

(1) Act. Bened. tom. t. p. 639.

(2) Yom. 4 Conc. p. 1381.

nefizio, vale a dire l'usufrutto dei beni ecclesiastici ceduto ai cherici, in vece dei salari elle l'antiea disciplina assegnava loro a seconda de' lor servigi. Inoltre vi è comandato agli ecclesiastici di tenere i capelli corti, e ciò forse perchè i conquistatori delle Gallie portaudoli lunghi, si teneva un'aria di fasto e di grandezza in imitarli. Per la medesima ragione si ricorda pur tuttavia a' cherici, che il loro vestire e ealzare debbono essere convenienti all'umiltà del loro stato. Vi è detto che i diaconi non potranno essere ordinati se non a venticinque auni , i sacerdoti ed i veseovi a trenta, e che prima di levare agli ordini gli uomini maritati ei bisogna avere il consenso delle loro mogli, esigere elle si separino di easa e ehe si dedichino com' esse alla coutinenza. Non si permette di dare il velo se non alle vergini dell'età di quarant' anni; la qual cosa deve, secondo tutte le apparenze, intendersi di quelle che si rimanevano in mezzo ai pericoli del secolo. Vi è espressamente comandato di non eccettuare dal diginno quaresimale se non le domeniche e non il sahato, e questo certamente perchè i Goti venuti dall' Oriente vi avevano portato il costume di non digiunare il sabato della quaresima. L'usanza dei popoli dolla Germania di abitare più volentieri la campagna che non la città, la qual consuetudine comineiavano pure i Romani ad imitarla, feee permettere gli oratori o le cappelle domestiche. Ma vi s' ingiunge di celebrare le feste di Pasqua, di Natale, dell'Epifania, dell' Ascensione, della Pentecoste e gli áltri giorni solenni nelle chiese parrocchiali, e si seomunicano quelli che in tali giorni diranno la messa o faranno l'uficio negli oratori senza licenza del vescovo. I laici che non si comunicano a Natale, a Pasqua ed alla Pentecoste non devono essere tenuti eattolici. E pure ad essi forinaliuente comandato di assistere la domenica alla messa e di rimanervi sino alla fine.

San Cesario el be verosimilmente molta mano in questo canone. Egli si proponera la riforma di un abuso comunissimo a que' di tra i fedeli, i quali si permettevano di assentarsi perfine dalle istruzioni di salute. Ad impedir loro di uscire dalla chiesa subito dopo il Vangelo, e per conseguenza scuza avere udito l'omelia o la predica, il suo zelo il recò spesso a chiudere le porte, e fino i colpevoli gli seppero buon grade di nuesta specie di violenza; cotanto ò vero, che la debolezza umana vuole talvolta essere sostenuta da mezzi diversi dalle regole comuni, i quali non riescono meno efficaci adoperati da un prelato di una savia diserczione, e soprattutto di una sublime santità. Il concilio ordina ben anco, nel modo più formale e più-chiaro, di concedere il viatico a quelli che sono in pericolo di morte, e che danno segui di penitenza. Prescrivendo l'uniformità nella celebrazione dell' nficio divino ; esso ne particolarizza le diverse parti, e c'insegna, che era fin d'allora composto di autifone, di collette o di orazioni, d'inni e di capitoli. Con la parola di antifona, il cui senso fu poi ristretto ad alcuni passi cavati dai salmi, s'intendova anticamente i salmi interi , e gl' inni cantati ben anco a duo cori; dopo tali antifone, ed alcune letture di libri santi , doveva farsi la preghiera; vale a dire , che la sostanza dell'uficio e lo spirito dei canoni è quello di pregare dopo di aver cantato, « Cautare è seminare, dice in uno de' suoi sermoni san Cesario, il quale dev' essere risguardato qua come il suo interprete : e pregare è coprire il grano per timore che gli uccelli non sel portino via a.

Noi possiaimo stupire, come la piecola città di Agde, sia sida eletta per tale concilio, ma essa era di molto maggiore importanza nell'oridiae ecclesistico di quel che noin possa immaginare. Era in Agde un monastero di trecentose-stanta nomaci, fondato alcun tempo prima da san Severo, di nascrita siriaco ; e questa sola casa forniva molte agevolezce per la ce-berazione di un concilio. Uno de più dilustri d-scepoli di questos santo abale y, la sua Massenaco (1). A viver meglie uel-

la oscurità, egli si ritirò dalla Linguadoca, sua patria, in un monastero di Poitiers , c lasciò il suo vero uome, che era Adintore. Quantunque solitario, egligovernò poscia un menastero già stabilito ne dinterni di Poitiers, e che prese il nome di questo santo, del paro che la città che vi si è formata nelle vicinanze. Si racconta, che i suoi menaci vedendo arrivare una schiera di soldati francesi , lo trasser fueri suo malgrado della sua cella, per interporre la sua mediazione nel pericelo che gli spaventava. Egli prego quella seldatesca a risparmiare la sua chiesa. Per tutta rispesta un soldato brutale cavo la spada, ed alzo il braccio in atto di percueterle; ma il braccio di quell'empio si rimase immobile, infino a che il soldato gettandesi a piedi del santo, fu guarito dalle sue pregliiere. Venuto il re Clodeveo in cognizione di questo miracolo, rendette i più grandi onori al santo abate, e doto il suo menastero.

Il monarca francese si trovava nel Poitou per far la guerra al re Alarico. Iudarno questo principe ed i suoi Visigoti, in molto minor voce di bravura de' l'rancesi, cansavano attenti ogni occasione di irritarli. Clodoveo sentiva tutto il suo ascendente; l'emulazione e la politica gli davano ogni sorta di pretesti per farlo valere. Pare non pertanto che altri c ben diversi motivi il guidassero principalmente, fossero fondati o pur no sulla giustizia e sopra argomenti reali di lamentanza. Egli cra appena riavuto di una malattia, e la sua guarigione era miracolosa. Logorato da oltre un anno da una lenta febbre , che aveva renduto vano ogni partite dell'arte medica, consigliato dal suo proprio medico, egli rivolse i suoi pensieri al Siguore supremo della matattia e della salute. Era nel regno di Borgogua un santo abate , chiamato Severino (2) , il quale reggeva il monastero di Aganno, fabbricato nel luogo, in cui i martiri della legione Tebaua crano stati messi a morte. Clodoveo mandè un uficiale della sua corte affine di condurre il santo, il quale

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 638; Boll, 2 Febr.

non aspettò di ginugere al termine del saso viaggio, per ginsificare i biae che sis era concepita di lui. Jassando per Ne-vers, egli trovò il vescoro Etallon, con-tosa matatia, che lo aveva privo dell'u-tosa matatia, che lo aveva privo dell'u-tosa matatia, che lo aveva privo dell'u-tosa matatia, che lo aveva privo dell'u-tiona matatia, che lo aveva privo dell'u-tiona matatia, che lo aveva privo dell'u-tiona minracolosa, che il vescovo si abb immanituente, andò quel di medesimo alla chie-cali. Nell' arrivare alle porte di Parrigi, cali. Nell' arrivare alle porte di Parrigi, Severino s' imbatte in un lebbroso, e lo zuarti in abbragaciandolo.

Entrato nel nalazzo, egli si prosternò per pregare innanzi al letto del re, si rialzo silenzioso, sciolse la sua cocolla, ne vesti il principe, e la sua ostinata febbre cesso in sul momento. Clodoveo si gittò a' piedi del santo abate, benedicendo Colui che si rende così ammirabile nei suoi santi , e disse : « Padre mio , io ti offerisco il mio tesoro; piglia quel che tu vuoi pei poveri, cd illustra con la medesima libertà la misericordia ovangelica verso tutti i prigionieri del mio regno ». Non curando alcuna onoranza, Severino sanò molti altri malati nella casa del re, ed in tuiti i quartieri della metropoli. Indi parti subitamente come per ritornarsene; ma egli saneva per rivolaziono, che morrebbe a Castel-Landone, nel Gatinese. Tre giorni dopo il suo arrivo colà, ei vi rese di fatto la santa anima sua, e si operò una moltitudine di miracoli alla sua tomba, presso alla quale Ghildcherto, figliuolo di Clodoveo, fondo in appresso una chiesa.

Guario Clodoveo, disso a suoi Franessi che vedeva con dolore una parte delle Gallic tra lo mani de Goti ariani, e propose loro di fraucaria dagli geretici (1). Tutti plaudirono altamente, e questa natione tutta guerra o hattaglie si irovò ben presto in istato di muovere verso Potitors, dove stanziava Alarico. Ad avere il ciclo propinio in questa grande impresa, Clodovco fondo a Parigi; presso alla ionba di santa Genorella, una chiosa che fu tenuta per una delle più magnificho del suo tempo, la quale fu terminata però solamente dopo la morte del re, per le cure della regina Clotikle. Si vuole notare, che per tutto intorno in questa vastissima chiesa, v'avevano moltissimi dipinti che rappresentavano dei santi dell'uno e dell'altro testamento. Vi si operarono assaì miraculi, e fin da quel secolo medesimo vi s'invocò santa Genovella per sunar della febbre, come si fa pure di presente. Il re proibi a tutto il suo esercito, prima di porre il piede sulle terre nomiche, di rubarvi alcun vaso od ornamento degli altari , di fare alcuna ingincia alle vergini od alle vedovo sacre, ai cherici, alle loro famiglie, ai loro servi, e fino agli schiavi delle chieso. Dono la guerra fece dire ai vescovi, che ciascimo poteva pretendero quello che egli avesse perduto, e dimandare la liberta degli schiavi. Tutti i quali ordini furono eseguiti scrupolosamente. Il rispetto peculiare che questo principe portava a san Martino, nel passare presso di Tours, gli fece unbblicare la proibizione di prendervi cosa, eccetto l'erba e l'acqua, Un soldato piglio del fieno ad un povera uomo, dicendo che non era che erba : ma il re lo danno subitamento alla morte: E come potremma esser noi vincitori , disse il monarca , se si offendesse il gran san Martina ? Quando fu presso a Poitiers, egli feco medesimamcute conservare con gran cura le terre di questa chiesa in memoria di sant'Ilario.

Intanto Alarico usci dalla città, e avanzato nella pinnura di Voullè, venno a dar hattaglia al re de Franchi, il qualo la esisderava sopra ogni cosa. La giornata fiu combattuta con tutto l'accanimento di due nazioni cuutel l'uma dell'altra; questa animata dal doppio motive della sua propria gloria e della difesa della sua fede contra i persecutori del mone catelloci; quolla pel innore della schiavitò o di una intera rovina. Mentre la vittoria ondergiava incorta infra inse-ressi di tanto rilicvo, Clodoveo raffigura rolla mischia i re Alarico; vedutolo, gali

abbatte e arrovescia quanto gli sta dinanzi, sospende gli sforzi de' Goti stupefatti, corre sopra il suo emulo, lo batte a terra, e l'uccide. Ma il momento della vittoria. fu al vincitore pur quello del pericolo maggiore. Due Geti si gettano alla disperata sopra di lui, lo assalgono con una specie di rabbia, gli vibrano mille celpi prima che egli abbia avuto il tempo di riaversi di quell'improvviso assalto, ed a malgrado della tempera eccellente delle sue armi, e di tutta la sua perizia nel combattere, si credette non pertanto di dover andare debitore della sua salvezza soltanto ad una protezione speciale del cielo. Questa fu la sola resistenza, che i suoi nemiei feecro dopo la morte del loro re, poichè tutti si dicdero alla fuga, secondo il loro costume, dice Gregorio di Tours, eccettuali una sola schiera ausiliare disoldati dell'Auvergna, i quali la battagliarono ancora per qualelie tempo, sotto la condotta di Apollinare, figlio di sau Sidonio, quel medesimo, che alcuni anni dopo fu levato alla sede episcopale dell'Anvergna.

Il principe Amalarico, figliuolo del re vinto, riparò iu Ispagna, e fu riconosciuto re de' Visigoti , che ne tenevano già la maggior parte. Rispetto all' Aquitania, Clodoveo la conquisto si può dire tutta intera, e l'anno seguente egli si avanzò fino a Tolosa, dove i re goti avevano fatto infino a que'dì il lero soggiorno, e si trovavano i tesori di Alarico, che egli si portò via; di là tornò a Tours, pieno di gloria e di ricchezze, vi fece con pompa solenne la sua entrata, e andò a modo di trioufante dal sepolero di san Martino, che era fuori della città, insino alla ehiesa eattedrale. Egli aveva ricevuto poe'anzi un'ambasceria dell'imperatere Anastasio, il quale aveva a lui mandato, insiem cou la veste di porpora, il eerchio di oro e gli altri distintivi del patriziato. Vestito di tali ornamenti, o della corona, vale a diro del cerebio d'oro in sul capo, egli si avanzava lento, sopra una cavalcatura di una bellezza ed altezza fuer dell'ordinario, e nell'amlare gettava al popolo una gran quantità di

monete di argento. La chiesa di san Martino non fu dimentica nella gioia di questa festa, poichè il re le fece dei iloni di grandissimo valere, e così pure a quella di sant' llario di Poitiers. Alcun tempo dopo egli andò a Parigi, dove fermò stabile la sua dimora, e questa città divento così la metropoli del regno, sotto il regno medesimo del primo de' monarchi francesi. Si tiene ehe egli eleggesse a sua stanza l'antico palazzo che aveva fabbricato ed abitato l'imperatere Giuliano , fuor della città , al mezzodi , molto contiguo alla temba di sauta Genovelfa, ed a soddisfare al suo voto, diede subitamente mano a gettare i fondamenti della chiesa de santi Pietro e Paolo.

I Visigoti conservavano tuttavia la Gallia Narbonese , dove Teodorico , re d'Italia, sostenne le parti del loro giovane re Amalarico, suo nipote dal lato materno. I Borgognoni, non meno nemici dei Goti che i Francesi, si unirono con loro per formare l'importanto assedio della città di Arles. Così stretta la città da vieino, si mise la cesternazione fra i cittadini. Un giovane cherico, parente del santo vescovo Cesarie, non istimò di potero in altra guisa camparla da quel nericolo, se non rendendosi a' nemici ; e perciò una notte si lasciò calare dalle mura col mezzo di una corda. Ma la fuga di lul non tardò guari ad essere couosciuta da alcuni Goti. Immediatamente se ne rendette mallevadore il vescovo, e come superiere e ceme parente del fuggitivo. Non bisogno più avanti per formare dei sospetti, che in tali materie danno spesso aria di convincimento. Fu accusato il vescovo, di aver mandato il suo cherico ai nemici per consegnare ad essi la piazza. Nen si volle por mente che i principali accusatori erano gli Ebrei, per natura nemici al clero ed al veseovo: non si volle neppure ricordare il fatto, che il santo prelato era già stato calunniato del paro, vivente Alarico , e ehe rilegato a Bordò, cgli vi aveva dimostrata la sua fedeltà e tutte lu sue virtù in guisa cesì manifesta o verace . che il cielo aveva renduto ad esse una

bella testimonianza con un miracolo soleune, spegneudo alle sue orazioni un furioso inecudio; a dir breve, la sua innocenza era stata conosciuta in modo così autentico, che il re aveva condannato il falso accusature ad essere lapidato (1).

Ma la cabala vincendola sopra intie queste considerazioni, fu levato il vescovo dalla sua casa , la quale fu saccheggiata, ed cgli imprigiouato nel disegno di gettarlo la notte nel Rodano, o almeno rinchinderlo nel eastello di Ugerne, inlino a che si potesse decidere della sua sorte. E molto verosimile, che questo castello non fosse nel luogo, dove ora si trova la città di Beaucaire, ma nell'isola della Vergna, formata dal Rodano, e che in passato si chiamava Gernica, Gli assedianti, o meglio la Provvidenza, vietarono ai Goti di far passare in quest'isola la barca, nella quale avevano messo il santo, e la medesima Provvidenza non fu tarda a giustificarlo. Dal somno delle mura un Ebreo gettò ai nemici una lettera attaccata ad una pictra, avvertendoli di presentarsi la notte alla scalata in luogo dov' erano di guardia gli Ebrei , sotto la condizione di conservare ad essi Ebrei i beni e la vita. Ma il di vegnente essendo cessato l'attacco, la lettera fu trovata da alcuni abitatori, e tutti conobbero sopra chi dovevano cadere i loro giusti sospetti. Così la fedeltà del santo vescovo fu riconosciuta per la seconda volta.

 piego in ricomperarli tutto il danaro ehe si trovò nel tesoro della chiesa, e non bastando tale dauaro, non fece difficoltà alcuna di veudere gl'incensieri ed i calici, e di levare ogni ornamento dalle colonne e dalle balaustrate. Quello che animava principalmente il suo zelo cra il perieolo della seduzione, essendo que' prigionieri caduti nelle mani degli Ebrei o degli ariani. « Poichè il Salvatore, diceva egli, ha dato il suo corpo ed il suo saugne per la redenzione degli nomini, gli dispiaceremo noi forse impiegando all'uso medesimo i vasi, dove riposano questo corpo e questo sangue ? » La carità del santo vescovo l'inteneriva maggiormente del fatto de poveri vergognosi. Li li raccomandava continuo al famiglio che lo serviva, e spesso andava egli medesinio a vedere alla porta se ve ne avesse qualcano, ehe non fosse oso di entrare.

Prima dell'assedio di Arles egli aveva eominciato a fabbricare per sua sorella Cesaria un monastero, intorno al quale non aveva a vile di lavorare con le proprie mani; ma gli assedianti ne rovinarono una gran parte, e soprattutto ne levarono tutto il leguame pe' loro lavori. Dopo cessato l'assedio si tornò all'opera, che fu mandata innanzi col maggior vigore. Si fece anzi la chiesa molto più vasta, che non pareva dover necessitare un monastero di giovani figliuole. Ella aveva due ali , l'una delle quali fu dedicata sotto il nome di san Martino, l'altra che era all' uso particolare delle religiose, sotto il nome di sau Giovanni, che fu pure il nome di tutto il monastero. Il mezzo che serviva di chiesa esterna, fu dedicato a Maria Vergine. Ma il pubblico trasmuto insensibilmente tutti questi titoli in quello di san Cesario. Come tosto i fabbricati furono terminati, Cesaria vi ando da Marsiglia, dove era stata la prima fra tutte ad imparare e praticare quello che doveva insegnare alle altre, Questa città era famosa per le religiose fondazioni di Cassiano, così maschili come femminili, e per le sue istituzioni o regole monastiche. Il monastero di santa Cesaria ando pur esso in gran voce sotto la regola che gli diede il sauto fratello di loi, e sebbene la santa non avesse in sulle prime che duo o tre compagne, in breve una calca di vergini venne da tutte parti a porsi sotto la vergini e anne de

sotto la sua condotta. La separazione dal mondo e la clausura erano da loro esattamente osservate, e questo è il primo articolo della regola di san Cesario (1). E non solo non era permesso alle religiose di uscirne, ma nessuno, dal caso in fuori di una necessità indispensabile, nessuno entrava nel monastero , uè manco le donne. Era eziandio più strettamente vietato il dare da mangiare a qualunque si fosse persona, e neiumeno al vescovo; e non erano da ciò cocettuate altro che le madri dello religiose, che non abitassero nella città e andassero a trovare le loro figliuole. Queste religiose non dovevano parlare altro che ai loro parenti ed alla presenza di alcuna delle anziano. La badessa era obbligata per la sua carica ad avere più frequenti ed estese relazioni; ma non doveva andare al parlatorio se non accompagnata da due o tre sorelle.

Non si metteva minore vigilanza alla semplicità delle stanze, del vestire e di tutto l'esteriore della vita. Gli abiti dovevano essere uniformi e poveri, fatti nel monastero , tutti di lana e di color bianco. Con una figura disegnata nel libro della regola, si specifica perfino c si fissa l'altezza della acconciatura del capo, perocchè bisogna dire, che la vanità delle donne del mondo si faceva notare fin da allora. Gli ornamenti medesimi dell'altare non debbono essere che di lana e senza ricamo, e niente di argento che i vasi sacri. Non si voleva ornamento alcuno di pittura o di quadri, eccetto la basilica della Vergine , la quale servendo di chiesa esterna poteva essere ornata più dell'oratorio delle religiose. Le sorelle non dovevano fare lavoro alcuno di ricamo, ne di tappezzeria, ma occuparsi di un lavoro umile come il resto della loro vita, e quale verrà loro assegnato dalla superiora. I letti come gli abiti senza ornamento alle coperte stavano in una sala comune, non avendo niuna sorella alcuna camera particolare, nè armadio chiuso. Nessuna poi, neppure la badessa, aveva persona da servirla.

Non si ricevevano giovanette da educare, ma si solamente delle figliuole di sei a sette anni per essere religiose, vale a dire per essere educate a questo fine . e far professione quando fossero venute all'età da poterio fare. Perocchè non vi è apparenza alcuna, che si lasciassero contrarre un obbligo irrevocabile in età si tenera, quantunque sia certo, che una figlia poteva obbligarsi anche in eta minore. Questo articolo della regola di san Cesario fornisce l'interpretazione del canone, pel quale il concilio di Agde vieta di dare il velo allo vergini prima dell'età di quarant'anni, facendoci intendere, che tale regolamento risguardava soltanto quelle che vivevano in mezzo ai pericoli del secolo.

Dol resto le lettere di pietà, la lunga salmodia, il lavoro in comune, il silonzio ed di raccoglimento, l'impositori, cio di raccoglimento, l'impositori, somma tutto il corpo della disciplina religiosa era fin da allora come il vediamo oggidi. Si nota anzi, che si castava già il Te Deimo dopo mattutino me giorui solemis; i giorni di digiumo si servivano re piotanee, già altri di sole due el dortre piotanee, già altri di sole due el dortre piotanee, già altri di sole due el dortrecrota. Non si mangiava mai carne di bue o vitello, ed il selvaggiume si dava soltanto agli infermi.

Lo stabilimento del monastero di Arles fa approvato dalla santa Sede, la quale alle preghiere di Cesario concedicte a questa conumità il privilegio dell'esenzione, rimaneudo però soggetta alle visite del vescovo. Interno alla vendita ed alla donazione di alcuni beni ecclesiastici già fatte in favore di tale monastero, il papa le approvò con la cendizione che i vescovi della provincia vi accousentissero, il che cess feoero. È certo cho Clodiveco, dopo l'assedio di Arles, non abbia fato morelle imprese contra i Goti. Egli divede attenta re opera ad ordinare i suoi muovi Stati, e e ciò che cra anche più degno del primo dei re eristanti, e del nelo che fosse catolico, indusso i vescovi a ristabifire la disciplina, che tante contrabazioni e guerre nazionali arevano grandemente altentas, e fu at led disegno, che egli procurò nel 311 la celebrazione di un concilio ad Orleans.

Vi si fermarono trentuno canone (1), ed i vescovi li rimiscro al re perchè gli avvalorasse della sua autorità. Il primo assicura il diritto di asilo alle chiese, ma soggettando i eolpevoli ad una ragionevole composizione colle parti offese. E proibito di ordinare alcun secolare senza il consenso del re o del giudice reale; la qual cosa pare non aver risguardato altro ehe le famiglie de' Barbari, i quali erano ben di rado ammessi nel clero, poichè il concilio aggiuuge , che quelli i cui genitori od antenati erano stati cherici saranno sotto la potestà dei vescovi. Lo schiavo non deve essere ordinato fuor della saputa del suo padrone. Gli abati sono soggetti ai vescovi come i cherici, a tal che si gli uni come gli altri non devono andare senza la licenza episcopale a dimandar grazia al principe.

Rispetto ai beni della Chiesa si vede che il vescovo aveva l'amministrazione di tutte le terre che erano date tauto alla cattedrale, quanto a titoli diversi. Per le offerte vieue conceduta al vescovo la metà di quelle che si fanno alla cattedrale; ed il terzo di tutte le altre.

E victato ad ogui cittadino di celebrare in empagana leste di Basqua, di Natale c della Pentecoste. Si comanda a tutte le chica di osservare le Roganioni. Si prolibise alla vedova di un sacerdote o di un diacono di rimaritari, vale a dire a quella che aveva consentito all' ordinazione di suo mario, poiché l'uso del matrimonio non fiu mai legittimo nell'Occidente pei cheneri superiori. Si scomu-cidente pei cheneri superiori. Si scomu-

nicano insieme con gl'indomini tutti quelliche osservavano la sorie dei santi, o prelendevano avere la cognizione dell'avvenire nel primo passo che loro si offeriva nell' aprire così a caso alcuno de libri santi, abuso introdotto da qualche tempo, e che tali profizioni non poterono far cessare.

Questo concilio è sottoscritto da trentadue vescovi, i primi cinque de' quali erano metropolitani. Si tiene san Gildardo di Rouen come l'uno de' più famosi, senza dare però alcuna particolarità sicura sulle sue opere. Non pare per niun modo ecrto che egli fosse fratello di san Medardo, come si volle sostenere, o molto meno poi che ambedue sicno nati, sieno stati ordinati e sieno morti il medesimo giorno. È però cosa indubitabile, che se furono ordinati nel giorno niedesimo, non fu però il medesimo anno, poichè Sofronio, vescovo del Vermandese, assistè con san Gildardo a questo concilio di Orleans, il quale fu il primo, e che san Medardo non fu il successore immediato di Sofronio.

Son note maggiori particolarità della vita di sau Melanio di Ronnes (2) : egli aveva tutto il suo affetto al ritiro, e non studiava se non a santificarsi con tutti gli esercizi della vita monastica, quando i principali cittadini di Rennes vennero a scongiurarlo di obbedire alle ultime volontà del loro santo vescovo Amando, il quale prima di morire l'aveva disegnato qual suo successore. Melanio temè di resistere alla vocc del ciclo e si sottopose con tauto maggiore facilità, perchè la carica che gli era destinata gli offeriva minori agi e maggiori travagli, perocchè i cittadini di Rennes erano per la maggior parte tuttavia pagani. Ma il santo pastore chbe la fortuna di convertirli. Il suo iugeguo eguagliava il suo zelo. Clodoveo clie aveva allora soggetta l'Armorica alla sua signoria conobbe il merito di Melanio , lo chiamò spesso a sè , e negli alfari di religione si condusse principalmente secondo i suoi consigli.

<sup>(1)</sup> Tom. 4. Conc. p. 1403.

Il santo vescoro non fateò eon minore ardore e fortuna alla eonversione degli idolatri, che ammorbavano soprattutto il paese di Vaunes. Avendo un giorno risuscitato sotto i loro occhi un fanciullo che era morto poco prima, la maggior parte di essi abbraceiarono immantinente il cre s'ainesimo.

Il re Clodoveo mori l'anno istesso del concilio di Orleans, il 311, il quiuto dopo la rotta di Alarico ed il quarantesimoquinto dell'età sua; egli fii sepolto in Parigi, dove era morto, nella chiesa de'sanu Apostoli, sebbene non fosse per

anco terminata.

Teodorieo re d'Italia, rimaneva signore della città di Arles, di cui si era iusignorito, del paro che di una buona parte degli Stati del re dei Visigoti, suo nipote, sotto colore di meglio difenderli. A malgrado dell'inutilità degli antichi tentativi di calunnia contra san Cesario, il santo areiveseovo fu da eapo accusato presso questo principe, e la perscenzione trascorse fino al punto di arrestarlo e condurlo a Ravenna sotto stretta guardia. Egli andò alla corte, come per tutto ovangue, con quella libertà e sicurezza clie danno l'innocenza e la santità. Quando fu appresentato al principe, egli l'abbordo con un aria così ferma e nobile . ehe Teodorico ne fu preso di ammirazione, e sospinto da un movimento come irresistibile, il re si levò in picdi, e si scoperse il capo con una sollecitudine e tali risguardi, che tenevano del rispettoso. l'oscia gli dimandò, se era stanco del viaggio, e non uscendo in parola alcuna quanto alle aceuse mossegli contra, s'informò solamente dello stato in eni aveva lasciato la sua chiesa ed il suo popolo. Il re pareva più imbrogliato del santo, e nel conversare con lui non eercava altro che allontanar l'idea dei sospetti iugiuriosi che gli erano stati ispirati, e quando il veseovo în uscito : « Dio castighi, disse il re a' suoi cortigiaui , quelli che hanno fatto fare un si penoso viaggio a un così santo uomo ! lo ho tremato al suo aspetto, ed ho ereduto di vedere un angelo disceso dal eielo ». Gli mandò un gran ba-

HENRION, Fol. II.

eile di argento che pesava sessanta libbre , trecento soldi di oro , ed incaricò i portatori di dirgli : « Il re vostro figlinolo vi prega di ricevere questo vaso e di giovarvene per amor suo a. Il santo veseovo, il quale non usava di argento, altro che in alcune posate, fece vendere il baeile e ne impiego il montante in sollievo de poveri ed in tiherare i prigionieri. Si andò a dir ciò al rc, e si aggiunse, che v'erano tanti poveri alla porta del santo, che si durava fatica per entrarvi : il re ne fu così edificato e se ne espresse in guisa così commovente, elle facendo entrare i suoi sentimenti ne cuori dei grandi che lo ndivano, tutti la gareggiarono infra loro a provvedere alle pie liberalità del santo pastore. Con tale mezzo egli si trovò in istato di poter francare un numero grandissimo di prigiouieri, e particolarmente di Provenzali, e li provide eziandio di quanto bisognava loro a tornarsene in patria (1).

Alle limosine tennero dietro i miracoli. Un giovane nato da civili parenti, il quale per mantenere la madre si era messo alla paga del prefetto del pretorio, eadde malato e mori in breve tempo. La madre, recata quasi alla disperazione, andò a trovare san Cesario, e lo indusse quasi suo malgrado ad andare a visitare il morto, e dimandare al Signore che gli rendesse la vita. Egli vi andò segretamente, fcee la sua preghiera con quella confidenza, che presagisce ed ottiene i miracoli; indi si ritirò fasciando Messiano, suo segretario, con ordine di avvertirlo di quello che accadesse. In capo ad un'ora il giovane defunto, aprendo gli ocehi, disse a sua madre con gagliarda voce : « Va più presto che ti è possibile a ringraziare il servo di Dio, le eni preghiere mi hanno risuscitato » (2).

La nuova di tale prodigio si divolgò non solo in Ravenna, dove era stato operato, ed in tutta la provincia, ma infino a Roma, dove Cesario, sebbene non fosse per anco andato, caro del pari ed

(1) Vit. s. Caes. 1. 1, nº 19 et seq. (2) Ibid. nº 20, agli ecclesiastici ed ai secolari, al popolo ed ai graudi, fu juvitato da tutti gli ordini della repubblica ad onorarli della sua presenza.

Vi si trattavano allora degli affari di gran momento, atleso che sussisteva ancora la controversia della sua chiesa con quella di Vienna, nata da sì lungo tempo e giudicata già dalla santa Sede. Dopo sentite le ragioni del santo vescovo, papa Simuaco confermo il gindizio di san Leone, che ebbe cura di richiamare. Egli ordino, che secondo gli autichi ordinamenti, il vescovo di Vienna non avrebbe giurisdizione che sulle chiese di Valenza, di Tarantasia, di Ginevra, di Grenoble, e che il vescovo di Arles sarebbe conservato in nossesso dei diritti che egli esercitava sulle altre città della medesima provincia; gli concedette pure l'uso del pallio, permise ai diaconi della sua chiesa di nortare la dalmatica come quelli di Roma, Tutti i Romani, ad esempio del sommo pontefice, lo colmarono di onori e di doni. Le largliezze, di cui lo si vedeva fare un uso così santo, furono tanto prodigiose, che non contando le somme immense che impiego, secondo il suo maggior piacere, iu riscattare i prigionieri, egli si porto via da ottomila soldi di oro pei poveri della Gallia. Tali furono l'ascendente della santità di Cesario ed il glorioso fine di un viaggio fatto sulle prime da colpevole di delitto di Stato.

Ritornato in Provenza , la voce de'favori che egli aveva otteunti, gli attrasse delle contradizioni. Il vescovo di Aix, altero dello splendore che andava ogni di più acquistando la città oud egli era il pastore, in tempi in cui si cra accostumati a regolare il grado ecclesiastico delle città sopra il grado civile, ricusò di prendere l'ordine da Cesario per rendersi ai concili ed alle ordinazioni. Il sauto arcivescovo ne scrisse a Roma, ed il sommo poutefice gli rispose, che senza fare inginria ai privilegi delle altre chiese, lo incaricava di vigilare a tutti gli affari che sorgessero in fatto di religione nelle proviuce della Galiia e della Spagna; che spetterchbe a lui il convocare i concili nel bisogno, e riferirno alla santa Sede; che ogni ecclesiastico sarchbe anzi obbigato, per tutte ovunque tali regioni, di pigiarno licezu dal vescoro di Arles. Dal che si vede, che il papa lo stabiliva con la maggior larghezza di privilegi, suo vicario nelle Gallie e nella Spagna.

Il richiamo di san Cesario fu portato a Roma dal suo segretario Messiano, e dall'abate Egidio che si crede essere il celebre sant Egidio, la cui memoria è onorata il primo di settembre. Non potremmo fondarci sugli atti della vita di questo santo solitario, i quali sono pieni zeppi de'più madornali anacronismi; ma è probabilo , che egli fosse di greca origine , e che esseudo passato nelle Gallie, si attacco à san Cesario, e si ritirò poscia verso la estremità della diocesi di Nimes, in un antro della valle Flaviana, la quale pare aver preso un tal nome dalla famiglia Flaviaua, vale a dire dalla casa reale dei Goti, come parte del dominio speciale di questi priucipi. Fu pure da uno di questi principi, e verosimilmente da Amalarico, re de'Visigoti, che sant' Egidio fu scoperto nel modo maraviglioso che si racconta. Si fabbricò un monastero in questo luogo, e vi si formò una città, che prese poscia il nome del santo, come pure una parto della Linguadoca, chiamata in passato la provincia di sant' Egidio; il che sa vedere a qual grado di celebrità giugnesse la santità di questo maraviglioso solitario.

Son Casario ottenne pur anco dal papa la conduna di molti, abusi che crano incorsi nelle Gallie, il più considerevole del quali pare essere stato l'alienazione dei fondi della Chiesa. Con un resertito o decretale del sei novembre 313, Simmaco proibisee di alienare questi beni, cectto in favore dei mousateri, degli ospià di pellegrini, di cherici che avessero meritato hene dalla Chiesa, e in questo medesimo caso i beni devogine sero meritato hene dalla Chiesa, e in questo medesimo caso i beni devogine a cui fassero stati ceduti. Qua dei predi ce la cui fassero stati ceduti. Qua per si vede l'origine dei benefiti ceclessastici, con le condizioni voltu per ottecetti. L'usua delle più essenziali, e che il papa ha cura di esprimere in modo formale, è quella di non aspirare al sacerdozio nel pensiero di toccar si fatte ricompense.

Fin dall'anno antecedente, i vescovi dell' Oriente gemendo in vedersi separati dalla comunione di Roma, avevano scritto a papa Simmaco supplicandolo a riunirli alla sua Sede apostolica. Ma malgrado di così buone disposizioni , la divisione duro tuttavia per alcun tempo. Papa Simmaco mori il 9 luglio dell'anno 514, depo un pontificato di quindici anni e quasi otto mesi. Si dice che fosse il primo, il quale ordinasse di cantare il Gloria in excelsis le domeniche e le feste de martiri. Egli fece larghezze grandi alle chiese, e mise in molte de cibori o tabernacoli di argento del peso di centoventi libbre per cadauno, il cui lavoro rispondeva alla ricchezza della materia. Si vanta soprattutto uno di questi capolavori, sul quale si ammiravano le figure del Salvatore e dei dodici apostoli. La santa Sede vacò soli sette di, in capo ai quali, fu cletto il diacono Ormisda, natio della Campania, che tenne la cattedra di san Pietro per nove anni.

A lui ricorse l'imperatore Anastasio per calmare i moti di ribellione suscitati dalla sua propria empietà e dalle sue sacrileghe vessazioni. Nessun partito gli costava caro quando si trattava di uscire da qualche mal passe, in cui il facevano entrare spesso la sua falsa politica e più ancora i suoi traviamenti in fatto di religione. In tali congiunture egli sapeva fare ogni sorta di personaggi , usava gli artifizi più vili , solfriva gli alfronti , e dissimulava infino a che gli cadesse il destro di soddisfare la sua vendeua. Così non parve sentir le ingiurie di cui lo caricarono pubblicamente gli abitanti di Costautinopoli , allorché seppero il pensiero che egli aveva fatto di rapir lore il patriarca Macedonio, zelante difensore del concilio di Calcedonia. Teneri in tutte le cose della sana dottrina essi trattarono l'imperatore di manicheo, e corsero in ischiere le contrade della città gridando forte : Ecco , o cristiani , il tempo della persecuzione; noi udutalionate il custra attulo patture el trauno. Il imperatore lasciù passare quella prima loro elfeveseuza, ed alcuni gioni dopo fece tessportare il patriarea in Pallagonia. Si colle trovario copervoli ed igualethe delito, e due testimoni guadagnati io acusarmo di un peccato vergognoso (1). Ma il patriarea essendo stato riconosciulo muneo, il accesa empidi di vergogna it calunniatori, e non si poterono ascrivero i mali trattamenti, cela tirannia gil fece patire, se non all'orpore che egli aveva per tutte le eretiche impovazione.

Fu levato alla sede di Costantinopoli il sacerdole Timoteo, il quale non aveva cosa che il raccomandasse ad Anastasio, se non l'attaccamento all'eresia. Egli era così disfamato per la sua incontinenza. che la popolaglia gli dava pubblicamente i soprannomi più avvilitivi (2). Nondimeno egli alfettava un rispetto straordinario pel concilio di Nicea, e lo fece recitare pubblicamente ogni domenica, laddove prima di lui non si diceva che una sola volta all'anno, il venerdi santo. Nel fondo dell' anima sua egli era di una indifferenza perfetta anche su quei punti di religione che lo si vedeva sostenere con ardor maggiore. Si acconciava a tutti i tempi ed a tutte le congiunture, e non si determinava nella sua condutta se non pei motivi che toccavano la sua capidigia o fissavano per qualche istante la sua naturale leggerezza.

Essenión morto l'abate degli acemeti, egli si trasferi al monastero per sittuirme un altro. La persona disegnata a questa carriea cra unho attaceata lalla sona dottrina, o ricusò di essere beneditto da un vescoro, che non ammettos all' concilio di Calcelonia. Timoteo similo di acemento di Calcelonia. Timoteo similo di acemento del concilio di Calcelonia. Timoteo similo di acemento del consistente del concilio di calcelonia. Notiziato subitamente di a, cerimonia. Notiziato subitamente di cil imperatore mando a cercare Timoteo per rimproverardo della sua incostanza od impostura. Ma Timoteo negò il

(1) Evagr. III, c. 13. (2) Niceph. I. XVI, c. 26; Theod. Lect p. 565; Theoph. p. 132. fatto eon impudenza, non parendo nemmeno deliberare, senza alcun'aria d'inbarazzo o d'inquietudine, e immaniente in pose a dire anatema a quelli che ricevevano il concilio di Calcedonia.

Tuttavia quest' nomo istesso che si rideva in tal guisa e della fede e dei concili, non volle punto rientrar nella chiesa che gli veniva fidata prima che non ne fossero stati levati i ritratti del suo predecessore, sotto il pretesto caluunioso, che Macedonio era nemico del concilio di Nicea. Ma egli pose nei dittiei il nome di Giovanni Niceota, nuovo patriarca di Alessaudria, dichiarato apertamente per lo seisma, e poi gli mandò le sue lettere sinodiche. Le mandò ben anco a Flaviano di Antiochia e ad Elia di Gerusalemme. Questi crano prelati ben disposti, ma fosse per preoccupazione o per debolezza, essi commisero tanti errori, che espiarono certamente nell' esi io che patirono poi per la fede, poichè la loro memoria, come pur quella di Maccdonio, è sempre stata in venerazione nella Chiesa dopo la loro morte. Essi ricevettera le lettere di Timoteo; ma tutte le istauze dell' imperatore non li poterono indurro ad approvare la deposizione di Maccdonio.

Il principe se ne dispettò al maggior segno; ed il patriarca di Gerusalemme, vedendo omai vicina a scoppiare la persecuzione così sopra lui, come sopra tutta la Chiesa, mando a Costantinopoli gli abati della Palestina, iu corpo, con in capo a loro san Saba. Siccome l'imperatore testimoniava grande affetto pei monaci, si credette che nna simile legazione sarebbe più acconcia di qualunque altra a contrappesare gli sforzi degli erotici dell' Oriente che inondavano la corte e la metropoli. Il pericolo non poteva esscre più imminente, dappoiche l'imperatore faceva già ragunare a Sidone un eoncilio di vescovi della Siria e della Palestina, i più contrari al concilio di Calcedonia. É però la schiera dei penitenti e dei solitari deputati fece la meggiore diligenza, e non tardo guari ad arrivare. Non eran loro bisognati Innglii o dispendiosi preparativi, ed i disagi del viaggio non gli arrestarono maggiormente.

Come prima si appresentarono al palazzo, vennero fatti entrare tutti, eccettuato san Saba, al quale le guardie negarono l'entrata a motivo del suo vestire trasandato straordinariamente. Nondimeno fu data al principe la lettera del patriarea Elia, la quale così cominciava. t Noi deputiamo verso la tua persona, pel benc delle nostre chiese, il fiore dei nostri solitari, e in capo ad essi il gran Saha , la gloria de nostri monasteri ». L'imperatore dimando ov'era queste santo capo; gli altri abati, che non si erano punto accorti che fosse a lui stato ricusato l'entrar nel palazzo, guardavano da ogni lato cercandolo con gli occhi. Gli nficiali della corte andarono qua e là fuor del palazzo per discoprirlo, e fu alla perfine trovato in un angolo fuor di mano, ove stava tranquillamente recitando dei salmi. Lo si fece entrare con molta sollecitudine. Al suo giuguere l'imperatore si alzò per rispetto, poi lo fece sedere con tutti gli altri (1). Si noto che la presenza di Saba dava al principe un' aria più dolce e più ninana. Egli disse con bontà, che ciascuno gli proponesse fuor di ogni tema quel che meglio gli piacesse.

Se non si sapesso la strana impressione che fa sempre l'apparato della maesta o la lusinga del favore, noi potremmo stupir grandemente come fra tauti uomini, alieni pel loro stato dalle cose terrene, sieno parsi per la maggior parte dimenticare a prima giunta gl' interessi spirituali della Chiesa. Fra tutti questi abati non fu alcuno che mentovasse cosa dell'oggetto capitale e delicato pel quale erano venuti da cosi lontano paese, ma invece chi domando all'imperatore un campo vicino al suo monastero, chi alcuna decorazione per la sua chiesa o danaro per ristaurarla, e nicute della loro vera missione.

Conunuando le sue mostre di benevolen-

(f) Vil, s. Sab. p. 198 et seq.

za Anastasio li contentò di tutti i luro voti, e rivo'to a Saba, il quale non aveva per anco dimandato cosa: « Venerabile vecchio, gli disse l'imperatore, e perchè dunque sei tu entrato in così lungo viaggio, poiche non mi richiedi di grazia alcuna? » A cui Saba rispose : « Dopo avuta la felicità di rendere i miei omaggi al mio monarca, se io ho aleuna cosa da bramare, mentre sono tuttavia al mondo, si ò quella che egli renda la pace alla Chiesa, anzichè opprimere del peso della sua collera la città santa insiem col suo pastore 1. Il principe ammirò ad un'ora e la sua libertà ed il suo disinteresse, e gli feee a bella prima contare mille soldi di oro pei monasteri che gli erane soggetti, poscia rimandando in Palestina gli altri abati, ritenne Saba a Costautinopoli sotto il pretesto, che la sua grande età lo impediva a rimettersi in viaggio ne' rigori dell' inverno, comandando, che egli avesse libera l'entrata nel palazzo e fin nelle stanze imperiali.

Mentre un giorno s' intratteneva dimesticamente con lui : « Il tuo vescovo, gli disse Anastasio, non si tiene pago soltanto di sostenere il concilio di Calcedonia, il quale autorizza le empietà nestoriane, ma seduce altresi Flaviano di Antiochia e victa egli solo, che la mala dottrina non sia generalmente anatematizzata dal concilio che si tiene a Sidone. Egli crede averci imposto con una vaga condanna di ogni eresia; ma noi vediamo benissimo, che egli la dura nei sentimenti che gli hanno impedito di consentire alla deposizione di Eufemio e di Macedonio, ambedue brutti di nestorianismo. Affinchè i santi luoghi non sieno più avanti profanati da cotali empietà, noi pretendiamo di stabilirvi un pastore segnalato per la purezza della sua fede.

3 — Signore, rispose Saba, tieni per ecrto che il nostro arcivescovo ha un orrore sincero per ogni eresia; che fedele ai maestri famosi pel dono de' miracoli e guidato dai più puri tumi del deserto, egli ha un abborrimento eguale e della divisione fatta di Gesù Cristo da Nestorio e della confusione insegnata da Entiche.

Noi ti scongiuriamo a non immergere nella conturbazione e nella desolazione la città sauta di Gerusalemme : a non vituperare il saccrdozio della nuova legge nella persona di Elia, nel degno imitatore di Cirillo. Fra due eresie perniciose egli si tiene ad una egnale distanza dall' una e dall'altra, e segue invariabilmente il vero cammino della fede a. Tooco della fermezza e della semplicità del santo vecchio, Anastasio disse ammirato: « Gli autori sacri hanno pure avnto ragione di dire, che colui, il quale cammina con semplicità, cammina con fidanza. Prega per me, o padre mio, e non ti prenda inquictudine alcuna; io voglio che tu ritorni coutento interameute. Iu cousiderazion tua io non comaudero cosa contra il tuo arcivescovo». E perciò il patriarca Elia fu mantenuto per allora nella sua sede, ma Flaviano venne scacciato da Antiochia.

Dopo lasciato l'imperatore, il santo andò dall' imperatrice Arianna, e la esortò a sostenere la religione dell'imperator Leone, suo padre. Ed ella gemendo gli rispose: « Oh quanto degno di te è tale consiglio, o santo vecchiol ma come è il mondo alieno da ascoltare la dolente figliuola di Leoue 1 > Dopo che questo sant' uomo ebbe giovato la Chiesa come meglio potè, il soggiorno della corte lo noiava. Aspettando il tempo della partenza egli si ritrasse in un sobborgo lungi da ogni tumulto. Colà egli fu visitato da quante mai persone v'aveva più ragguardevoli e ben disposte per la sana dottrina, nella quale ei le ammaestrò e raffermo vie maggiormente.

Egit volle ottenere eziandio una dimimuino di balelli ai cittadini di Gerusalemme, e dimando che fossero loro rimesi certi debbi, i quali somparano ad un cento libbre di oza. Anastasso diedo i suoi ordini perche il samo vecchio fosse contentato anche di questo. Ma un certo Marino noi lasciò mettere ad esccusione una tale grazia, all'ermando che i uestoriani e gli i brei che empievano Gerusalemme erano indegni di tanto favore. E Marino, i pinjet 8 Saba in arra da ispirato, cessa di attraversare alla beneficenza dell'imperatoro, a litriaenti la tua casa sarà incendiata, la tua famigia soglia dei sono beni el impero medesimo esposto alla sua rovina 3. Dopo itale mitaccia il sauto richiese el ottenne commiato dall'imperatore, il quale gli diede mille monete di oro da impiegare in bnoue opere, non confernando però renta dell'imperatore, il quale gli con el mese di maggio, ed alemin mesi dopo essendo scoppiata una ribellione a Costantinopoli, il cosa di Marino fu arsa, e la profesia avverata esattamente in tutte lo sue particolarità.

San Saba (1) cra il superiore generale degli anacoreti della chiesa di Gerusalemme, come san Teodosio lo era dei cenobiti. I vescovi avevano creduto di dover preporre questi illustri capi su tutti i solitar: della Palestina per rimediare ad una specie di anarchia ed alla rilassatezza in cui erano caduti dando nelle nuove dottrine, vale a dire nello scisma degli acefali. Tra i discepoli di Saba vi era un Giovanni, capace egli solo di ristorare il suo santo maestro della pena che gli cagionavano altri moltissimi (2). Il suo avanzare nella virtù parve si rapido, che in capo a sette anni san Saba lo volle sollevare al sacerdozio. Ei lo presentò al patriarca Elia, che si recò a piaccre di ordinarlo egli stesso, ed a malgrado della sua resistenza la condusse alla chiesa del Calvario, Quando vi furono giuoti, Giovanni disse al patriarca: e santo Padre, permettimi, che ti dica due parole in segreto, dono di che io mi soggettero docilmente alla tua decisione ». Il patriarea avendolo preso in disparte, Giovanni cominció dal farsi promettere il segreto più inviolabile; indi gli disse: « Padre mio, io ho ricevuto la consacrazione episcopale, ma il sentimento della mia iudeguità mi ha fatto fuggire ben lungi dalla mia chiesa o mi sono fermo in questo deserto aspettando l'ora terribile, nella quale deve venire il Figliuolo dell'nomo ». Il patriarea, maravigliato grand-mi-nte, citiamb sus Saba, e gli disse: « Giovanni m' ha fidato tule segreto, della disse di consistenti di proporti di consistenti di consistenti di proporti pacca ; San Saba si ritrase di la allitto noditisimo e spandendo l'annima sua davanti il Signore con uoa grande ellusione di lagrine, seppe tale segreto per rivelazione.

Questo vescovo solitario, nominato per la sua muile ed ioviolabile discrezione, cra san Giovanni il Silenzioso. Egli era Armeno, di casato illustre e fratello del governatore della provincia. A diciotto anni fondò un monastero a Nicopoli sua patria, ma fu strappato dalla sua solitudine dagli abitanti di Colonia, che lo fecero ordinar vescovo. Ei li governò per qualche tempo, non rinunziando però alle osservanze monastiche. Finalmente coocopi il disegno di francarsi da ogni cura, ed avendo in un viaggio slontanati da se sotto diversi pretesti i chicrici , che l'accompagnavano, egli s' imbarcò segretamente per Gerusalemme, donde ando poi all'eremo di san Saba. Riconosciuto che fu cgli visse ancor più ritirato di prima e si rimase sempre solo nella sua cella, dalla quale non usci che una sola volta iu quattro anni, per andaze a gratulare il patriarca Elia, quando alla perfine vido la sua fede trionfaro di tutte le prove o di tutte le tribolazioni , che il santo risguardava come altrettanti gloriosi favori. Intanto Timoteo di Costantinopoli non

guardava più alcuna misura. Egli fu tanto temerario da intraproulere di fare antatemiatizzare il coucilio di Calecdonia da tutto il suo popolo. L'impresa ion si poteva dire più imprudente in noa metropoli intatio ardore per la sana dutrina. Il popolo si armò per resistere alla persecuzione, ¿ la ribellione trascorsa a tale da trucidare molti scismatici ragguardavoli e di ardore le lore case. Il popolo ammutinato si accampò sulla grana piazza, dave si fece recare le chiavi i ella città c le landière militari. Si speraravolo i immagini e la statue di A-

<sup>(1)</sup> Vit. s. Sab. nº 30.

<sup>(2)</sup> Boll. 131. Mai.

nastasio gridando che bisognava fare un altro imperatore, e già a surrogarlo si gridava imperatore Vitaliano, maestro della milizia (1). Questo generale suscitato dai cattolici della Tracia e della Mesia si trovava alle porte di Costantinopoli con un escrcito formidabile composto di Unni, di Bulgari e di alcune soldatesche romane. Anastasio, il quale non la poteva dir del paro con lui, siccome quegli che sapeva molto meglio far la guerra ai preti ed ai vescovi che uon a genti armate e piene di ardimento, si nascose tosto nel sobborgo di Blacherna. Allora l'imperatrice Arianna ardi di favellargli per la fede, e gli fece de rimproveri intorno ai mali che andava continnamente arrecando ai cattolici.

Egli scadde affatto di coraggio e da ogni idea di dignità, tentò di mettere di sè pictà, ed ando senza corona in capo sulla piazza dell'Ippodromo. E là pigliando un'aria umile ed insimuante, disse al popolo radunato, che egli era pronto ad abbandonar l'impero, che almeno non lo voleva avere se non dalla benevolenza de'snoi sudditi , e fece loro le maggiori promesse che confermò con giuramenti. L'artifizio gli riusci a bene. Il popolo intenerito lo pregò à ripigliarsi la corona, e con molta maggiore sineerità che non aveva il persecutore, promiso di tornare al dovere ; di fatto ciascuno si ritirò a casa sua, e la ribellione si calmò dopo che il popolo stette per ben tre giorni congregato sulla piazza. Non si trattava altro più se non di allontanare Vitaliano, il quale pare non avere avuto altro in mira che di servire la religione, e che la sola ignoranza il recava a difenderla a mano armata. Anastasio fece a lui magnifiche promesse, e soprattutto protestò, che avrebbe rimesso nelle loro sedi Macedonio di Costantinopoli e Flaviano di Antiochia , dopo di che gli fece dare del danaro per contentare le soldatesche che si traeva seco. Soddisfatto Vitaliano, non si diede altra cura se non di supplicare il sommo pontefice a dare

L'ultima mano alla pacificazione delle

chiese di Oriente. Anastasio medesimo scrisse e mando ambasciatori a Roma, poichè nessur partito gli sapeva duro per uscire di quel mal passo. Egli prego Ormisda di voler essere il moderatore degli animi infiammati, gli propose di ragunare un concilio generale ad Eraclea in quell'anno medesimo, e lo pregò ad assistervi di sua persona. Il pana mando all'imperatore insiem con un notaro quattro legati, il primo de'quali era Ennodio vescovo di Pavia, famoso pe suoi scritti. Dicde loro una istruzione molto particolarizzata, la quale scritta è la più antica di questo genere che ci sia rimasa, e che mostra lo spirito veramente apostolico ed cziandio la previdenza o penetrazione ammirabile di questo pontefice. Pare da essa ch'egli avesse già favellato coll'imperatore ; cotauto sono giuste e precise le risposte suggerite anticipatamente contra le obbiczioni e le scuse apparenti di codesto monarca artificioso.

Siccome i legati avevano delle lettere anche per Vitaliano, essi erano incaricati di farne consapcvole l'imperatore non solo per procaeciarsi la sua benevolenza nello stato di debolezza in cui era ridotto, ma anche per giustificare la dottrina della chiesa sui veri principi della soggezione alle potestà stabilite da Dio (2). « Voi direte all'imperatore, diceva il mandato dei legati : Noi abbiam pure delle lettere del papa pel tuo servo Vitaliano, che gli aveva mandato dei deputati con tua licenza, secondo quello che allora scriveva; ma il pontefice ha comandato che si fatte lettere non fossero ricapitate che eol tuo consenso. E affinchè tu venghi a conoscer meglio la rettitudine del nostro procedere, noi godremo infinitamente se tu manderai persone di tua coufidenza, alla eui presenza faremo lettura di tali lettere. Sii però sieuro, cha noi non siamo incaricati di alcun ordine, che non tocchi unicamente la causa di Dio. Il nostro santissimo papa confor-

(i) Evagr. l. m, c. ul. (2) Tom. 4

(2) Tom. 4 Conc. p. 1426.

mando la sua condotta a tutta la semplicità del Vaugelo, si propone soltanto di purgar la Chiesa dal veleno dell'eresia e di non lasciare che si alteri la dui-

trina ricevuta dai Padri s.

L'istruzione pontificale prescriveva altresi ai legati di non dichiararsi sulla cosa di Timoteo, patriarca intruso di Costantinopoli ; ma di rispondere a tale riguardo, che prima di trattare di questi incidenti particolari bisognava regolare gli affari generali dell'episcopato e ristabilire la comunione cattolica. Nondimeno essi dovevano guardarsi bene dal violare i canoni rispetto alla comunicazione con gli scismatici. Era loro altresi ingiunto segretamente di obbligare i vescovi che volessero rientrare nel seno dell'unità a dichiarare pubblicamente nella chiesa non solamente che essi ricevevano il concilio di Calcedonia, e la lettera di san Leone, ma che anatematizzavano Eutiche e Nestorio ed i loro partigiani, specialmente Acacio di Costantinopoli. L'ostinazione dell'imperatore e dei vescovi di Oriente in usar riguardi alla memoria di questo colpevole patriarca non potè mai indurre Simmaco ed altri papi dopo di lui ad allentar cosa intorno a ció della severità dei canoni.

Lasciando stare che non si guadagna nulla eoi settari usando di una pericolosa condiscendenza, questi savi e santi pontefici non stabilivano paragone alcuno fra la reputazione mal acquistata di un cattivo pastore e la salute eterna di tutto il gregge. Torna spesso impossibile di conservare il sacro deposito, se non si proserivono in ispecial modo gl'insegnamenti de'falsi dottori che lo alterano. Se si vuole che le pecore cansino i pascoli avvelenati, bisogna farli ad esse conoscere. Sarebbe un bandire delle ordinazioni molto sospette il biasimare un metodo accreditato dall'uso dell'antichità più rispettabile e di tutti i secoli.

Un tale spediente appaleso l'artifizio dell'imperatore Anastasio. Egli dichiarò di condannare gli errori attribuiti ad Entiche, ricevette perfino il concilio di Calcedonia, ma intorno al capitolo dei settari di tale cersiarea e di Aceto in particolare, egil dice, che spiegaulosi con lale chiarcza, non riunaneva più al-la setta sotterfagio alcuno. Continianalo non pertanto a dissimulare, egli rispose al ponnefice; com era dura cosa lo secciar dalla Chiesa i vivi a motivo del loro rispotto pei mott, ed inoltre non si poteva far ciò senza suscitare qualche gran conturbaziono ed anche esporsi a un grande spargimento di sangue. Indi torio al suo diseggno di celebrare un consiliono e nel motto del producto del controlo de

Dopo di ciò mise tutto il suo studio in tirar le cose in lungo, per lasciare che si dileguasse il resto della procella , il cui timore l'aveva obbligato a sl unilianti partiti. Mando intanto ad ora ad ora do'nuovi legati a Roma, a fine di intrattenere una specie di corrispondenza col papa e con gli Occidentali, e proeurarsi una qualche via di accordo in caso di bisogno. Ma egli operava in maniera così bugiarda, e tanto manifestamente illusoria, che licenziò, senza aver fatto nulla da circa dugento vescovi elle erano venuti pel concilio che egli aveva convocato ad Eraclea. Siccome il senato ed il popolo gli rimproveravano il suo spergiuro, egli non arrosso in rispondere, che non era de' particolari come dell'imperatore , il quale era autorizzato pei bisogni dell'impero a mentire ed a spergiurare. Così li confermò nell'idea, che essi avevano già concepita di lui, e che lo faceva foro risguardare come uno scellerato brutto delle massime dannevoli di Manete.

Egli venne meno perfino alla promesso fatta a san Saba intorno al patriare di Gerusalenme (1). Primamente Flaviano era stato seacciato da Antiochia e messo in sua vece il monaco Severo, eutichiano così risoluto, che non riceveva nò mauco l'Enotico di Zeuono. Egli cra inoltre un broglione e di una inquietudine ed incostanza tale, che andato in

(f) Vit. s. Sab. nº 56; Theoph. p. 136.

mille luoghi, non si potette fissare in alcuno. In prima fu un cattivo avvocato a Berite, poscia fratello discolo e dominatico turbolento in un monastero della Palestina, donde fu shandeggiato: di là riparato presso alcuni monaci viziosi come lui , egli era stato mandato a Costantinopoli per difendere la loro causa e vi aveva guadagnato le grazie dell' imperatore Anastasio, al quale era degno veramente di piaccre per la conformità dei vizi medesimi e delle medesime ridicolaggini. Elia di Gerusalemme ricusò coraggiosamente di commuicare con tale vescovo, e l'imperatore dimenticando tutto quel più che egli aveva promesso a san Saba, shandi Elia, e gli surrogo Giovanni figlio di Marciano, il quale prometteva di abbracciare la comunione di Severo.

In così terribile sinistro san Saba e gli altri Padri del deserto non caddero all'atto di speranza; essi andarono a trovar Giovanni, il quale poteva dare bensì in qualche fralezza, ma non in malvage azioni; gli proposero di unirsi con animo sincero a lui, e di sostenerlo con tutto il loro potere, se voleva professare la fede di Calcedonia che aveva nel cuore, e ricusare la comunione di una fazione che egli aveva quale cretica (1). Era una massima ricevuta quasi generalmente in que' tempi di conturbazione, ehe si potca riconoscere almeno per interim i vescovi sostituiti ai veri titolati. purchè avessero le doti convenienti. Si giudicava, che l'interesse del gregge doveva vincerla su quello del pastore, e nessuna cosa era di fatto più nocevole ad una Chiesa in quelle tristi congiunture, quanto la privazione di ogni capo legittimo. Giovanni si lascio persuadere e si abbandono senza riservatezza alla direzione di queste eccellenti

Come ne dispettasse l'imperatore può il lettore giudicarlo. Un cortigiauo, chiamato Anastasio come questo principe, credette non poter meglio fargli la sua corte

(1) Theoph. p. 136, *ILENRION*, *Fol. 11*.

che costringendo il nuovo vescovo a mutarsi per la seconda volta, ed a rientrare nella comunione di Severe. Egli aveva tale e tanta fidanza di buon riuse mento, che si condamio, se mai non gli veniva fatto il suo pensiero, ad una ammenda di trecento libbre di oro. E andato subitamente in Gerusalemme nella qualità di duca di Palestina, del eni titolo era stato appunto allora investito, sopragginnge il vescovo Giovauni e lo imprigiona. Il popolo applandisce, come al castigo dell' usurpatore che aveva supplantato il legittimo patriarea. Nondineno un ortodosso, meglio istrutto della moltitudine, trovò il mezzo di andare segretamente nella prigione, e recò Giovanni a porgere qualche sperauza al duca Anastasio. Giovanni seguitò sì fatto consiglio, e rispose al duca, che non si ricusava di adempiere le sue promesse; ma temendo che si ascrivesse alla violenza quel che egli aveva disegno di fare, che perciò bisognava cominciare dal porlo in libertà, e la domenica seguente, alloreliè il popolo sarebbe radunato, egli si dichiarerebbe manifestamente. Il duca, pigliando tali parole a doppio significato nel senso che era conforme a'suoi desideri, fece immantinente uscire il vescovo di prigione.

Tutti aspettavano impazienti la domenica; ma il duca si rimase assai stupefatto, allorehè il vescovo montato sulla tribuna, avendo a' snoi lati gli abati Saba e Teodosio, e circondato da una calca di anacoreti e cenobiti , tutti gli astanti si diedero con gran fracasso a gridare : « Anatematizzate gli eretici l Confermate il sauto concilio! 2 Subitamente Giovanni ed i due santi abati, dissero ad una voce: « Anatema a Nestorio, anatema ad Entiche, a Severo di Antiochia, a chilmque non riceve il concilio di Calcedonia » (2). Il duca Anastasio non sapeva frenare il suo sdeguo, ina gli convenne dissimulare a motivo della moltitudine, che non era sicuro di poter soggiogare. Egli giudico anzi ben fatto per la sicu-

(2) Vit. s. Sab. p. 312 et seq.

rezza di sè stesso il ritirarsi in Cesarea, dundo notificò l'imperatore della sollecitudine che aveva avuto e dell'inefficacia de' suoi tentativi.

Onesto principe risolyctte di esiliaro non solamente il vescovo Giovanni, ma anche i due abati Saba e Teodosio; e già dava mano ai modi violenti che celi teneva necessari per mettere ad esceuzione il suo disegno, quando i due santi protestando della loro innocenza e del loro animo alieno da ogni pensiero di ribellione, gli diressero un' apologia commovente in nome di tutti gli abati e di tutti i solitari che abitavano la città santa, le rive del Giordano ed i deserti di que' dintorni. Ma per grave che clla fosse così pel suo stile come pel nome venerando de suoi autori, si può presumere che Anastasio fosse trattenuto nel sno bisogno molto più pel timore che aveva di Vitaliano, il quale indegnato di tanti spergiuri ricomine ò la guerra. E così il vescovo Giovanni non fu scacciato da Gerusalemine.

Intanto i vescori di Dardania, dell'Illiria e della Tracia rimmziavano allo scisma e serivevano lettera di soggezione alla santa Sede. Quelli dell'antico Epiro, a arendo eletto un nuovo metropolitano, si rivolsero al µapa pregandolo a confermarlo. In tal guisa si preparava la riunione.

Da un altro lato, il falso patriarca di Costantinopoli, il temerario Timoteo, mori dopo sei anni di usurpazione. Il patriarca legittimo, mori essopure nel suo esilio di Ganges, in udore di santità, e si crede ehe abbia fatto alcuni miracoli. Ad occupar la sedia, allora veramente vacante per la morte di Macedonio , fu eletto il sacerdote Giovanni, nato nella Cappadocia, sincello di Timoteo. Intorno a quel tempo, vale a dire, nel corso di quell'anno 517, Giovanni Niceota, patriarca eretico di Alessandria.andò esso pure a render conto al giudice supremo dei dicei anni di scandali dati sopra una sede così eminente.

Finalmente l'imperatore Anastasio, in ottantotto anni, di cui ne aveva regnati centisette, morì l'auno seguente,nel modo che siamo per raccontare. La notte dell'otto al nove di luglio, uno suaventoso temporale parve formarsi e fissarsi ostinato sul palazzo imperiale, e con tuoni straordinariamente forti, sembro minacciare la persona istessa del principe culuevole. Non hisognava di tanto per mettere spavento a quell'anima colpevole e vile. Si vide Anastasio in una improvvisa frenesia, fuggire all'impazzata da un luogo all'altro, senza ascoltar persona, o noter troyare sieurezza in nessun luogo nascosto. Dopo il temporale lo si trovò morto in una piccola camera, o fosse stato, come andò la voce, colpito dal fulmine o fosse morto dello spavento.

Questa morte fu rivelata ad Elia , patriarea di Gerusalemme, nel suo esilio di Aila. Essendo andato san Saba a trovarlo il nove di luglio, e pranzando verse l'ora di nona, il patriarea disse a' snoi ospiti : « Mangiate, miei padri ; quanto a me sono occupato in un affare di tutt'altra importanza ». L' abate Saha avendo voluto ritenerlo, ei gli disse piangendo (1) : « L'imperatore Anastasio è morto or ora, ed io compariro con lui al giudizio di Dio: io partirò fra dieci giorni z. Egli diede tutti i snoi ordini pel bene della Chiesa, non visse in quell'intervallo che della santa comunione, c del vino nel quale s'immolava; indi preso da una malattia, che non pareva avere indizio di gravità, mori il venti di luglia, immediatamente dopo la comunione. Come Anastasio, egli aveva ottantotte auni. La morte dell'imperatore, fu confermata a san Saba al suo ritorno da Gerusalemme , ed egli ammirò lo adempimento esatto della predizione di sant' Elia , di cui la Chiesa onora la memoria il quattro di luglio, insiem con quella di Flaviano di Antiochia, sbandito per la medesima cansa, e morto nello stesso tempo.

Il di medesimo che morl Anastasio, vale a dire il nove di luglio del 518, Giustino fu sollevato al trono. Egli era

(1) Vit. s. Sab. nº 60.

di bassissimi natali , e de' confini dell'Illiria e della Tracia. In sulle prime seurplice soldato, passò, per tutti i gradi inferiori, infino alla carica di capitano delle guardie del palazzo, e tale era quando morì l'imperatore. L'eumeo Amanzio che aveva tutto il potere sotto l'ultimo reguo, stimo di avere ancora quello di dare un padrone all' impero ; e per far riconoscere il suo amico Teocrito in tale qualità incarico Giustino di distribuire alle sue soldatesche un gran montare di danaro, che egli a lui diede. Niente è più lusinghevole dello splendoro del diadema. Sebbene quell' ignorante che cra, poiche in sessant'anni non sapeva ne manco leggere, pur Giustino corrobbe la virtù dei mezzi onde era fatto depositario, gl'impiego in pro di sè medesimo, e rinsci a farsi incorouare (1). Egli cra bnon credente, non essendosi avvisato mai di guardare nel sottile in fatto di religione. Il suo attaccamento all'antica fede, gli guadagnò quello del popolo di Costantinopoli, attaccato forte alla credenza cattolica , e più noiato ancora della tirannica empietà di Anastasio.

Fin dalla domenica che segui l'elezione, essendo entrato, come all'ordinario, il patriarca nella chiesa insiem col suo clero, il popolo si fece tutto ad un tratto a gridare (2): « Longa vita- all' imperatore ed all'imperatrice! Lunga vita al patriarca l Perchè da lungo tempo non comunichiam noi col centro dell'unità? Perchè siam noi ancora scomunicati? Non si corre più alcun pericolo a professare la vera fede, sotto il nostro religioso imperatore. Ascendi la tribuna, padre dei fedeli , che tardi? Tu sei ortodosso, istruisci il tuo popolo, pubblica subito il sauto concilio, anatematizza Severo il Manicheo, che si diseppelliscano le ossa di tutti i discepoli di Manete. Santa Madre di Dio, quegli che non si dichiara pel mo adorabile Figlinolo, deve essero trattato egli stesso da mauicheo.

Longa la vita al nuavo Costantino! Langa qui ad alla nuova Elena! 3 In souma l'entissiasmo del popolo fu tale, che non potondo esprimere in una sola lingua tutto quello che sentivano, gli astanti tutto quello che sentivano, gli astanti trammescolavano delle espressioni latine, asiatiche e barbare al greco, che era la loro lingua naturale. Dopo che essi ebbero gridato cost, con quanto più di fiado avevano in corpo, e dopo ripetuli i medesimi plausi per lunghissimo tempo: e Fratelli mici, dises loro il patriarea, non isturbate l'ordine sacro delle cerimonie, jo vi risponderò quando verrà il buon punto 3: ed entrò nel santuario insiem col noo clevo.

Il popolo gridò più forte ancora: « Scaglia, te ne scongiuriamo, quelle maledizioni che si merita , percuoti dell'anatema l'eretico Severo; tu non uscirai di qui, se prima non abbi anatematizzato Severo ». Il patriarca salendo la tribuna, disse loro: « Voi sapete, mici carissimi fratelli, le battaglie che io lo sostenuto per la fede cattolica, essendo solo semplice sacerdote; non mi sono mutato nell'episcopato, e non ho tollerato mai cosa contro i santi dommi, nè contra il santo concilio. A che questo tumulto? Noi riveriamo tutti i concili che hanno confermato il simbolo di Nicea, principalmente quello di Costantinopoli, quello di Efeso ed il gran concilio di Calcedonia ». I plausi cominciarono da capo, e continuarono per alcune ore; indi si agginnse a quelle grida raddoppiate: « La festa del concilio , la festa del gran concilio di Calcedonia! Si pubblichi immantinente, noi non usciremo di qui se non è pubblicata, noi resterem qua tutta la notte. Pubblica la festa per domani, sl per domani, senza più differirla ». Il patriarca propose di prendere il consenso dell'imperatore; ma il popolo insistè , tenendosi mallevadore del buon volere, come della fede di Giustino, e continuo a dimandare, che la festa fosse annunziata subito. Ella fu dunque fatta pubblicare da un diacono, ne' seguenti termini : « Noi facciamo sapere, che domani celebreremo in que-

<sup>(1)</sup> Evagr. l. IV, c. 2.

<sup>(2)</sup> Tom. 3 Conc. p. 178 et seq.

sto luogo la memoria de' nostri santi vescovi i Padri di Calcedonia, che insiem con quelli di Costantinopoli e di Efeso, hanno confermato il simbolo di Nicca ». Questa festa fu stabilita in perpetuo, ed i Greci fanno anche al presente in questo giorno, vale a dire la domenica più viciua al sedici di luglio, la memoria dei seicentotrenta Padri di Calcedonia, e tutt'insieme degli altri concili generali. Il popolo ripiglio le sue grida, e tutti ad una voce dissero langamente: « Si anatematizzi ancora Severo , il nemico della Trinità, il nemico dei Padri, il bestemmiatore insensato, che ha avuto l'audacia di dire anatema al santo concilio di Calecdonia, noi non usciremo seuza di ciò ». Allora il patriarca raccolse i voti di tutti i vescovi presenti , dodici de' quali sono nominati, e si pronunzio

anatema contra Severo. La dimane, lunedi 16 luglio, si celebrò di fatto la festa del concilio. Andato alla chiesa il patriarca, il popolo ruppe di puovo in plansi in onore dell'imperatore e del vescovo, poi grido: « Restituisci alla chiesa le reliquie di Macedonio, vale a dire dell'ultimo patriarea di questo nome, che fu sbandito per la fede; rendi alla Chiesa i confessori esiliati; fa la festa compiuta; ritorni in onore i nomi di Eufemio e di Macedonio; metti i quattro concili nei dittici, metti Leone, arcivescovo di Roma, reca i dittici sulla tribuna 3. Il patriarea disse, che voleva contentarli in quel giorno, come il di innauzi; ma che per operare regolarmente bisognava radunare i vescovi ed operare di conserva coll'imperatore. Il popolo grido, che nessuno uscirebbe, che bisognava immantinente compiacere ai loro voti, e chiuse le porte: la qual cosa obbligo il patriarca a pigliare i dittici e ad inscrirvim lor presenza i quattro concili coi nomi di Eufemio e di Macedonio suoi predecessori, e quello di papa san Leone. Allora il popolo sclamo: Sia benedetto il Signore, che ha visitato e liberato il suo popolo! E si fece salir la tribuna ai cantori, i quali intuonarono il tr.sagio pel priucipio della nuessa, che aliora si cantava nella liturgia greca. Quando fin vennto il tempo di leggere i dittici, lutto il popelo corso in calca verso l'altare per ascoltare in gran silentio; e poiclei di danono obbe profetto insiem coi nomi dei quattre conelli quelli di Enemio, di Macedonio e di sant Leone, tutti ad alta voce gridarono: Che ne sia terminò tranquillamente la messa. In questo modo il popolo di Costantiopoli, illustrò il suo zelo, come tosto vide sul trono un principe ordossos.

STORIA UNIVERSALE DELLA CILIESA

Ma per dare una forma canonica a ciò che questo popolo avera volto, il patriarca Giovanni tenne un concilio di quaranta veccovi, che si trovavano nella metropoli, i quali ratificarono l'avvenuto. Egino statutiono altrest, che i cherici shauntii per la causa di Eufonico di Maccdonio astrobero richiamati e ricia all'imperatore per la base escezzane (1).

Il patriarea di Costantinopoli consolò di tali notizie quello di Gerusalemme ed i vescovi delle altre sedi importauti , e mando loro gli atti del suo concilio pregandoli ad approvarli. La maggior parte provò una santa gioia di gnesta felice rivoluzione, e si prestarono a tutto ciò che si bramava da loro. Eglino si levarono ben anco con gagliardia contra il piccol numero de' contumari, soprattutto contra Pietro di Anamoa e Severo di Antiochia; e non si diedero posa infino a che non videro scacciati dall' ovile quei lupi travestiti da pastori. Ma v'aveva qualche cosa più premurosa per la chiesa di Costantinopoli, cioè la sua intera rignione con la madre di tutte le chiese, con Roma, da cui essa era separata in certo qual modo da beu trentagnattro anui , da che il patriarea Acacio cra stato condannato. L'imperatore Giustino bramava una si fatta riunione ; il patriarea Giovanni non voleva di meglio, e papa Ormisda, erede dello zelo e della saviezza di Simmaco, era ben lontano dall'op-

(1) Tom. 5 Conc. p. 170,

porre nuovo difficoltà a quolle, che il rispetto delle leggi indispensabili non permetteva di oltrepassare.

Alle prime proposte, che gli vennero fatte dall'imperatore e dal patriarca, egli prese la risoluzione di mandare una nuova legazione a Costautinopoli (1). Egli diede ai legati delle istruzioni simili presso a poco a quelle di papa Simmaco, non però minori precauzioni, essendo che gli animi erano allora molto meglio apparecchiati che non sotto Anastasio. I legati avevano al tempo medesimo delle lettere per l'imperatore, per l'imperatrice Eufemia, pel patriarca e pel suo clero, pel conte Giustiniano, nipote e successore presuntivo dell'imperatore, e per alcuni altri personaggi più ragguardevoli. Ma le orme capitali erano disegnate in un libello o formolario, che il sommo pontefice aveva tessuto col suo censiglio e che gli Orientali dovevano necessariamente sottoscrivere per rientrare nell'unione. Eccone il formolario:

« La prima condizione di salute è quella di osservar la regola della vera fede, e di non dilungarsi in cosa alcuna dalla tradizione dei Padri. E siccome è impossibile, che la sentenza di nostro Signore Gesù Cristo non si adempia quando cgli disse : Tu sei Pietro , e su questa pietra io fabbricherò la mia chiesa . ccc.. l' avvenimento ha giustificato tali parole ; poichè la religione cattolica è sempre conservata inviolabile e senza macchia nella Sede apostolica. Non volendo adunque cadere da questa fede, seguendo per lo contrario in tutte cose gli statuti de Padri, noi anatematizziamo tutti gli eretici, principalmente l'cretico Nestorio, ecc. Per questo, come già si ò detto, seguendo in tutte cose la Sede apostolica e pubblicando tutto ciò che è stato da essa deciso, lo spero di meritare di essere con voi in una medesima comunione, che è quella della Sede apostolica , nella quale risiede la vera ed intera solidità della religione cristiana; promettendo pure di non recitar punto nei santi misteri i nomi di roloro, che si sono separati dalla comunione della Chiesa cattolica, yana anima della Chiesa cattolica, yana anima sono di s

Questo formolario fu letto d'avanti all'imperatore, al cospetto del senato e di quattro vescovi scelli dal patriarca. Dopo la lettura i legati dimandarono ai vescovi so trovavano il libello couforme alle regole dalla fedde e della verità. I vescovi risposero che tutto vi cra vero. E Se ciò è vero, rigigliò subiamente l'imperatore, chi vi tiene dal riceverlo? al Rumi d'asnatori presenti soggiussero: e Noi siamo laici voi che dovete guidarei in qualità di vescovi, mette e in pratea la verità, alla quale rendete omaggio, e noi vi imitrermo.

Qualche giorno dopo si tenno un'adunata generale al palazzo, dove si trovò il patriarca, il quale sottoscrisse il libello, attestò la sua perfetta unauimità col papa, ricevette il concilio ecumenico di Calcedonia con quelli di Nicea, di Costantinopoli e di Efeso, e condauno tutti i temerari che avevano osato di tenere un'altra condotta. Si cancello dai dittici i nomi degli ultimi patriarchi opposti ai seicentotrenta padri, non risparmiando quello del famoso Acacio, il cui interesso cra da lunga stagione la pietra d'inciampo degli Orientali. L'allegrezza del popolo fu la maggiore che mai; egli partecipo alla comunione con tanto fervoro ed in cosi gran numero, che gli ecclesiastici non avevano memoria alcuna di avero comunicato in un di simile calca di per-

Si trattò poscia di dare un patriarea ortodosso al popolo di Antiochia. Dopo grandi difficoltà e lunghe parole intorno-

(1) Tom. 4 Conc. p. 1467 et seq-

la seclia della persona, l'imperatore prese un sacerdote della chiesa di Costantinopoli, cattolico deciso e molto illuminato, 
quale i due anni che avva passati in 
Antiochia avva resistito forte all'eretico 
Severo. Lo si volle ordinare a Costantinopoli, ma i legati rappresentarono in 
nome del papa, che egli dovvave assero 
ordinato nella sua sede, secondo l'autico 
costume; poiche Roma impedi costantimente in virti de'canoni di Nicea, che i 
patriarchi di Costantinopoli mettessero le 
mani sulla giurisdizione delle altre chiese. 
L'imperatoro Giustino diede i suoi or
L'imperatoro Giustino diede i suoi or-

dini perchè fosse imprigionato il falso patriarca Severo e condotto a Costantinopoli, affinchè rendesso conto della sua condotta. Vitaliano dimandava, che gli si avesse a spiccar la lingua; ma il bestemmiatore prevenue la processura e guadagno il porto di Selencia, dove si imbarco per Alessandria, la quale era tuttavia governata dal vescovo Timoteo, da cui ebbe amichevolissima accoglienza. Pietro, vescovo di Apamea, fu mandato in esilio con moltissimi altri eretici colpevoli de'medesimi attentati Non vi ebbe al'ora resisteuza se non nel luogo, dove si aveva minor ragiono di aspettarselo, e si annoverano fino a duemilacinquecento vescovi, che sotto l'impero di Giustino confermarono con le loro lettere il concilio di Calcedonia e sottoscrissero il formolario di papa Ormisda.

Se i vescovi di Tessalonica erano parsi ognora così devoti ai sommi pontefici, di cui erano i vicari uell'Illiria occidentale, Dorotco, che teneva allora quella sede, era ben lungi dal pensarla come i suoi predecessori. Egli dissimulò, quando vide la cortefavorire la riunione ed i legati intesi ad elfettuarla; si diede anzi a divedere de più caldi, come pure de primi ad accettarla. Ma l'era una insidia che egli voleva tendere ai ministri del pontefice. Di fatto , l' nuo di loro , att rate a Tessalonica sotto colore del maggior bene o per riunire più facilmente gli animi, poco manco uon perisse in una popolare sommossa. Il perlido arcivescovo l'aveva suscitata sotto mano, spargendo intorno

che i deputati di Roma non erano altro elie i promovitori di una persecuziono contra la parto più saua della Chie-

sa (1). Papa Ormisda notiziato di trama eotanto odiosa in un vescovo, fece prova della più grande moderazione. « Lasciamo all'imperatore, scriss'egli ai egati, la eura di punire l'ingiuria fatta alla sua potestà meglio che a noi. Quello che ci tocea è, che nessuno si converta senza conoscenza della cosa, e non sia costretto a far professione della fede senza essere persuaso ». Così egli pareva temere ehe uno zelo troppo vivo non avesse fatto trascorrere oltre il debito i suoi legati, poichè nessuno era più circospetto e riservato nelle suo cose di questo pontefice, ed al tempo medesimo non era cusa mai che sfuggisse al suo zelo ed alla superiorità de suoi disegni.

Manager Comments

Mentre faceva ngni potere di estirpare lo seisma dall' Oriente, egli pigliava le più savie precauzioni per preservaruo tutte le altre parti della Chiesa. Ebbe la maggior cura di avvertire in tempo sant'Avito di Vienna e san Cesario di Arles, due splendidissimi luminari della Gallia, contra il mal esempio dell' Illir'a. Ebbe cura di far ad essi conoscere e col mezzo loro a tutte le Gallie, tauto i prelati tornati all'unità, quanto quelli che la duravano nello scisma, a fino di premunire i deboli contra gli artifizi dei seduttori. Non si trovarono mai figliuoli più docili agli avvertimenti del padre comune dei Fedeli, o non si videro mai vescovi di maggior virtù nelle nostre province. Ma egli era in quelli che obbedivano al re di Borgogna, che la virtù raggiava in modo più luminoso. Sigismondo, che allora regnava, dava in mezzo ai pericoli della sua corte l'esempio del fervore al elero medesimo (2). Più coraggioso assai del suo genitore Gondebaldo, il quale non era mai stato oso di professare la dottrina, di cui riconosceva la verità, il figliuolo faceva una professione luminosa della

<sup>(1)</sup> Suggest. Germ. p. 1309. (2) Ado. in Chr. Marn Chr.

vera 'ede. Egli non avera no pure acputato di essere signore per dictinarasi in pro de più dia crotossa. Moren evra uttata ii pada di crotossa. Moren evra uttata ii pada di crotossa di crotossa di celebre monastero di Agamo, vule a dire di sam Manritio nel Valese. Quando poi si vide sul trono, lo doto riccatuente. Si contano fino a sedici terre, che gli diede nelle diverse province della sua signoria. Egli volle che la meastà del culto rispondesse a questa reale munificenza, a re anno un numero di monaci sufficiente per dividerli in otto drappelli, e fornire la asimodia neroectua.

Fin dal principio del regno di Sigismondo, sant' Avito, secondando il suo pio monarca, convocò un concilio ad Epaona, che si crede essere Albone nella diocesi di Vienna (1). Esso fu composto di venticinque vescovi, tutti del regno di Borgogna, e celebrato nel settembre del 517. Questo solo eoneilio basterebbe a dare una giusta idea dei prelati , che sedevano allora nelle Gallie. Vi si vide una copia di santi, onorati poscia di culto pubblico. Lo presedette sant'Avito, quale arcivescovo di Vienna, capitale del regno di Borgogna, e san Vivenziolo di Lione. Si nota poscia sant' Apollinare di Valenza, fratello di Avito; san Prammazio di Autun e san Gregorio di Langres, il cui menomo pregio erano i natali, illustri anche tra le case patrizie. Egli aveva stretto un matrimonio degno della sua stirpe, e tenuta per ben quarant'anni la dignità di conte di Antun. Fu sollevato alla sede di Langres dopo la morte di sua moglie, e governo trentadue anni questa fiorente chiesa. Scoperte a Digione le reliquie del martire san Benigno, egli fabbricò una chiesa dove le trasporto; e perchè si rendesse loro un culto conveuevole alla loro celebrità, fondò coi suoi averi un ricco monastero. Iu tale concilio si trovano eziandio le sottoscrizioni di san Claudio di Besanzone, di san Silvestro di Chalons sulla Saona, di san Massimo di Ginevra e di san Fiorenzo di Orange.

(1) Tom. 1 Conc. p. 1357.

In esso vennero fatti quaranta canoni di disciplina , il primo de' quali fa conoscere di quale importanza era stimato l'assistere ai concili, dappoiche si scomunieava il vescovo che vi mancava per tutt'altra cagione, che per una grave e notoria malattia. Il medesimo era stato ordinato l'anno precedente al concilio di Tarragona in Ispagna. Il quarto canone di Epaona proibisce ai vescovi, ai sacerdoti ed ai diaconi di mantenere dei cani o degli uceclli per la caccia. Il quinto vieta ai sacerdoti di servir le chiese fuori della loro diocesi se non hanno il consenso del loro vescovo, o come si dice al presente, se non hanno ottenuto il suo exeat: il che mostra l'antichità di questo punto di disciplina.

Ma la cosa più edifiennte di questo concilio, il punto sul quale s' insiste maggiormente è lo spirito di distaccamento e di spogliazione relativamente ai beni eeclesiastici. È vietato al prete ehe governa una chiesa, di fare, mentre la governa, alcun acquisto, se non è in nome della medesima chiesa. Un eherico, eavato da una diocesi per diventar vescovo di un' altra, deve restituire alla diocesi ehe egli abbandona i beni ecclesiastici che vi possedeva; il che fa manifesto, che non si godevano per anco i benefizi in quelle province, so non a titolo di retribuzione pel servizio attuale. I lasci, che un vescovo fa dei beni della Chiesa, sono dichiarati di niun valore, se egli uon la risarcisce co' suoi propri beni.

Il concilio non è meno c-sato nu·lla cosa dell'usar con le donne. Il ventesimo canon probisec a tutti i cherici, nessuno escutato, di vistar femmise in ore indebite; di andarte a trovare se non per cose di necessità, de alla praesura di alcuni sacerdoli o discoti. Col trentesimo accondo canone è probito alle vedore con escondo canone è probito alle vedore con escondo canone è probito alle vedore con esta della contante disciplina della Gallio per celibato del los celeries, es i rimembri il lettore, che le doune che essi avenan sposato prima della loro ordinazione, non crano da poi risguardate che come loro sorelle.

Si vede pare da questo concilio, che gli abali erano soggetti alla correzione dei vescovi, e che i cherici, i quali potevano difendersi ai tribunali secolari, non dovevano punto trattarvi nessuna causa quali attori, se non per l'ordine del vescovo. Noi abbiam fatto giá notare, che su quest dittori copo, la discipina della chiesa di Costantinopoli era tale, almeno da qualcho tempo.

L'anno medesimo 517, si tenno a Girona, in Catalogna, un concilio, che porta la data del sesto anno del regno di Tendorico, il quale governava la Spagna qual tutore di suo ninote Amalarico. Quello che vi si comanda per mantenere la castità dei cherici finisce di provar chiaro la purezza della disciplina occidentale intorno a questo. Il sesto canone porta, che i cherici, che sono stati ordinati, essendo ammogliati, cominciando dal vescovo infino al sotto diacono inclusivamente . abiteranno segregati dalle loro mogli; che se non vivessero separati, avranno seco uno de' loro confratelli a testimonio della loro vita. Col settimo canone, quelli che sono ordinati nel celibato non deveno aver donne per guidare la loro casa, ma solamente la loro madre o la loro sorella. Si fa menzione di alenni altri concili tenuti in Ispagna intorno a quel tempo; ma non vi si trova niente di notevole, se non che quello province avevano fin da allora dei monasteri governati da abati. Il più antico cho noi conosciamo è quello di Asana, fondato in Iberia o in Aragona da san Vittoriano, natio spagnuolo.

I doui del cielo andavano piorendo gorii di più con vie maggiore copia sulle barbare nazioni più sconosciute. Da lungo tempo gli beirani dell' Asia, i quali abitavano tra il Ponto Eusiao ed il Mara Caspio, erano stati illuminati della luce della fede. Gli abitavori dell' antico dell'antico della disconosciale della della disconosciale della della

Giustino (1): Egli saneva che in Persia non sarebbe incoronato se non dono sacrificato e praticati gli altri escreizi della religione pagana, che egli era determinato di ahiurare. L'imperatore lo accolse con onore, lo fece battezzare, lo adottò qual suo figlinolo, e gli diede a consorte una figlia de' primi casati dell' impero; infine lo istitui re de Lazi, mettendogli in capo una corona alla romana. Il re perso feec le sue lagnauze per questo atto eseguito sopra uno Stato della sua signoria, a malgrado della pace e dell'amicizia che correva fra le duc nazioni (2). Ma siccome l'impero era in istato di farsi altrui rispettare, così la cosa passò in solo lamentanze. Giustino rispose schiettamente, che egli aveva stimato bene di operare in quel modo con un principe virtuoso, il quale volcya con buona ragione rinunziare alle superstizioni del paganesimo.

Fra quegli Arabi erano eziandio molti cristiani, che i Greci chiamano Omeriti, o che si crede sieno stati governati dalla regina di Saba a' tempi di Salomone (3). Ma essi erano allora sotto la potestà di un Ebrco, dinominato Giuseppo Dunaan: nemico grande del nome di Gesù Cristo. Si chiamava ben anco lo Scava-fosse, perchè faceva precipitare tutti quelli che non volevano farsi Ebrei, in fosse profonde, dov'erano accesi dei gran fuochi. L'anno 522 Dunaan ando ad assediare la città di Nagran, la quale era tutta cristiana, e cominció dal far passaro a fil di spada quanti mai fedeli trovò in quei dintorni. La piazza si difose con vigore estremo, e non fu mai che il tiranno potesse guadagnaria con la forza; ma adoperò tanto bene co suoi discorsi artificiosi e co' suoi fulsi ginramenti, che gli venno data nelle mani. Immantinente egli teuto di pervertirne gli abitanti, e primieramento fece disotterrare e bruciare il corpo del vescovo Paolo, morto due anni prima. Appresso egli fece appiccare il fuoco ad un ro-

<sup>(1)</sup> Agath, I, 11 , p. 53,

<sup>(2)</sup> Proc. 1 Pers. c. 12.

<sup>(3)</sup> Bott. 24 Oct.; Niceph I. xvir , c. 6.

go immenso, sal quale getili tutti i sacerdoi, tutti i monate i le vergini; spettacolo orribilo, ma che in vece di mettero terrore, siprio l'erosimo nell'anime anche più deboli; a tal che vi fit una santa emulazione tra le vergini e le donne maritate intorno a quali s'avessero a sacrificar prima per la gloria di Gesiò Cristo. La Chiesa nonra tutti questi martiri interne il 27 di luglio.

Il governatore di Nagran si chiamava Areta, vecchio più venerabile assai per la sua virtù, che non per l'età. Il persecutore si persuase, che se gli veniva fatto di voltarlo all'apostasia, il suo esempio avrebbe trascinato il rimanente de' cittadini. Per lunga pezza egli tentò di guadagnarselo con le profferte più lusinghevoli. Ma confuso alla perfine della fermezza e delle savie risposte del confessore, ei lo fece condur fuori della città alla riva di un torrente, e gli fu spiccato il capo. Insiem con lui patirono il martirio da ben trecentoquaranta dei suoi concittadini , sopra i quali si ammiro una donna, la quale aveva un fanciulletto di soli cinque anni. Questo fanciullo vedendo che trascinava sua madre verso un rogo già acceso per bruciarla viva, corse al tribunale del tiranno dimandando grazia. Le lagrime e l'aspetto commovente del fanciullo toccarono il persecutore, il quale lo prese sulle ginocchia e volle trastullarlo con le sue carezze. Ma il picciol martire , veggendo che si gettava sua madre sul rogo, scappò dalle braccia del perfido lusingatore, e corse quanto più poteva celere a precipitarsi nelle fiamme confessando Gesù Cristo.

Il santo vecchio Areta, immediatamente prima di ricovere il colpo di morte, aveva dimandato a Dio, che la sua patria passasse nelle mani di un principe cristiano. La sua preghiera fatta con quell' entusismo divino e quell' aria sipirata, che erano le apese volte compagni del martirio, fu avuta qual profena. Di fatto, nel seguente ano, Elesban, re di Etiopia, cristiano relantissimo e vivamente i ucuorato dall' im-

HENRION , Vol. II.

peratore Giustino, assali l'ebreo Dunana per mare e per terra, lo prece coi principali de suoi e li mise tutti a more. Egli rimedio quanto più pota i mali della persecuzione, s'abbrico una chiesa in onoro di sant' Areta, diù un re savio e pio agli Omeriti; indi messosi sotto e pio agli Omeriti; indi messosi sotto regia dignità, abdicò la corona, e si ritrasse in luogo furo di mano, dove tormiob sua vita negli esercizi del vivere soliurio.

La chiesa di Africa ricoverò essa pure la pace, dopo una orribile persecuzione di sessant'anni, avendo il re Trasamondo terminato con la sua morte, che avvenne nel 523, un regno di oltre ventisette anni. La rabbia violenta che il prcse, in perdendo una gran giornata contra una schiera indisciplinata di Mori vagabondi, gli cagionò in molta parte la morte. Qualche tempo prima, egli aveva richiamato san Fulgenzio dal suo esilio, non già per far grazia a questo illustre dottore, ma per una puerile vanità od insensata presunzione, che il metteva in isperanza di poter confondere in una disputa quest oracolo della Chiesa africana (1): imperocchè all' inumanità barbara di un tiranno, egli accoppiava le pretensioni pedantesche, e tutta l' albagia di un sofista. Fulgenzio si giovò di tale occasione per confermare nella fede i cattolici di Cartagine, che andarono premurosi a visitarlo.

Un genio di quella fatta non dovera seser quari impaccia o rispondere a dei barbari ignoranti , e da si lungo tempo accostumati a da vavalorare i loro errori col solo peso del potere e dell'oppressione. Gli vennero tose delle insidie molto sciocche; si volle che rispondesse ad alcuni libri che avva avuto solo per alcune ore tralemani, de quali spesso gli era stata fatta soltanto una rapida lettura di alcuni passi, non essendogli stato perniesso che li potesse leggere da se modesimo. Altre volte, gli venivan porti dei volumi interti di obbiccioni, ma solo nello

(1) Vit. s. Fulg. c. 21.

STORIA UNIVERSALE DELLA CIUESA

'tenebre , 'e non gli si lasciavano se non allora quando gli cra impossibile il leggerli. A gioria della verità, il santo seppe conoscere tutte queste frodi; ma si diede una grandissima cura di risparmiare il re nelle sue espressioni, e niente mai pote fargli dimenticare il rispetto che portar doveva al suo monarca. Quello che tutti risguardavano una mattezza ridicola in Trasamondo, egli la stimava in questo principe, come una lodevole applicazione in ammaestrarsi della verità. « Infin qua, gli diss' egli, non si è veduto mai che un re di Barbari, inteso continuamente alla guerra od in correrie tumultrosc, mostrasse brama cotanto viva d'imparare la sapienza. I Barbari si todano, per lo contrario, di avero in dispregio le scienze; non v'ha comunemente altro che i Romani, i quali mostratio piacere in coltivarle ». Ei bisogna ricordar qua, ciò che noi abbiamo già notato, che i Vandali e le altre nazioni conquistatrici, non che si tenessero offese del titolo di Barbare, se lo recavano anzi ad onore, ed essi medesimi se lo davano per distinguersi dai Romani, di cui facevano studio a metterne in discredite la mollezza.

Allora si fu che Fulgenzio compose i usoi tro libri diretti a Trasmondo, e che glicili mando. Tutte le obbiezioni del principe vi si trovarano cola bene confutate, che non fit più oso di volerla contendere con it fatto atleta. Ma un vescovo ariano, chiamato l'inta, fu meno prudente, e Fulgenzio le combatti con molto maggior vigore. Si lamenta lo a Pitta ; podet proposto che giunta sino a not sotto questo lito o, non e di san Fultarezio.

Intanio il re areva concepito pel santo dottore quel grado di benevolenza, che non è mai scompagnato da una grande rima, e parre lo redesse di motto buon occitio in Cartagine, non notando punto o non volendo accorgersi del forte aiuto che vi arrecava i alla dottina cattolica. Ma tra i Vandali, come in tutte le nazioni, si trovavano degli inomini altredatulo.

turbolenti, che incapaci a cosa alcuna, i quali, a mostrarsi alcun che, non hanno altro partito che il tumulto delle sette e delle fazioni (1). Alcuni zelatori di questa fatta esposero a Trasamondo che tutto il suo zelo riescirebbe inut le per la sola presenza di Fulgenzio : che questo prelato aveva già sedotto alcuni vescovi, e che se non si allontanava subito, tutta la religione dei Barbari cadrebbe infallibilmente. Il re ebbe la debolezza di cedere a si fatte rimostranze, e rimandò Fulgenzio in Sardegna. Volendo tenere in guardia i Cartaginesi, contra le arti che si usavano a fine di pervertirli, questo infaticabile dottore scrisso loro una lettera che andò perduta, ma che fu lodata di eloquentissima. Nel medesimo luogo, e nel tempo intesso, egli compose i due libri della Remissione dei peccati, i quali si trovano fra le sue opere. Ed è questa la risposta alla consulta di una persona pia, la quale gli aveva dimandato se Dio, usando stratordinariamente della sua onnipotenza . rimetteva qualche volta i peccati ai morti. Il santo assicura, che la remissione dei peccati non è mai conceduta . se non a coloro che si convertono sinceramente in questo mondo, e che vivono nel seno della Chiesa cattolica. Da tutto il seguito dell' opera è manifosto, che si tratta solo del peccato mortale, non delle colpe leggere, nè delle pene che possono restar da espiare nell'altra vita.

Si riferisce al medessino tempo la rissosta di Vilgenio a molte questioni di un suo amico, che egli chiamava Monimo. Il secondo ed il terso libro, poichò quest'opera ne comprende tre, s aggirano solomento salle difficoltà degli anani. Nel primo si tratta della predestinacio, ed intorno a ciò il santo dattore si conce, ed intorno a ciò il santo dattore si moderni. Egli insegna, cho il precuto no è compreno nella predestinazione, ma nella sola prescienta, y vale a dire, che Dio non predestina gli unomi ai poci-

(1) Vit. s. Fulg, c. 25.

cato. La ragione principale che egli adduce in prova, è che il Signore non predestina se non quello che egli vuol fare, e che egli non fa il male od il pectato. Quanto alla pena o il castigo , che non è punto un male, ma l'opera della divua giustiza, il santo dottore non veden nulla che victi di comprenderla nella predestinazione.

In quel tempo ancora, cioè sul faire del suo esillo, Fulgentio exisce undite lettere importanti , così pel lero obbietto come per la qualità delle persones a di urono dirette. Tali sono le dae lettere o meglio i due trattati diretti a Roma el Rilbistre vergine Proba, I une sopra la Verginità e l'Unittà, e l'altro sulla Presidera. Tali sono pure la lettera al senatore Todolsio, che dogo essere stato consolo si era dato interamente a Dio; e l'epitola a Galla, vedova di un consolo si era oi doveri di una vedova solo, intorno ai doveri di una vedova

cristiana.

Avendo i vescovi rilegati in Sardegua ricevuta in mezzo ai più grandi imbarazzi una lettera de monaci della Scizia, incaricarono al solito san Fulgenzio, che rispondesse loro in nome di tutti gli altei. Da molti anui que monaci inquieti erravano dall' una regione all'altra , importuna vano i vescovi delle maggiori sedi ed il medesimo sommo pontefice per alcune muove espressioni, tutta loro fattura ed invenzione, volendo che in mezzo alle cose più gravi si occupassero delle lero sottigliezze ed immaginazioni, che essi davano qual rimedio infallibile ai muli della Chiesa, e come un supplemento all'insufficienza dei concili. Essi pretendevauo soprattutto di erigere in articolo di fede questa proposizione : Uno della Trimilio è stato crocifisso. Papa Ormisda li tratto sulle prime con bontà, perche allora parlavano con assai modestia, e mostravano in appagenza azer buoni disegni. Ma il tempo e la loro ostinazione li fecero risguardare quali broglioni ed orgogliosi, che sotto colore di religione, non miravano se non a farsi valere a danno della carità e della concordia. Il loro amore per le novità, c l'attaccamento che portavano eccessivo al loro proprio sentinento, cominciavano a render molto sospetta la loro fede. Nordimeno il papa, non li colpi di alcuna censura, e nonsentenzio sulla proposizione che essi sostenevano, quantunque avesse l'animoinchinato moltissimo a rigettarla (1)».

Da qualche tempo era la cosa a questo. termine, quando que monaci sfaccendati , che a forza di contemplare un atomo il pigliavano per un colosso, si fecero ad importunar ben auco i confessori affricani nelle maggiori noie del loro esilio in Sarilegna. San Fulgenzio rispose loro colsuo trattato dell'Incarnazione e della Grazia, firmato da quindici yescovi, Egli non sospetta punto la religione dei monaci sciti ; nondimeno non adotta la loro. proposizione, e secondo. l'escupio dei Padri e dei concili dice non già semplicemente che uno della Trinità, ma che nna Persona della Trinità , è nata dalla Vergine. Questo dottore così profondo ed. eloquente considerava come infinitamente pericolosa d'impiegare pei nostri jueffabili misteri de nuovi modi di conneciarli.

La seconda parte di questo trattato è tutta intera sulla Grazia coutra il semipelagianismo di Fausto di Riez, che i monaci di Scizia combattevano a ragione. Perchè, quantunque santa fosse stata la vita e la morte di Fausto, abate di Lerins, poi vescovo di Riez, è certo che egli non. riconosceva la necessità di nua grazia. preveniente pel principio di ogni azione, che si dispone alla salute, e che i suoi scritti sono stati giustamente biasimati dalla santa Sede. Se la sua memoria è sempre in onore nella Chiesa gli è perche egli scriveva pruna che ella avesse confannato come eretiche le proposizioni da lui sostenute. Gli è pure per questo, che san Fulgenzio, confutaudo i principi di Fausto, si studia principalmente a stabilire la dottrina cattolica senza notare d'ignominia l'autore.

Con questa ultima opera del santo dottore finì pure l'esilio suo e quello de suoi

(1) Sug. Germ. IV Conc. p. 1514; Sug Diasc. ibid. p. 162.

colleghi, perocchè Trasamondo era morto e l'asclato aveva la corona ad Ilderico suo cugino germano. Questo nuovo re dei Vandali, figlio di Unerico e di quella principessa Eudossia, che Genserico aveva rapito, quando saccheggio Roma, era di una bontà d'anima, che sarebbesi ammirata nel più bel sangue, e che non potè venir depravata gianimai dall'ultimo re, per calda che fosse la sua brama di far continuare la persecuzione anche do-po la sua morte. Ilderico non si tenne obbligato ad osservar le promesse, che la forza gli aveva strappato fuor delle labbra, e che avevano oggetto tanto nefando. Non prima si vide signore del regno, la sua prima cara fu di restituire a suoi sudditi cattolici il libero esercizio della loro religione, quantunque non la professasse cgli medesimo (1). Così ebbero fine le persecuzioni dei Vandali dopo durate quasi continuamente per sessantasei anni. Ai vescovi sbanditi fu data facoltà di ritornarsi alle loro chiese, e di dar dei pastori a quelle che erano vacanti, primieramente a Cartagine, dove fu eletto Bonifacio, famoso per la sua dottrina.

Al primo annunzio dell'arrivo de'santi confessori tutto il popolo di questa metropoli accorse a riceverli. Appena li videro da lungi levarono grida di gioia e si posero a cantare le lodi di Dio in ogni sorta di lingue. Discesi i vescovi a terra andarono difilati alla casa del Signore, accompagnati da una calca inumierevole, la quale gl' intorniava, a tal che se molti giovani de'più robusti non avessero de' loro corpi fatta ala iutorno ai prelati, sarebbe loro stato impossibile di avanzane.

Si accalcavano sopra tutto interno a Fulgenzio, più conosciuto a Cartagine per motivo della dimora che vi aveva da poco fatta, e de'trionfi che cgli aveva riportati sull'eresia (2). Facevano a chi primo potesse ricevere la sua benedizione. Tutti gli occhi crano intesi in lui; le madri sollevavano in alto i loro fanciulli

per farlo ad essi vedere. In quella cedde una gran pioggia, ma non per questo la calca si fece minore, e siccome il santo andava a capo scoperto , i più ragguardevoli della città si recavano ad onore di distendere sopra di lui i loro mantelli.

Soggiornato alcuni di nella metropoli per la consolazione generale de' fedeli, egli parti per la sua diocesi. Ma non prima fu uscito di Cartagine, a malgrado della gran distanza che correva da questa città a Ruspa, egli si scontrò subito in ischiere numerose delle sue pecore, le quali tracvano da tutte parti ad incontrarlo con faci accese e verdi ramoscelli, cantando salmi e cantici. Questi segni di venerazione parvero crescere la modestia del santo pastore. Quando fu giunto alla sua dimora egli visse quasi sempre nel suo monastero, dove si ricusò perfino di comandare. Allora si tennero molti concili per ristabilire la disciplina. In quello di Giunca, un vescovo chiamato Duodvult-Deus, avendo conteso la preminenza al santo vescovo di Ruspa, tutti i Padri giudicarono in pro dell' illustre Fulgenzio, il quale accettò un tale onore per tema di arrecar danno all'autorità ecclesiastica; ma vedendo il suo competitore afflittissimo di quella specie di umiliazione, in un concilio, che si tenne poco dopo a Suffetta, egli pregò con tante istanze i Padri di dare la preminenza a Cuod-rult-Deus, che gli permisero di abbandonare un grado, che non recava altro più che pena alla sua umile carità.

Dopo diversi concili particolari il vescovo di Cartagine ne convocò uno in questa città di tutte le province dell'Africa, e vi si trovarono sessanta vescovi (3). Tra le altre disposizioni essi assicurarono il diritto di esenzione ai monasteri che ne godevano, e si citò come uno statuto proprio alla provincia Bizacena un decreto più antico, il quale portava che i monasteri dell'uno e dell'altro sesso non sarebbero come il elero secolare soggetti al vescovo diocesano; ma che diverse persone raccolte in molti luoghi in comunità per

<sup>(3)</sup> Tom. IV, Conc. p. 1630.

<sup>(1)</sup> Vict. Tur. Chron. (2) Vit. s. Fulg. c. 20.

sottomettersi immediatamente alla chiesa di Cartagine, per esempio, quautunque il loro monastero fosse posto in un'altra diocesi, continuerebbero a dipendere dal vescovo di Cartagine, e non dal vescovo della diocesi, dove il monastero era situato. Si trovarono diversi esempi di si fatti privilegi e si provò ben anco con gli scritti di sant'Agostino, che i monasteri fondati da' suoi discepoli non appartenevano nè ai fondatori , ne alla chiesa d'Ippona , ma si bene alla comunità. In questo modo i vescovi più zelanti per la perfezione evangelica, ed i più intelligenti nella scelta de' modi acconci a mantenerla, non considerano come contrario alla gerarchia, ciò che la Chiesa, nel reprimere cotanti abusi, lascia nondimeno sussistere fin dalle prime età.

Il riposo di Fulgenzio fu faticoso a quella guisa che era stato il suo esilio. Il primo frutto de' suoi agi, fu il suo trattato in tre libri della Predestinazione e della Grazia, dove si nota come in molti altri, che fra tutti i discepoli del gran vescovo d'Ippona, nessuno ha spiegato, nè compreso la sua dottrina meglio del pio vescovo di Ruspa. Egli fece poscia il suo celebre trattato della Fede, per un pellegrino nominato Pietro, il quale partiva per Terra Santa , e che egli voleva premunire contra gli eretici, che formicolavano in Oriente. Sul fine dell' opera gli dà quaranta regole o massime tanto più degne di porvi mente, perchè nessuno, secondo ciò che insegna l'autore, può allontanarsi da esse senza incorrere la nota di eresia. L'ultima opera del santo vescovo di Ruspa, è la lettera al conte Regino , il quale lo aveva consultato sopra alcuni articoli della dottrina dei settari chiamati incorruttibili . e sopra alcuni punti di morale relativi alla vita militare. La morte gli vietò di terminar quest' opera, ma Regino, conservando al discepolo il rispetto che aveva avuto al maestro, desiderò di ricevere dal diacono Ferrando le istruzioni che egli aveva richieste al suo vescovo.

Un poco prima della sua morte, san Fulgenzio si ritirò in un monastero, dove raddoppiò le sue austerità ed il suo fervore per prepararsi a quel gran passo; vi cadde malato, e patl per olire due mesi di estremi dolori. I medici eli consigliavano i bagni ed alcuni altri rimedi; ma ei non ne usò, tenendoli inutili temperamenti, i quali non potevano impedire che il dolore, e non il deperimento della natura. Intanto così caritatevole verso gli altri, quanto duro con sè medesimo, egli radunò i suoi monaci ed i suoi cherici. quando si senti vicina la morte, e dimando loro perdono della severità che temeva avere usato con essi. Distribui ai poveri il poco che gli restava, diede la sua benedizione a tutti gli astanti, che gliela dimandavano piangendo dirottamente; indi rese tranquillamente la sua anima a Dio, il primo di gennaio del 523 , l'anno ventesimoquinto del suo episcopato, ed il sessantesimoquinto del-l'età sua. Fu sepolto in una chiesa di Ruspa, dove egli aveva collocate le reliquie degli apostoli, e secondo l'antico costume non era stato per anco sepolto alcuno.

Prima di tale avvenimento, cotanto importante per la chiesa di Africa, si vide cosa, secondo che nota san Gregorio il Grande (1), di cui non si era avuto in prima alcun esempio, un pontefice romano nella nuova Roma. E fu papa Giovanni, natio di Toscana, il quale era succeduto il dodici agosto del 523 ad Ormisda, morto sette giorni prima. Siccome l'imperatore Giustino voleva costringere gli ariani a convertirsi , e toglieva ad essi le chiese per darle ai cattolici, Teodorico . re d'Italia ed ariano , costrinse il papa ad audare in ambasceria a Costantinopoli, a fine d'ispirare una maggiore moderazione all'imperatore. Il re goto si teneva tanto maggiormente offeso del procedere di Giustino , perchè egli medesimo non aveva pensato mai se non a governare in pace tutti i suoi sudditi, senza distinzione fra loro o riguardo alcuno circa la differenza di religione. Si narra anzi, che scacciasse uno de suoi ufi-

(1) Greg. Dial. c. 3.

ciali, del quale era in ogni altra cosa contento moltissimo, solo perchè egli avva rimuniato alla fede romana abbaraciare l'arianismo, nel disegno di piacergli. E come mai potrà esser fice dela ame, disse questo principe, se non lo è al suo Dio? Egli saggiunse al papa recomando lorocaldamente di alempier bene la loro commissione, e minaccio di trattare i cattolici d'Italia a quella guisa che gli ariani sarebbero trattati in Oriento.

Papa Giovanni apparve in Costantinopoli da santo e sommo pontefice (1). Si vuole, che entrando in città sanasse un cieco, imponendogli le mani sugli occhi alla veduta di tutti; poichè tutti i cittadini gli erano audati incontro fino a dodici miglia, con delle croci e de' ceri accesi. L'imperatore si prostro a suoi piedi, volle essere incoronato di sua mano, quantunque lo fosse già stato da Epifanio, allera patriarca, e questo prelato per onore invito il papa ad uficiare nella gran chiesa; la qual cosa ei la fece in latino, il giorno di Pasqua, con la pompa più augusta, e sedendo sulla prima sedia ; la qual deferenza non si concedeva a nessun vescovo stranio, per segnalato che esser potesse. Giovanni comunico con tutti que' vescovi orientali che avevano in riverenza il concilio di Calcedonia, e nou si nota altro che Timoteo di Alessandria, che sia stato escluso dalla sua comunione. Tralasciando di noiar l'imperatore, in modo poco conveniente ne partiti che egli pigliava per la prosperità della Chiesa orientale, il pontefice rispose non pertanto con zelo alle intenzioni del re Teodorico, ed ai voti dei fedelidi Occidente, minacciati delle più dolorose rappresaglie. Esponendo vivamente a Giustino il pericolo che correva la fede in Italia, egli ottenne da lui, che gli ariani dell'impero non sarebbero tribolati (2).

Ma andati erano i begli anni di Teo-

dorico. Salvo la prima volta dall'occasione di oscurar la gloria ili un lungo e bel regno, egli non seppe salvar sè stesso da un nuovo scoglio. Questo principe invecchiava , e la debolezza dell'età , non sostenuta dai principi della vera fede, lo rendeva sospettoso. Egli fece incarcerare due senatori romani, gli uomini più dabbene ed i più meritevoli del suo secolo, cioè Simmaco ed il suo genero Boezio, ambeduc consolari, ambedue onorati sempre della confidenza reale (3). Essi erano vagamente accusati di voler mettore in piedi l'antica autorità del senato, e di trattar di ciò in segreto coll'imperatore. Ma Boezio era colpevole di un delitto più capitale, a senno del principe ariano o almeno de' turbolenti settari che cominciavano ad assediare la sua vecchiezza, ed era lo zelo di quel dottissimo uomo per la religione cattolica, che egli difendeva potentemente co' suoi scritti. Egli fu imprigionato prima dell' altro, e ne sei mesi che durò la sua prigionia, compose i suoi cinque libri della Consolazione della filosofia; opera perfettamente degna del suo titolo, dove si trova di fatto insiem coll'unzione di una confidenza filiale nella Provvidenza tutti i motivi di eonsolazione, i più acconci a toccare il cuore di un filosofo cristiano. Egli era addottrinato in tutte le scienze. Si cita una lettera di Teodorico medesimo a Boczio, la quale fa fede così dell'ingegno universale del dotto uomo, come dell'alta e sterile stima del monarca. L'anno 524, gli fu spiccato il capo. Suo suocero Simmaco, che non era meno zelanto della vera religione, sorti la sciagura medesima l'anno seguente.

Era giusto che il soumo poutefice amasse di particolare affetto due fedeli di quella fatta (4). Nell'aniuo sospettoso di Teodorico, i cui dubbi crebbero grandemette alla noticia degli onori straordinari, che Giovanni aveva ricevuto a Costantinopoli, fu un delitto I anarli. Mentre giugneva a Ravenna per render coa-

<sup>(1)</sup> Mar. Chron. an. 326.

<sup>(2)</sup> Ibid. an. 525.

<sup>(3)</sup> Ibid. (4; Hist. Miscel, I. 15,

to della sua ambasegria, non stimando ricever altro che ringraziamenti , egli fu arrestato insieme coi senatori che lo accompagnavano. Nondimeno il re d'Italia, temendo lo sdegno dell' imperatore, non ardi farli morire di morte violenta; ma li tenne in una dura prigione, dove papa Giovanni morl di malattia il diciotto di maggio del 526, dopo tenuta la santa Sede quasi tre anni. Il suo corpo fu trasferito e sepolto a san Pietro di Roma, e la Chiesa onora la sua memoria come quella di un santo martire. Il ventiquattro del seguente luglio gli succedette Felice III, il quale tenne la santa Sede per oltre quattro anni.

Teodorico non sopravvisse gran fatto a tante illustri vitime (1). Un bel di che veniva servito a mensa un gran pesce, egli s' immaginò di vedere sul piatto la testa del senatore Simmaco, che lo guatava con aria minacciosa. Gli prese un gran brivido, o meglio un accesso mortale di frenesia. Fu posto in letto, e spira

(1) Procop. 1 , Goth. c. 1.

rò pochi giorni dopo piangendo il suo delitto , ma non potendo però calmarne i rimorsi che tenevano della disperazione. Egli fece non ostante riconoscere re d'Italia, suo nipote Atalarico, di soli otto anni , sotto la tutela di sua madre Amalassunta; e Amalarico, figlinolo di un' altra sua figliuola, fu dichiarato re dei Visigoti, in Ispagna, e nella parte meridionale delle Gallie . da' Pirenei infino al Rodano. Teodorico aveva regnato trentasette anni, contando dal suo primo entrare in Italia, col consenso dell'imperatore Zenone, e trentatrè dopo la rotta di Odoacre, essendo morto il trenta agosto del 526, nel qual giorno egli aveva fermo di scacciare dalle chiese tutti i sacerdoti cattolici. Tale fu il termine infelice di questo principe, abbastanza grande per la forza e retutudine dell'anima sua , per resistere al contagio della barbarie e di tanti anni di prosperità; ma troppo debole, senza il soccorso della fede, per non oscurare alla perfine lo splendore medesimo delle sue buone doti naturali.





## REBRO BREEMONDING

BAL PRINCIPIO DELL'IMPERO DI GIUSTINTANO NEL 527, PINO ALLA CONCLUSIONE BEL QUENTO CONCILIO NEL 553.

I Barbari conquistatori, sforzate da tutte parti le barriere inalzate coutra di loro dagli antichi Romani ed invase già le più belle terre della Chiesa e dell'impero, si sarebbero in brev' ora ingoiata ogni cosa , e tutto rovinato o confuso per l'influenza troppo precipitosa de' lor costumi selvatici, se Colni il quale opera i suoi miracoli di protezione con peso e misura, e spesse fiate velandoli sotto de' mezzi naturali , non avesse contrapposto a quella generale invasione un imperatore della fatta di Giustiniano Roma, elie si vedeva da questo nuovo signore ritornata in parte al suo antico splendore, non ne aveva veduto mai uno più grande e più fortunato da Teodosio in poi ; ed il popolo romano, sotto il regno di lui , si potè ancora tornare in mente alcuna reminiscenza del popolo re, che aveva padroneggiato l'universo. Anzi Giustiniano, più graude ancora sotto certi rispetti di qualunque de suoi predecessori , sopravvisse a tutti questi ed a sè medesimo in quelle savie leggi, che venivano di tanta necessità al mondo nel rinovarsi delle nazioni e delle signorie, e si può dire, che egli regui ancora sopra la maggior parte de popoli nel suo corpo di giurisprudenza. Egli sostenne quasi tutto lo splendoro della sua gloria infin nella vecchiezza, e solo ne perdette 3

HENRION, Vol. 11.

una parte prima d'invecchiare, perchè seguitò le ispirazioni della sua consorte Teodora, la quale recò sul trono i bassi costumi ed i maligni intrighi del pantano vergognoso ond'egli l'aveva eavata. Allora egli pose sciauratamente le mani nelle cose della religione, e fece conoscere aperto, che, quantunque fosse stato il vendicatore de martiri dell'Africa, il sostegno dei confessori dell'Italia, minacciati da un' aspra persecuzioue, il vincitor dei Goti e dei Vandali, e ben anco il legislatore più intendente di ciò che tocca i diritti della società politica o civile , pure non aveva sortito una eguale abilità nella scienza della religioue, o per lo manco nou aveva missione alcuna a tener de' concili e far decreti in materia di fede.

Giustiniano fu debitore del regno alrimperatore fiustino, suo no materno, il quale sentendosi omai vicino al morire, lo dichiarò augusto, e lo feco ceronare con sua moglie Teodora, il pri mo di aprile del 327. Il vecchio imperatore si mori quattro mesi dopo in settantasette aunt, e ne aveva regnati nove, Giustiniano che ne regnò da ben trentauove, cra allora uel meglio dell'età da poter reggere l'impero; a veva quarantacinque auni , una bella statura, l'arra cd il volto praccolo; frome marato, e

a dir breve, la fisonomia e tutto l'esterno di lui aveva dell'augusto e del veramente romano. Egli era così rappresentato in un mosaico, che si vedeva nella chiesa di san Vitale di Ravenna, e che si credeva essere del tempo suo. Aveva la barba rasa alla romana, pochi capelli, il capo coperto di una specie di berretto adorno di perle; il che teneva molta somiglianza cun la tiara de' Persiani, di cui Giustiniano veniva rimproverato d'imitare il lusso nel vestire. Egli dormiva e mangiava poco; nella quaresima non pigliava eibo che un giorno si e l'altro no , e questo pure era di erbe stemperate nel sale e nell'aceto, e poche anch'esse, e non beveva che solo dell'acqua. Il giorno della sua incoronazione egli si spogliò di tutto il suo patrimonio, lo consumo ne' poveri ed in altre buone opere, dimostrando in tutte cose il maggiore zelo per la religione. Primieramente egli diede per iscritto la sua professione di fede, contraria a tutte le eresie ed a tutte le novità pericolose; la mandò in tutte le province, e sottopose alle pene decretate contra gli eretici, tutti coloro elle i prelati trovassero in seutimenti opposti a tale sua confessione (1).

Proibi ai vescovi di abbandonare le loro chiese per venire alla corte , sotto qualsiasi pretesto, salvo se non avessero da lui ottenuta una espressa licenza. L'assenza dei vescovi, diceva egli (2), è causa che il servizio divino si fa scuza dignità e senza edificazione ; che gli alfari delle chiese sono malé amministrati, e le loro cutrate impiegate in vane spese, non solamente dai prelati, ma ben anco dai cherici e dai famigli che gli accompagnano.

Con altra legge proibi ai vescovi , in esecuzione dei concili, di disporre per testamento, per donazione o per qualunque altra sorta di alienazione, dei beni che avessero acquistati dal cominciar, del loro episcopato, salvo se gli avessero ereditati dai loro genitori, zii o fratelli. Dopo si fatta proibizione egli entra a particolarizzare molte savie precanzioni per la sicurezza generale dei beni ecclesiastici, come il reudiconto che si deve esigere dagli economi e l'amministrazione degli spedali , la quale era a que'tempi ulicio degli ecclesiastici. t Tutti i cherici, aggiugne egli, canteranno in ciascuna chiesa gli uffici della notte, del mattino e della sera, vale a dire il mattutino, le ledi ed i vesperi ». Le piccole ore non si dicevano per aneo in pubblico. Essi non devono, prosegue il principe, contentarsi del nome di cherici, consumando i beni della Chiesa, seuza fare le loro funzioni. Poichè è assurdo, ehe stabiliscano de' mercenari per cantare in loro vece , mentre molti laici hanno la divozione di assistere ai santi uffici. Noi inculchiamo a tener mano forte affinchè sia adempiuta l'intenzione de' fondatori. e permettiamo a chiunque di denunziare i colpevoli.

Le cure della religione non si consumarono tutta la capacità del nuovo imperatore , c non gli fecero in niun modo trascurare gli affari dello Stato. Fin dal principio del suo regno egli prese a riformare le leggi romane, e prima di tutto fece comporre ciò che si chiama il suo Codice, il quale è la raccolta delle costituzioni od ordinanze scelte degl' imperatori precedenti, cominciando da Adriano, con alcune leggi che egli medesimo aveva già fatte. Poscia egli ordino, che si mettessero nel corpo dell'opera i migliori giudizi degli antichi gii:reconsulti, ordinati sotto certi titoli, e diede loro il nome di Pandette o di Digesto. Nell' intendimento di rendere più utili questi libri vi bisognava una introduzione, ed è quello a eui servono le Instituta, che sono come la chiave della giurisprudenza romana, o la spiegazione metodica de suoi principi. Finalmente egli corre se il suo Codice, ed abbreviando la prima edizione, pubblico la seconda uella guisa che l'abbiamo oggidi. Questo principe, il quale chbe in grande considerazione i dotti, per grande che sosse la sua ignoranza, perocchè

<sup>(1)</sup> Procop. Anecd, c. 8, 12 e 17. (2) Lib. 43 , c. de Episc,

lu accusato di non sapere nè manco leggere , pure seppe discernere i più abili giureconsulti del suo tempo, e si giovò principalmetate di Triboniano, il quale cra questore, vale a dire presso a poca quello che i Francesi chiamano cancellicre.

Non si può negare a Tribuniano la maggior lode dal lado della scienza, ma la disonorava con una cedarda avarrita, la quale il recava a pubblicare o sopprimere le leggi secondo gl'interess dei privati che il presentavano di doni (1). Si riconosce eziandio la corruzione dei suoi principi ai vestigi del paganesimo che lasciò negli scritti degli antichi, dei quali ha composto il Digesto.

Giustiniano, oltre tutti questi ordinamenti di giustizia, nel rimanente del suo regno fece una copia grande di costituzioni o di editti, che si raccolsero dopo la sua morte e furono intitolati Novelle, delle quali un gran novero sono in pro della Chiesa e dei costumi. Nella settima si proibisce la vendita de beni ecclesiastici con tutte le particolarità convenienti per l'esecuzione. La sesta combatte la simonia con tale rigore da far comprendere in lino a qual punto si abusava fin d'allora in queste cose. Si condannano i colpevoli a perdere le dignità che hanno brigate, e ben anco i gradi ond' erano prima insigniti, come pure alla restituzione del prezzo sacrilego in profitto della Chiesa. I laici sono condannati alla restituzione del doppio ed al bando perpetuo. La medesima legge vuole che il vescovo non abbia moglie ne figli, ed impone la continenza a dovere generale de' sacerdoti e degli altri cherici. Essa regola eziandio il numero de sacerdoti e di tutte le persone del clero di Costantinopoli, in maniera proporzionata alla necessità del servizio ed alle entrate di detta chiesa. E siccome non si aveva quauto si voleva per mantenere convenientemente quel numero di cherici crescinti a dismisura

(1) I'roc. B. Pers. c. 21 e 25.

per un soverchio di condiscendenza dei

vescovi, cost l'imperatore proibisce di fare delle nuove ordinazioni infino a che quella moltitudine di ministri non sia ridotta al numero fermato nella sua fondazione.

Si stupisà ecto in vedere a qual grau numero erano saltis fin d'allora i preti. È statuio che la gran chiesa di Costantinopoli in particolare non avvi che sessanta ascerdois, cento diaconi, quaranta diaconesse, nonanta sotto diaconi, quaranta diaconesse, nonanta sotto diaconi, centodieci lettori e venticingue cantori, in telto quattrocendovorulicique eccelesiastici, lasciando stare cento portinai, che nonpare fossero tenuti quali cherici (2). Si dee rillettere però che questo clero serviva la catteletale e duo altre cinire.

Nella quinta Novella è da notare, che non si doverano flondare muvi monasteri senza la permissione del vescovo, e che spettava a la il a seclta dell'abste. Il noviziato durava tre anni, ne quali non se ne vestira l'alini, e, vestendolo si secrea pure la professione. So qualelra farvisi monaco, hisoquava e fici ston piadrone lo rivendicasse nel corso de' tre anni del novitario, passati i quali, lo schiavo si teneva riscattato con la professione.

Giustiniano sece altri ordinamenti, i quali ricolmarono di gioia tutti i buoni e veri cittadini. Egli scacciò dalla città le doune di mala vita, e diede una casa per ricevervi tutte quelle che vollero convertirsi. Prima di lui si faceva un commercio odioso ed infame di fanciulti, che i loro genitori mutilavano per veuderli a più caro prezzo: Giustiniano proibi cotali indegnità sotto si fatte pene, il cui timore potè soffocare il grido dell'avarizia , la quale soffocava quello della natura. La legge che si opponeva al vendere o comprar delle cariche riesci pur essa molto accetta al pubblico, il quale temeva che la venalità delle magistrature trasciuasse quella ben anco della giu-

Lo spirito operoso di questo imperato-

(2) Nov. § 10 , c. 1.

re non dimentico punto quello che tocca la guerra. Fin da primordi del suo regno egli appalesò una nobile vigoria in sostenere la maestà dell'impero. Mandò a richiedere ai Persiani alcune piazze tolte agli ultimi imperadori e mise al tempo medesimo un potente esercito a' confini ; bisognò venire alle mani , e Belisario, che capitaneggiava l'esercito, prese di forza quello che i nemici avevano negato di restituire. Questo generale ricevette nelle sue spedizioni dei gran servigi dal re degli Unni e da quello degli Eruli od Eluri, così chiamati a motivo de paduli che abitavano. Graiti, re di questi ultimi, essendo audato a Costantinopoli , rimase così tocco de' magnifici spettacoli di religione che gli furono dati, e dei discorsi altresi dell'imperatore, elie si fece cristiano insiem con dodici de principali della sua nazione, suoi parenti o ministri. Quindi indusse con ogni maniera di buoni trattamenti una parte del suo popolo ad imitarlo, e Giustiniano medesimo levo al sacro fonte il re convertito (1).

Levò del paro Gorda, re degli Unni, il quale si fece esso pure battezzare. Ma pare che il cristianesimo non avesse preso così bene fra gli Unni come fra gli Eculi. Appena giunto da Costantinopoli nel suo regno il re Gorda, diede i primi segni del suo fervore abbattendo i templi e gl'idoli; ma i suoi sudditi lo scannarono, accordatisi in ciò con Monagero, fratello di lui , che essi inalzarono al trono. Giustiniano fece pure abbracciare il cristianesimo agl'Indiani chiamati Asumiti, agli Zani che occupavano una parte dell'Armenia, ed agli Abasgi che abitavano i dintorni del Caucaso. Egli addolci i costumi feroci degli Zani , dopo soggiogatili col mezzo de suoi generali, e fece cessare fra gli Abasgi il barbaro costume di rapire a genitori i loro più bei fancinlli per farli eunuchi e venderli ai Romani. In Etiopia, sulla fronticra dell'Egitto, i Blemiani ed i Nobati, tributari de Bomani, seguitavano tattavia le pratiche più ributtanti dell' idolatria : i Blemiani in particolare saerificavano spesso degli uomini al sole. L' imperatore comando a Naracte, il quale reggeva quello contrade, di arrestare i sacrificatori, di rovesciar i templi e mandar gl'idoli a Costantinopoli.

Lo zelo che egli aveva contro l'idolatria il dimostrò pure nell' impero contro dell'eresia, e se Giustiniano vuol esser qua rimproverato di alcuna cosa, si è di aver dato nell'eccesso. Egli fece una calca di spergiuri e d'ipocriti , ridusse alcuni ostinati ad uccidersi per disperazione, e cagionò ben anco delle pericolose ribellioni. Egli era tanto severo contra i violatori delle leggi pubblicate in favore della religione, che essendo stati due vescovi convinti d'impudieizia, poco dopo divolgato un editto contra questo vizio, ei li fece deporre, poi mutilare e condurre per tutta la città, preceduti da un pubblico banditore, il quale gridava : « Imparate, o pastori de' popoli, a non profanare la sautità del vostro carattere » (2).

Egli aveva messo in un fascio Samaritani ed eretici, e volle adoperar con loro del rigore medesimo; ma questi si ammutinarono, presero le armi, commisero empietà e crudeltà inudite, infino a tagliare a pezzi i sacerdoti vivi, ed a farne friggere le membra palpitanti insiem con le reliquie de' martiri. Il capo de' ribellati si chiamava Giuliano, ed aveva a suo luogotenente un altro furibondo, di nome Silvano, il quale saziò in simil modo la sua rabbia contro i fedeli. San Saba gli aveva predetto, un dieci anni prima, che egli si morrebbe di fuoco. In quel gran bollimento di spiriti, Giuliano ando a Scitopoli per tramarvi qualche tradimeuto, ma raffigurato e preso, venne immantinente bruciato in mezzo alla città.

Però il figliuol suo Arsenio, impostore ardito e furbo, ebbe l'audacia di andare a Costantinopoli, e trovato il modo di entrar molto avanti nella grazia dell'im-

<sup>(1)</sup> Evagr. 1v , c. 20 , etc.; Theoph. p. 146 et seq.

<sup>(2)</sup> Theoph. p. 251; Nov. LXV , 24.

peratore e dell'imperatrice, egli svisò talmente la storia della morte di suo padre, da ispirare ad essi la più viva indegnazione contra i cristiani della Palestina. Dopo gli ultimi guasti però aveva questa provincia più bisogno che mai del favore e delle grazie del monarca. Ella sentiva impossibile il pagare i balzelli ordinari, e Pietro, patriarea di Gerusalemme, di conserva coi vescovi da lui dipendenti, tentava ogni via di ottenerne la remissione. Calumniati in quella guisa da Arsenio, e cou la corte preoccupata in quel modo contra di loro, si pensò il più efficace partito, quello d'indurre il santo veechio Saba, il quale viveva ancora, a far di nuovo il viaggio di Costantinopoli, ed a rendersi mediatore di un popolo fedele, il cui delitto era uno zelo forse

un po'troppo ardente (1).

Non gli fu bisogno di molti stimoli, e Saba incurvato sotto il peso di novantatrè anni, parti immantinente. L' imperatore il seppe, e ne lu commosso. Egli maudo le sue galere, il patriarca e due altri vescovi ad incontrarlo, e come tosto il vide gli si gittò a piedi , ricevette la sua benedizione con le testimonianze della più profonda venerazione , iudi il baciò nel capo , sopra il quale diceva aver veduta una corona di lucc (2). Fu conceduto al santo molto più in la che non aveva domandato. L'imperatore informato del vero da personaggio di tanta fede, rivolse tutta la sua collera contra i Samaritani e principalmente contra il maligno Arsenio, in pro del quale il caritatevole Saba fu tanto maguanimo da intercedere. Ma egli ebbe pure la consolazione di convertirlo insiem con tutta la sua fazione. Giustiniano voleva fare di grandi larghezze ai solitari, in considerazione del loro santo abate, ed asseguare ad essi delle reudite fisse e sieure; ma Saba si oppose costantemente alla liberalità del principe, supplicandolo a non privarli così de soccorsi che avevano molto più sicuri nel Signore, il quale,

gli diceva , era la loro ricca eredità , e che aveva fatto piovere il pane dal Cielo ne deserti. « Quello che noi vi dimandiamo, prosegui egli in tuono da profeta , è un qualche soccorso pei fedeli che sono stati rubati di ogni cosa; è il ristabilimento delle chiese arse dagl' infedeli, e la fondazione di uno spedale per la città santa. A tali condizioni e se voi continuate ad estirpar le eresie, suppiate che l' Ounipotente aggiungerà a' vostri Stati, l' Africa, la gran Roma, ed il resto dell'impero di Onorio, perduto da'vostri predecessori ». Ginstiniano concedette tutto. Si comineiò a fabbricare a Gerusalemme uno spedale di dugento letti con una entrata di quattromila soldi di oro, vale a dire un ventimila franchi, essendochè il soldo di oro valeva intorno a cinque franchi. Dopo un si felice negozialo, il santo abate parti alla volta della Palestina, dove fu accolto in guisa trionfale. Poco dopo egli cadde malato e si morì in novantaquattro anni. Il suo collega ed amico, l'abate san Teodosio, era morto un tre anni prima.

Mentre questi due lumi del deserto si spegnevano in Oriente, si levava in Occidente l'astro più luminoso della vita cenobitica. Beucdetto , uscito da ragguardevole famiglia ne' dintorni di Norcia in Italia, e di la mandato a studio in Roma. qui fu preso da tale spaveuto della corrazione de' giovani dell' età sua, che abbandonò segretamente la città, e si ritirò in una caverna selvatica, lungi un quaranta miglia. Vi stette tre anni senza che alcuno venisse di ciò in seutore, cecettuato un solo monaco del vicinato. chiamato Romano, il quale aveudolo trovato nella sua grotta, lo confermò nel suo disegno, lo vesti dell' abito monastico e gli diede del pane a mantener la vita. Dopo questo spazio di tempo egli fu scoperto da alcuni pastori, i quali, vedendolo vestito di pelli e nascoso fra le boscaglie, se ne dilungarono spaventati , come da un mostro selvaggio. Ma quando seppero la vita di quel degno servo di Dio, il loro timore si caugiò in ammirazione ed in una confidenza religiosa. Costoro l'ascoltarono

<sup>(1)</sup> Vit. s. Sab. c. 61. (2) Ibid. c. 71.

come un angelo calato dal Cielo, ed esortati da lui abbandonarono i primi costumi, e secondo lor natura e potere si feerro ad imitarlo. Il santo abitatore della eaverna divento famoso in tutto il vicinato, ognuno correra a lui, ed un vasto e fertile campo si dischiuse allo zelo apostolico che egli respirava.

Temendo uon pertanto che l'orgoglio corrompesse le sue virtà, permise Iddio che fosse umiliato dalla tentazione. Esscudo un di solo, gli corse per la mente uua donna che aveva in passato veduta . e la memoria di lei fece sì fatta impressione sopra l'anima di lui, che gli cadde in pensiero di abbandonare la sua solitudine ed ogui pio disegno. Ma sdegnato subitamente contra se medesimo del peccato che suo malgrado reguava nelle sue membra, e vedute non lungi dal luogo dov'era delle macchie folte di spine e di ortiche. egli si spoglio di ogni sua veste, e vi si trascino per mezzo iufino a che il suo corpo andò tutto a sangue. Il quale eroico coraggio il francò per sempre dal demoue della carne.

Non lungi dal suo ritiro e presso a Tivoli esisteva un monastero, il cui abate era morto da poco; e però i monaci lo pregarouo con grandi istanze a surrogare il defunto ed a condurli negli stretti sentieri della perfezione. Egli resiste lunga pezza, scusandosi a loro, che uon alfarebbero ad essi le sue maniere. La predizione era proprio vera: imperocchè vergoguando di ribellarsi scopertamente contra un santo, e troppo codardi dall'altro lato da lasciare le loro cattive abitudini. que' sciagurati deliberarono di far morire segretamente Benedetto, porgendogli a bere del vino avvelcuato; ma in quella che crano per sedere a tavola, e mentre l'ubate ne faceva secondo il costume la benedizione, il bicchiero si ruppe con tal fragore, come fosse stato colpito da ma pietra (1). Il santo conobbe al tempo medesimo, per rivelazione che n'ebbe, da qual pericolo era stato salvato, e levatosi con un'aria e volto di tranquillità: « Dio

(1) Act. SS. Bened. c. 3.

ve lo perdoni, o mici fratelli, disse loro, ma l'odio vostro è crudele e contra ogni ragione. Non siete stati voi forse quelli. che m' avete costretto ad essere il vostro superiore? Non vi ho jo forse detto, che non vi sareste acconciati con me? In somma cercatevi un maestro che vi stia. bene ». E immantinente gli abbandonò , per tornarsi alla sua prima solitudine. Egli vi si rendette ogni di più famoso così pe'snoi miracoli, come per lo splendore delle sue virtà. I giovani andavano in calca a trovarlo, e le case più illustri di Roma gli davano i lor ligliuoli da educare. Di questi furono Manro figliuolo di Equizio, e Placido figlio del patrizio Tertullo, entrambi de'più rinomati poi fra i suoi disecpoli. Da ultimo i proseliti montarone a si gran numero, che fabbricò dodici monasteri, di cui si additano pure oggidì i luoghi. Egli mise iu ciascuno dodici religiosi con un superiore partico-

Ma il suo più fameso istituto, il capolavoro della vita regolare o la culla felice dell'ordine di san Benedetto fu il monastero di Monte Cassino nel regno di Napoli. Quando il santo abate vi andò per la prima volta, esisteva su quel monte un antico tempio di Apollo, che i campagunoli di que' luoghi adoravano ancora, circondato da boschi sucri. ne quali essi facevano le loro superstiziose cerimonie. Benedetto giunto colà mise in pezzi l'idolo e l'altare, abbatte il bosco ed ebbe tauto d'impero sull'animo degl' idolatri da far loro abbracciare la fede, e fabbricò nel tempio istesso, che egli conservò, un oratorio di san Martino, un altro di san Giovanni, a là ben d'accosto il suo monastero.

Allora egli stimò di necessità di mettere in iscritto quello chel lino a que punto si cra conteutato d'insegnare a voce, non bastando più la bocca del superiore a quel si gran numero di discepoli, i quali dovevato coll'andar del tempo moltipiicarsi in guisa straurdinaria. Per molto austera che ne appaia eggidi la regola di san Benedetto, non pertanto egli si proponeva in essa di riduret la perfezione. evangelica a precetti pratici, che fossero alla portata di un maggior numero di persone, avendo specialmente in vista quelle, che non si sentivano la vigoria di durarla al genere di vita de' primi solitari. Il fine di questa regola, come pure di ogni altra vita monastica, è quello di dividere il tempo infra la pregluera ed il lavoro. Nell'inverno si levavano alle due per l' uficio della notte, che si chiama vigilia, ed era composto come oggidi, avveguache in un ordine meno invariabile e poco diverso, di un inno, di salmi, di lezioni e di responsori. Al primo far del giorno sidovevano cominciar le lodi che il sante chiamava mattutino, e nell'intervallo di questi due uffici si occupavano della meditazione e della lettura. Essendo l'ufficio più lungo i giorni di festa e le domeniche, in que'di si leyavano più di buon' ora, come nella state; dovendo l'uficio del mattino o le lodi cominciar sempre alla punta del giorno, e l'uficio della notte dovendo precederlo di tutto il tempo voluto per le meditazioni ordinarie e per le letture. La distribuzione de'salmi per ciascun'ora è notata come si osserva auche oggidi dai discepoli del santo. Pare nondimeno, che essa non era così fissa o di obbligo così stretto come negli uffici del giorno d'oggi, dappoiche il pio istitutore dice positivamente, che se qualcuno uon fosse contento della distribuzione de salmi, gli è fatta facoltà di dirli altramente, purchè in ogni settimana si dica tutto il salterio, che i nostri Padri , aggiugne egli, avevano il fervore di recitare ogni di tutto intero.

Dopo l'uficio del mattino, vale a dire a sei ore nella state e più tardi secondo il grado del giorno o le stagioni, si andava al lavoro, il quale dureva fino a dieci ore, poi si davan due ore di lettura. Dopo mezzodi vi avea presso a poco tanto lavoro come la mattina; in tutto sette ore almeno per giorno. Pare non pertanto, che fin d'allora tutti i monaci non erano generalmente e di necessità i e rostri, come il coltivare delle loro terre e la raccolta delle messi, ma si solamente quan-

do la necessità del luago o la povertà ve li obbligarano. A modo delle ricrostanae si sono sostimite le fatiche dello sindio a quelle delle mani ; convenne anni di far tale mutamento, quando si è introdotto il costume di conferrie sunti ordini alla maggior parte de' religiosi. Al tempo di san Benedetto essi erano quasi tinti semplici laici, e si crede che qeli pure non abbia ricevuto aleun ordine ecclesiastico.

L'abito dei monaei era il vestire comuno dei poveri o de campagnuoli, cioò la tunica, la cacolla, la cui stolfa diversava secondo le stagioni, e pel lavoro lo scapolare, più largo e più corto che oggidi. Hispetto alla qualtià delle stolfe, si trasceglievano le più comunali del puese, di lastio abate non ne nota il cobere. I di lastio abate non ne nota il cobere. I gliaricio trapuno, un leroundo di cacia, una coperat, un caperazile, e dornivano vestiti affine di essere sempre prouti per l'inficio.

Intorno al nutrimento si davano ad ogni pasto due vivande cotte, non compresa la terza porzione di frutti e di legumi che crescevano nelle terre del monastero, ed ogni di una libbra di pane, vale a dire dodici once , le quali formavano la libbra romana. Per bevanda concedevano un mezzo sestiere di vino come per indulgenza, perchè cra riuscito difficile, dice il santo abate, di recare in questo i monaci a maggiore astinenza. Le ore dei pasti variavano secondo le stagioni. Tutta la state, vale a dire da Pasqua insino a mezzo settembre, si pranzava a sesta od a mezzogiorno, e si cenava al cader del sole, salvo i mercoledi e venerdi che si digiunava, eccetto il solo tempo pasquale, infino all'ora di nona o per dir meglio infino ad un'ora e mezzo, notata dalla regola per recitare l'uficio di nona. Si pranzava a quest'ora medesima tutto l'autunno e l'inverno, e la quaresima si mangiava solamente verso la sera. La cena, qualunque fosse la stagione, si doveva farta di giorno. I mouaci facevano alternativamente la cucina, il elie non fa presumere troppo in favore delle loro vivande. Si aveva molto maggior cura dei malati, ai quali si concedevano tutti i cibi che potevano tornar loro profitavoli; laddove la carne de'quadrupedi era vietata ai sani.

La regola attribuisce una grande autorità all'abate. Negli affari egli deve consultare gli anziani e ben anco ragunare tutta la comunità od il capitolo per le cose di rilievo; ma dopo racculto il parere di ciascuno, la decisione dipendeva da lui solo e tutti dovevano soggettarvisi. Se egli non ne dava licenza nessuno poteva ricevere ne presenti ne lettere , ne uscir dal recinto del monastero. Tali sono i punti capitali ed i più degni di essere notati nella regola di san Benedetto, la quale fu trovata di tanta sapienza da riuscir col volgere del tempo la regola quasi universale di tutti i monaci dell'Occidente. La fondazione di Monte Cassino si riferisce al pontificato di Felice III.

A quel tempo e sotto il regno di Atalarico, re de Goti in Italia, il quale trattò i cattolici con quella equità che fatto aveva Teodorico suo avo nel meglio della sua sorte, fu bandita una legge degna di essere notata per la cognizione che essa dà del grado di temporale autorità che i papi si godevano in Roma a que'di. Atalarico o più tosto Amalassunta, madre del giovane re e reggente del regno in conferma dell'antico costume, comando che se alcuno voleva chiamare in giudizio un cherico della chiesa romana, egli si avesse a rivolgere primamente al papa, e non potesse ricorrere al giudice secolare se non dopo provata la negazione di giustizia da parte della Chiesa. Così l'autorità o giurisdizione temporale de sommi pontelici non si stendeva ancora se non su' cherici in loro difesa, con appello al giudice secolare.

Ma non la correva in questo modo nel fatto del potere e del reggimento puramente spirituale, il quale si stendeva in tutte le parti del mondo cristiano. L'anso 329 si tenne ad Orange nelle Gallie un concilio, la cui confessione di fede fu subito mandata a Roma ond'essere consibito mandata a Roma ond'essere con-

fermias (1). Nelle province meridional della Gallia, «vi acona tuttavia un rimasuglio di semi-palgginitavia un rimasuglio di sumi-palgginitavia propositavia di 
formare, a riasciva perciò tanto più diffiformare, a riasciva perciò tanto più diffidi cono i Padri in numero di tredici, compresovi san Casrio loro capo, noi abbiam sentito che alcuni per semplicità
contervano del sentimenti poco conformi
alla fede cattolica, o però noi giudichiamo ben fatto il far ricevere certi capi
precisi di dottrina, che ne assicurino
l'integrià ».

Gli articoli che seguono questo preambolo sono venticinque, e gli otto primi in forma di canoni portano in sostanza : « Che il peccato di Adamo passato dal padre ai discendenti pregiudica le anime come i corpi; che la preghiera non precede la grazia, ma che la grazia ci previene per farci pregare; che ne la remissione de peccati, ne il principio della fede non vengono da noi, ma dalla grazia; in somma, che con le forze della natura noi non possiamo nè fare nè pensar cosa che tenda alla salute. Noi dobbiam dunque insegnare c credere, conchiude il santo concilio, cho pel peccato del pris mo uomo il libero arbitrio è talmente indebolito, che nessuno prima del Salvatore ha potuto, se non per la grazia del Salvatore, amar Dio come si vuole, credere in lui, o fare il bene per lui, come dopo la venuta del Salvatore ; il desiderio medesimo del battesimo viene puramente dalla grazia e non mai dalla natura. E medesimamente noi crediamo, aggiunge il concilio, che tutti i battezzati dovendo adempiere ciò che tende alla salute della loro anima, essi lo possono coll'aiuto e la cooperazione di Gesti Cristo, se vogliono adoperarvisi fedelmente; ma che taluni sieno predestinati al male, non solamente non lo crediamo, anzi detestiamo chumque il credesse e gli diciamo anatema ». Intorno a quel tempo e sull'oggetto istesso della grazia vi fu uu concilio a Valenza, dove si con-

(t) Tom. IV Coac. p. 16.

fermò similmente la dottrina esttolica. Il concilio di Vaison del cinque novembre 529, non fn se non nna conferenza di carità : vi si fecero nondimeno alcuni canoni degni di essere notati. A vantaggio del popolo venne fidata a' sacerdoti la eura di predicare nelle parrocchie della eampagua, come pure in quelle delle eittà. Se qualche infermità impedisse il sacerdote di predieare, il diaeouo leggeva un' omelia de' Padri. Ad esempio della santa Sede e dell'Oriente, come pure dell'Italia, si dirà il Kyrie Eleison nelle chiese di Francia, ed in tutte le messe, anche della quaresima e dei morti, si dirà tre volte Sanctus come nelle messe puhbliche. Si reciterà pure in queste chiese il nome del papa, ed al Gloria Patri si agginngerà sicut erat in principio, eome si pratica in Africa ed in Italia a motivo degli ariani. Nel coneilio di Carpentras, tenuto due anni prima, era stato ordinato, che i doni fatti alle chiese della campagna sarehbero interamente pei loro cherici o per le loro ristaurazioni, se la chiesa eattedrale era sufficientemente ricea; ehe se il vescovo non aveva l'entrata che bastava a sostenere le spese che era obbligato di fare, dopo lasciato quel che occorreva alle parrocchie, tanto pel loro clero che per le loro riparazioni, egli si preudeva il di più.

La chiesa di Spagna sotto la signoria de' Visigoti ariani si dava a divedere tanto più attenta alla conservazione sia del domma, sia della disciplina, perche il miscuglio di nazioni corrotte le faeeva un dovere più particolare di vigilanza. Non contento d'imporre nuove pene agli avvelenatori ed agl'ineestuosi, il eoneilio di Lerida provide che i cherici, testimoni assidui della ferocia de barbari, non si allontauassero per questo dalle antiche massime della doleezza ecclesiastica. Egli victò loro sotto pena di essere esclusi per sempre dagli ordini superiori, di spargere il saugne umano per qualunque ragione si potesse allegare, anche per difendere una città assediata.

li secondo concilio di Toledo, tenuto nel 527, confermò i canoni antichi intor-HENRION, Vol. II. no la continenza de cherici e la proibizione de matrimoni fra i congiunti in qualunque grado conosciuto di parentela. Gli interstizi delle ordinazioni sono notati in questo concilio in una maniera precisa ed istruttiva. Il primo canone porta, che i faneiulli destinati al chericato riceveranno primieramente la tonsura, e saranno messi nel grado dei lettori; quando avranno tocea l'età dei diciotto anni si avvertiranno della facoltà che loro è data di potersi tuttavia maritare; che se promettono liberamente di osservare la continenza, si ordineranno sotto diaconi a venti anni : se compiuti i venticinque la loro condotta sarà stata edificante, si conferirà ad essi l'ordine del diaconato; se essendo stati maritati promettono in età matura col consenso delle loro mogli di vivere contineuti, potranno aspirare agli ordini sacri. Al chindere di questo concilio Toledo è gnalificata di metropoli, ed è la prima volta che le vien dato questo titolo.

Bonifacio II sedeva allora sulla eattedra di san Pietro, per la quale era stato ordinato il 15 ottobre dell'anno 530, un mese o due dopo la morte di Felice III. Bonifacio era nativo di Roma, ma di nazione goto. La sua elezione non fu cousentita da sutti. Fu eletto al tempo istesso un certo Dioscoro, il quale essendo morto un mese dopo, si morì pure con lui lo scisma. Si dice, che Bonifacio lo fece condannare ed anatematizzare dopo la sua morte; il che fu creduto un risentimento, che teneva più assai della durezza della sua barbara origine, che non della dolcezza convenevole al vicario del Salvatore degli nomini. Tocco dalle discordie, che erano seguite alla sua esaltazione al pontificato, e temendo che ne nascessoro altre simili nella sua morte. egli eostriuse i vescovi adunati in eoneilio nella basilica di san Pietro ad antorizzarlo a far l'eletta del suo successore, e disegnò il diacono Vigilio. Questa novità contraria at santi canoni fu rivocata iu altro concilio (1). Il Signore lascio po-

(1) Histoire de la Papaute, 2. édit., tom. t, 199. cu tempo questo pontefiee in capo alla sua Chiesa. B mifacio morì nell'ottobre o novembre dell'anno 532, ed ebbe per successore Giovanni, soprannominato Mercirio, romano di origine e di natali e prete del titolo di san Clemente.

Verso il finire del regno di Bonifacio, fu nortato al suo tribunale un affare dell'importanza che mai maggiore (1). Stefano, metropolitano di Larissa in Tessaglia, aecusato innanzi il patriarca di Costantinopoli, dichiarò, che non dipendeva punto da quella sede, ma si bene dal papa, come tutti i vescovi dell'Illiria. Non per tanto egli fu condotto a forza a Costantinopoli, dove il patriarca Epifanio pronunzio una sentenza contro di lui, pigliando tutte le precauzioni possibili per timore che si fuggisse ed andasse a Roma. Ma se l'arcivescovo non potè andarvi personalmente, trovò però la via col mezzo di Teodosio, vescuvo di Echine, ed uno de' suoi suffraganci, di mandarvi il suo richiamo. Il quale tanto in suo nome, quanto in nome di molti altri vescovi della provincia di Tessaglia, presentò un'istanza contro la sentenza pronunziata a Costantinopoli in pregindizio della giurisdizione della santa Sede. « Egli è incontrastabile , diceva egli , che sebbene la Sede apostolica si attribuisca a buon diritto il primato sopra tutte le chiese del mondo, essa ha un diritto particolare affatto sopra quelle dell' Illiria 2. Il papa aduno un concilio, il cui giudizio non ci è giunto nel suo preciso tenore, ma si sa aver però mantenuti i diritti del patriarcato di Occidente.

L'amo 533 si tenne ad Orleans un concilio più conosciuto, e che si amnovera pel secondo di questa città. Esso fu unmeroso, e composo di vescovi sudditi dei tre re Teodorico, Childeberto e Clotario. Questi principi eristiani e barbari, i quali fecero per lunga pezza un bizzarro accopiamento di opere di zelo e di vecessi di erudeltà, dopo di essersi intrisi del sangue del'oro propri nepoti, de' figiutoli di Colomiro, onde volvano in-

(1) Tom. sv Conc. p. 91,

w. .

vadere gli Stati, radunarono i loro vescovi ad Orleans, come la città più acconcia che le altro delle diverse diocesi, affinchè adoperassero a ristabilire la disciplina. La simonia era uno de' mali maggiori che travagliavano la Chiesa, e non che allentasse, essa prendeva ogni giorno nuovo crescimento. Il concilio ordinò di rigettare come un riprovato chiunque tentasse di ottenere l'episcopato a prezzo di oro. Proibi ad ogni sacerdote di dimorare eon de' laici solto pena di esser privo degli uffici del sacerdozio; cotanto la corruzione del secolo pareva contagiosa per gli ecclesiastici, i quali dovevano vivere da soli o con genti del loro stato in una specie di comunità. Si rinovò pure la proibizione, cho era già stata fatta, di ordinare delle diaeonesse a motivo della fragilità del sesso, e si scommicarono gli abati, che non facevano il debito conto degli ordini dei vescovi.

Non annoverando i deputati di cinque prelati assenti, vi furono a questo concilio ventisci vescovi, o si credo che lo presedesse Oporato, arcivescovo di Borrges. Vi si videro altri einque metropulitani, cioè Flavio di Rouen, successore di san Gildardo o Godardo, Leone di Sens, Ingiurioso di Tours, Giuliano di Vienna, successore di sant'Avito ed Aspasio d'Eause. I Padri del concilio presero il loru posto, come l'ordinario, secondo la diguità della loro sede, non avuto rispetto al grado dell'ordinazione, che che ne dicano a'cuni autori per altro csattissimi, i quali possono benissimo essere stati ingannati dall'ordine arbitrario delle firme. Di fatto, Cronopio di Perigueux , la cui sottoscrizione vien dietro a quella di Aspasio di Eause, di Leonzio di Orleans e di Eleuterio di Auxerre, era più anziano nell'episeopato di questi tre vescovi, dappoichè egli aveva assistito al primo concilio di Orleans coi loro predecessori.

Flavio di Rouen è onorato nella sua chiesa sotto il nome di san Flien, e si custodiva il suo corpo a san Martino di Pontoisc. Al suo tempo il re Clotario fondò a Rouen il monastero di san Pietro e san Paolo, il quale in progresso prese e san Paolo, il quale in progresso prese

il nome di sant' Ouen. Leone di Sens e ... Giuliano di Vienna sono essi pure onorati quali santi. Quantunque Ingiurioso non abbia ricevuto pubblicamente il medesimo titolo, pure in tutto ciò che egli giudicava importare alla religione dinostrò quel zelo, che si vede particolarmente ne santi. Il re Clotario aveva ordinato, che tutte le chiese del suo regno gli pagassero un terzo delle loro entrate. Molti prelati per ispirito di pusillanimità, ovveramente per disegni molto più riprovevoli d'interesse e di ambizione, non si fecero nè manco un dovere di far qualche rimostranza; ma il degno successore di san Martino ando a trovare il monarca, e gli sece così bene comprendere il pericolo che si correva nell'appropriarsi i doui offerti a questo gran sauto, che il re si condannò da se medesimo, richiese perdono e pregò il vescovo d'intercedere per lui presso il suo santo predecessore (1). Fra i vescovi di questo concilio in maggior fama di eminenti virtit, sono ; san Lo di Coutances, sant' Eleuterio di Auxerre, sant'hunocenzo di Mans, sant' Agrippino di Antus e san Gallo di Anvergne, tutti dalla Chiesa onorati di culto particolare.

San Remigio era morto fin dal cominciar di quell'anno 533. Ci è rimasto di lui un testamento, che la più rigorosa critica non potrebbe negarne l'anteoticità-Egli istituisce suoi eredi insiem con la eltiesa di Reims, Larpo, vescovo di Suissons, ed il prete Agricola, suoi nipoti. Da queste diverse donazioni si vede che egli era molto ricco in terre patrimoniali ed in ischiavi. Fra i doni fatti alla sua chiesa il più degno di attenzione è uu vaso magnifico che egli aveva ricevuto dal re Clodoveo, e di cui volle che si facesse una pisside ed un calice. Sopra il calice che doveva service alla comunione del popolo, comandò che fossero scolpiti tre versi latini, che aveva già fatto porre sopra un vaso della chiesa di Laou, e che attestano nel più chiaro modo e formale, che il calice consacrato coutiene

(1) Greg. Tur. ry , Hist. c. f.

il sangue medesimo che sgorgi, dalle piagle del Red-nortor (2). Inemaro, vescovo della medesima sede molti anui dopo di lui , riforisco che questo calvo si rea conservato infino ai suoi tempi, e che venne fino per francare gii schiari dalla serviti del Normanni. Sun flemigio lega al sacerolte Agricola mav vigna ced debito di fare per lui un'offerta all'altare le festo e la domanielo, e daro qui anno un banchetto ai preti ed ai dacconi a della concordora dicho crigino a tuli banchetti di carità, i quali divestarrono no finore troporti sideo crigino a tuli banchetti di carità, i quali divestarrono no finore tropo comunia s'accoli segmenti.

Uua moltitudine di santi e ili sante fedeli allo lezioni ed agli esempi di un così deguo pastore edilicarono, il paese di Reims sotto il suo episcopato Ma niente parve più ammirabile di una famiglia di sette vergini cristiaue, che abitavano in que dintorni. Tutte avevano ricevuto il velo da sant'Albino di Chalons, e corrisposero così perfettamente alle sue speranze, che tutte si meritarono di essere onorate quali sante. Menechilde , che era la più giovane, è altresi la più conosciuta; e la città che iu prima si chiamava, Auxuèno prese da lei il nome di Sainte-Menchould, Intorno a quel tempo e nella provincia medesima si vide giugnere una famiglia molto più numerosa di santi forestieri. Il più rinomato di quella schiera, la quale consisteva in sette fratelli e tre sorelle, fu san Gibriano che la conduceva. Eran tutti nati in Irlanda . ma la reputazione delle chiese della Gallia ve li attirò, ed essi vi si consagrarono agli esercizi della pietà in diversi monasteri. Il numero di questi pii asili vi si moltiplicava da per tutto.

Nella sola provincia di Neustria, chia, nala poi Normandia, noi troviamo fiu d'allora tre celebri sittinori della vita cenohitea ne' santi Marcollo, Euroldo e Vigore. San Marcollo, originario di Bayenx, fin ordinatu sacerdote da san Possessace di Contances, ed incaricato di aununziare la parola di Dio. En uset'

(2) Tom. 1, Bibl, nov. Lab, p, 806,

con tutto il successo di un apostolo il quale conferma eiò ebe egli prediea con luminosi prodigi. Molti prelati secondando le sue inclinazioni si ginvarono di lui per istituire in varie parti delle Gallie diversi monasteri, e primo di tutti fu quello di Nantcuil nel Cotentino. Lo zelo di Marcolfo lo portò fin nella Gran Bretagna, dove eomunicò il medesimo spirito di ritiro e di distaccamento. Egli venne a finire la sua earriera a Nanteuil, monastero che fu poscia rovinato dalle correrie dei Normanni, donde il eorpo del santo fu trasferito alla diocesi di Laon , in un luogo che si chiamava allora Corbigni, e che prese insensibilmente il nome di Saint-Marcon. Il re Carlo il Sempliee, vi feee fabbricare un monastero, la cui chiesa venne in gran fama pei frequenti miracoli che vi si fecero, particolarmente nella guarigione delle scro-

Era un antico costume dei nostri re di visitare le reliquie di saint-Marcou immediatamente dopo consaerati, ma se ne ignora l'origine, como pure il tempo in cui i nostri re possono aver ricevuto dal Cielo il dono della guarigione in tanto bell' aecordo con la paterna beneficenza, che formò sempre il loro earattere. Testimonio Guiberto (1), abate di Nogent, il quale viveva al eader del sceolo undecimo, è eerto ehe la confidenza de' popoli attribuiva fin d'allora questo privilegio ai monarchi francesi; e che le persone illuminate ne risguardavano i feliei effetti come un vero miraeolo. I malati travagliati da tumori freddi, dice questo abate, accorrevano a schiere verso il re Luigi il Grosso, il quale stendeva loro la mano con bontà, e li guariva facendo sopra di loro il segno della eroce. Si eonsiderava questo potere maraviglioso eome unito alla pietà ereditaria de monarchi francesi, a tal che la nazione si reeava a gloria, che i principi vicini non potevano tentar nulla di simile. Ed i re d'Inghilterra solo dopo ehe si chiamarono re di Francia,

(1) Guib. de pig. SS. c. 1.

hanno preteso di avere il dono di guarire la stessa malattia.

Sant' Euroldo, personaggio qualifica-to della corte di Childeberto, dopo rinunziate tutte le grandezze terreue, ed indotta sua moglie a rendersi religiosa, si ritirò nella diocesi di Lisieux, nella selva di Ouche, la quale era un covo di ladroni e di assassini. Egli converti una parte di quegli scherani, e si fece una si gran copia di discepoli da vedersi poi interniata la sua cella da ben mille e cinqueeento delle loro. E sceondato dalla liberalità de' fedeli ne' suoi pii disegni, egli fabbricò in breve quattordiei monasteri gli uni di uomiui, gli altri di fancialle. Quello di Quebe, il quale porto di poi il nome di Saint-Evroul, cra il principale e come il capoluogo di tutti gli altri. V'ha un altro sauto abate del medesimo nome, rivorito come l'uno dei patroni della città di Beauvais.

San Vigore, quantunque vescoro, non onco meno la vita monastica. Egli stabil dei monasteri durante il suo episco-pato, come aveva fatto in prima, ma di tutti questi asili della pieta rimase soli tanto quello di Ceris i, il quale fu distrutto insicme con gli altri nelle correrie di di di duchi Roberto e Guglielmo suo figliudo. San Vigore sostenne lo splendore della sode di Bayenr, la quale si glorificava, che de sette vescori, i soli che avessero occupata quella sede, furono tutti anovervati fra i santi.

San Pridalino, di origine irlandese, diede sulle prime de grandi esempi al monstero di sant' llario di Politere, di cui fu abate. Acesco di zelo straordinario per la gloria di questo Padre del Chiesa, egli passò melle regioni orientali dell' impero francese, ne' deserti del Vosgi, nel passe di Brasbargo, in fondo alla Svizzera, inaltando ovurque delle elices sotto il nome del grande llario, di cui collectua alcune reliquimento delle elices sotto il nome del grande contrade, e soprattutto in Justizera, indica delle elices espera ne'risidioni in queste contrade, e soprattutto in Isvizzera, dalle armi del cantone di Claria, lo

quali sono il ritratto di questo illustre so-

Le montagne selvatielle dell'Auvergue si videro esse pure popolate di uomini tutti celesti. I più famosi sono i santi Porciano e Calais. Questi abbracció la vita monastica nel monastero di Menato, passò in quello di Mici, dove fu ordinato sacerdote dal vescovo di Orleans, indi si avauzò nella Maina e là fondò il monastero che porta il suo nome. Porciano, da selijavo che era stato, divenne abate di Mirauda, nel suo paese natale, copreudo con lo splendore delle sue virtù la bassezza della sua prima condizione, e rendendosi venerabile così al proprio monarca, il duca di Auvergne , come al re Thierri , il quale faceva la guerra in quella provineia. La fama della sua virtù e del suo potere presso Dio, crescendo anche dopo la sua morte, il monastero lasciò il suo nome di Miranda per pigliar quello di Saint-Pourçain, e così pure la città che vi si fabbricò dintorno. San Giuniano o san Leonardo, questi abate e l'altro solitario nel Limosino , hanno anche essi cangiato il nome delle città con la eelebrità del loro proprio.

Ma fra tutti i santi che oporavano allora la vita monastica nelle Gallie, nessuno la può vincere sopra san Giovanni, abate e fondatore del monastero di Reomay in Borgogna, così dinominato dal siumicello della Réome sopra il quale è posto (1). Il fondo delle osservanze lodatissime di Réomay era la regola di san Macario di Egitto, in tutto quello che poteva convenire al nostro clima. Ma il santo abate Giovanni percorso i monasteri più nominati di tutte le Gallie, affine di recare a' suoi discepoli delle osservanze che si potessero praticare interamente. A tale effetto egli visse sconosciuto per diciotto mesi , e non diciotto anni, come fu detto con poca verosimiglianza, nel mouastero di Lerins, il quale era salito al somino della sua riputazione. Giovanni aveva un tale distaccamento da tutto ciò che l'uomo ha di più caro al mondo, e tanta cura d'ispirare a' suoi discepoli l' allontanamento dalle donne , che essendo andata sua madre a visitarlo dopo una lunghissima assenza, egli non volle parlarle, e stimò fare assai in lasciarsi vedere passandole dinanzi. Dopo di che le fece diro, che non si vedrebbero più sulla terra, e ebe ella procurasse di menare tale vita da potersi poi riunire in cielo. Le sue austerità andavano del paro con la sua annegazione; e nondimeno egli aggiunse all'età di centoventi auni seuza patire alcuno dei molti disagi della vecchiczza, non indebolito mai nella vista e nella memoria, e non avendo perduto neppure un dente. Egli fu sepolto nel suo monastero, il quale divenuto in breve famoso pe' snoi miracoli, fu denomiuato Moutier-Saint-Jean. Il più celebre de' moltissimi suoi discepoli è sau Senna, fondatore del monastero di questo nome, come nominata fu pur così la città cho vi si è formata presso le sorgenti della Senna.

Molte sante vergini e caste vedove illustrarono del paro la chiesa della Gallia, e così nell'ardore e nella costanza delle pratiche più anstere della vita religiosa non si rimasero addietro a più fervorosi fra gli nomini. A Chartres una dama chiamata Nouegonda, perdute due figlinole che formavano tutta la sua consolazione, conobbe tanto vivamente la fralezza di tutto quel più che ne tiene attaccati a questo mondo, cho delibero di rinunciarvi interamente. Ella visse a bella prima chiusa nella sua casa , non si cibando che di solo pane di orzo che clla stessa impastava e euoceva sotto la cencre. La celebrità del culto e del nome di san Martino avendola attirata a Tours, ella vi formo una comunità di giovani vergini presso la chiesa, che da ciò fu chiamata Saint-Pierre-le-Puellier, e che fu dotata dalla regina Clotilde (2).

Una santa giovane, di none Papula, ci fornisce un esempio molto più straordinario, ma che una copia di miracoli fa risguardare come l'effetto di una ispi-

<sup>(2)</sup> Greg. Tur. Vit. PP. c. 19.

razione speciale, sicoome la sola che può giustificarlo. Avendo Papula per lungo tempo supplicati i suoi a volcrle concedere di reudersi religiosa, e non avendone ottenuta mai la facoltà, ella usci dalla casa paterna, prese un abito da uomo, e si fece in Turrena ricevere in un monastero di religiosi. Ella vi passò trent'anni vestita da monaco senza che alcuno la raffigurasse. Soli tre giorni prima della sua morte, il suo pudore patendo alla sola idea che dovca essere tra poeo sepolta, ella palesò il suo segreto, affinche fosse commessa a delle donne la

cura di seppellirla (1).

A que' di appunto il monastero di Mici, dove si formo san Colais, dava la maggior edificazione al regno di Orleans, il quale costituiva la signoria di Clodomiro. L'abate sant'Avito, elle era succeduto a san Mesmino, aveva il dono ili profezia. Egli ebbe cognizione che il re Clodomiro voleva mettere a morte Sigismondo, re detroniziato di Borgogna e suo prigioniero. Andatolo subitamente a trovare: c Principe, gli disse col tuono sicuro di profeta, se voi fate morire Sigismondo, voi perirete per mano dei vostri nemici, e la sorte che avrete fatto patire alla sua famiglia sarà la regola del vendicatore dei re sulla vostra 1 (2). I consigli inumani della politica crano affatte diversi da quelli dell'uom di Dio. Clodomiro si vedeva obbligato a ricominciar la guerra nella Borgogna, che egli aveva creduto soggiogata affatto", e però non gli parve cosa prudente il lasciar nel suo regno di Orleans un nemico. quantunque imprigionato, della fatta di Sigismondo, meutre egli si allontanava di là per finir di opprimere la Borgogna. Egli uccise non solo questo scianralo principe, ma ben anco la regina sua consorte, e due principi loro figliuoli. Poscia fece gettare i loro corpi in un pozzo, che fu intitolato il pozzo di san Sigismondo, poiche questo principe, secondo l'uso che allora correva di chia-

(1) Greg. de Glar. Confess. c. 16. (2) Greg. Tur. I. 11, c. 6.

mar martiri le persone virtuose che si mettevano a morte inginstamente, è onorato egli pure qual martire. Il re di Borgogna aveva esso pure commesso tal delitto che gridava vendetta, dannando alla morte il suo figliuolo Sigerico sull'accusa di una matrigua. Poco appresso egli n'eliba tal sincero pentimento, che prego il Signore di punirnelo in questa vita meglio che nell'altra. Di fatto egli chhe tutte le sue traversie in conto di giusti castiglii, e nou cessò mai di adorare la mano che

lo percuoteva. Rispetto alla predizione di sant'Avito, ella si avverò l'anno istesso della morte di Sigismondo. Avendo Clodomiro attaccati i Borgognoni, che si erano raccolti sotto la condotta di Godemaro, fratello del loro seiagurato monarca, a meglio dimostrare la sua vendetta volle il Ciclo che il re di Orleans perisse in quella che trionfava de'nemici. I fratelli di lui cominciarono a dividersi i suoi Stati, e la santa regina Clotilde si prese cura dei tre di lui liglinoli, ginvanetti ancora, Tibaldo, Gontario, e Clodo o Glodoaldo. Ella sostenne vivamente gl' interessi di questi tre principi snoi nipoti, e pensava a far loro restituire l'eredità del padre, quando Childeberto, re di Parigi, invito Clotario, re di Soissons, a venirlo a trovare per trattare di conserva un affare del maggior momento. I due re l'ecero pregar Clutilde , loro madre , a mandar loro i Tiglinoli di Clodomiro, poiche era tempo, dicevano essi, di farli riconoscere quali credi del regno di Orleans. Nessma cosa potea venir più gradevole a questa degua madre, alla quale non cadea pure in pensiero di sospettare nei re suoi ligliuoli le atrocità di cui si volevano rendere colpevoli.

Giunti i dne piccoli principi Tibaldo e Gontario nel palazzo, alcuni fidati menarono lungi di là Clodoaldo, il più fanciullo, e disginusero gli altri due dai loro governatori e dalle loro genti. Allora Childeberto e Clotario mandarono a Cletilde una spada igunda ed un paio di forbici, significandole che eleggesse o l'una cosa o l'altra pe suoi nipoti, e dichiarasse quello che amasse il meglio o farli morire o ridurli nella condizione di sudditi, tagliando loro i capelli. Si noti essere allora privilegio delle stirpi reali il portare i capelli lunghi. La regina, non eonsultando che solo i suoi sentimenti di orrore e d'indegnazione, fece tale risposta, che i due parricidi interpretarono secondo la loro crudele politica, e la miscro issofatto ad esceuzione. Ogni cosa era presta per quella spaventevole tragedia; lo vittime tremanti, la spada snudata, e gli spettatori impalliditi già dello spavento. Il brutalo Clotario tira pel braccio Tibaldo, il primogenito de quoi nipoti, di soli dicci anni, lo stramazza al suolo, e immergendogli da bravo assassino uno stiletto sotto l'ascella l'uccide sul fatto. A tale spettacolo Gontario, più giovanetto di qualche anno, fugge verso Childeberto , e lo strigne a' ginocelii, dicendogli: ( Mio caro padre, difendimi che non sia neciso come mio fratello ». Childeberto, elic verosimilmente non voleva trascorrere a quel nefando eccesso, non si pote contenere dal piangere, e disse a Clotario: t Fratello mio, concedimi la vita di questo fanciullo , rd io ti cederò quanto più vorrai ». Ma Clotario, furibondo, levando il pugnale grondante di sangue : « Sei tu, gli disse, che mi hai stimolato a questo; egli morrà , o tu morrai in sua vece ». Childr-berto gli abbandonò il giovane principe, e Clotario lo trucido sul corpo del primo. Santa Clotilde fu inconso abile della morte de' suoi nipoti , ma più ancora del delitto del suo proprio figliuo-

Dopo fatte magnifiche esequie ai giovanetti principi, clla si ritirò a Tours, dovo fini sua vita ne' gemti o negli esercia della peninera, e di tutte le buono opere. Oltre la collegiale di Saint-Pierrete-Puellier, posseduta in passato, come abbian veduto, da vergini cristiane, si amoverano tra le magnifiche fondazioni di questa santa regina, i monasteri di Andely, di san Germano di Ancerre e di Chelles. Il giovane principe Clodoaldo o Clodo, che l'aveva campata alla strage, ahbandono ben volentieri un regno che costava tanti delitti, si tagliò egli medesimo i capelli, si ritirò appo un santo solitario chiamato Severino, il quale viveva isolato a breve distanza da Parigi, e si formo condotto da lui agli esercizi della vita monastica. Ma la sua santità e le sue seiagure rendendovelo troppo celebre, lo fecero andare in Provenza, fuor degli Stati de'suoi zii. E non torno a Parigi se non lungo tempo dopo, dove il veseovo Eusebio l'ordino sacerdote; quindi egli fabbricò, per finirvi sua vita, un monastero sulla Senna in un villaggio che allora si chiamava Nogeut, e ehe da lui pigliò poscià il nome di Saint-Cloud.

Bisogna credere però che il re Childeberto si pentisse sinceramente di aver cagionata la morte de' suoi nipoti. Se il furore passaggero della sua ambizione fu capace di fargli prendere una colpevole risoluzione, le sue naturali iuclinazioni, le quali non crano cattive. lo richiamarono da tali cecessi anche prima elic fossero commessi. Non avendo potuto impedire un tanto delitto. non pertanto ci lo fece quasi dimenticaro eon una copia di virtù, e col costante suo amore per la religione. Suo nipote Teodeberto, re di Austrasia, non fu meno zelanto di lui per la gloria della Chiesa e la conservazione della disciplina. Andando di conserva fra loro, essi fecero celebrare, nel maggio del 538, il terzo concilio di Orleans, il quale comanda tanto chiaramente ai sotto diaconi ed ai eberici superiori di osservare la continenza. I trasgressori souo ridotti alla comunione laica, ed i vescovi che li lasciassero esercitare le loro funzioni, condannati a tre mesi di penitenza. Il canono decimosettimo porta che il vescovo non potrà levare ad un cherico i beni ecclesiastici, che egli tiene dalla liberalità de suoi predecessori, se non nel caso che gli dia l'amministrazione di una chiesa o di un monastero. Si aggiugne, che il cherico, il quale gode di tali benelicenze o benelizi , deve rendere servizio alla chiesa, e prestare obbedienza al vescoro; i quali bonefizi, per consequera, formazano fia d'altor una specie di diritto che non può casere cangiato o rimoso, e di vescovo non poleva privarne di suo volere chi n'era investito. Si vede cziandio in questo conciliò Tuso già stabilito nella Chiesa di esigere mano forte dai magistrati per far eseguire le sue leggi contra gli cettici. Il canone tentesimoprimo socumuica per un anno il giudice laico, che non punisse i bonosiate i gli altri settari, che fossere convinti di aver ribattezzato qualche cattolico.

Oltre i santi prelati, che il secondo concilio di Orleaus ci ha fatto conoscere. san Lupo di Lione, il quale presedè al terzo, san Pantagato di Vienna, sant' Arcadio di Bourges , sant' Agricola di Chalons sulla Saona, e sant' Albino di Angers, che vi assistettero, diedero il maggior lustro alla chiesa di Francia. Dalla intera numerazione di tale assemblea ci pare che il re Clotario non andasse di buon accordo con gli altri duc re francesi , pojehè non vi si trova alcun vescovo de' suoi Stati, quantunque ne possedessero allora di segnalati per tutte le doti che formano i gran vescovi. Di questo novero era incontrastabilmente san Vasto di Arras, il quale sostenendo in vecchiaia la riputazione della sua più bella età, dopo conservata invariabilmente la confidenza del primo dei re cristianissimi, godeva della medesima considerazione presso il suo figliuolo Clotario, tauto più giusto estimatore della virtu, quanto meno era virtuoso.

Allora fioriva pure, nel regno di Soissons, l'illustre san Medarlo, il cui nomo aucho dopo tanti secoli è tuttavia nonrato in ispeciale guis ai molte altre contrade della Gallia. Egli era nato nel villaggio di Salenci, presso Neyou, da una siguore gallo di nome Nettardo, e da ma dama originaria di Roma, chianata Protagia (1). In questa guisa s' interpreta ciò che gli atti autichi della via di que-

Nessuna cosa dimostra meglio l'alto concetto che si aveva di Medardo, quanto l'eccezione che si fece per lui alle regole ordinarie della disciplina. Essendo morto sant' Eleuterio di Tournai, si ercdette che un tal pastore non poteva essere surrogato bene se non da un altro santo, e Mcdardo, col consenso del re del popolo c del clero, fu eletto a governare questa diocesi unitamente con quella di Noyon. Queste due chiese così unite furono governate da un medesimo vescovo per più di seicento anni, conservando ciascuna la sua cattedrale, e tutti i suoi diritti separati. Medardo fece l'ammirazione dell' uua e dell'altra con virtu

sto santo dicono della sua origine, quando con una precisione considerata essi danno a sua madre la qualità di romana, ed a suo padre quella di gallo, non di franco o francese. Si riferisce la nascita del loro figliuolo Medardo all' anno 456. Verso il 530, e per conseguente in una ctà avanzata, poichè la virtù di lui aveva temuto sempre le onoranze, san Remigio l'ordino vescovo del Vermandese (2). Poco appresso Medardo trasferi la sua sede nel castello di Noyon, che non bisogna confondere con la città chiamata da Cesare Noviodunum Belgarum, e che tutti i buoni critici hanno preso per Soissons. Noyon era a que' tempi un castello fortificato e poco antico, costrutto verosimilmente contra le correrie degli Unni. Avvicinando così la sua sede al luogo de'snoi natali, il santo non peusò se non a porre la chiesa e le cose sante meglio al coperto che non l'erano state prima, sia nell'antica Augusta del Vermandese, oggidi Saint-Queutin, sia in Vermand, il quale non é altro più che un villaggio, e non lascia per questo di conservare dei diritti plausihili al titolo antico di città o di capitale del paese ; perocchè è difficile, a non dire impossibile, il decidere in quale di questi due luoghi fosse la sede cpiscopale prima di essere trasferita a Noyon (3).

<sup>(1)</sup> Fortunat, Vit. s. Med. t. VIII , Spi-

<sup>(2)</sup> Miss. Verm. (3) Ibid.

ed opere tanto matavigliose, come il fu questa lunga unione, di cui esse furono il sodo principio. Egli mori in una estrema vecchiaia, sotto il regno di Clotario, il quale assistè à suoi funerali, o fece trasferire il suo corpo, presso Soissons, in una terra che egli consacrò alla fondazione del monastero, che portava non ha guari il nome del santo.

Ma la santa regina Radegonda fu quella che diede le testimonianze più affettuose della sua venerazione e della sua riconoscenza all'uomo di Dio, che ella risguardava come suo padre in Gesù Cristo. Ella era stata allevata nel castello di Authies , diocesi del santo vescovo , che fu il primo a sviluppare i germi felici della grazia in quest'anima pura e visibilmente predestinata. Tutte le attrattive della virtii impronte sulla sua fronte, una bellezza che aveva alcuna cosa del celeste, eccitavano una specie di venerazione religiosa in tutti quelli che la vedevano. La sua origine era illustre, quantunque fosse stata ridotta alla schiavitù fin dalla sua tenera giovinezza. Figiiuola al re di Turingia, essa divento schiava di Clotario , allorche questo principe insiem col re Thierri, suo fratello, conquisto gli Stati dello sventurato Turingiano. Ma, avvegnache cost fanciulla com'era allora Radegonda, il suo vincitore ne fu preso al primo rimirarla. Questi , infino a che venisse in età da poterla sposare, la rinchiuse in Authies, che erastata una città di gran rilievo , lungi un tre leghe dalla metropoli dei Vermandese, e allora era solo un castello nominato per la salubrità dell' acre e la bellezza dei paese. Egli ia sposò come tosto n'ebbe l'età; ma si conobbe incontanente come due cuori così diversi nelle loro inclinazioni e ne'loro pensieri non polevano essere insieme felici. L'assiduità alla preghiera , le opere di misericordia e di umiltà , e fino le austerità ed il cilicio sotto i reali ornamenti. tale era la maniera di vivere che amava la regina, e che dovetto parere molto strana alla corte di Ciotario. E però poco dopo le sue nozze egli si lamentava di avere sposata na religiosa, non una

HENRION , Vol. II.

principessa (1). Dal cantto suo la santa, nantiata suo maltgrado a quel principo voluttusos, lo pregava spesso a concendred cionasceraris unicamente a Dio. Finalmente avendo Clotario sacrificato per vani sospetiu un fratello di Radegonda fatto già prigioniero insiem con lei, col tracciò il solo che la cossòlasse della strage del rimanente do suoi, ella addoppò le suo istanze e ne fu contentata.

Subitamente ella andò al santo vescovo, suo primo direttore, e lo pregò di consacrarla a Dio immantinente. Alcuni signori francesi colà presenti ne distornarono il vescovo per fare la loro corte al re, di cui conoscevano la leggerezza. e prevedevano il pentimento. Essi fecero anzi al vescovo una specie di violenza con le loro importunità, e lo ritrassero dall'altare. Allora la generosa principessa ando nella sagrestia, si vesti clia stessa dell'abito religioso, poi tornò dal vescovo, il quale fu si tocco della sua magnanimità e del suo fervore, che la consacrò immediatamente coll' imposizione delle mani. Egli la ordinò anzi diaconessa, non ostante i canoni del secondo concilio di Orleans, che proibivano di ordinare diaconesse, i quali canoni non crano però osservati negli Stati di Clotario , perocchè quo vescovi non vi avevano partecipato.

Dopo di ciò la santa distribul ai poveri ed agli altari le sue gioie e tutti gli ornamenti, sotto i quali ella non aveva cessato mai di gemere fin dal primo andarne adorna ; indi ella ando al sepolero di san Martino per offerire ciò che le restava di più prezioso, e si ritirò in una terra, che il re le aveva dato sui confini della Turrena e del Poitou. Ella non si cibava che di pane inferigno e di acqua, con alcun legunie. Dalla sua consacrazione infino al termine della sua vita, ella si astenne sempre da carne , pesce , uova , ed anco da frutti, e non bevette mai ne vino nè birra. La quaresima si teneva chiusa in una cella, dove non mangiava che ogni quattro di. Ad esempio di molti

(1) Fortunat. Vit. s. Rad, 1. 1 , c. 2.

santi, ella stexa macinava per umiltà il framento che le era necessario, e faceva, pure il suo pano. Clotario , come si era preveduto, si penti di averle con tanta facitità consentio di ritterasi in solitudine, e peinsò le molte volte di farla ritornare alla corte; ma la santa stornò con le sue orazioni ciò che essa tenora come la più funesta delle sciagure.

Auzi ella ottenne tutto quello che bisogno per fabbricare un monastero a Poitiers; non volle averne la direzione ed il comando, e fece eleggere un'altra badessa, alla quale si soggetto interamente, non riservandosi di poter disporre di qualsisia cosa. Esseudosi i vescovi della provincia di Tours raunati in concilio, ella scrisse loro pel buon ordine e la stabilità del suo monastero. Secondo lo spirito della regola di san Cesario di Arles il concilio decise, che codeste religiose una volta stabilite non potrebbero più abbandonare il loro stato, e che se alcuna fosse tanto sciagurata di maritarsi, gli sposi sacrileglii sarebbero scomunicati infino a che non si separassero per far penitenza; la qual cosa è una prova, che fin d'allora i voti di religione formavano una sorta d'impedimento dirimente al matrimonio. Il sacerdote Fortunato compose per questo monastero l'inno Vexilla regis in onore della vera croce, di cui la regina aveva ottenuto dall'imperatore Giustino nu pezzo ragguardevole, che ella voleva esporre alla pubblica venerazione con la più edificante solennità.

Fortunato era Italiano; ma essendio state sanato da un gran male di occhi coll' olto di una lampada che ardeva insanzi ad un altara mada che ardeva insanzi ad un altare di san Martino, riconoscente andò al suo sepolero, iudi a Potieres da santa Radegouda, dove passò il rimaneute di sua vita. Si conservamo di questo antore diverse poesi-sopra argomenti religiosi, e lo vize di molti santano di conserva del suo resoluta del conserva del conserva

Santa Clotilde viveya ancora nel suo

ritiro di Tours, quando vi arrivò santa Radegonda, Cost si videro due donne ad un tempo, e illustri del paro e generose a sacrificare all' umiltà di Gesù Cristo ciò che il mondo ba di più abbagliante. Le loro inclinazioni eguali in tutto . pativano eziandio del paro dei disordini e delle discordie che regnavano ne diversi rami della casa reale. Childeberto e Clotario mostravano a tutte le Gallie, che il delitto non è il nodo di una soda alleanza. Dopo la strage de loro nepoti, cglino si nimicarono così apertamente, che Clotario essendo peuetrato nella Normandia, Childeberto e suo nipote Teodeberto l'andarono a sorprendere, e le ridussero quasi all'estremo nella selva di Routot, deve era stato costrello a trincerarsi il meglio che aveva potuto. Ma l'Eterno, supplicato dalle due sante, dispose manifestamente della cosa che le toccava tanto da vicino. Una furiosa bufera, sopraggiunta improvvisamente, mise la costernazione nel cuore di quei combattenti così accaniti, e ciò che reca maggiore maraviglia, estinse l'odio nei cuori dei due fratelli, i quali parvero rappattumarsi con animo sincero (1). Tali erano allora il più delle imprese de nostri principi gli uni contro degli altri; non si trattava se non di rintuzzare il primo impeto dell'assalitore per far cadere a vuoto l'impresa, dando a' sentimenti della natura un qualche agio a ridestarsi.

Ma non audò così nelle dine guerre, che vero quel tempo comicolò imperatore Giustiniano, e che gli valuero duce corone, quella dell' Africa, tolta a Vandai dopo cento anni di signoria, e l'altra dell' Italia, o alimen dell' auties Roma ritolta agli Ostrogoti, che ne crano in presesso da hen quarantarie anni. Il presesso delle guerra di Tricri denti anni. Il presesso della guerra di Tricri della di derico, trovando troppo lungo il regio di quel fasco principo, al quale doveva succedere. Fin dal 353, si fece pessare da Costantinopoli in Africa un'armata di

(1) Greg. Tur. 1. 3 , c. 28.

cinquecento navi, da temere meno assai pel numero e la grandezza delle navi, che non pel merito del generale Belisario che la capitanava. L'imperatore volle che il patriarca medesimo desse la benedizione alla nave che montava il generale, e pel medesimo spirito di religione, vi fece porre un soldato che era stato di fresco battezzato. L'armata sbarco senza resistenza, e giunse vicino a Cartagine il tredici di settembre, vigilia della festa di san Cipriano, riverito in gnisa straordinaria iu quella città capitale, che cgli aveva governato cotanto santamente : la quale circostanza fu pigliata in felice augurio della più bella vittoria. Ogni cosa riusci fortonata, e molto più in là che non si sperava. Uno spirito di vertigine pigliò Gelimero, il quale parcya aver perduto la facoltà di pensare od il potere di operare. Egli non prese altra precanzione a salvarsi se non quella di far morire, con un nuovo delitto, lo sciagurato liderico nella prigione in cui lo aveva tenuto fino a quel di. Un combattimento dato da una porzione dell'esercito romano al fratello del tiranno, che vi rimase ucciso, decise di ogni cosa, ed il rimanente dei Vandali ne andò iu fuga. Lo stesso Gelimero, che poteva cavar qualche vantaggio dal disordine di coloro che lo perseguitavano, fu preso da un terror panico alla nuova della morte di suo fratello; si allontano a precipizio da Cartagine, e lasciò così gli abitanti liberi di aprir le porte al nemico; il che quelli fecero tosto, anzi a darne maggiore agio agli assalitori, accesero de fuochi ed illuminarono tutta la città la notte istessa che tenne dietro alla vittoria. I Vandali che erano rimasi dentro le mura, per nulla pensando alla resistenza, cercarono in vece un asilo nelle chiese (1).

Il conquisto di Cartagine trascinò quello di tutta l' Africa, la quale non aveva nessurì altra città fortibeata, perchè i Barbari fin dal loro primo invaderla, avevano abbattute le mera di tutte le piazze forti, temendo assai più della ribellione de cittadini, che non dogli assalti de nemici esterni. Non ostante Gelimero parve ripigliar cuore, e tornò ad appicear zuffa co'Romani. Ma questi avevano i popoli tutti favorevoli , e così egli toccò la rotta più grande, a tal che fu costretto a riparare appo i Mori. Alla perfine si triucerò sopra una montagna, dove si vide bloccato immantinente, fuori di ogni speranza di poter fuggire, e non volcudo poi consentir mai al rendersi. Ed era proprio di questo principe il pigliar sempre il più cattivo partito. Dopo sofferta per tre unsi la più rigorosa stagione, ed ogni maggior disagio insiem con tutti gli orrori della fame, egli si sottopose a quel giogo, che non essendo più vergognoso di quello che avrebbe patito alcuni mesi prima, gli avrebbe però allora risparmiato quelle terribili estremità.

Provveduto alla sienrezza del sno conquisto, Belisario si mise in via per Costantimpoli col re suo prigione, il quale fece il più bell'ornamento del sno trionlo ; perocchè l'imperatore G'ustiniano , il quale sapeva guiderdonare i suoi gran capitani ju gnisa acconcia a moltiplicarli, decreto a Belisario gli onori degli antichi trionfi in maniera si pomposa, che tutti attestarono co più vivi plansi , non aver mai Roma imperiale veduto privato alcuno trioufare con tanto splendore. Noi el possiamo formare un idea di tale magnificenza, richiamandoci al pensiero tutto ciò che i Vandali avevano rapito a Roma, allorche condutti da Genserico l'ebbero saccheggiata. Nessuna co-a attrasse maggiormente l'attenzione, quanto i vasi tolti anticamente dal tempio di Gernsalemme dall'imperatore Tito, e che Genserico rapi esso pure alla rapitrice Roma. Un Ebreo che li vide , disse in tuono profetico: « Che bisognava guardarsi dal lasciarli alla nuova Roma; che quel deposito finesto, la vera cagiono delle sciagure dell'antien, rovinata da Genserico, aveva a que di cagionata la rovina de' Vandali, e che i medesimi flugelli gli andrebbero da per tutto seguitando, salvo ne tuoghi sacri della loro divina destinazione ». Queste parole

Icecrosopra Giustiniano impressione maggiore di quello, che si doveva presimenre da quel sovrano ingegno. Egli mandoimmantinente in Palestina que' monumenti inestimabili, o li fece distribuiro alle chiese di Gerusalenme.

Giustiniano, in quel trienfo spiegando tutto il fasto dell' impero, era assiso sopra un trono nella piazza dell'Ippodroino . interniato dall'immenso popolo della metropoli e delle province, che la grandezza di quello spettacolo aveva là raccolto. Dal mezzo di tutti quegli spettatori gli venne presentato l'infelice Gelimero, il quale dopo girati gli ocelii da ogni parte, sclamò con una troppo tarda rillessione: Vanità delle vanità, tutto non è che vanità. Nondimeno fu trattato con grande umanità, e fu riverita la diguità reale perfino in quel tirauno, che si era renduto colpevole della morte del re Ilderico, uscito dal sangne imperiale di Valentiniano. Se Giustiniano, nell'ardore talvolta mal regulato della passione che aveva di convertire i settari, stimo poter riuscire con Gelimero, ne rimase ingannato. O il titolo di patrizio parve troppo poca cosa al principe ariano , o gli parve da anteporre la gloria di sacrificarlo alla sua religione ; egli mostro na ostinato attaccamento all'arianismo pelle terre che gli furono assegnate in Galazia, pel suo ritiro e mantenimeuto.

L'imperatore ristabili in Africa il governe romano, e lo divise in sette province, con ciascuna il suo presidente, tutti i quali dipendevano dal prefetto del Pretorio, risedente a Cartagine. Egli applicò forte l'animo a farvi rifiorire la religione cattolica, ed a ristorarla dei danni , che la signoria eretica e barbara di oltre cento anni le avevano cagionato. Si distesero anzi gli antichi limiti ella fede, facendola abbracciare a molti popoli mori, soprattutto a quelli che si chiamavano pacifici, a motivo della loro fedeltà iu osservare i trattati co' Romani. Morto Bonifacio, vescovo di Cartagino, il suo successore Riparato convoco un concilio generale di tutta l' Africa, la qual cosa

si era solo veduta al cominciar dello persecuzioni. Vi convennero dugentodiciassette vescevi, i quali piangevano dalla giota in vedersi in quella paece e molittudine dopo tutto quello che avevano patito. Scaduta la setta ariana da tantaggio di essere la religione della corte, i suoi vescovi aburarono in si gran numero il loro errore, che si chbe dubbio se fosse cosa prudente il conservarii nol loro grado e nel loro stato.

Si consultò il sommo pontefice. Giovanni Mercurio, o Giovanni II, era morto dopo uu pontificato di circa tre anni e mezzo. Agapito, arcidiacono della chiesa romana, che gli era succeduto duo mesi e mezzo dopo, vale a dire il ventidue gennaio del 533, ricevette la lettera dei vesqovi africani. Il suo avviso fu cho bisognava conformarsi ai canoni, i quali vietano di promuovere ai santi ordini e di conservarvi gli eretici riconciliati. Non ostanto celi ordino che fosse in modo conveniente provveduto al loro mantenimento. Tutto ciò che essi possono dimandare di più, aggiunse egli, non è che un rimasuglio di ambizione, il quale deve far temere che la loro conversione non sia soda. Da un altro canto l'imperatore, a cui il concilio di Cartagine torno a scrivere, diè il parere che fossero da conservare nel loro grado, e lo rimando al papa, ma col convenevole rispetto. Nella medesima lettera gli foce la sua professione di fede, volendo qual docile tigliuolo della Chiesa, avere qualche contrassegno da parte del suo nuovo capo fin dal suo entrare nel pontificato. Agapito approvò questa confessione di fede, perche la trovo conforme alle regole dei Padri , come egli stesso il dice : E uon già, aggiunge formalmente, che na attribuiamo qualche autorità ad un laico in cià che tocca la dottrina: avvertimento eccellente per questo principe, del quale il saggio pontelice pareva antivedere i futuri traviamenti, e temere la sua voglia uaturale ad ingerirsi nelle cose della religione.

Intorno al monastero di Ruspa, fondato da san Fulgenzio, il concilio di Africa consultato da Feliciano, successore del santo vescovo, rispose, che non bisoguava mutar nulla di ciò che cra stato ordinato dall'arcivescovo Bonifacio, e che tutti in generalo i monasteri dovevano godere di un' intera libertà alle condizioni prescritte dai concili: cioè che i monaci si rivolgerebbero al vescovo diocesano per l'ordinazione dei cherici e la consacrazione degli oratorii; che del resto sarchbero sotto la condotta dei loro abati , e che morto l'abate essi ne oleggessero un altro, senza che il vescovo si arrogasse l'autorità della scelta. Questo medesimo concilio domandò all'imperatore la restituzione dei beni e dei diritti delle chiese africane usurpate dai Vandali ; il che fu conceduto a condizione che le terre restituite pagassero i tributi. Così ogni avvenimento forniva all' Africa muovi argomenti di gioia nell'aver mutato di signore.

Giustiniano pure non era men soddisfatto dell'affetto degli Africani, o questa felice conquista gliene mise in cuore un'altra di molto maggior rilievo. Egli era forte, provvisto di soldatesca e di pavi, e, ciò che monta il più , con tale condottiero a' suoi cenni altrettanto ben amato dall'esercito che formidabile ai nemici. Vi voleva una ragione per attaccare i Goti, e rientrare no diritti degli antichi imperatori sulla metropoli, e l'appannaggio più naturale dell' impero. Ma la guerra è presto risoluta guando le cose sono a termine si fatto. Essendo in quella morto il giovane re Atalarico, e succedutogli Teodato nel suo regno d'Italia, la principessa Amalassunta, cugina del principe, a cui essa aveva dato il trono, pretese di governarlo a modo che ella aveva governato il figliuol suo. Ma Teodato la mando iu baudo, e la feco colà strangolare in un bagno. L'imperatoro si dichiarò il vendicatore di Amalassunta, e fidò al valoroso Belisario la cura del mettero ad esecuzione le sue verulette. E tostamente la Sicilia si mostrò tenerissima di tornar sotto la signoria imperiale; l'un vicino comunicava all'altro il pensier medesimo; tutti

erano una voglia sola, o tutta Italia bollendo in tato aspettativa annunziava una rivoluzione generalo.

Teodato, per distornare la procella, costrinse papa Agapito ad andare in Costantinopoli, lo incaricò di fermar la pace a qualunque si fosse patto, o minaccio, se non si arrestava la foga dell'imperatore, di mettero a morte tutti i senatori con le loro mogli ed i loro figliuoli. Bisoguò partire a precipizio, quantunque quel caritatevole pontelice, privo affatto di danaro per la copia delle limosino che faceva, non trovò miglior partito a raccorne il danaro per sostener le spese del viaggio, che quello di mettere in pegno i vasi sacri della chiesa di san Pietro. Condusse però seco, a corteo indispensabile della sua diguità, cinque vescovi insigniti del titolo di legati , e molti altri ecclesiastici. Quantunque Giustiniano avesse fermo di rigettaro le proposto di Teodato, le cui soldatesche avevano commessa allora alcune ostilità nella Dalmazia, pure accolse il papa il più onorevolmente che sapeva, e mando ad incontrarlo de' persouaggi del primo ordine. Agapito diedo loro le maggiori testimonianze della sua gratitudiue, ma non vollo vedere il patriarca. Era questi Autimo di Trobisouda, sospetto grandemente in materia di fede, o che per la protezione dell'imperatrice Teodora, infetta auch' essa di eutichianismo, aveva surrogato da poco Epifanio nella cattedra di Costantinopoli. Il sommo pontelice senti tostamente como era impossibile di ottenere dall'imperatore cosa alcuna in pro di Tcodato. Egli mise pertanto in abbandons gli affari di Stato, e fece ogni potere di rendero il suo viaggio utile alla religione.

Istigati da quell'astuta principessa, t'imporatrico e l'imperatore avevano molto a cuore di l'ar ricevere Antimo alla comunione pontificale (1). L'imperatrice offri in segreto di gran presenti al pontelice, e gli face poscia delle minac-

(1) Liberat. Brevic. c. 21; Libell. t. v Gunc. p. 32,

ce. Giustiniano la spalleggiò, e nel ealore del suo discorso si lasciò andare fino a dire al vicario di Gesti Cristo: O cederaj a' nostri desideri, o ti manderò in esilio. Agapito rispose con un'aria di serenità e ben anco di allegrezza : r Mi sarei io mai ingannato, o Signore? Credendo di vedere in Giustiniano il più cristiano degl' imperatori , mi trovo io forse dinanzi ad un Dioeleziano? Ma per dispregevole che jo uji sia , suppi che dispregio tutti i pericoli. Intanto a convincerti che il tuo patriarca si merita l'affronto che patisce, aggiunse il prudente pontefice , proponi ad esso di riconoscere due nature in Gesii Cristo ». Si fece venire Antimo, il quale non volte confessar mai le due nature. Giustiniano rendette soddisfazione al sommo pontefice, e rivolgendo tutto il suo sdegno contra il furbo patriarea, del quale riconosceva tanto manifestamente l'eresia, temè di pigliare la menoma parte alla sua comunione, e volle che fosse deposto e trattato secondo tutto il rigore dei canoni. In luogo di Antimo si elesse Menna, natio di Alessandria, superiore del grande ospitale di san Sansone di Costantinopoli, e lodevole ad un modo pe' suoi lumi, per l'integrità de' suoi costumi e per la purezza della sua fedo. Egli ricevette la consacrazione dalla mano di Agapito, con giubilo universalo del popolo e del clero, i quali vedevano per la prima volta un vescovo di Oriente consaerato da un papa.

Agapito rievette dapo di ciò una istanza presentata da Mariano, saccredote ed carca de' monasteri di Costastinopoli, in nome di tutti i monaci della chiesa orientale (1). Si dimandava al papa, che si fosso ulteriormente proceduto tando contra Antimo, vescoro tuttavia di Trebinonda, quanto contra gli antichi vescori conda, quanto contra gli antichi vescori tro, i ne già, dice la supplica, perchò non sieno condannati sulficientemente l'uno e l'altro, ma affine di seneciaril l'uno e l'altro, ma affine di seneciaril

(1) Tom. v Conc. p. 21.

cretici, i quali s'insimeno nelle case de' privati della città e de'borghi, vi levano altari, vi formano oratorii, soprapprendono la confidenza delle persone costituite in cariche, e sedueono principalmente le donue con lo loro novità ».

Agapito mando questa supplica a Giustiniano; ma prina che is venisse al termine di quell'alfare, il papa eadde in tale malattia, della quale mori il ventidue aprile del 536, dopo dieci mesì di pontificato. Egli si allestiva per ritornarsene in Italia, e già egli a reva nominato il diacono Pelagio, che teneva al suo corteo, suo apocrisiario, o legato presso l'imperatore.

Affine di terminare eiò elle il papa aveva cominciato, si raduno un concilio (2), nel quale insiem con cinquantadue vescovi, si trovarono einquantaquattro abati di Costantinopoli o dei diutorni : cotanto era la vita solitaria tuttavia in commendazione nell'impero. La prima sessione si tenne il due maggio, la quinta ed ultima soltanto il quattro giugno, aveudo i Padri avuto eura, non ostante la chiarezza della causa, di osservare le dilazioni delle citazioni e tutte le formole ordinarie del diritto, Il patriarea Menna fu quegli che raccolse i pareri; ed i Romani innanzi agli altri dissero il loro ne' termini seguenti : c Papa Ormisda avendo condannato da lungo tempo Severo, Pietro ed i loro complici, noi li teniamo per bene e debitamente condannati insiem con gli scritti empi di Severo, sia contro i decreti del concilio di Calcedonia, sia contro le lettere di san Leone. Noi comprendiamo Zoara nel medesimo anatema e tutti quelli che partecipano alla loro comunione ». Questo Zoara era un monaco eutichiano molto pericoloso pei suoi raggiri. Ciascum l'adre, disse poscia anatema a Severo ed a Pietro, come già condannati, a Zoara ed agli seritti di Severo; il patriarca Menna pronunzio il giudizio. L'esecuzione ne fu lasciata all'imperatore, il quale spinse lo zelo fino a proibire di copiare

gli scritti di Severo sotto pena di averne mozzata la mano.

Intorno a quel tempo egli pubblicò molte altre leggi per l'ordine esterno della Chiesa. Tale è quella che provede alle spece de funerali. Vi carona o Costantinopoli da mille e cento botteghe in-cariate di provedervi. Ditocento fornivano i beccamorti, che si cavavano da tutti i copri dei mestieri, e gli altri trè-cento contribuivano in danaro. Così tutti i funerali si facevano gratultamente, salvos es alcuno avesse voluto un apparechio straordinario. Ogni corpo era accompagnato da otto religiose che avevamo il carico di cantare, e dat es eccolii;

Nello statuire sopra i diritit di fondazione, si fermò che i findatori delle chiese non ne potrebhero istituire i cherici di foro proprie autorità; ma li presenterebhero a tale effetto al vescovo; il che nota l'origine del diritto di patrouato della chiesa di Oriente, come noi l'abbiamo provato al primo concilio di Orange per le chiese di Occidente. Vi è detto, che quegli che ritornerà in picili ed in essere una chiesa rovinata, ne sarà tenuto qual fondatore; mai nogni caso bingna, che il fondatore oper di concerto col vescovo del luogo.

Giustiniano riformando le contribuzioni simoniache dice, che si potrà continuare a dare per l'intronizzazione dei prelati ciò che permettono le antiche costumanze, vale a dire venti lihbre di oro al più per la consacrazione del papa o di uno dei quattro patriarchi; quattrocento soldi di oro per quella degli altri vescovi, comprese in essi le spese de' notari od altri uficiali , e sempre in proporzione del reddito delle chiese. Viene altresi permesso ad un cherico di fare le larghezze autorizzate dal costume coi ministri del vescovo che lo ordina, purche un tal presente non passi un anno di rendita. Si vede qua l'antichità delle annate, o sia vi una contribuzione somigliante affatto a ciò che si chiama annata.

V'è pure statuito, che non possono essere tutori nè i vescovi nè i monaci. I sacerdoti e gli altri cherici lo possono es-

sere, se essi vi consentono, ma non si potrà obbligarli. È proibito generalmente agli ecclesiastici di pigliare terre in affitto od amministrazioni, o d'incaricarsi di qualunque affare temporale, se non è cosa di Chiesa. Essi non possono uscire dalla loro diocesi se non con la licenza in iscritto del metropolitano, e se si tratta di andare alla metropoli, se non ne hanno la licenza del patriarca medesimo o dell'imperatore; e nemmeno stare assenti più di un anno, sotto pena di essero privati delle loro rendite, od anco di deposizione secondo le circostanze. I vescovi non possono contra loro voglia essere citati innanzi ai giudici secolari per qualunque siasi motivo. Se alcuni vescovi della medesima provincia hanno tra loro alcuna controversia, saranno giudicati dal metropolitano, assistito dagli altri vescovi della provincia, e potrauno appellare al patriarca , ma non al di la ; la qual cosa si devo intendere soltauto degli affari civili , como lo dimostra tutto il seguito di questa legge. E sarà lo stesso se un particolare cherico o laico ha un affare contra il suo vescovo. Il metropolitano non può essere citato se non davanti al patriarca; i cherici ed i monaci in materia civile saranno prima citati avanti il vescovo, ed il gindice del luogo eseguirà la sentenza, se le parti sono contente. Se l'una delle parti si richiama, purche lo faccia ne primi dieci giorni , il giudice prenderà cognizione della causa, ed il giudizio che egli renderà sarà inappellabile, se conferma la sentenza del vescovo; ma se l'annulla, si potrà appellare nel modo costumato. In materia criminale gli ecclesiastici possono essere ehiamati o dinanzi al vescovo o dinanzi al giudice laico, a scelta dell'accusatore. Se si comincia dal tribunale del vescovo, dopo che l'accusato sarà convinto e deposto, il giudice secolare lo farà prendere e lo giudicherà secondo le leggi. Se l'accusatora si sarà a bella prima rivolto a questo giudice, egli comunicherà il processo al vescovo, appena l'accusato sarà stato convinto, e se il vescovo giudica l'accusato colpevole, lo

deporrà canonicamente affuchè il giudice lo punisca secondo lo leggi. Se poi non lo trovasse convinto, egli differirebbe la degradazione, rimanendo l'accusato in istato di accusa, ed in tale circostanza il vescovo ed il giudice faranno ambedue il loro rapporto all'imperatore.

Queste particolarità possono dare alcune nozioni sull'articolo interessante del concorso delle due giurisdizioni nelle procedure ecclesiastiche. Quello che segue ci presenterà l'idea che i Greci avevano ancora della dignità del pontefiec romano, e ci convincerà, che essi non avevano pretesto di derogarvi in ciò che essi avevano fatto alla fine del concilio di Calcedonia. c Noi risguardiamo, dice Giustiniano, i quattro concili come le sacre Scritture; e secondo i loro regolamenti poi vogliamo, che il santissimo papa dell'antica Roma sia il primo di tutti i sacerdoti. Il beatissimo arcivescovo della nuova, o di Costantinopoli, non avrà il primo grado se non dopo la santa Sede apostolica ». Il mondo avrà forse fatto le maraviglie in vedere Giustiniano statuire sopra il diritto d'intronizzazione dei sommi pontefici, come su quelli dei patriarchi di Oriente; ma la ragione è, che questo imperatore, signore temporale a quel te npu di Roma e dell'Italia, vi escreitava il medesimo potere di legislazione come nel resto dell'impero.

Belisario, incaricato della guerra contra i Goti, come l'era stato di quella dei Vandali, ebbe in questa eguali e rapidi successi. A renderlo più rispettabile a'Romatii, risvegliando le idee della loro antica grandezza, l'imperatore lo aveva onorato del consolato, l'aveva anzi ereato il solo console, la quale dignità fu da lui poscia interamente lovata. Non appena Belisario passò dalla Sicilia nel continente dell'Italia, che tutte le città degli Abruzzi e della Lucania si sottomisero. Cosi anche la Campania; ma Napoli, fornita di buona guarnigione, si mise in atto di resistere; se non che essendo stata sorpresa da una schiera degli assedianti, che vi penetrarono di notte per mezzo di un acquedotto, ella pati tutte le miserie di

una città presa di assalto. Il terrore di tale esempio soggettò le migliori piazze e le

più belle province (1).

Fu indarno che Teodato sperasse di arrestare quel generale abbandono, fisdando l'escricio a Vitige, uno de' suoi sudditi, che cgli erdeva il più afficionato alla sua persona e che in una condizione mediocre aveva un' alta fama di 
aviore. Lo sciagorato re credeva di niaccarscio per sempre levandolo ad una 
vaiore. Lo sciagorato re credeva di niaccarscio per sempre levandolo ad una 
fice altro che affictare la sua rovina. I
Goi, i quali accusavano il horo monarea 
di codardia, guidarono re Vitige, e Teodato a tale nuova si fingsi verso Ravenna, ma fu per via assassinato, n, ma fu per via assassinato.

Mutando di padrone Roma non fu che meglio conservata. Questa grande città seacció la guarnigione dei Goti esi arrendette a Belisario, che essa avea in quella chiamato; a tal che i Romani entrarono per l'una delle porte, mentre per un'altra tutta opposta i Goti se ne fuggivano a precipizio eccettuato il loro novello re, il quale antepose la schiavitù al disonore della fuga. Così la città di Roma tornò senza spargimento di sangue sotto la signoria degl' imperatori il dieci dicembre del 536, sessant'anni dopo che ella era stata presa da Odoaere, re degli Eruli e primo re d'Italia. Lo storico Procopio dice, cho Roma si arrese pe' consigli di papa Silverio.

Questi era stato levato al pontificato nel giugno diquell'anno 358, un de mesi circa dopo la morte del suo predecesso-re Agaptio, intorio al tempo che ne polè giugnere la notizia da Costantinopoli a Roma. L'autorità del er Teodato aveva avuto per lo manco tanta partie alla sua cui del quale si ricassano sulle prime cambi del quale si ricassano sulle prime dimeno, quando lo videro ordinato gli si soggettarone come al loro legitimo pastore. Posse dumpie ni viria della sua elezione, fosse per tale unanime rabificazione, Silverio ce ni contratolo gri cazone, Silverio ce ni contrata chi con contrato del contrato d

(1) Procop. Bell. Goth.

il capo della Chiesa, quando l'imperatrice Teodora volca sostituirgli Vigilio, diacono della Chiesa romana, che era

rimasto a Costantinopoli. Essa lo aveva investigato, e gli storici interessati ad esagerare i difetti di Vigilio dicono, che ella aveva ereduto di vedere in lui tutte le qualità convenienti al disegno che essa meditava: nna passione di grandeggiare, alla quale niente era sacro, un'andacia capace di tentar tutto, ed al tempo stesso tanta signoria sopra sè medesimo, o veramente tanta dissimulazione da ingannare tutti gli occhi aperti sulla più imminente e più santa dignità della Chiesa, e per salvarne tutto il decoro con la sua esterna regolarità (1). L'imperatrice , avendolo fatto chiamare gli parlò con tutte le arti della seduzione circa i disegni che ella aveva fatti sopra di lui, dicendogli, di risguardare come una indegnità nella Chiesa il lasciarvi il primo merito al grado inferiore; che bisognava giustificar la stima che ella aveva per lui con una grandezza di zelo e di coraggio acconcia a far trionfare dell'ignoranza e dell'adulazione la verità quasi distrutta; che si trattava di proserivere il concilio di Calcedonia, e perciò di unirsi e di comunicare coi veri vescovi delle grandi sedi, Antimo di Costantinopoli, Teodosio di Alessandria e Severo di Antiochia; che a tali condizioni essa gli darebbe degli ordini per Belisario e settecento libbre di oro, mezzi di tutta necessità nelle presenti circostanze pel bene della Chiesa, e che torrebbero infallibilmente ogni difficoltà. In tal modo essa colorava il più odioso attentato e la più iniqua simonia impiegata a far riuscire a bene si fatto disegno. L'ambizioso Vigilio promise tutto quello che si voleva, e parti immantinente per Roma, dove trovo Silverio che sedeva fuor d'ogni noia sulla cattedra di san l'ietro. Fu proposto a questo pontefice da parte dell'imperatrice di ristabilire Antimo sulla sedia di Costantinopoli. Si aspettavano certa-

mente un rifiuto dopo la deposizione così romorosa e legittima di questo patriarea, ma bisognava un pretesto per isturbar Silverio nella sua pacifica possessione, e forse affinche operasse Belisario, il qualc avea sempre riverita la religione. Vigilio andò subito a trovare il generale, gli consegnò le lettere dell' imperatrice. e per vincere più di leggieri ogni scrupolo, delle settecento libbre di oro gliene promise dugento. Egli usava parcamente e con accortezza del suo dauaro per provvedere ad ogni bisogno, e soprattutto per dare qualche colore alla sua usurpazione, guadagnandosi de' voti nel clero.

Era la cosa in questo termine, quando fu accusato papa Silverio di avere scritto ai Goti per mettere nelle loro mani le mura di Roma. L'accusa non aveva sentore di vero: tutti per lo contrario si persuadevano che fu per le cure del pontefice, che i Romani, chiamati dalla regina Amalassunta contra l'usurpatore dei diritti della regia dignità, aveano scacciati i Barbari dalla città , la qualo pel corso ordinario di questa sorta di avvenimenti si rimase sotto la signoria di quelli, onde si era implorato il soccorso. Si teneva anche per fermo, che due falsari, di cui si dicevano i nomi, avevano contraffatto le lettere, delle quali si faceva un delitto di stato a Silverio, e che i suoi nemici dicevano essere state dirette al re Vitige (2). Ma importava a Belisario di fare il eredulo o almeno di apparirlo. Egli fece non pertanto venire il papa al palazzo : e là di bell'accordo con sua moglie Antonina, iniziata anche meglio di lui alle cabale dell' imperatrice, disse in segreto a Silverio, che vi aveva un mezzo da uscire da quel mai passo; che bisognava perciò rinunziare al concilio di Calcedonia ed approvare per iscritto la eredenza contraria. All' uscir del palagio il papa partecipò alle persone del suo segnito quello che gli era stato proposto, indi si ritirò nella chiesa di santa Sabina, come in un asilo inviola-

(2) Evag. IV , 19,

50

<sup>(1)</sup> Liber, Brev, c. 22; Chron, Marcel, HENRION , Vol. 11.

bile : ma si trovò la via di sorprenderlo e fu arrestato. Fin dal giorno dopo Belisario ragunò i sacerdoti, i diaconi, tutto il clero romano, e comando loro di eleggere un altro papa. Gli uni resistevano, gli altri parevano ondeggiare incerti, sia che credessero di fatto che la potestà reale aveva avuto la prima parte nell'elezione di Silverio, o meglio, che l'oro di Vigilio, corrompendoli, facesse loro di mala fede addurre in pretesto questa speciosa cagione. Che che ne fosse, il tentativo riusci, e Vigilio fu ordinato papa il ventidue di novembre del 537. Allora Belisario sollecitò il simoniaco a pagargli le sue dugento libbre di oro , e di adempiere alla promessa fatta all'imperatrice.

Rispetto a papa Silverio, egli era stato subitamente mandato a Pataro in Licia. Ma il vescovo del luogo, nel primo orrore di un attentato inudito infino a que' di tra i fedeli, andò in Costantinopoli per trovare Giustiniano, il quale non seveva cosa degli ordini dati a Belisario dall'imperatrice, e lo minaccio dei giudizi del Figliuol di Dio, oltraggiato nel suo vicario. L'imperatore comando che Silverio fosse intanto ricondotto a Roma; che fosse fatta regolare informazione della congiura ond' era accusato; che se si fossero trovate delle pruove sicure, egli andrebbe ad abitare in qualche alica città, sempre in possesso dei diritti del pontificato, e che se l'accusa era mal fondata fosse ristabilito nel luogo e con tutti gli onori della sua sede. Si disse che il diacono Pelagio, che Agapito, sciagurato nella scelta di coloro che egli onorava della sua confidenza, aveva lasciato in qualità di legato a Costantinopoli, impedi a tutto suo potere che avesse effetto la volontà dell'imperatore, c che Silverio non ritornasse a Roma. Ma qualunque sieno stati'i maneggiatori di quella cabala, l'ordine del principe su eseguito, e Silverio ricondotto a Roma.

Vigilio non abbandono per questo il frutto de'suoi delitti. Continuando ad interessare Belisario: t Fammi mettere Silverio nelle mie mani, gli scriveva, altrimenti io non mi terro obbligato a farti pagar quello cho ti ho promesso a questa sola condizione ». Silverio fu dunque dato nelle mani della gente di Vigilio, che lo condussero per suo ordine nell'isola di l'almaria, e ve lo rinchiusero sotto stretta guardia. La libertà con cui egli condanno nel suo esilio il profanatore della sua cattedra e le testimonianze ilel profondo rispetto che vi ricevette dai più degni vescovi, non gli giovarono che a crescergli vie più indegni trattamenti. Finalmente la crudeltà si spinse a tale da farlo morir di fame e di miseria; ne già in modo breve e presto, che avrebbe fatto dare a suoi persecutori il nome di carnefici, ma con arte si perfida e tanto maggiormente disumana, che fu tirata molto in lungo; poichè se si afferma di due anni la durata del suo pontificato, di altrettanti fu per conseguenza la persecuzione che cgli sofferse; la quale cominciò pochi mesi dopo che sali sulla sede, e terminò con la sua vita, il venti luglio del 538.

Allora Vigilio, in esecuzione de' suoi sacrileghi patti , scrisse a Teodosio di Alessandria ed ai vescovi deposti di Costantinopoli e di Antiochia, Antimo e Severo, e confesso la medesima fede di costoro, raccomandando ad essi di non divolgar cosa di ciò, ma per lo contrario di affettare diffidenza rispetto a lui. In questa guisa egli maneggiava le parti dell'imperatrice per mantenersi nella signoria della santa Sede. Ma in quella che egli adulava gli eretici ed attestava loro in segreto che la pensava del paro, egli professò la fede ortodossa pubblicamente, e ne diede all' imperatore la più autentica pruova. Secondo il costume il patriarca di Costantinopoli aveva mandato la sua professione di fede al nuovo papa, il quale stranamente intrigato per le diverse disposizioni degli animi, non si fece a rispondergli. Codesti sotterfugi , aggiunti a qualche romor sordo delle sue relazioni con gli scismatici, diedero dell'ombra a Giustiniano, il quale ne scrisse a Vigilio in tale forma, che il pontefice non poteva dispensarsi dall'esporre

Lodò nella sua risposta lo zelo e la fede dell'imperatore, e dichiaro che la sua era appunto quella de' suoi predecessori Celestino, Leone, Ormisda, Giovanni ed Agapito; che riceveva coi quattro concili la lettera di san Leone, ed anatematizzava tutti quelli che credevano il contrario, in particolare Sovero, Pietro di Apamea, Antimo, Teodoro di Alessandria ed il monaco Zoara. Aggiunse, che tutti questi innovatori essendo bastantemente già condannati non aveva creduto necessario di scrivere intorno a ciò a Menna (1). Per torre ogni sospetto di questa cosa egli scrisse finalmente a questo patriarca nel senso medesimo che all'imperatore (2). In somma il papa, appena gli si potè dare giustamente questo titolo, vale a dire dopo la morte di Silverio, non solamente parve ortodosso, ma diede motivo di credere che aveva ripigliato de' sentimenti molto più degni di quelli che aveva prima della carica che occupava. Alcuni autori pretendono che egli si dimise dal pontificato infino a che non gli fosse stato legittimamente conferito in una nuova elezione; pretensione affatto gratuita ed in sostanza perfettamente inutile. Ma è indubitato, che lo si vide intimorirsi di ciò che presumeva poter nuocere ai santi concili, dimostrare almeno a quando a quando molto coraggio e risolutezza, e sostenere con bastaute costanza una persecuzione, che fu considerata como la pena della sua prima condotta.

Il Signore puin l'enorme attentato comnesso contra il capo della sua Chiesa principalmente sopra Belisario. A malgrado de suoi lumi, de rimproveri della sua coscionza, e della naturale sua maguasimità egli si era fatto lo strumento delle passioni altrui; e mentre i Goti ariani risparmiavano religiosamento la chiesa di san Pietro, posta fuor delle musidi Roma, che cesi assediavano, egli di Roma, che cesi assediavano, egli aveva trattato il successore di questo apostolo con una crudele empietà. La vendetta non tardò guari a scoppiace. Il generale romano fece levar di nuovo l'assedio di Roma, ando anzi ad assediar Vitige in Ravenua, ridusse questo principe ad arrendersi e lo mando a Costan-, tinopoli, dove dal re fu-ridotto alla condizione di patrizio. Ma queste vittorie maravigliose, così per la loro importanza come per la loro rapidità , non crano concedute a Belisario dall'arbitro supremo delle nostre prosperità e delle nostre traversie se non perchè facessero un vie maggior contrasto con la umiliazione de' suoi ultimi anui.

I Goti, all'annunzio della prigionia di Vitige, elessero l'uno dopo l'altre molti re, di cui non furono soddisfatti, e da ultimo elessero Totila, il quale rimise in sesto i loro affari. Già Belisario era stato richiamato dall'Italia pel sospetto messo in cuore a Giustiniano, che questo generale pensava a farsi imperatore di Occidente. Lo si mando contra i Persiani, che guidati da Cosroe, loro re, menava guasti spaventevoli in Mesopotamia ed in Siria. Dopo moltissime altre piazze, Antiochia fu presa di assalto e rovinata in si fatto modo che Giustiniano, nel ristabilirla da poi, non potè mai tornarla nel suo primo splendore e grandezza. Belisario non rispose punto alle grandi speranze che si avevano di lui. Tutto quello che egli fece di notevole in Oriente fu d'insignorirsi di tal posizione, che gli apriva un campo vantaggioso. Ma la perdette quasi subito, ed i Persiani si avanzarono da tutte parti con una insolente audacia. in quella che un tacito e vile terrore pareva anneghittire i Romani, elic si lasciarono rovinare alla spicciolata e perderono due terzi del loro esercito in una oscura e vergognosa inazione (3).

Le cose non correvano più felici in Italia. L'imperatore vi rimandò Belisario, guerriero già sì glorioso su questo campo; ma egli non era più quel medesimo, o non era più la stessa fortuna.

3) Procop. Bell. Pers. lib. 2.

<sup>(1)</sup> Vigil. Epist. 4. (2) Epist. 3.

Totila riprese Ravenna quasi alla veduta di quel rinomato capitano, e guadagnò Roma di assalto. Si fece a Belisario un delitto delle sue traversie, come altra volta della sua fortuna. Per colmo di sciaura egli fu in balia a'raggiri della corte. Per cinque anni consecutivi lo si lasciò in Italia non soccorso mai nè di soldatesca ne di danaro. Consumo quello che egli aveva senza far nulla, e fu ridotto a doversene tornare a Costantinopoli con gli avanzi di un esercito, che in vece dell'ammirazione non destavan altro che pietà. La commiserazione de'cittadini non fece che accrescere i sospetti dell' imperatore. Accusato di avere partecipato ad una cospirazione, nella quale entrava anche uno de'suoi famigli, Belisario menò gli ultimi cinque anni di sua vita interamente disgraziato e privo di ogni dignità; prova luminosa dell'incostanza della fortuna , non volendosi aggiugner fede alle dicerie romanzesche di alcuni autori, i quali rappresentano Belisario cieco e mendicante ; la qual favola cominciò a correre dopo il secolo undecimo.

Giustiniano aveva la maggior voglia che mai d'ingerirsi nelle cose di religione. Non erano per così dire terminati gli affari degli accfali, che già aveva preso quelli degli origenisti. I loro dommi bizzarri, i quali avevano ad una guisa e dello stravagaute e dell' eretico, la mercè della pace e dell'ozio si erano radicati profondamente nelle teste deboli e nelle fantasie esaltate de falsi contemplativi. Da che viveva san Saba, molti monaci della sua osservanza si erano preoccupati in favore di questi antichi errori , a'quali si dava un'aria di novità riproducendoli sotto nuove forme. Ma il rispetto che si aveva pel santo abate impedi che lo si travagliasse con essi mentre visse : pero dopo la sua morte si passò ogni misura. Fra i monaci delle diverse comunità il fermento divise gli animi per si fatto modo, che quelli del Piccolo Eremo, fabbricato da ultimo da san Saba, e insozzati molto di origenismo, pigliarono la risoluzione di distruggere il Graude, da cui

erano stati teste scacciati da ben quaranta di tali sturbatori. Iufuriati e avventati, tutti di conserva si armano di piuoli e di leve, trascinandosi dietro a loro delle schiere ausiliarie di campagnuoli, e corrono al Grand' Eremo, come ad una cittadella, nel disegno di non lasciarvi pietra sopra pietra. Ma quantunque fosse nel pieno del di, essi furono avviluppati da una nebbia così densa che non vedevano nè manco la via, ed errando tutto quel giorno ed il seguente, si trovarono il terzo di vicino ad un' altra abitazione di solitari (1). Tale accidente fu preso per un miracolo ed attribuito alle preghiere di san Saba, il quale salvava così la sua scuola dal furor medesimo de'suoi discepoli. Ma l'imperatore ne fu sdegnato egualmente, e risoluta la rovina degli origenisti, tessè una lunga dichiarazione, nella quale egli espose gli errori attribuiti ad Origene per farli proscrivere severamente.

Da questa scritta (2) noi vediamo che gli errori degli origenisti consistevano in gran parte in negare l'etcrnità delle peue dell'inferno. Dopo un certo tempo, secondo gli origenisti, la punizione di tutti i cattivi spiriti, così demoni come uomini, finirebbe, dovendo Gesù Cristo, secondo loro, essere crocifisso pei demoni, come lo è stato per gli uomini; fatte le intelligenze dovevano essere finalmente ristabilite nel loro primo stato, vale a dire nello stato di puri spiriti; perocchè le sostanze ragionevoli, in questo sistema, ed in particolare le anime umaue, preesistenti ai loro corpi, vi erano state rinchiuse come in prigioni, perchè si eseno disgustate dalla contemplazione divina e rivolte al male. L'anima di Gesù Cristo medesimo, aggiungevan essi, esisteva prima di essere unita al Verbo, come il suo corpo, prima della sua unione con la sua anima e col Verbo, era stato formato nel seno della Vergine. Sulla natura e la potenza di Dio si spacciavano delle vere bestemmie , mettendo

<sup>(</sup>f) Vit. s. Sab. p. 363. (2) Tom. v Conc. p. 635 etc.

dell'ineguaglianza fra le persono divine ed una specie di proporzione continua dell'uomo al Figliuol di Dio, e del Figliuol di Dio al Padre suo. Si limitava l'onnipotenza divina a non poter creare che un certo numero di spiriti , come pure una quantità determinata di materia. Si dicevano i generi e le specie coeterne a Dio, che non aveva esistito mai senza creature, e per colmo di assurdità si sosteneva che i cicli e tutti gli astri crano animati da anime ragionevoli, perchè essendo di figura rotonda, che è la più perfetta, percio sopravvanzavano in perfezione tutte le altre creature. Per la medesima ragione i corpi umani dovevano prendere questa figura risuscitando (1).

Giustiniano comando al patriarca Menna di ragunare tutti i vescovi che si trovavano nella metropoli e di obbligarli ad anatematizzare per iscritto Origene coi suoi dommi, e specialmente gli articoli teste menzionati; poscia di mandare delle copie di tutto ciò che sarebbe stato fatto su questo argomento a tutti gli altri vescovi ed a tutti i superiori de'monasteri, affinchè sotto scrivessero l'anatema : « Che per l'avvenire, aggiungeva l'imperatore, non si ordinasse ne vescovo ne abate che non avesse anatematizzato Origene con tutti gli altri eretici che si ha costume di condannaro ». Finalmente avverti Menna, che la medesima dichiarazione era stata mandata agli altri patriarchi ed al sommo pontefice. Essa fu di fatto portata e sottoscritta in tutto l'Oriente come a Costantinopoli.

In Palestina i monaci origenisti si mostarono di cib furiosamente dispettati. I discepoli cretici di san Saba, separando si inmantinente dalla comunione di quelli che erauo ortodossi, abbandonarono il Piccolo Eremo, dove tutti i fratelli non erano del medesimo parere, ed abitarono allo scoperto in mezzo alla campagna. Ma si affrettarono d' implorar Teodoro, arcivescovo di Cesarea, che era il loro principale sostegno e che allora appunto si trovava a Costantiupoli. Egli medesimo

(t) Tom. V Conc. p. 670.

era stato monaco del Piccolo Eremo di san Saba, ed era giunto al titolo di esarca o visitatore. E andato a Costantinopoli sotto colore di difendere il concilio di Calcedonia , insiem con un altro abate. origenista come lui , chiamato Domizio, costoro s'insinuarono così bene alla corte e vi si levarono in tanto credito da riuscire entrambi vescovi metropolitani, Teodoro di Cesarea in Cappadocia, sua patria, e Domizio di Ancira in Galazia. Il broglione Teodoro consiglio per iscritto ai monaci scismatici di andare cauti e posatamente, e di limitarsi per allora ad ottenere dal patriarca di Gerusalemme, che, per la consolazione delle loro anime, egli dichiarasse di nina valore, così in geucrale e senza spiegazione, ogui anatema che nou è gradevole a Dio. Il patriarca Pietro , il quale pensava giusto , rigetto sulle prime questa domanda singolare, nella quale non vedeva però un grando inconveniente; ma da ultimo, fosse cattiva politica o speranza di rappattumar gli animi , egli fece la dichiarazione che si bramava. In breve si vide che la condiscendenza non era il vero mezzo di far ravvedere questi apostati eretici. I più moderati di loro, che erano già rientrati nell'eremo, non guardarono più alcuna misura, e si misero a dominatizzare non solamente coi loro fratelli . ma in tutte le abitazioni vicine. Incontanente questo zelo sfrcuato si trasmutò in odio contra di quelli che non gli ascoltavano e sopra tutto contra i loro confratelli. Se si scontravano in qualche monaco ortodosso lo insultavano pubblicamente, lo chiamavano sabaita, in helfa del loro santo istitutore, e davano talvolta del danaro alla popolaglia, perche

si nultrattassero.

I monaci catolici però che erano in novero maggiore, non si lasciarono puttico inittorire; ma piutotto dimenticarono l'umile e mortificata professione che esere ciavano. Non ponendo mente che il coraggio militare e quello religioso differiscono tra loro quanto l'elmo ed il cilizio, cesì posero la loro gloria non in paire; ma in respingere la violenza.

V'era presso al Giordano una colonia di monaci traci, i quali a malgrado del mutamento del clima e della santità della loro professione, pur conservavano la rozzezza della loro natura con la statura e la forza comuni alle genti della loro nazione. Essi si persuascro di non poterne usar meglio che prestando mano forte agli zelatori della sana dottrina. Quindi accorsero a schiere, cd i più fervorosi facevano consistere la loro religione in giuguere i primi. Si disposero tutti immediatamente a venire alle mani. Non pertanto gli ortodossi, i quali non dimenticavano del tutto il Vangelo e non volevano essere gli assalitori, aspettavano con animo pacato nell'ospizio del Grand' Eremo. I loro nemici, meno scrupolosi, insultando ciò che essi chiamavano codardia, andarono in calca per sforzare quel posto avanzato. Già spezzavano le inferriate delle finestre e caricavano a colpi di pietre i loro antagonisti, allorche uno de monaci traci, chiamato Teodulo, perdendo la pazienza ed armatosi di una pala che gli venne alle mani, fece una sortita sopra gli assedianti con aria così risoluta , che egli solo li dissipò , quantunque fossero da circa trecento. Si dice, che egli, di sangue freddo e perfettamente padrone del suo coraggio, faceva tutta l'attenzione di non ferirne alcuno. Ma così ogli non fu trattato, poichè, ferito da un colpo di pietra, ne dovette morire tra pochi giorni (1).

Gli scismatici si aspettavano certamente che la fama delle violenze, di cui erano essi gli autori, giungerebbe tosto o tardi alle orecchie di Giustiniano; quindi fecero almeno ogni potere di profittare della loro lontanara da Costanimopoli; e giovati dall' accorgimento e dal credito di Teodoro di Gappadera; risuscirono a guadaguare il tempo che era di necessità per corrompere la maggior parte dei monaci. Essendo morto in si fatte congiuntare il superiore del Grand Fermo, essi ne elessero abate un origeuista chiamatio Giorgio, che mbero in carica, armata

(1) Vit. s. Sab. p. 366.

mano. Altora san Giovanni il Silenzioso, così rinomato pel son umore della solitudine e del raccoglimento, non fece dificioltà alcuna di abbandonari la cella in cui cra sepolto da lungo tempo e si ritrò in sul monte degli Ulvi, anteponendo ad oggi altra considerazione la si curezza della san fredo a la pubblica edificazione; il suo esempio fu seguito da mottissimi dei soni mia devani confraettii.

moltissimi de suoi più degni confratelli. Il vescovo eretico di Cesarea sentiva intanto come i successi della sua fazione. fondati soltanto sopra la violenza e sui maneggi che li tenevan nascosi all'imperatore, non potrebbero durar molto a lungo. Pigliando pertanto questo principe pel suo debole, vale a dire per l'inclinazione che egli aveva d' immischiarsi negli affari della religione, gli pose in capo di condannar Teodoro di Mopsuesta. Con ciò egli non faceva solamente una diversione, ma vendicava direttamente Origene, contra del quale Teodoro aveva scritto molto, e s'immaginava di menare il colpo più terribile al concilio di Calcedonia, che egli diceva avere approvato Teodoro, quantunque si fossero tenuti solamente a questo di non condannario. Così egli soddisfaceva ad un tempo a tutti i suoi cattivi disegni, essendo ad un'ora acelalo ed origenista. E si piaceva tanto maggiormente in diffamar la memoria di Teodoro di Mopsuesta, morto da assai tempo, perche sperava di rivolgere contra gli ortodossi le loro proprie armi, vale a dire il metodo che avevano messo in credito con la condanna di Origene, di non avere alcun riguardo ai morti. Avendo partecipato i suoi disegui in generale a'suoi partigiani e con maggiore particolarità all'imperatrice, la gran protettrice degli scismatici, egli andò all'imperatore in tal momento in cui stava avvisando più che mai intorno ai modi di abbattere gli acefali. E favellandogli, s Siguore, gli disse nessuna cosa è più facile che quella del dissipare le preoccupazioni di tante genti; quello che lor spiace il più nel concilio di Calcedonia è l'elogio di Teodoro di Mopsuesta e le testimonianze di cattolicismo rendute alla lettera d'Iba, la quale è tutta nestoriana. Fate condannar l'eodoro e cotesta lettera, e il concilionon avendo più cosa che gli arresti, essi lo riceveranno in tutti i suoi punti; così in breve tempo la maestà vostra può ridonare tanti degni figliuoli alla Chiesa, e da cquistar per sè una gloria immortale 3.

Qualunque uomo di sapere anche meno del mediocre avrebbe veduta quell'insidia , la quale dava motivo di presumere, che un concilio ecumenico, dichiarato dall'imperatore medesimo così infallibile come le divine Scritture, aveva approvato degli errori capitali. Ma quante persone anche illuminate in tutt'altra materia non si sono mai vedute a dare in inconcepibili svarioni in fatto di religione? La presunzione di Giustiniano lo rese il trastullo di Teodoro e degli accfali. Essi lo intricarono nel più grave impaccio, facendogli sostenere il personaggio di arbitro della fede e dei concili, e recandolo a pubblicare una condanna dommatica contra gli scritti che sono diventati così famosi sotto il nome dei tre capitoli. Con tali denominazioni vennero chiamate le opere di Teodoro, antico vescovo di Mopsuesta, quelle del famoso Teodoro di Ciro contra i dodici anatemi di san Cirillo, e la lettera d'Iba, vescovo di Edessa al persiano Mari. Aceadde tutto quello che Teodosio di Cesarca aveva previsto. Quando l' imperatore si trovò entrato in quell' intrico, ebbe vergogna d'indietreggiare, e non fece altro più che andare innanzi a pericolo di confonderc e rovinar tutto. Egli si lasciò grossamente ingannare, dimenticò gli acefali, che soli abborriva, e non si diede se non a perseguitare i tre capitoli, i quali meritavano certamente la riprensione della Chiesa, ma non erano i soli che la meritassero.

Si vide in breve uscire in luce uno scritto bizarro, composto da Toodoro e fregiato del nome dell'imperatore. Esso è ad un tempo un'opera teologica ed un rescritto imperiale, una professione di fede ed un giudizio dommatico, altrettanto decisivo nelermini ed assoluto nella sostanza, quanto quello dei coneili. Gii anatemi vi sono in copia, anche contro le persone morte în pace în seno alla Chie-sa, quantumque il potere di farme di questa natura fosse tutiavia una quistione de-tieata motlo e fino allora reputata indecicia. Si obbligarono nondimeno tutti ve-seovi a sottoscrivere questo reservite que ve ne farono assai che ebbero la debo-lezza di firmario (1).

Anche il patriarca Menna dopo fatta sulle prime qualche difficoltà, ed aver detto che era un contravvenire al santo concilio di Calcedonia, fu esso pure tanto compiacente a sottoscriverlo. Stefano, legato del papa a Costantinopoli, dappoichè Pelagio n' era partito per Roma, fece de'vivi rimproveri a quel prelato, il quale cra tanto meno da scusarc, perchè egli aveva solennemente promesso di non far cosa senza la santa sede. Egli rispose al legato, avere sottoscritto sotto la promessa confermata con giuramento, che gli sarebbe restituita la sua sottoscrizione, e che sarebbe giudicata di niun valore, se il vescovo di Roma non l'approvava (2); ma Stefano con un gran novero di prelati zelanti non tralascio per questo di separarsi dalla comunione così di questo patriarca, come di tutti quelli che comunicavano con lui, infino a che non avessero data soddisfazione.

Senti l'imperatore che le difficoltà c le discordie si sarebbero sempre accresciute infino a che il sommo pontefice non avesse pronunziato. Egli scrisse pertanto con istanza a papa Vigilio di venire a Costantinopoli, sotto colore che la sua presenza era necessaria nell' interesse capitale di tutta la Chiesa. Vigilio parti tanto più di buon grado, perchè pretendeva dal canto suo d'indurre l'imperatore a mandare aiuti in Italia contra i Goti, i quali soverchiavano da ogui parte. Ma Giustiniano in vece di applicarsi, come in passato, alle cure della guerra, al mantenimento delle leggi ed agli altri affari ond'era sopraccarico, cominciò a rendersi

(2) Facund. IV, c. 3.

<sup>(1)</sup> Tom. V Conc. p. 513.

vergognoso e ridicolo col trastullarsi eme foce in conferente dottrinali, in vane dispute di controversia el di dialettica; a tal che un certo Acacio, il quale cospirò contro di lui, aggravava principalmente sopra questo so capriccio, alfine di renderlo dispregevole agli altri congiurati. è Egli si sta continno, dievar egli, assiso in un gabinetto per ordinare ciò che mon intende; in vece di ufficiali e di intido da vecchi vescovi, squadernando libir di religione con una curiosi insaziabile, e perdendosi nelle chimeriche speculazioni intorno all'Eute divino.

STORIA UNIVERSALE DELLA CHIESA

Era il papa tuttavia in viaggio, ed il principe l'esortò con nuove lettere a guardar la pace col patriarca Menna e coi vescovi che avevano seguito il suo esempio (1). Giunto Vigilio, l'imperatore lo strinse a condannare egli stesso i tre capitoli, e siccome quegli resisteva, Giustiniano trascorse tanto nella violenza, che il papa sclamò pubblicamente in una adunata numerosa. « Sappiate che tenendo prigione Vigilio voi non tenete già Simone Pietro, e che i timori dell'uomo non mi faranno tradire i doveri del pontefice » (2). Nondimeno alcun tempo dopo egli diede la sua prima decisione, che fu chiamata il suo giudizio o la sua sentenza. Ed era una condanna dei tre capitoli senza pregiudizio del concilio di Calcedonia e con la condizione che nessuno avesse a promuovere più tali quistioni nè a voce nè in iscritto (3).

delle parti: non ai nemici dei tre capitoli od agli acedia i motivo dell'omaggio che egli medeva al concilio di Calcedonia ed ai diensori dei capitoli e, en lo manco a coloro che senza approvarne la dottrina ne giudicavano semplicemente la condama pericolosa nelle circostasse in cui si trovavano. Sersero delle voci sfavorevoli su questa prina dichiarazione di Vigilio tra i vescovi dell' Illiria, dell' Africa, e fin nelle chiese delle Gallie, dove due

Questo decreto non garbò a nessuna

diaconi del suo seguito e molto suoi fidati scrissero contra ili lui. Intimorito da queste notizie, che egli ebbe il tempo di sapere per la lunga dimora che fu costretto a fare in Costantinopoli, il pontefice propose all'imperatore di raginnare i vescovi di tutte le province, un cinque o sci almauco per ciascuna, affine di regolare di comune consenso tale alfare, che si faceva di sempre maggior momento, e tanto più poi, perchè il pericoloso vescovo di Cesarea non si mostrava per anco soddisfatto, t lo non saprei risolvermi, disse Vigilio al principe, a pigliar sopra di me solo ciò che pare ne pregindizi di molti nuocere all'autorità del santo concilio di Caleedonia, e scandalizzare grandemente i deboli ». Giustiniano gli promise che non avuto riguardo alcuno a ciò che era stato fatto insino allora, si esaminerebbe in concilio ció che bisognava fare, e che sarebbero invitati principalmente i prelati più scandalizzati di quel che era accaduto; ma soprattutto che fino alla decisione del concilio nessuno intraprenderebbe cosa intorno ai tre capitoli. A questa convenzione fra le persone auguste del papa e dell'imperatore furono pur testimoni i personaggi più ragguardevoli delle due parti, tutti i grandi della Corte e tutto il senato: nondimeno non fu per questo osservata me-

A malgrado del ritardo consentito con tanta solennità, subito dopo si fatto accordo si cominciò a pretendere dal papa che condannasse i tre capitoli coi vescovi della Grecia, se gli altri non ne volcvano far nulla. Vigilio ricusò, e Teodoro di Cesarea fece di nuovo pubblicare il famoso Editto tessuto sulle prime tanto da lui che dall'imperatore. Egli spinse l' audacia sino a farlo affiggere pubblicamente alla casa di Placidia, dove il papa albergava, e si lasciò andar ben anco a molti altri eccessi, contrari del paro alle stabilite convenzioni ed all'ordine gerarchico. Allora Vigilio non volle più comunicare con quel fazioso innovatore, e neppure parlargli, e Ginstiniano ne mouto in tale sdegno, che il papa în ridotto a cercare

<sup>(1)</sup> Facund. 1V , c. 3.

<sup>(2)</sup> Ad Leg. p. 407.

<sup>(3)</sup> Ibid,

un asilo di sicurezza nella chiesa di S.m Pietro. Per eavarnelo di forza si mandò la soldatesca impiegata di ullicio a perseguitare i malfattori. I satelliti entrarono nel santo luogo con le spade sguainate e l'arco teso. Il papa riparò sotto l'altare, e s'intrecció con le braccia e con le gambe ne pilastri che ne sostenevano la tavola. Si allontanarono brutalmente, trascinando pei capelli i diaconi e gli altri ecclesiastici del corteggio del pontefice, che eircondavano l'altare e gli servivano come di balnardo; poi si posero iu atto di strapparlo via di la anche lui , tirandolo pei piedi, pei capelli e per la barba. Ma siccome egli resisteva di tutta la sua forza, ed era grande e gagliardo, si ruppe un pilastro, e non si potè farlo cedere. Allora il popolo che era accorso a quello strano spettacolo e fino alcuni soldati, indegnati della violenza degli altri, misero tali grida, che pareva un principio di ribellione (1).

L'ufficiale che comandava non credette far meglio che cercar la sua salvezza nella fuga. La corte medesima ne fu spaventata, fece succedere i negoziati alla violenza, e si adoperarono tanto col papa per via di promesse e di giuramenti che lo stimolarouo a tornarsi alla sua ordinaria dinora. Ma nell'abbandonare quel suo asilo egli non viveva quieto, e credette arrischiare ancer meno facendo di buona voglia quello che egli sapeva che il poter sovrano o nell'un momento o nell'altro gli farebbe farc di forza. Tutte le parole che gli erano state date , furono osservate alla maniera solita di quei Greci, e si spinse l'indegnità fino a maltrattare il papa nella persona, e più indegnamente aneora i vescovi della sua parte. Come egli più si lamentava, come più invocava la fede de giuramenti, più si accrescevano i mali trattamenti. Da ultimo si avvide che erano guardate tutte le entrate del palazzo in cui dimorava, e con si poco riguardo, che dalle sue stanze si udiva lo schiamazzare de'soldati. In tanto estremo egli la campò da loro la notte, seavaleando un muro nel maggior rigore dell'inverno, due di prima di Natale, con pene infinite e non minori pericoli, e si rifuggi al di là del Bosforo nella chiesa di Sant'Eufemia di Calcedonia, dove si era appunto tenuto il conciio che egli difendeva contra gli acefali.

Giustiniano prese di bel nuovo a farlo ritornare, e gli mandò una deputazione de signori più ragguardevoli della sua corte, con in capo ad essi il famoso Belisario. Il papa rispose con grandissima risoluzione, ehe non uscirchhe da Santa Eufemia, se la causa della Chicsa non fosse terminata come conveniva; che non sapeva che fare di giuramenti troppo spesso rotti; che egli senza tali guarentigio insufficienti si tornerebbe subito che si fossero rimesse le cose nell'ordine naturale, e levato lo scandalo cho desolava il gregge di Gesù Cristo. E qui espose con tuon patetico tutti i mali accaduti, dappoiche l'imperatore usurpando i diritti del sacerdozio ad istigazione di un vescovo scismatico aveva dato il suo Editto dottrinale sopra i tre capitoli. E terminando, così diceva ai deputati: « Ministri illustri e religiosi , andate, io ve ne scongiuro pel terribile giudizio dell'eterno Signore, andate e dito da mia parte a colui che non è signore, che per qualche breve momento : Tu ti gravi di un enorme peccato mettendo fidanza nei nemici dichiarati della Chiesa. particolarmente in Teodoro di Cesarca). Le quali parole pronunziate con vermenza produssero il loro effetto; si diede soddisfazione a Vigilio intorno a Teodoro ed a' suoi partigiani; essi gli mandarono una professione di fede, nella quale per conservare l'unità ecclesiastica, dicevan essi, che ricevevano i quattro concili generali di Nicea, di Costantinopoli, di Efcso e di Calcedonia, e si obbligavano a seguir inviolabilmente tutto ciò che tali eoneili avevano deciso di aecordo coi legati della santa Sede, per mezzo de'quali i papi vi avevano preseduto, ciascuno al tempo loro; la più notevol prova che i papi avevano di fatto preseduto pel mezzo de loro rappresentanti a tutti i concili

51

<sup>(</sup>t) Theoph, an. 20, p. 192. *IEMRION Vol. II*.

generali, e che gli Orientali non ne du-

Questa professione di fede fu data cziandio da Menna di Costantinopoli, ed è l'ultima azione che sappiamo di lui. Egli mori poco dopo avendo così pienamente riparato allo scandalo de suoi legami con alcuni scismatici artificiosi, i quali esprimendosi come lui, la pensavano però ben diversamente. Egli aveva insiem con grandi virtù delle rette intenzioni ed un amor verace per la Chiesa, la quale lo scrisse nel novero dei santi.

A quel tempo accadde un miracolo così luminoso e tanto bene provato, che non si vuol passare sotto silenzio. Correva a Costautinopoli l'autico costume, che durò almeno infino al secolo decimoquarto, di far veuire gli allievi innocenti delle piccole scuole per consumare le particole del corpo di Gesù Cristo, che rimanevano dopo la commione degli adulti: insiem con questi fanciulli venne un di il figliuoletto di un Ebreo, di professione vetraio. Siecome egli ritornò in casa più tardi dell'usato, i suoi parenti gliene domandarono il motivo, ed egli racconto loro ingennamente quello che era avvenuto. Il padre infuriato legò suo figlio, aspettò che la madre fosse andata via, e lo getiò nella sua fornace. La madre desolata cercò il figliuolo per tutta la città, e disperata in capo a tre giorni di non averne avujo contezza alenua, cedendo all' eccesso del suo dolore si fece a correre per tutta la casa come fuor di senuo, chiamando ad alte grida per nome il figiuolo, quando lo sente rispondere dal fondo della fornace. Acquistate dalla sua tenerezza le forze, ella abbatte la porta della vetraia, e lo vede là in piè sano e salvo in mezzo alle fiamme. Gli dimando come fosse stato così garantito, ed egli rispose che una donna vestita di porpora gettava spesso dell' acqua intorno a lui per estinguere il fuoco, e gli dava da mangiare quaudo aveva fame. La madre si converti. L'imperatore avendola fatta battezzare insieme con suo figlio, li mise ambedne nel elero, il figlinolo nel grado de lettori e la donna qual diaconessa. Ma

il padre, che la durò nell'accecamento, fu impalato come parrieida (1).

Il santo patriarea Menna ebbe in sant' Entichio un successore degno di lui. Eutichio, nipote di un vescovo, era stato educato da suo avo in tutta la pictà couveniente alla santità del suo stato. A dodici anni fu mandato a studio alla metropoli, dove vollo abbracciare la vita monastica; ma il vescovo di Amasea, vedendolo adatto a riuscire un degno pastore, volle in certo qual modo legarlo a questa earriera : lo fece prima lettore , poi diacono, osservando gl' intervalli dei canoni, e finalmente sacerdote a trent' anni, dopo di che lo lasciò entrare in un monastero molto regolare della sua diocesi, dove il merito di Eutichio lo sollevò bentosto a superiore. Di qua il vescovo, caduto malato, lo mando a Costantinopoli per sostenere le sue veci nel concilio generale. L'illustre deputato, poichè era di sultimi natali, alloggiò dal patriarea Menna, il quale predisse al suo clero, che quel mouaco sarebbe il suo successore. Eutichio era dotto e nella quistione tanto a quei di oscura intorno al potere di condannare i morti, egli teneva per l'affermativa, e sostenne sodameute la sua opinione in una conferenza in cui si trovava l'imperatore (2). Nessuna cosa poteva tornare in maggior grado a quel principe. Morto alcuni giorni dopo il patriarca Menna, Giustiniano obbligò il senato ed il clero a trascegliere Eutichio, il quale diventò così a quarant'auni il patriarca di Costantinopoli.

Il nuovo vescovo dicde immantinente al papa la sua professione di fede, ortodossa al paro di quella di Menna. I vescovi di Alessandria, di Antiochia, di Tessalonica con tutti quelli che non avevano per anco dichiarata la loro fede a Vigilio lin dal cominciamento delle controvers:e, colsero questa occasione per farlo, adottando la confessione del movo patriarea. Il papa, abbandonando allora il suo ritiro di Calcedonia, determinato

<sup>(1)</sup> Fragr. IV . c. 26.

<sup>(2)</sup> Ibid, c. 27.

a si fatto procedere da una buona professione di fede che gli si dava, approvò questa senza difficoltà, e si convenne all'amichevole di radunarsi per decidere

la questione dei tre capitoli.

Vigilio dimandò che il concilio si tenesse in Italia od almeno in tal luogo più alla portata per gli Occidentali di quel che era Costantinopoli, ed auco perchè questi non potessero avere delle buone ragioni per non andarvi. Questa proposizione non conveniva all' impazienza di Giustiniano. Il pontefice dimandò poseia, elie almeno si facessero venire i vescovi dell' Italia e dell'Africa, poichè si temeva molto che il concilio tenendosi senza questi vescovi, i quali prendevano il maggiore interesse alle quistioni che si agitavano, non ne venisse loro la decisione molto sospetta. Giustiniano trovò ragionevole questa seconda proposizione, e vi diede il suo consenso, con la condizione però che i vescovi italiani ed africani non fossero nelle loro conferenze in maggior numero degli orientali.

Le cose eran ferme in questa guisa secondo la versione di un antico manoscritto del Vaticano, e già il papa si occupava della convocazione de vescovi, quanilo l'imperatore facendosi ognor più înquicto cd impaziente, volle che si spiegasse provvisionalmente sopra i tre capitoli. I vescovi, che si trovavano col pontefice , rappresentano gl' inconvenienti di una dichiarazione prematura, la quale non poteva fallare di disgustare i loro colleghi. Era in oltre impossibile al pontelice di fare ciò che si voleva, perchè si era appena riavuto di una malattia, ed in piena sanità gli sarebbe bisognato molto più tempo che non gli era consentito per esaminare tutto ciò che l' imperatore gli aveva mandato intorno ai suoi disegni. Vigilio richiese adunque un termine di venti giorni, ma nel corso di questo tempo gli Orientali cominciarono il concilio, e la prima conferenza, così se ne chiamano le sessioni, fu tennta il quattro di maggio del 533 (1). Si radunarono

nella sala segreta della chiesa cattedrale, dove si trovarono i tre patrigrehi, cioè Entichio di Costantinopoli, Apollinare, riconosciuto teste dal papa in vescovo legittimo di Alessandria, e Donnino di Autiochia con molti metropolitan?, a sommarli tutti un centocinquantuno vescovo, alenni de' quali dell'Illiria e solamente cinque dell'Africa, che erano però il fiore della Chiesa africana: quantunque il governatore di questa provincia gli avesse trascelti fra coloro che crano in peggior fama e più ignoranti , come più acconci a vendersi alla corte ed alla fortuna. Ma tutti questi maneggi non poterono soffocare la verità, che il moderatore adorabile de' concili fa talvolta useire dal contrasto medesimo delle umane passioni.

La quiete non sarebbe stata sturbata se si avesse avuto il diritto di procedere

contra il sommo pontefice.

Nelle prime due conferenze il concilio prese de' partiti per farvi comparire papa Vigilio, o per notarlo qual contuniaec , ed intanto si puntello de'sentimenti già conosciuti dal ponteliee contro i tre capitoli. Siccome tutti gl'inviti non facevano effetto alcuno, ed il papa non prometteva altra cosa se non quella di dare il suo parere separatamente, così si apprestarono a procedere regolarmente contra gli scritti e gli scrittori denunziati. Si cominciò il nove di maggio con dichiarare che si teneva la fede de quattro coneili generali e dei Padri, segnatamente de' santi Atanasio, Ilario, Basilio, Gregorio di Nazianzo e di Nissa, di Agostino di Giovanni Grisostomo, di Cirillo, di Leone, di Teofilo e di Proclo. Dopo questa specie di preliminare, nel-

le tre conferenze seguenti, le quali si tennero l'una pochi giorni dopo dell'altra, si esaminarono le opere di Teodoro e di Teodoro, poi la lettera d'Bb. Esse erano manifestamente brutte degli errori di Nestorio, c. l'e same non ne cra gran fatto difficile. Da lunga pezza si fatte oppere disgustramo i dottori ordorosi, dappoiche iloro autori erano stati ripresi di mestorianismo and confe<sup>10</sup> si Icaledonia; and positiva per al confe<sup>10</sup> si Icaledonia; and positiva per al confe<sup>10</sup> si Icaledonia; and confe

c cle IBa e Tooloret; che vi si trovarono, crano siati obbligati di farcu una rirattarione, almeno indiretta, dicendo nandea a Nestroio. Se il conocilio non mandò altora le cose più innanzi, e se non anatemizzò formalinente gli antori inisiem coi loro scritti, fu solo pel bene della pace ed affine di agevolare il ravvedimento degli Orientali traviati in così

gran numero. Iba in particolar modo non era stato ricevuto da'Padri di Calcedonia se non come penitente e per compassione della sua vecchiezza. La sua lettera, la quale contiene delle proposizioni veramente eretiche, scandalizzò costantemente i Padri, e non fu per ninn verso approvata dal concilio, rispetto almeno a questa parte, come appare chiaro dalla ispezione degli atti. Essi portano semplicemente che la lettera del vescovo di Edessa essendo stata riletta, egli fu quanto a lui trovato cattolico, sia perchè ne condannò o spiego i passi che suonavano male, sia perchè vi dichiara in termini espressi, che egli vuole seguire la fede, alla qualo san Cirillo aveva alla perfine ricondetto Giovanni di Antiochia con gli Orientali. In oltre il concilio di Calcedonia non si radunò se non per condannare gli errori di Eutiche, e papa san Leone aveva espressamente ristretto a questo solo oggetto il potere de' legati che vi presedevano. Non venne adunque fatto un esame profondo degli scritti che non erano a ciò relativi, o noi non dobbiamo maravigliarci per nulla, perchè il concilio siasi limitato a constatare la fede de sospetti. Se alcuni vescovi in particolare hanno approvato a Calcedonia la lettera istessa d'Iba, qual differenza non corre mai tra sì fatta approvazione e la decisione formale di un concilio, il quale aveva adottato l'istruzione del papa a'suoi legati di non pronunziare intorno a ciò? Era cosa prudente il taccrsi sopra gli autori riputati cattolici, e cho per questo si vedevano il giuoco dell' eresia dominante. Un giudicio portato contra di loro in tali congiunture non avrebbe servito se non a scandalizzare i deboli. Ma le circostauze essendo mutate, e gli seritti di questi autori acquistando ogni giorno un credito vie maggiore e veramente pericoloso, parve necessario di arrestarlo, notandoli d'infamia.

I Padri del quinto concilio, per una conseguenza delle medesime ragioni, giudicarono specificinte d'infamar la memoria istessa di questi autori, quantinque fossero morti izella pace e comunione della ficiasa, almeno Teodoreto ed Iba. Rispetto a Teodoro di Mopuesta egli chbe una riputazione molto equivoca appo i prelati dell'età sua, i più santi e più zelatori per la fede. Si provo ami con un exame fatto maturamente in concilio e sui luoghi, che il suo nome, sopetto fin dal suo tempo, non era mai stato nei dittici della sua chiesa.

Dopo di ciò si trattava di sciogliere la quistione che si trovava così nuova e difficile, cioè se era permesso di condannare i morti. Essa fu esaminata insiem cen gli scritti denunziati, vale a dire nella quinta conferenza, e si convinsero che quel che pareva cotanto nuovo, non era senza esempio. Benigno di Eraclea fece osservare che molti eretici eranostati considerati come tali e anatemizzati dopo la loro morte, avvegnachè non fossero stati condannati da alcun concilio. Tali erano Valentino, Marcione, Basilide, e in tempi più recenti Eunomio ed Apollinare. Si lessero molti passi di sant' Agostino , il quale autorizzava a lanciare anatema contra gli scrittori perversi, risparmiati in vita, quando dopo la loro morte il mondo si scandalizzava dei loro errori. A quello cho venne opposto, cho sau Cirillo , sebbene persuaso della perversità dei sentimenti di Teodoro di Mopsuesta, aveva nondimeno impedito che lo si condannasse nominatamente, si rispose che fu solo per discrezione e per non riaccendere il fuoco della discordia appena estinto, echo egli stesso aveva di poi scritto contro questo autore, vedendo il progres-

so che facevano le sue empietà. Noi abbiam veduto che il papa, sollecitato da Giustiniano, aveva promesso di dare il suo parere separatamente sugli scritti che si esaminavane. La qual cosa ci fece dopo la sesta conferenza, tenuta il diciannove di maggio, con un decreto ragionato e molto luugo, il quale quantunque porti la data del quattordici, pure non fu mandato all'imperatore che undici giorni dopo, vale a dire il venticinque. Questa seconda dichiarazione di Vigilio si chiamò sua costituzione per distinguerla dalla prima che si chiamava il suo pronunziato, e che era considerata come non avvenuta, dappoiche il papa l'aveva soppressa col consenso istesso dell'imperatore, obbligandosi a spiegarsi in altro modo. Vigilio vi fece nondimeno sentire che le promesse essendo state reciproche, e non essendosi mantenuta la parola che gli cra stata data di radunare in pari numero i vescovi di Oriente e di Occidente, la sua promessa non lo obbligava più a fare la sua risposta sopra i tre capitoli; ma che la faecva per non dar luogo ai vescovi di violare l'antica regola, cioè di pronunziare prima che la Sede apostolica avesse pubblicato il suo giudizio sopra un affare già portato alla sua Sede e che interessava tutta la Chiesa (1).

Dopo questo preambolo Vigilio estamia la dottrina delle opere in quistone, la trova condannevole e la colpisce di anatema. Ma per gli autori di essa che erano stati risparmiati dal conciliodi Calcadonia, credendo sempre che fosse un fare ingiuria a quel concilio il diffamaria, egli probiace o chechessia di condannarii dopo la loro morte, con tanto maggiora ragione, aggiugne egli, perché osservando la condenta en sono tati condannati morte delle della condenta en sono tati condannati in vita, noi abbiane trovato delle autorità al tutto contrarie a si fatto rigore il Leone e Gelssi odi felice memoria.

Il giorno dopo questa dichiarazione, vale a dire il ventisci di maggio, si radunarono per la settima conferenza. Ei pare che l'imperatore a vasse già preso cogniziene di ciò che cra contenuto nella costituzione di Vigilio, e che la perseveranza di questo poutefice nel salvare la me-

meria dei morti lo aveva vivamente disgustato. Il questore Costantino entrò nel concilio da parte dell'imperatore, e disse ai Padri che il papa aveva mandato un nuovo decreto, ma che Giustiniano aveva ricusato di riceverlo, e risposto, che per condannare i tre capitoli nen era mestieri di altri decreti pontificali oltre quelli che già si avevano, e che se quel nuovo scritto non li condannava nen si doveva avervi alcun riguardo, perché il papa si trovava in ciò in contraddizione con se medesimo (2). Per provare quello che si diceva e mostrare al tempo istesso ai vescovi che l'assenza del papa non doveva impedirli dal pronunziare, il questore aveva recato, contra questi tre capitoli. diversi scritti di Vigilio, alcuni de quali crano firmati di sua mano. Egli insistette ancora sul primo decreto, chiamato pronunciato o giudizio. « E vero, aggiunse cgli, che il papa l'ha ritirato in seguito, ma sotto il più terribile giuramento di concorrere con tutto il suo potere insiem con l'imperatore alla condanna dei tre capitoli e di nen far mai cosa in loro favore, nè consentire che altri la faccia ». Di fatto si produsse questo giuramento, che era stato dato per iscritto tre anni prima, ed a patto che rimanesse segreto. secondo la promessa di Giustiniano.

Il questore rappresento pure con quanta istanza fosse stato sollocitato Vigilio a venire al concilio per seder nel seggio conveniente al capo dell'episcopato. E subito dopo rimise un ordine dell'imperatore ad effetto di levare dai dittici il nome di questo papa, che favoreggiava l'empietà, ricusando di assistere al concilio dove si veleva shandirla. « Ma noi conserviamo, diss'egli e sempre in nome dell'imperatore, noi conserviamo religiosamente l'unità con la Sede apostolica, e ci promettiame che voi pure la conscrverete ». Questa distinzione che diversi autori danno confusamente per notevole, e che può di fatto esserlo in alcune circostan ze, fa duopo di essere in qualche modo sviluppata. Ricordiamoci dumpie che vi

(1) Tom. V Conc. p. 337.

(2) Tom. V Conc. p. 549 et seq.

erano molte specie di scomuniche e per conseguenza di comunioni. I prelati petevano essere uniti sia nella partecipazione e celebrazione dei santi misteri, sia nell'ordine e nelle funzioni della gerarchia. Ora, se Giustiniano, volcudo far cancellare dai dittici il nome del sommo pontefice, non pretese altro che escluderlo dalla prima delle comunioni elie noi abbiamo teste notata, è chiaro che la distinzione elle cgli metteva fra la cattedra di Pietro e la persona del papa non è notevole che per la sua frivolezza. Non essendo allora Vigilio deposto, ma nel pieno godimento del ministero poutificale così di fatto come di diritto, l'unità con la santa Sede, esclusivamente al pontefice else l'occupava, non sarebbe stata altro che una chimera. Ma lasciando di entrar più avanti nella sottigliczza di così fatte discussioni, egli è per lo meno incontrastabile che un imperatore non aveva facoltà di ordinar cosa contra il potere tutto spirituale del vicario di Gesù Cristo. I vescovi, si aggiugne nondimeno, ricevettero ed approvarono quest'ordine di Giustiniano. Ma si può con molta saviezsa presumere che questa approvazione, la quale non si trova in tutti gli esempiari del concilio, è una delle alterazioni che i nemici della Chiesa hanno fatto in alcuni di quegli esemplari diversi totalmente dagli altri. La quale diversità può eziandio procedere in parte da questo vale a dire che si sarà levato ciò che parcva tornare di maggiore svantaggio a papa Vigilio, quando alla perfine egli ebbe approvato questo concilio.

Il giorno due di giugno fu tenuta l'ottava conferenza. Intralasciando di pigliare i voti de vescovi in particolare, si lesse la sentenza, la quale era già stesa e condannava Teodoro di Monsuesta coi suoi empi scritti; le empietà dettate da Teodoreto contra la vera fede, cioè contra i dodici capitoli di san Cirillo , contra il concilio di Efeso e per la difesa di Teodoro e di Nestorio ; infine la lettera d'Iba a Mari, il quale negava che il Verbo si sia incaruato e fatto uomo nel seno di Maria Vergiue, accusava san Cirillo di

STORIA UNIVERSALE DELLA CHIESA cretico e apollinarista, biasimava il concilio di Efeso per aver deposto Nestorio senza csame, e difendeva Teodoreto e Nestorio coi loro scritti perpiciosi. Il concilio anatemizzo tutte queste opere e gli apologisti che pretendevano di sostonerle con l'autorità dei Padri di Calcedonia; indi aggiunse quattordici anatemi, i quali racchiudono in compendio tutta la dottrina dell'incarnazione contra gli crrori di Teodoro di Mopsuesta e di Nestorio. E qui molto più che altrove i Padri del quinto concilio insistono sulla condanna, che papa Vigilio aveva fatto dei medesimi errori così a voce come per iseritto, ed hanno la grau eura di far conoscere al mondo cristiano tutti gli sforzi che essi e l'imperatore avevano tentato, perche questo pontefice assistesse con loro alle conferenze, t Ma egli . dicono essi , si è tenuto alla sua promessa di dare in particolare il suo giudizio. Quanto a noi , abbiamo giudicato a proposito come il nostro religioso imperatore ei esortava, di radunarci in comune secondo gli antichi esempi de l'adri, che hanno tenuto a tempi loro i quattro concili generali, perchè fa duopo di terminare in comune queste grau questioni in materia di fede ; (1).

Il lettore qui su duc punti dovrà fissare la sua attenzione.

Primieramente, quel che dicono i Padri del concilio, la loro riunione, indipendentemente dal papa, costituiva un atto scismatico, il cui difetto poteya solo cancellarsi mediante l'ulteriore approvazione del sommo pentefice. Fin là non crano che membri senza capo: formavano un assemblea acefala, un concilio decapitato, o meglio non formavano realmente un concilio. La pretensione di riunirsi , all'invito di Giustiniano, senza il concorso di Vigilio , vicario di Gesti Cristo , e pastore universale della Chicsa, e tanto più malgrado lo stesso Vigilio, e per proeedere contra di lui, non cra ne poteva essere che una pretensione scismatica.

lu secondo luogo , il parere dato dai

(1) Tom. V. Conc. p. 562.

Padri , che bisogna decidere in comune le questioni importanti in materia di fede, non saprebbe ammettersi senza riserva. Ben si comprende che le quistioni di fede che interessano o commuovono l'intera Chiesa debbono decidersi in comune o in concilio; ma nou bisogna dedurne che non vi sia altro mezzo per conoscere le verità nelle questioni di fede se non col trattarle in comune. Valentino Marcione e molti altri settari non eran forse stati giustissimamente annoverati fra gli cretici , selibene non fossero stati condannati da alcun concilio generale? Il papa non è forse il giudice supremo nelle quistioni di fede? Ciò è tanto vero, che gli stessi Padri del concilio di cui parliamo si uniformarono al parere di Vigilio, ancorche questi non fosse stato presente alle loro adunanze.

Si trovano i nomi di centosessantacinque vescovi nelle sottoscrizioni del quinto concilio, perchè ne erano giunti certamente alcuni altri dopo la prima conferenza, alla quale assistettero in nunicro minore. Ma gli autori delle centosessantacinque sottoscrizioni, si dirà forse, fossero stati pur realmente presenti, non formavano che un numero poco considerevole iu que' primi tempi, ne' quali era la si gran copia di vescovi. Inoltre, quelli d. ll'Occidente, vale a diro della metà del mondo cristiano, non solo non vi si trovavano, ma non vi erano stati uè manco convocati, ed il successore di Pietro ricusò di presedervi , perchè stimava di avere a temere che si volessero violentare i voti, e perchè era già privo personalmente della libertà. Oltracciò non si raccolsero i voti di cadaun Padre in particolare secondo il metodo costantemente usato infin là ne' concili. Ma che cho sia di questo procedere fuor dell' ordinario. il giudizio di questo concilio fu ortodosso al maggior segno, e non vi si fece cosa in contrario ne alle leggi della Chiesa , nè alle decisioni che Vigilio temeva cotanto d' indebolire.

Dopo di avere esatto dagli autori dei tre capitoli la confessiono di fede più formale e più ortodossa, il concilio di Calcedonia lasciò e precisamente pel timore di un mal peggiore le loro persone in pace, non approvando cosa de loro scritti perniciosi ; il quinto concilio condannaudo gli autori insiem con gli scritti non solo fece sentire che i motivi d'indulgenza che avevano saviamente guidato i Padri di Calcedonia non sussistevano più, ma confermò solennemente il loro concilio, lo mise nel grado medesimo de' tre primi, e condannò l'eresia di Eutiche e quella di Nestorio. In questa guisa la Provvidenza impedi in ammirabil modo che i partigiani delle potenze dell' inferno, che si sostenevano tanto bene con quelle del secolo, non prevalessero contro la Chiesa.

L'Onnipotente aveva alcun tempo prima ritirata dal mondo l'imperatrice Teodora che li proteggeva; ed il fazioso vescovo del medesimo nome di lei e del sentimento istesso aveva scapitato assai si della sua andacia come del suo credito. Dopo di ciò lo si vide avvicinarsi inscusibilmente agli ortodossi, contento in apparenza di essere riuscito a far condannare i tre capitoli. È certo almeno che Teodoro di Cesarea non impedi punto la condanna di Origene voluta dal patriarea di Gerusalemme e sollecitata vivamente dagli abati Conone ed Eulogio suoi deputati. L'imperatore mando ai Padri l'Editto che egli aveva pubblicato alcuni anni prima contra questi errori, e lo fece sottoscrivere a Vigilio, affinchò il papa fosse ancora tenuto ad autorizzare questa parte del quinto concilio. Se negli atti che ci restano non si trova punto questa condanna di Origene, è perchè non si vide di questi atti altro che un'antica traduzione latina: Ma ci rimangono contra i punti capitali dell'origenismo quindici canoni in lingua greca sotto il nome dei centosessanta Padri del concilio di Costantinopoli.

Ciò che parve mancare a questo concilio, venne supplito coll'andar del tempo dall' approvaziono del papa.

Vigilio, sei mesi dopo la celebrazione approvando ciò che non avea voluto fino allora, ma non tutto quello che il concilio aveva stabilito ( distinzione che noi espressamente notiamo ), scrisse al patriarca Eutichio, che si ritrattava e si arrendeva alla perfine al parere del concilio, perché non si doveva aver vergogna di prendere il buon partito quando lo si riconosceva (1). Egli espose i principali errori degli autori dei tre capitoli, indi sogginnse: t Noi facciamo sapere a tutta la Chiesa cattolica, che noi mettiamo nella schiera degli eretici ed anatematizziamo Teodoro di Mopsuesta ed i suoi empi seritti ; gli scritti di Teodoreto, tanto contra san Cirillo ed il concilio di Efeso, quanto in favore di Tcodoro e di Nestorio; la lettera scritta al persiano Mari e che si dice essere d' Iba. Noi soggettiamo al medesimo anatema tutti coloro che difendessero o pretendessevo che si debbano difendere questi tre capitoli. Noi riconosciamo per nostri fratelli e nostri colleghi tutti quelli che gli hanno condannati , e annulliamo tutto ciò che è stato fatto da noi o da altri per la difesa di questa causa ».

Vigilio tre mesi dopo questa lettera diede una costituzione in miglior forma e molto più ampia, dove notò più distintamente la differenza convenevole fra Teodoro di Monsuesta, di cui anatemizza formalmente la persona insiem con gli scritti ed i due altri autori dei capitoli, o meglio i due altri capitoli nel senso de loro autori Teodoreto ed Iba. Egli condanna pure ciò che Teodoreto ha scritto contra san Cirillo e contra il concilio di Efeso; ma aggiugne che questo è stato condannato da Teodorcio medesimo, il quale era rientrato ne buoni sentimenti. Rispetto all'affare d'Iba, egli ci fa sapere che al concilio di Calcedonia si tratto delle due lettere di questo vescovo; la prima composta calumniosamente dai nestoriani e diretta sotto il nome d'Iba al persiano Mari: la qual lettera , aggiunge Vigilio, è stata condannata giustamente dal concilio come empia e veramente eretica. La seconda lettera era stata scritta dal ciero di Edessa in favore del suo ve-

(1) Tom. V. Conc. p. 595.

seovo, o fu dichiarata rattolica dal modesimo concilio (2). San Gregorio il Grande confermando ciò che dice quivi papa Vigilio, attesta che di fatto il vescovo lba aveva costantemente negato di riconoscere la lettera semdalosa che cor-

reva sotto il suo nome (3). Giustiniano si era persuaso che i decreti del quinto concilio spegnerebbero le discordie : ma le decisioni si moltiplicarono, e si vide nascere uno seisma, che cento anni di zelo e di prudenza rinscirono appena a poter estinguere. In Occidente molte chiese rigettarono questo concilio che s'immaginarono aver pregiudicato a quello di Calcedonia. La singolarità delle eircostanze, i mutamenti di papa Vigilio , le violenze esercitate dall'imperatore, unite alla differenza delle lingue od alla distanza dei luoghi, che esageravano grandemente ogni fatto che avesse anche solo un po'del vero; tutte queste cose erano altrettanti ostacoli che da prima esercitarono il medesimo Vigilio e molto più da poi la longanimità e la prudenza di molti de' suoi successori. Nondimeno ei bisogna fare una distinzione essenziale tra questi Occidentali di buona fede e gli eretiei orientali, i quali simulavano di ignorare i fatti , e continuarono a difendere come ortodossi quegli seritti che la Chiesa sotto i loro occhi aveva da poco anatemizzati come infetti di nestorianismo. Quando la verità fu sufficientemente notificata ai medesimi Occidentali, e dopo che i pregindizi di un gran numero di chiese furono levati, quelli che non si sottomisero punto di cuore e di animo . quantunque paresse guidarli un solo mal inteso rispetto, si rendettero veramente colpevoli e degni di anatema. Se i somini ponteficinon gindicarono per anco a proposito di colpirneli, è che la loro paterna sapienza credette che l'indulgenza produrrebbe un elletto migliore che non

il rigore. La ragione che diversi scrittori danno

<sup>(2)</sup> V. Conc. nov. Collect. Baluz, p. 1551. (3) Greg. Ep. 55.

di tale condotta, dicendo così vagamente che nel quinto concilio non si era trattato so non di fatti, senza aggiugnervi che vi si trattava delle persoue in ragione dei loro seritti, presenta un'ambi-

guità, la quale non è atta ad altro che a

confondere tutti i principi. In qual senso mai si può dire che non si trattava di domma o di obbietti dommatici nel quinto concilio? Non ha esso forse condannato l'origenismo e confermata la condanna dell'eresia di Nestorio e di quella di Eutiche ? Non ha egli dichiarato sommariamente tutta la dottrina dell'incarnazione con quattordici anatemi contra gli errori opposti? Se si legge in alcuni antichi, che non si trattarono quistioni di fede nel concilio dei centosessanta Padri, ciò significa solo che non vi esaminarono nuove quistioni che non fossero già state decise ne'concili precedenti ; che l'oggetto proprio e speciale di questo cra di pronunziare se gli scritti di certi prelati morti nella comunione della Chiesa contenevano una dottrina eretica, e se si dovevano condannare questi vescovi dopo la loro morte. Ecco il perchè questi dottori della prima antichità hanno detto semplicemente che non si trattava se non di persone nel quinto concilio. Altri autori meno antichi, ma anteriori e molto contrari allo spirito della sottigliezza moderna, hanno usato la parola fatti in vece di quella di persone . ponendo mente soprattutto al nodo della difficoltà che esistette per alcun tempo fra Vigilio e gli Orientali, cioè, se dopo il coucilio di Calcedonia le circostanze fossero per si fatto modo cangiate in Oriente, che vi si dovesse infamare la memoria dei tre vescovi, dopo la loro morte, che questo concilio aveva giudicato bene di risparmiare. Questo è ciò che quegli scrittori e tutti i ilottori ortodossi dopo di essi intendono quando dicono che non si trattava altro che di fatti, o si trattava principalmente di fatti nel quinto concilio, e più ancora quand' essi aggiungono che l'infallibilità della Chiesa, anche adunata in concilio, non può disteudersi sui fatti; ultima proposizione, la quale HENRION, Vol. II.

determina il vero senso di quelle che precedono. Questi diotori ona parlano che colono. Questi diotori ona parlano che di fatti puri e propriamente detti, di ciò che gli unonimi intendono comunemente per nome di fatti. Essi hanno creduto per per nome di fatti. Essi hanno creduto e fernamente con gli ortolossi di tutti gli Stati e di tutti i tempi, che ha Chiesa ha lo cognizioni infallibili che sono necessarie per la sicurezza del douma, ma non lo hanno punto attribuito, come noi non le attribuitano ineumeno oggidi, una pretensione tirannica intorno all'infallibilità del'fatti storici, che non importano punto all'integrità del saero deposito

Per limitarci ai fatti personali sopra cui lo spirito di scissione accusa principalmente i dottori moderni di esagerare diritti della Chiesa, questi moderni come gli antichi non la credono per niun modo infallibile sopra questo obbietto, perchè tale infallibilità non le è niente necessaria per la conservazione della fede. per l'istruzione e l'edificazione dei fedeli, per far pascere in sicurezza il gregge di Gesà Cristo. E indifferente affatto il sapere o pur no il modo personale di pensare di un autore o di un predicatore , è quello che egli aveva nell'animo profferendo o serivendo tale o tal altro punto di dottrina. Ma egli è di assoluta necessità che la Chiesa penetri infallibilmente tanto il senso naturale di una proposizione, quanto quello di un' opera; il sentimento che risulta dall'accozzamento delle idee e dal significato dei termini , in somma, il senso che nella lettura si appresenta naturalmente allo spirito, e che per conseguenza si chiama il senso dell'autore, presumendo ragionevolmente senza giudicare in maniera decisiva, che tale era di fatto il suo pensiero serivendo. Questo è un fatto impropriamente detto, la cui cognizione è collegata per si fatto modo col diritto di sentenziare sul domma, che la Chiesa ha testificato costantemente che essa ne lo credeva inseparabile.

In tutte le ctà essa ha condanuato gli scritti eretici soggetti all'anatema, e ha trattati da pagani e da pubblicani non solamente gli andaci che rompevano il silenzio ed il rispetto dovuto alle sue decisioni, ma chiunque non le abbracciasse sinceramente e senza alcuna restrizione. Ciò che il quinto concilio fece contra i tre capitoli, era stato fatto a Nicea contra gli scritti di Ario, ed in Efeso ed in Calcedonia contra quelli di Nestorio e di Eutiche. Cotesta severità, non che mutasse col volgere degli anni, si troverà in un grado per lo meno eguale al concilio di Costanza, dove noi vedremo condannare Viclesso ed obbligare di credere che gli articoli censurati sono nel senso di questo autore, vale a dire, come abbiamo or ora spiegato, nel loro senso naturale, come appunto sono condannati. Non la è dunque una nuova pretensione l' infallibilità della Chiesa rispetto alla qualificazione degli scritti sospetti , sia che tali scritti sieno brevi o veramente lunghi; poichè non può esser altro che un capriccio quello di concederle l' uno piuttosto che l'altro. Ei bisogna che il suo insegnamento sia puro per l'uno e l'altro caso; che il deposito della fede in ogni incontro si trovi al coperto sotto il sigillo della sua autorità. Ma come mai potrà essa insegnare fuor del pericolo di fallire, come mai il domma sarà sicuro nelle sue mani, se essa non conosce infallibilmente il senso naturale delle opere che vogliono essere da lei esaminate? Se ella è spoglia di questo discernimento, ella potra qualificare di eretico uuo scritto molto ortodosso, e venendosi a cadere in così facile abbaglio, il fedele obbedendo alla Chiesa cadrà nell'errore, e la sua docilità medesima precipiterà la sua caduta. Così la vera fede sarebbe il premio dell' indocilità , laddove il traviamento diventerebbe quello della rettitudine e della sommissione.

Ma senza precorrere al tempo avvenire, non v<sup>3</sup> ha cosa più decisiva contra us sotterfugio comune agl'iunovatori di tutti i tempi, i quali i' han palliato ciascuno alla lor maniera; non vi ha cosa più decisiva e concludente della condanna dei tre expioli fatta dal quinto concilio. Questa decisione dipendeva dalla coguisione di quel fatto dommatico o dalla risposta a questa quisione di fatto: Il senso naturale degli scritti di Toodoro; di Toodoroto e di Iba è egli eretico? è egli il senso nestoriano ? Questo concilio ricconosciutto per ecumenico ha pronunziato: La Chiesa aveva dunque veramente, oppure ella si è arrogato in-giustamente il diritto d'infallibilità nella cognizione dei fatti dommatici.

In Oriente, dove la sola ostinazione, come noi l'abbiam fatto osservare, poteva contraddire l'autorità del concilio, si credette di non dovere usare di alcuna indulgenza. Tutti i vescovi della Palestina si ragunarono per approvare gli atti (1). Alessandro di Abila, il solo vescovo che oso di rompere l'unanimità, fu deposto dell'episcopato (2). Egli morì alcuni anni dopo a Costantinopoli, oppresso dalle rovine di un edifizio in un tremuoto. I monaci origenisti del nuovo Eremo di san Saha non si dimostrarono più docili alle decisioni sollecitate cosi vivamente dal lor corifeo Teodoro di Cappadocia. Per otto mesi Eustochio, patriarca di Gerusalemme, tento tutte le vie della dolcezza per ricondurli al dovcre. Infine egli impiego l'autorità imperiale per farli seaceiare non solamente da questo monastero, ma da tutta la provincia, e mise nel loro Eremo centoventi monaci di provata fede.

Fra gli Occidentali si risguardano come indegni di scusa que vescovi di Africa e dell' Illiria che si erano trovati a Costantinopoli al tempo del concilio, e tutti quelli che per mezzo di questi , o per altre vie sicure avevano potnto istruirsi di ciò che manifestava la legittimità del concilio. Il diacono di Vigilio, chiamato Rustico, contra il quale questo papa aveva sentenziato anche prima che il concilio avesse pronunziato, persiste da poi a sostenere i tre capitoli. Egli ebbe auzi l'ardimento di scrivere contra le decisioni dei Padri; fu esiliato nella Tebaide con alcuni altri scismatici, soprattutto della sua provincia naturale, che era l'Africa,

<sup>(1)</sup> Tom. III. Conc. Nic. II. (2) Act. I. p. 83.

dove si trovavano in gran numero. Molti vescovi vi furono pel medesimo motivo trattati con estremo rigore. La moderazione che si usò con gli altri Occidentali, procedeva principalmente dal trovarsi quivi lontani dal violento Giusbiano.

Nondimeno questo imperatore, contento di Vigilio dopo che egli ebbe data la sua pontificale approvazione ai decreti di Costantinopoli, lo lasciò partire per Roma, e lo ricolmo de segni della sua benevolenza. Con formale editto gli concedette assai privilegi per l'Italia , e pei Romani in particolare, in conferma di tutte le donazioni fatte dai re della stirpe de' Goti , eccettuato però quello che aveva fatto Totila, c che egli non volle mai ratificare, perchè trattava questo principe di tiranno. Con questo editto imperiale fu altresi ordinato, che se si scoprissero alcune vergini le quali dopo di essersi consacrate a Dio si fossere muritate, non avuto riguardo al loro nuevo voto, nè a tutto ciò che toccava la dote, si facessero rientrare ne' loro monasteri o nelle loro chiese, e ripigliare le sante istituzioni alle quali si erano in prispa dedicate.

Papa Vigilio cadde malato nel ritornari a Boma, e mori di doltri acui del male della pietra nell'isola medesima di Sicilia, dove egli avera fatto rilegare e morire il suo santo pred'ecessore Salverio. Ma prima di quel fatale momento e dirante una bono parte del suo portificato, il quale duro più di diciotto anni, egli ebbe ogni migliore mezzo di sentire la vanità delle umano grandezze, e di sbramarsi di lagrime e di dolori una carica

in cui i delitti che a lui costò, gli avevano fatto sperare una ben diversa sorte. Perseguitato dall' imperatore e dall' imperatrice, de' quali aveva fatto tanto studio di guadagnarsi le grazie; trastullo e giuoco dei vescovi di Oriente e soprattutto degli empi broglioni di cui aveva rayvivate le speranze ; dispregiato dai grandi e dal popolo, dai buoni e dai cattivi a motivo del mutarsi che faceva, il che li metteva ad ora ad ora in timore; avuto in esecrazione da quegli Occidentali che pretendevano di sostenere uno dei più santi concili, difendendo i tre capitoli; combattuto sempre dalle più vielenti procelle : non prima si rede in porto ed ha già posto l'un de' piedi solla anclata riva cui da ben sette enni agognava di giugnere, egli è percosso dai colpi più dolorosi e meno aspettati della morte Ma come più la dignità pontificale fu indegnamente trattata nella persona di questo pontefice, e più altresi l'energia del carattere divino che gli cra stato conferito si fece manifesta, non ostante l'indegnità primitiva del suddito, quando questo capo dell'episcopato si riuni perfettamente co'suoi diversi membri; cotanto egli è vero che la società de kelipoli di Dio non è punto stabilità sugli appoggi rovinosi della carne e del sangue, ma sul fondamento inconcusso de' profeti c degli apostoli, sopra questa pietra angolare, che ha tutta l'immutabilità del Pigliuolo dell' Eterno, il quale prende egli stesso in mano il timone della sua Chiesa, quando l'incapacità del suo vicario fa pericolare la mistica navicella.





## REBED TRITERED

DAL QUINTO CONCILIO NEL 553 SINO ALLA MORTE DI SAN GREGORIO IL GRANDE NEL 604.

Se la Chiesa romana non aveva sostenuti mai tanti obbrobri, quanti ne pati nella persona di papa Vigilio, non fu mai del paro che i Romani si mostrassero tanto attenti in mantenere la dignità della Sede apostolica come allora quando si tratto di eleggere il successore di questo pontefice. Essendo stato eletto dai più il diacono Pelagio, natio di Roma e figlipolo di un prefetto del pretorio, una calca di gente dabbene, de' più ragguardevoli della città , si separarono dalla sua comunione sulla voce che era corsa che avendo guadagnata la benevolenza dell' imperatore Giustiniano mentre era in vita Vigilio, egli era stato complice de cattivi trattamenti e della morte di questo papa. Essi temevano pur ance che non avesse nella fede quel grado di stabilità necessaria ad un sommo pontefice, perchè egli aveva condannati i tre capitoli , dopo di esserne stato il difensore. L'abbandono, colpa di zelo eosì precipitato, diventò si grande in tutta l'Italia, che non si trovarono alla consacrazione del nuovo papa altro che i vescovi di Perugia e di Forentino, e si dovette associare ad essi un sacerdote di Ostia per secondo assistente. Pelagio fu intanto ricouosciuto in Italia cosi la mercè della protezione del patrizio Narsete, che l'imperatore vi aveva maudato contra i Goti, come la mercè della maniera convincente con la quale fece dileguare i sospetti che si erano presi di lui. Siccome egli era accusato senza prove , così si giustificò con ginramento e finì di dissipare le preoccupazioni, esponendo tutto l'ordine della sua condotta : egli rappresentò che l'aveva sempre conformata a quella di Vigilio, che sulle prime aveva temuto al pari di questo pontefice di fare ingiuria al concilio di Calcedonia, condaunando i tre capiteli senza spiegazione: che aveva poscia settoscritta la costituzione pontificate e ricevuto finalmente l'ultimo giudizio del suo predecessore in conferma del quinto concilio.

Pelagio non fa ordinato che nell'aprile del 1851, ten ensi dopo la morto di Vigitio, essendoché dopo l'ulima rivoluzione d'italia la vacanze della sauta Sode si faccvano più lunghe di prima, viola l'influenza che gli imperatori, moito lontani da Roma, cominciarono a premotera sulla elezione od simeno sulla essaltazione dei papi. I re goti di Roma e primato l'untito di conferenze i ponetici, alla quale pretensione i signori del mondo non avovano niu manco pensato nei che giorni dell' impero. Giustiniano provò al finir del suo regno, che i princivi quo furpuo mai tanto intesi a questa sorta di obbietti, che allora quando la loro possanza si è trovata più vacillante od il loro Stato nin male amministrato.

Mentre gli affari della Chiesa raccoglievano la sua attenzione e tutte le sue facoltà, quelli dell'impero erano quasi disperati in Italia, dove tutto gemeva ne' timori e nella confusione (1). Le sue soldatesche non erano pagate, e perciò non osservavano disciplina alcuna. I subalterni non obbedivano ai loro capi, non stavano ne manco nei campi, ma si spandevano arbitrariamente nelle città. I capi divisi d'interessi e di sentimento adoperavano del paro, gli uni a Ravenna, gli altri a Roma, la quale in quel tumultuare muto spesso di padrone. Molti si dilungavano fin nelle città più lontane dal cuore degli affari, secondo che il capriecio o l'inclinazione del trastullarsi li guidava, e ciò che parve più straordinario si vide anche della viltà in alcuni capitani romani. Ma la cattiva condotta bastava per rovinare la loro potenza. Ei furono sconfitti in molti combattimenti ; le città si arresero da ogni parte ; un esercito di aiuto , venuto dall'Oriente, condotto da Demetrio, luogotenente di Giustiniano, fu disfatto interamente; Napoli assediata, e che si tento invano di liberare, cadde, dopo di aver patito tutto ciò che la fame ha di più orribile.

Il ro Totila, che l'imperatore qualificava di tranno e di barbaro, volle avere sopra i Romani anche il vanto dell'amanità, della genevisità, di tutte le virtà più opposte alla barbarie. Entrato che tu io Napoli, egli fece distribuire dei viveri a quel porceo popolo che si moriva di fano, ma cou la tocrezza e le cure di un padre che soltera de figliuoli malait, e non colla osientazione di un vincitore, il quale non si occupa che solo della sua gioria. Per magnifico che desca a divedere nelle sue larghezza, pure ci faccua le distributioni con peso e misura per timore che dopo una si lunga

astinenza la copia del cibarsi non opprimesse gli sciagurati che ne avevano quasi perduto l'uso. Questo re forni ben anco del danaro e delle vetture ai soldati della guarnigione, perché potessero andare dove volessero, e li fece accompagnare dalle sue soldatesche infino a che ebbe a temere per loro. Da tutte parti i Goti osservavano una esatta disciplina , laddove le legioni romane recavan per tutto indistintamente il guasto; a tal che gli abitatori delle città e delle campagne pativano più assai da coloro che si davano per loro difensori , che non dai loro nemici. Alla presa di Roma, che lu più presto guadagnata, perchè alcune schiere dell'Oriente diedero una delle porte a Totila, questo priucipe risparmio il sangue de cittadini e l' onore delle donne , contentandosi delle ricchezze, di cui abbandonò la miglior parte a' suoi soldati. Ma questo saccheggio mise le persone più ragguardevoli in così gran miseria. che le dame del primo ordine, e fra l'altre la vedova del celebre Boezio, furouo ridotte a mendicare di porta in porta.

Il re de Goti capitato nel corso deile sue vittorie presso Moute Cassino , audo a visitare l'illustre san Benedetto, tratto colà dalla voce di tutti i dintorni , che gli attribuiva un dono eminente di profezia. A provare il profeta egli si fece annunziare, e gli mando subitamente uno de' suoi ufficiali, chiamato Rigone, che vesti de suoi abiti e della sua porpora, e mise al suo seguito tre signori, che stavano ordinariamente presso la persona del re, con degli scudicri e tutto il corteggio di un sovrano (2). Entrato cosi Rigone nel monastero, san Benedetto che era seduto, gli disse senza levarsi in piedi : Figlinol mio, svestiti dell'abito che tu porti, esso non è tuo. Quest'ufficiale e tutti quelli che lo accompagnavano si prosternarono spaventati senza ne manco avvieinarsi al santo, e non si rialzareno se non per correre a raccontare al re l'accaduto. Vi ando Totila medesimo, e da quanto più lungi

<sup>(1)</sup> Procop. 1. 3.

vide il annto abate, si prosternò reso pur er rispettoso. San Benedetto gli disse per ben tre volte di l'exarsi, ma egli non sonado di farlo, il santo si vide costretto a rialzarlo. Con la libertà di un profeta ci gli rappresento allora i suoi doveri ed i suoi falli, e dopo avergi presagiti i suoi conquisti edi uniseme aggii altro più note-conquisti edi uniseme aggii altro più note-boi di decimo, la qual cosa si avverò esattamente (1).

Il re preso da estremo spavento si raccomando alle su orazioni, posi si ritrase in sileuzio. Si notò nel resto della sua vita, che egli si era giovato delle lesioni di un santo, il quale predisse del paro quaran'a nun pirma la distrusione che i pagani farebbero del suo proprio monastero, vale a dire i Lombardi, astro però le persono di tutti. Il dono del miracoli l'avea al grado medesimo : egli cisuacio ti figliulo o di un padre desolato, che aveva recato l'estinto alla porta del monastero, y protestando con giuramento che egli non si partirebbe di la infino a che il figliulo no no sus torranto in vita.

Benedetto aveva una sorella chiamata Scolastica, prevenuta al paro di lui dalle benedizioni del Ciclo, e religiosa in un monastero vicino. Essa l'andava a trovare una volta all'anno, ed egli non la riceveva nel recinto del monastero, ma nel luogo destinato presso alla porta al ricevimento degli ospiti. Un giorno egli vi si fece accompagnare da moltissimi suoi discepoli. Dopo aver passata la giornata nel lodar Dio e nell'intrattenersi dello cose celesti, verso la sera essi presero una piccola refezione. Costoro crano ancora a tavola ed il santo parlando di ritirarsi, perche faceva tardi: « lo vi prego di grazia, o mio fratello, gli rispose Scolastica, di non lasciarmi per tutta questa notte, affinche noi parliamo della celeste felicità infino a domattino. - Credeto voi che io possa farlo, o mia sorella, rispose Benedetto; No, certamente, io non posso passar la notte fuori del monastero ». Scolastica non insistendo punto s'inchiua sulta tavola, con le unani in sul volto, e prega piangendo; quando ella si alza, quantunque un pol prima il tempo fosso perfettamente sereno, il cielo si fa a tonare e balenare continuo, poi un diluvio di acqua con tale violenza, che nel l'abate, ne si fratelli poterono abbandonare il luogo dove si trovavano. Benedetto adunque dovette rimaner là suo malgrado, e la pia conversazione fu protrata infino al matino (2).

Ma era per l'ultima volta. Tre giorni dopo dal suo monastero egli vide l'anima di Scolastica salire al cielo in forma di colomba. Egli ne rende grazie a Dio, mandò a cercare il corpo di lei, e lo mise nel sepolero che aveva apprestato per sè medesimo, comandando che ve lo si ponesse esso pure, quando il Signore avesse disposto della sua vita, il clic non andò guari di tempo. Egli ebbe notizia della sua morte nel corso dell'anno in cui avvenne, e la partecipò ad alcuni de'suoi discepoli, raccomandando loro di guardarne il segreto. Sei giorni prima egli fece : aprire il sepolero; e tosto fu preso da una gran febbre, la quale ando crescendo ogni giorno, infino a che venuto il sesto di egli si feco portare alla chiesa, dove tra le mani dei discepoli che lo sorreggevano, ricevette il corpo ed il sangue del Salvato. re-, o poscia pregando rese lo spirito, il sabato ventuno marzo del 543. La divozione di farsi portare alla chiesa per rendervi l'anima diventò commendevole per molti altri esempi.

atti sempi.

atti sempi.

atto segno, o giù lo strumeto dei disegni del Gielo, e malgrado di unole quasità contrario in apparenza al suo alto desino, si mostrava più acconecio ad adenpierlo di qualuque Romano. Narsete,
eunuco straniero, o meglio nemico natael dell'impero, qual Persiano che era,
entrò nella militia romana alla prima baitaglia che vide i suoi perdere contra di
loi, ed era giunto infino ad esser constoli
loi, ed era giunto infino ad esser consolo
patrizio. Egli parre un uno ndi guerra

<sup>(2)</sup> Ibid. c. 4.

tanto grande , che si gindicò lui solo ca- & pace di voltare in meglio gli affari dell'impero in Italia, dove erano quasi caduti in estrema rovina. Giustiniano, che si cra deste dal suo letargo a quelle si disastrose sciagure, mandò questo generale a rimediarvi. Vi bisoguavano de prodigi , ma era il fato di questo famoso eunuco quello di riunire in sè le doti e di far le imprese più straordinarie. Ad un genio possente egli accoppiava una fedeltà allora intera, la quale non cedette sotto il regno seguente se non alla disgrazia più oltraggiosa. L'amore estremo che egli aveva della giustizia e della disciplina, non pativa il menomo disordine nell'esercito. Egli faceva soprattutto ammirare in lui una pietà sincera, la quale essendo stato il principio del suo primo attaccamento ai Romani, fu altresi l'anima di tutte le sue virtù. La sua fidanza in Dio e la vivezza della sua fede crano giunte a quel grado che operano le maraviglie, e tale fu proprio più assai che la sua naturale abilità, per emineute che fosse, la cagioue dei suoi prodigiosi successi.

Nessuno la potè dire con questo grand'uomo. Non rimaneva all'impero sull'Adriatico se non la sola Ancona, e questa pure assediata e stretta tanto vivamente . che minacciava di cadere dall'un momento all'altro. La prima cosa ei liberò questa, e le poche piazze romane che tenevano ancora qua e colá. I nemici cominciarono subito dopo a tremare per tutte le loro, ed ogni di n'andavano perdendo qualcuna. Ne diversi combattimenti si aflievolivano pure giornalmente i loro eserciti, e le cose de Romani procedevano sempre più prospere pel terrore che metteva ovunque il nome di Narsete. Finalmente dopo alcuni auni, al termine segnato dall' organo del Cielo, egli trovò il mezzo di venire a terminativa giornata, nella quale il re Totila peri insiem col fiore delle sue schiere. Teja, che ardi salire su di un trono cotanto vacillante, diede una battaglia, in cui si fece esso pure uccidere l'anno 553. Dopo di che non rimasero di soldati goti se non quelli che bastavano appena a difendere o meglio a tener Pavia ed alcune fortezze, le quali tennero per eirea un anno pel vantaggio della loro postura, o che vennero prese per fame. Così fini la monagchia degli Ostrogoti in Italia, che vederemo tra poco invasa da nuovi Barbari.

Papa Pelagio, per reprimere i contradditori turbolenti e scismatici del quinto concilio si giovò con fortuna dell'autorità di Narsete, al quale non stavano meno a cuore gl' interessi della Chiesa che quelli dell'impero. Si pretende che questo pio generale avesse in passato stimolato l'imperatore a trattar meglio l'ultimo papa, a che a tale condizione gli aveva fallo sperare dal cielo i grandi e felici avvenimenti che conseguirono le sue armi. Per quantunque esattissimo che si desse a divedere in sostener l'ordine e l'autorità, pure egli aveva una dolcezza di natura ed una delicatezza di coscienza, che il metteva sempre in timore di peccare contra la religione, quando si trattava di usar di rigore per difenderla.

Pelagio fu costretto a scrivergli per levarlo da suoi scrupoli, « Non v'arrestino (1), gli diss'egli, i vani cianciatori che rappresentano la condotta della Chiesa come una persecuzione , quand'essa corregge i cattivi ed impedisce loro di perdere i buoni. Non si perseguita se non allora quando il rigore passa i giusti confini , c tende a fare il male; altrimenti ci bisogna abolire tutte le leggi divine ed umane, le quali infliggono delle pene ai delitti. Che lo scisma sia un male, e che debba esser represso anche dalla potestà secolare, la Scrittura ed i canoni lo inseguano. Ora, chiunque si tiene separato dal corpo dell'apostolato, è incontrastabilmente nello scisma. Non temete dunque di mandare all' imperatore sotto buona guardia , come ve lo abbiamo dimundato, quelli che sturbano l'ordine gerarchico. Avete voi dimentico ciò che il cielo ha fatto per voi, allorchè il tiranno Totila possedeva l' lstria e la Veuezia? E perchè dunque lasciate voi i vescovi di queste province, come quelli della Liguria, minacciare la

<sup>(1)</sup> Epist. 3.

santa Sede eon arroganza intollerabile? Se l'è uno scrupolo che vi rattiene e la tema di essere tenuto un perseentore, vi ricordi, oltre i canoni di Calcedonia ed i principi del benavventurato vescovo d'Ippona, le migliaia di esempi e di costituzioni, le quali dimostrano che le potestà devouo punire gli seismatici non solamente con l'esilio, ma con la confisca dei beni e con dure prigionie. Se rimaneva un qualelie serupolo a codesti vescovi intorno il giudizio della Chiesa universale, renduto a Costantinopoli in questi ultimi anni, essi dovevano secondo l'uso mandarci alcuni di loro acconei non solo a proporre le loro ragioni, ma anche ad intendere le nostre, e non porsi a correre, chiudendo gli occlil alla luce, il rischio di lacerar la Chiesa, che è il corpo di Gesù Cristo (1). Questo è un attentato, e non fu mai, no mai sarà permesso di tenere un concilio particolare per esaminarne uno generale: ma se nasee un qualche dubbio sopra un oggetto di tale importanza, quelli che cercauo la via della salute devono dimandare alla sede apostolica la ragiune di ciò che essi non comprendono, e quanto a quelli che si ostinano al punto di ricusare l'istruzione e di fuggir la guida che li riconduca sul buon cammino, vogliono i canoni che sieno repressi dalla potestà secolare, per la tema che non si trascinino altri nel loro precipizio » (2). Così Pelagio trattando i nemici del quinto concilio in ragione della loro negligenza più o men grande in informarsi de fatti che erano più o meno alla loro portata, giudicava indegni di scusa i vescovi dell'Italia e delle vicinanze, i quali potevano di leggieri conoscerli.

Pr'a i Gilli più lontarii dalla luce, pareceli tienvano senpre di bona fede che fosse stato preginidiato al concini di Calcelonii, e che la dottivia sitessa di papa Pelagio non fosse hen sicura. Questi prelati attestrono certamente il loro timore al re Childberto, il quale nandio a questo pontice per dinandargli delle reliquie de' sauti apostoji, e più aneora per assicurarsi pienamente della sua ercedura. L'inviato si sipiegò molto ingenuaucnte, da quello che noi vodiamo mella risposta di l'elagio, doce è detto che Bullino, come nomavasi quel ministro confidente, gli aveva rappresentato con remoterara che votbe dovuto farte con proprieta del p

Rispetto a quest'ultimo articolo, ripiglia il papa (3), noi abbiamo eomineiato ad adempierlo come il più semplice. ed abbiamo firmata di nostra propria mano la dichiarazione fatta da noi , di sostenere coll' aiuto del Signore lo seritto del nostro predecessore Leone per la fede cattolica. Affine di non lasciare alcun luogo a sospetto, io mi sono fatto sollecito ad adempiere il secondo articolo che l'illustre Ruffino mi ha proposto. Intanto noi vi mandiamo la confessione più chiara e precisa della nostra fede ». Dopo tale preludio e dope notata la sua adesione sincera ai quattro primi concili, il papa dà di fatto la dichiarazione più soddisfacente su tutti i punti intorno a quali le preoecupazioni contra il quinto concilio potevano lasciar viva qualche onibra di dubbio, quantunque in tale assemblea, diss' egli (4), e queste espressioni meritano di essere pesate, non siasi trattata cosa che pregiudichi alla fede. Ma dopo la morte dell'imperatrice Teodora, aggiunse egli, non v' ha più di controversie, nè manco in Oriente sulla credenza cattolica. Pelagio adunque assicurava che le quistioni agitate nel quinto concilio non avevano recato danno alla fede, non già che esse non la importassero.

Questo papa, intorno alle reliquie clue il re aveva dimandato, risponde che per rispetto ha incaricato un sottodiacono, il quale deve portarle da Roma insino a Francia: prova antica o molto sicura dell'estrema vonerazione di cui crauto outorate. Alcun tempo dopo egli

<sup>(1)</sup> Fragm. 2 et 3. (2) Epist. HENNION, Vol. II.

<sup>(3)</sup> Epist. 20. (1) Tom. 1. Conc. Gall, p. 301.

serisse a Sapando , arcivescovo di Arles per assientarsi che il re e gli arcivescovi di Francia fossero stati contenti della sua professione di fede. Egli concedette a fui nel tempo istesso l'uso del pallio, e lo fece come i suoi predecessori vicario della santa Sede in tutte le Gallie. Sapando aveva promesso di soccorrere ai Loveri di Roma, che allora erano in maggior nuncro che mai, dopo tutti i sacchi patiti da questa metropoli del mondo. Il papa gli tornò in mente il suo buon volere, e gli specificò il genere di limosine più necessario in si fatte congiuntu-Te. & La miseria, dice l'elagio, è tale nelle nostre contrade, che da tutte parti si scontrano delle genti di civile stato, ed in passato ricelie , în si fatta mudită da non poterle vedere senza aver l'anima penetrata di dolore ».

Sapando aveva preseduto alcun tempo prima al quinto concilio di Arles, dove si vede che il governo generale dei monasteri non era da per tutto lo stesso. In questa provincia, quelli degli nomini e delle giovani sono tenuti sotto la giurisdizione del vescovo diocesano. Quanto ai chierici è loro victato il mandar a male la terra, di cui il vescovo ha conceduto ad essi l'uso, sotto pena di disciplina, vale a dire di punizione corperale pei giovani cherici, che sono meno di sottodiaconi (1). Il resto de' canoni di questo concilio mira del paro alla conservaziono de' beni ecclesiastici. Tale fu l'oggetto principale di alcuni altri concili tenuti in quel tempo. La Chiesa pativa assai delle rapine e dei guasti sotto padroni a mezzo barbari e sotic leggi troppo mal ferme per contenere i loro sudditi a gran pezza più barbari ed ingordi di loro. Quindi quelle sorprendenti alternative di vizi e di virtà , di grandi esempi e di grandiscandali, i quali o travagliavano o consolavano la Chiesa, secondo che i sudditi od i padroni seguivano le impressioni della grazia o si alibandonavano alla foga della loro natura.

(1) Tom, V. Cone, p. 708, etc.

L'anno 542 il re Childelierto e Clotario fecero la guerra in Ispagna, e posero assedio a Saragozza, stringendola vivamente. Gli abitanti ebbero ricorso al cielo per l'intercessione dell'illustre martire san Vincenzo, la gloria e la salvagnardia della loro patria. Eglino s'imposero de' rigorosi digiuni, e coprendosi gli nomini di cilicio, e le donne seminando di cenere i loro sparsi capegli, e salmeggiando di conserva recarono intorno le mura la tunica del santo martire. Gli assedianti credettero sulle prime che si facesse un qualche incantesimo, ma saputo che s' implorava contra di loro il potere di san Vincenzo, furono presi di un timore religioso che li disarmo. Childeberto fece pregare il vescovo che lo venisso a trovare, gli parlò con bontà, gli richiese alcune reliquie del santo, avnte le quali si ritirò contento (2).

Tornato a Parigi, egli fece fabbricare presso la città una chiesa in onore della santa Croce e di san Vincenzo per collocarvi le reliquie del santo martire con una croce magnifica di oro, arricchita di pictro preziose, che egli aveva tolta ai Goti in altra spedizione contra il loro re Amalarico. La chiesa, fabbricata per tal ragione in forma di croce, con un altare a ciascuno delle quattro estrenità, passò per uno de più superbi edifizi delle Gallie. Tutte le paren erano dipinte con fondo di oro; la volta, adorna di fregi pur riccamente dorati, posava su colonne del più prezioso marmo. Il pavimento in lavoro mosaico si faceva ammirar del paro così per la varietà delle figure, come per quella de colori. Ma il tetto di rame dorato, che metteva uno splendore abbagliante, colpiva principalmente di maraviglia que' buoni Francesi poco accostumati a simili spettacoli, e gl'indusse a chiamare quell'edifizio col nome di chiesa d' oro. Essa occupava il luogo di quella che si chiama oggidi San Germano de Prati, dalla prima sua postura in una prateria, e da

(2) Greg. III, Rist. c. 2.; Gest. Franc.,

san Germano che governava allora la diocesi. Onesto riverito prelato fu sepolto alcun tempo dopo nell' oratorio di San Sinforiano alla porta di questa chiesa, poi trasferito per venerazione nella chiesa medesima. Childeberto non mostrò minore magnificenza nel dotare questo tempio, provvedendolo in copia di remlite e di tutto eiò che era necessario per la maestà del culto divino. Esti incarieò il santo vescovo Germano di stabilirvi una commuità di religiosi, ed il santo prelato ne lo compiacque adoperando eon pari saviezza e zelo. Egli ne trascelse i primi istitutori e la regola, che cra quella di sant' Autonio e di san Basilio nel monastero di San Sinforiano di Antun, il eui fervore gli era particolarmente conosciuto, essendo nato in questa città. Essendo vicina la festa di Natale, ed essendo già andati a Parigi molti vescovi per celebrarla col re, Germano si giovò di quella congiuutura per far la dedicazione.

Ma Childeberto eadde gravemente infermo, e mori il ventitrè dicembre di quell' anno 558, e siecome il re aveva seclto la sua sepoltura in questa chiesa, si cbbe un altro motivo per procedere immantinente alla sua dedicazione. San Germano la fece subito . assistito da san Niecto o Niziero di Lione, che non si vuole confondere con san Niecto di Treveri, e da cinque altri vescovi. Il medesimo giorno egli feee le esequie del principe, il quale nell'innalzare questo monumento augusto della sua pietà non immaginava di trovarvi così presto il sepolero, a quella guisa che l'umile e santo vescovo nel dedicar questo tempio non pensava certo a consacrarlo alla sua propria memoria. Si attribuisee pur anco al re Childeberto la fondazione della chiesa di San Germano l' Auxerrois, che è una delle parroeeliie più segnalate di l'arigi, essendo quella del re e della sua famiglia.

Questo principe în compianto sinceramente da tutti i suoi sudditi (1), i quali

(t) Act. Bened, t. , p. 231

lo avevano a loro padre, ed i puveri soprattutto, verso i quali parve largheggiaro quasi sovereliio. Avendo un giorna mandato a san Germano, elie in questo il somigliava tutto, il montare di scimila soldi di oro, che sono un trentamila franchi, limosina grandissima per quei tempi , il vescovo ne distribuì subito la metà. Poco stante, vedutolo il re al palazzo, gli dimando se aveva dato tutto. Il vescovo rispose che sovvennto ai bisogni più pressanti, egli si era tenuto la metà di quel ragguardevol dono per gli infelici ebe potesse ancora scoprire. a Distribuite subito il resto, disse il re, coll'ainto del Cielo non ei fallirà danaro da dare 3: e, fatto mettere in pezzi il suo vasellame di oro e di argento, la diede al vescovo perchè lo distribuisse. Nè fu men liberale per la Chiesa, ne meno zelante per la disciplina. Egli solo fondo forse più di monasteri che qualunque altro dei nostri re; ebbe gran cura di far celchrare i concili; protesse la religione in ogni guisa ed onorò della sua confidenza e dei suoi doni i santi vescovi ed i santi abati che un reguo cotanto cristiano fece fiorire in tutte le sue province. Tante opere di pietà e di beneficenza cancellarono nell'animo de suoi sudditi la memoria delle atrocità, a eui la sua ambizione l'aveva trascinato contra i principi del suo sangue, e feec ragionevolmente presumere che ne aveva concepito tutto il pentimento necessario per cancellarla anche agli occhi del giudice sovrano.

Clotario, che si rimase il solo re dei Francesi, ne'lue ami che sopravvisse a suo fratello Childeberto, non avendo dato in vita i medicima segni di virtò, testificò alcun tempo prima della sua morte qualche dolore de suo precesir. Essendo melato a San Marristo di Tours, gentoro effisione di laggimo di implicare per lai la divina clementa, e passò in rassogna tutte le sue colpe nel cortoglio del suo cuore. Egli, come suo fratello e suo padre Cladoveo, volle essere sepolto in una chiesa che egli avesse fondato, el clesse perciò upolta di San Madardo di Soissons, che egli aveva fatto cominciare, e che fini poi suo figlio Sigeberto. Lascio quattro principi i quali si divisero da capo il regno, come avevano fatto i figli di Clodoveo. Cariberto fermò la sua dimora a Parigi, Gontrano a Lione od a Chalons sulla Saona, Sigeberto a Metz, e Chilperico a Soissons. Noi abbiamo di Clotario un' ordinanza generale fatta nel tempo in cui egli era il solo re de'Francesi, con la quale proibiva di sposare delle religiose, di sposare loro malgrado una vedova od una donzella, e di privar le chiese di ciò che era stato ad esse dato per testamento (1). Essa dice eziandio che si giudicheranno secondo le leggi romane gli affari tra i Romani, vale a dire fra i Galli naturali, le cui famiglie si distinguevano ancora dai Barbari, Franchi, Borgognoni o Goti, quantunque tutti cristiani e quasi tutti cattolici nelle Gallie, poichè i Borgognoni ed i Goti non avendo più se non pastori ortodossi si crano riuniti in calca alla vera Chiesa.

Anche in Ispagna i Barbari cominciarono a ravvicinarsi alla verità. Gli Svevi. entrati nell'arianismo come quasi tutte quello nazioni settentrionali, erano stabiliti in Galizia da oltre centocinquant' anni. Il loro re Toodomiro aveva molto inteso parlare dei miracoli senza numero che si operavano alla tomba del gran san Martino. Essendo caduto malato il suo figliuolo e ridotto a tal languore, che tornando inutile ogni umana cura, non si aspettava altro che la morte, il re volle sapere più a fondo la vita e le opere del taumaturgo delle Gallie. a Mi si racconti, diss' egli un giorno in mezzo a'suoi cortigiani, chi era quel celebre Martino di cui si narrano le tante maraviglie, e qual religione egli professava a. Gli fu risposto che era un vescovo di Tours, il quale aveva insegnato al suo popolo che il Figliuolo di Dio e lo Spirito Santo devono essere onorati quanto il Padre, perchè sono della medesima sostanza. Fatto immantinente allora apprestar tanto oro ed argento quanto pesa-

(1) Tom. V. Conc. p. 87.

va il suo figliuolo. ε Si porti questo dono a Tours, diss'egli ad alcuno de'suoi cortigiani, e se questo vescovo tanto vantato guarisce il mio figliuolo, io abbraccerò la fede che egli ha sostenuto ». I deputati adempirono la loro commissione, e riferirono al re che essi erano stati testimoni di molti miracoli. Il principe malato però nou guariva. Il re che la grazia guidava passo passo, comprese, che suo figlio non ricovererebbe la sauità . se nou cominciava egli stesso ad abiurar l'errore; e però fabbricò immantinente una chiesa magnifica a san Martino, promise che se potesse avere delle sue reliquie crederebbe tutto quello che egli aveva insegnato, e rimandò subito a Tours per dimandarne (2).

Secondo il costume, non si vollero dare se non dei pannilini che fossero stati alcun tempo sul suo sepolero. Ma gl' inviati dimandarono che fosse almeno permesso a loro di esporre essi medesimi ciò che volevano portarsi via, e fu loro conceduto. Essi presero una lunga pezza di seta e la pesarono prima di esporta, dicendo con quella semplicità che aveva in passato ottenuto un miracolo della medesima natura in favore di un giudice d' Isracle : « Se noi troviamo grazia innanzi a voi , o potente patrono , fato che questo drappo pesi domani più di oggi, e noi lo risguarderemo come una reliquia preziosa z. Si vegliò tutta la notte, e la domani si pesò la seta col primo peso, che si levò rapidamente quanto potè montare l'asta della bilancia. La gioia fu estrema, e si portarono seco la reliquia cantando le lodi di Dio insiem con quelle del suo servo. Passando innanzi allo carceri i prigionieri invocarono con fervore il santo taumaturgo, e subito si spezzavano le loro catene, si schindevano le porte, e più occupati della riconoscenza che non della racquistata libertà, eglino correvano a gittarsi innanzi alle reliquie, celebrando le lodi del loro liberatore. Il vescovo fece ratificare la loro grazia dall' autorità civile, la quale non istimo che fosse da ue-

(2) Greg. Mirac. s. Mart. 1, c. 11.

gare ciò che la divina elemenza concedeva in modo tanto manifesto. Gli Svevi, che se ne ritornarono per mare, provarono la navigazione più favorevole, e la guarigione che sollecitavano fu tanto pronta dopo quell' ultima prova della loro fede, che il giovane principe, tornato in perfetta salute, mosse ad incontrarli. Il re Teodomiro mantenne la promessa, e si convertì con tutto il suo popolo, il quale prese tale affetto alla vera religione, che non aspirava se non alla felicità di sostenere il martirio. Si fece pure una copia di altri miracoli col mezzo delle nuove reliquie, particolarmente sui lebbrosi, che si trovavano in gran numero nella nazione de-

gli Svevi. L'opera che san Martino di Tours aveva cominciata, un altro san Martino, nativo della Pannonia come il primo, la condusse a perfezione (1). Dopo visitati i santi luoghi ed acquistata sperienza grande nelle vie del Signore ne suoi viaggi e conferenze con tutti i gran servitori di Dio, la Provvidenza lo condusse in Galizia al tempo medesimo che vi giugnevano le reliquie (2). Essa aveva scelto questo degno strumento, uno de' più splendidi lumi del suo secolo, per ammaestrare gli Svevi convertiti, per comporre ad essi dei libri di pietà, per governare e raffermare le loro chiese, e per fondarvi dei monasteri. Egli ne stabili uno de' più celebri a Dumo presso Braga, di cui gli fu dato il nome. Questa è la prima badia che abbia seguito in Ispagna la regola di san Benedetto, alla quale Martino la sottopose. Poco appresso si teune un concilio nella città di Lugo pei diversi affari, che non poteva fallire nascessero nelle nuove chiese. Il re fece osservare ai Padri , che le diocesi erano troppo vaste, perchè il vescovo ne potesse visitare ogni anno tutte le chiese secondo i canoni; in oltre, che un solo metropolitano non bastava, ed era difficile il ragunare ogni anno il concilio di una si vasta provincia. Pertanto cresse Lugo in metropoli, come l'era già

(1) Fortun, I. V. Carm. I. (2) Isid. de Illustr. c. 35. Braga, e si fecero alcuni nuovi vescovati, uno de'quali ebbe la sua sedo nel monastero di Damo, di cui il santo abate diventò così il primo vescovo. Si determinarono pure le perroccibi di cadauna diocesi per cansaro lo querele tra i vescovi vicini (3).

Si tenne a Braga un altro concilio . il cui primo oggetto fu di assignrare la fede contra gli avanzi del priscilliaoismo. Vi si fecero poscia de canoni di disciplina, i quali risguardano quasi tutte le cerimonie. Vi è proibito di cantare in chicsa altre poesie che i salmi ed i divini cantici, il quale regolamento pare aver soppresso gl'inni, ma non duro. Quello che ingiunge ai vescovi di fare il saluto come i sacerdoti con le parole Dominus vobiscum, non tenne del paro, e l'uso ha sempre prevalso pei vescovi di dire paz vobis al principio della messa. Noi vediamo che fin d'allora i cherici inferiori ai sottodiaconi non potevano toccare i vasi sacri. Si fece pure la divisione dei beni della Chiesa in tre parti, cioè pel vescovo pel elero e pe'ristauri.

In queste regioni e verso questi tempi v ebbero altri cenobiti lodatissimi i più noti de' quali sono sant' Emiliano di Aragona e san Donato del pacse di Valenza che se lo clesse vescovo (4). Donato illustrò per sì fatto modo lo stato monastico in queste province, che col volger degli anni fu tenuto per quello che aveva portato in Ispagna prima . di tutti le osservanze regolari, che noi vi abbiamo nondimeno notato molto prima di lui. Egli usciva dell'Africa, dove aveva governato un numeroso monastero. Vedendo questa contrada minacciata dell' invasione de Barbari, egli passò il mare con settanta dei suoi discepoli e copia di buoni libri, e gli stabili presso Chative nel regno di Valenza nel monastero di Servito, che egli fondò col soccorso di una donna illustre e virtuosa, chiamata Mincea. Egli era al sommo della sua riputazione per la sua virtà ed i suoi mi-

<sup>(3)</sup> Act. Bened. t. 1 p. 26. (4) Ibid. p. 203,

racoli sotte l'impero di Giustino il giovane (1).

Mentre avveniva questo felice unitamento di costumi agli estremi dell' Esperia, Giustiniano, che reguava luttavia nella sua veechiezza, con le sue opinioni altrettanto bizzarre quauto empie, smentiva l'alfetto else egli aveva mostrato già per la fede ortodossa. A questo finalmente riuscireno la sua curiosità in materia di fede e la sua temerità in evangelizzare senza missione (1). Gli eretici origenisti che egli aveva perseguitati cou riger maggiore che gli altri , furono que' medesimi, che lo sedussero e lo trascinarono nell'errore degl' incorruttibili. Egli si lasciò persuadere da que'rifiuti degli cutichiani, che il corpo di Gesù Cristo no a cra suscettivo di alcuna alterazione, ne manco delle più innocenti naturali affezioni, come la fame e la sete : a tal che durante la sua vita mortale, come ben auco dopo la sua risurrezione, secoudo questi innovatori, egli mangiava e beveva senza alcun bisogno. Onando Ginstiniano ebbe dato in tali vaneggianienti, secondo il suo costume vennero promulgate in copia definizioni ed ordinanze. Il peso dell'autorità, lo splendore del favore, le arti e le insidie della seduzione, egli mise tutto in opera per far approvare da vescovi la sua folle teo-

Il patriarea Eutichio fece allora tutto quello che si poteva aspettare da un santo e dotto prelato; egli espose al principe le cousegneza di una simile dettrica e del consensa di una simile dottrica e del consensa di una simile dottrica e del consensa di una consensa di una consensa e del suo figliador, che non poteva essere veramente e propio che non sarchhe stato approsa alla crocco ha mesta opinione reudova i misteri dell' Il nearnazione e della Redenzione assolutamente inungainari. e Et non si pinò, aggiunse il santo vecesovo, chiamare il corpo del Sal-vatore incorruttibile, se uno in questo elio

non fu macchiato di alcun peccato e non provò corruzione nel sepolero ». Girstiniano, non meno ardente che imperioso in pro dell'errore, come il passato il fu per la verità, oscurò allora la gloria di uno zelo, elie fece risgnardare come l'effetto della sua natura. Egli fece soprapprendere da un fribuno la casa patriarcale in quella che il patriarca celebrava il santo sacrifizio. Indi mando una schiera di armati per imprigionare nel luogo sauto il patriarca medesimo, il quale fu spogliato e rinchiuso in un monastero mentre si faceva il suo processo; poichè si arrossiva in segreto di una condotta così violenta, e si sarebbe voluto ritrovare nella sua vita alcun che da poter giustilicare o colorare in qualche guisa simili violeuze. Eutichio allego i canoni, rienso di ricomparire, e fu condanuato qual contunnace, dopo di che lo si condusse ad Amasea, metropoli del l'onto nel monastero elle egli aveva governato prima di essere vescovo. Giovanni lo Scolastico, Siro di natali, ed incaricato degli affari della chiesa di Antiochia a Costantiuopeli, fu ordinato in sua vece.

Tutt'altro faceva queste apoerisiario che seguitare i sentimenti del suo patriarca Auastasio, il quale essendo succeduto da poco a Dounino godeva già della stima ed affezione pubblica. Anastasio aveva di fatto in grado supreme tutte le qualità necessarie per farsi amare ed onorare dalle persone di ogni condizione e natura. Egli accoppiava nella sua sola persona le virtà ed i talenti che si vedono più di rado uniti, e che pare in certo qual modo non potersi trovare insieme. Si dimostrava ad un'ora acceucio ai più grandi affari ed alle particolarità più minute : era eloquente impetuoso o disereto, secondo che le persone o gli oggetti eran degui di cominoverlo; ne trattenimenti di niun momento ritenuto fino ad esser freddo e taciturno; alfabile con dignità, di facile abbordo, senza dimestichezza e debolezza; severo quando gli bisoguava, ma senza alcana durezza, ed in tutte si faite circostanze di una eguaglianza d'ani-

<sup>(1)</sup> Isid. de Hustr. c. 31. (2) Evagr. VI, c. 39.

mo e di una fermezza inalterabile (1). Giustiniano fece ogni suo potere per guadagnare un vescovo, che ne avrebbe tirati a sè tanti altri.

Ma tutti i snoi tentativi caddero a vuoto. Tutto in contrario il santo patriarca da quel valente che era pigliò a guarire lo spirito alterato del monarea. Ma il male procedendo dal fondo del temperamento superò tutti i rimedi. Ad impedire il contagio egli ammaestrò i monaci siri elie lo avevano consultato, e li dispose a soffrir tutto per la buona dottrina. I vescovi tutti dell' Oriente risguardavano Anastasio come la loro guida, e si recavano pubblicamente a gloria di operare secondo le sue impressioni ; a tal che l'imperatore avendo richiesto le loro sottoserizioni per i suoi dommi immaginari, essi risposero ingenuamente che seguivano l' esempio di Anastasio vescovo di Antioeliia. Giustiniano era troppo incaponito ne'suoi sentimenti, quando gl'immaginava conformi alla religione, per patire con pacato animo una cosi generale contraddizione. Egli volle innanzi tratto punirne il primo autore ; ma in quella che si disponeva a mandarlo in csilio, la morte rapi lui medesimo il quattordici novembre del 565, il quarantesimo del suo regno, e l'ottantaquattresimo dell'età sua-

A malgrado delle colpe della sua vecchiezza, siccome dimostro delle gran doti e molte virtù nel vigore dell' età sua, la posterità parve avergli perdonati i mali recati alla religione, di cui molti storici assieurano che egli si pentisse. I Greci lo hanno messo nel loro menologio. Egli fece fabbricare per tutto l'impero un gran numero di chiose : lasciando i sessantatre, di cui si fa menzione, istitui dieci spedali e ventitrà monasteri (2). L'avarizia onde fu accagionato, non lo teneva in queste occasioni; ma l'amore de' suoi sudditi avrebbe dovuto stornarlo da una prodigalità, che per pio ne fosse l'obbietto non potrebbe dirsi una virtà quando essa aggravava tanti sciagnrati. Il più bel monumento che abbia lasciato

(2) Procop.

Giustiniano, è certamente la chiesa patriarcale di Costantinopoli, dedicata alla sapienza eterna e chiamata pereiò Santa Solia. Questo tempio augusto, cominciato anticamente da Costantino e finito da Costanzo, era stato incendiato, e fu la prima volta rifabbricato da Giustiniano. Era così la terza volta cho lo si fabbricava, quando dopo lo spaventoso tremuoto avvenuto sotto il suo regno egli volle aggiugnere ad esso una magnificenza maggiore di assai del suo primo stato. Questo duomo superbo, il più vantato dell'universo, serve oggi di moschea a' Turchi. Papa Pelagio era morto avanti Giustiniano e fin dal 560, il primo giorno di marzo, dopo tenuta la santa Sede circa quattro auni. Un quattro mesi e mezzo dopo , vale a dire il diciotto di luglio, gli fu dato a successore Giovanni III, soprannominato Catelino, figlio di Anastasio, del novero di que' graudi che s' intitolavano illustri. Giovanni condusse a fine la chiesa degli apostoli San Giacomo e San Filippo elie Pelagio aveva cominciato, e ne fece la dedicazione con pompa solenne; dal che si crede sia venuta la consuctudine di celebrare in comune la festa di questi due apostoli il primo giorno di maggio (3).

Sotto questo pontificato mori in una estrema vecchiczza il famoso Cassiodoro. segnalato del paro e pei natali e pei snoi meriti e per lo cariche onorevoli che egli aveva sostennte. Egli fu console, ministro principale di Teodorico, prefetto del pretorio sotto tre re conscentivi , Atalarico, Teodato e Vitige. Ma non raccolse tanta grandezza nella sua persona, se non per farne un sacrifizio più escmplare. În settant' anni circa egli abbandono il mondo, e si ritrasse nol monastero di Viviero, che celi fabbricò in Calabria vicino alla sua terra natia. Questo monastero era posto appio di un monte alla riva del mare, o di là si vedeva sull'alto quello di Castel, dove i monaci cho dopo lunghe prove si giudicavano capaei di più perfetto raccoglimento, anda-

(2) Boll, ad 1 mai p. 28 D.

<sup>(1)</sup> Evagr. IV, c. 40,

vano a vivere da anacoreti. Queste due ease, ciascuna delle quali aveva il suo abate, non formavano non pertanto elie una comunità divisa per l'abitato, ma unita perfettamente dalla fratellanza e dallo spirito della regola. Si vede dagli scritti di Cassiodoro, che il lavoro manuale, almeno di una certa specie, non era a que' giorni di una necessità indispensabile per lo stato monastico, anche per quei monaci molto austeri. Questo savio istitutore propose a' suoi religiosi per oceupazione principale lo studio della Serittura santa e tutto ciò che può giovarvi anche molto indirettamente. In vece del lavoro ordinario ci gli esorta soprattutto a trascrivere i libri. Rispetto a quelli che erano poco aeconei alle lettere, egli fida loro la cura dell'agricoltura e dell'infermeria, supponendo ben anco per questi una specie di studio, dappoiche consiglia loro la lettura de' libri adatti a renderli abili nel loro impiego.

Cassiodoro da questi regolamenti nella sua istituzione delle divine Scritture, nei quali si vede fin dove si stendono secondo lui le arti liberali che egli giudica necessarie ed utili allo studio delle sante lettere. Egli mette nel novero di queste arti la grammatica , la rettorica , e le matematiche, di cui lasciò de'trattati compendiati nel secondo libro della sua istituzione , e sotto il uome di matematiche egli comprende l'aritmetica , la geometria , la musica e l'astronomia , che in tutto fanno le sette arti liberali, si famose da poi nelle scuole. Nella prima parte della istituzione egli tratta di ciò che tende più direttamente al suo scopo; fa la numerazione di tutti gli scritti dei Padri latini sopra ciascun libro della Scrittura , e di quelli de greci che egli aveva fatto tradurre. Tutte queste opere si trovavano nella ricea biblioteca di cui provvide quel monastero. Egli addita pure i teologi, gli scrittori ascetici e gli storici, tra' quali non dimentica la storia Tripartita, che si ticue come opera sua, perchè venue fatta per le sue cure.

Questa storia latina non è altro che una traduzione de tre storici greci , Socrate, Sozomeno e Tesdoreto, raccolti in un solo corpo. È divisa in dodici libri, e serve di continuazione a quella che Ruffino ha fatto dei dicci libri di Euschio, aggiugnendovi l' undecimo; la qual cosa fu trovata tanto comoda, clie suns si tosto pubblicata, i Latini non luanno

conosciuta punto altra storia della Chicsa. L' Italia ricca di molti grandi uomini eguali nel loro genere a Cassiodoro non fu tarda ad accorgersi che Giustiniano non regnava più. A malgrado di tutti i difetti di questo principe, Giustino, suo nipote e successore, era ben lungi dal somigliarlo. E non è già che il nuovo imperatore mancasse di religione; per lo contrario egli cominciò a consolarla de colpi che suo zio le avea scagliati, e richiamò tutti i veseovi esiliati, eccettuato sant Eutichio. Ma era tal principe abbandonato a'suoi piaceri fino ad essere brutale e ad una specie di stravaganza. Avaro e voluttuoso ad una guisa, e spesso infin nella protezione che egli aecordava alla Chiesa , studiava a contentare la sua sordida ingordigia , la quale faceva oro di tutto , fin de' vescovadi. Con un'anima di tanta bassezza non è maraviglia che avesse anche del codardo. Ma quello che pare più strano in Giustino è che mancando di coraggio sia stato solerte, temerario e soprattutto che abbi a fatto assassinare un suo parente chiamato Giustino come lui , uomo da consiglio e da opere , il cui valoro , abilità e fedeltà erano tenute il più fermo sostegno della sua potenza (1). Un si fatto imperatore non audò guari che venne in dispregio a' Barbari medesimi. Non era tra loro popolo aleuno, per oscuro che esser potesse, che non pretendesse alla fine alla gloria di mettere anch'esso alla sua volta sotto il giogo que' Romani avviliti, che da si lunga pezza vi tenevano incurvata tutta la terra.

Da ben quattrocento anni i Longobardi, Scandinavi di origine, dopo abitate diverse province della Germania, dimoravano in Paunonia non osando intrapren-

(1) Evagr. V. c. 12.

dere alcuna impresa, e si lasciavano passar dinanzi le nazioni più possenti o più valorose. F nalmente dopo estinti gli Ostrogoti , il secondo anno di Giustino il giovane, eglipo uscirono dalle loro stanze selvatiche condotti dal loro re Alboino, entrarono in Italia per la Venezia, e si insignorirono di tutta la contrada al di là della Toscaua, eccettuata Roma, Ravenna ed alcune poche piazze molto forti (1). I Longobardi erano ariani , ma aveano seco molti altri Barbari , Pannoni , Bulgari , Gepidi , Svevi , Norici , il più tuttavia pagani.

Sotto il pontificato di Giovanni III, il quale duro da tredici anni, non vi fu di notevole, che il fatto di questa invasione de' Longobardi. La vacanza della sede alla morte di Giovanni, avvenuta nel 573, durò oltre diecl mesi, ritardo che fa maraviglia in nn tempo in cui l'ambizione e la politica non vi erano per anco accostumate : ma i guasti de Barbari ne furono la cagione. Iufine si elesse Benedetto, soprannominato Bonosio, Romano di natali, e fu ordinato il tre giugno del 374.

Il re Alboino era stato ucciso l'anno innanzi per l'arte di sua moglie Rosmunda, dopo regnato in Italia tre anni e mezzo, e per conseguente poco dopo la presa di Pavia, la quale sosteune un assedio di tre mesi. In luogo di Alboino fu eletto re Clefi, ma venne ucciso diciotto mesi dopo, la qual cosa fece apparire questo trono cotanto pericoloso, che ogni governatore facendola da padrone nella sua città, la nazione pel lungo corso di dicci anni non ebbe re, ma solamente dei duchi in numero di trenta; anarchia o tirannia disastrosa , la quale fece la desolazione de popoli e della Chiesa, diserto le città e le province, spoglio ed abbattè i templi, e moltiplico da intie narti le uccisioni e le atrocita. Ogni di si trovavano qua e là sulle strade od appesi agli alberi non solo una moltitudine di morti della classe volgare, ma personaggi de' più ragguardevoli, senato-

ri, Romani illustri , vescovi ed abati (2). Verso Nocera i Barbari presero un diacono, e si fecero un giuoco della crudele lentezza della morte a cui lo condannarono. Il santo sacerdote Sautulo, che era in grandissima riverenza da tutti per le sue rare virtii , e che non aveva poluto ottenere grazia per lui, dimando che gli fosse almeno permesso di averne cura infino all'ultimo momento, incaricandosi di guardarlo, e rispondendo di lui sopra il suo capo. Nel bel mezzo della notte vedendo tutta la schiera de Barbari immersa nel sonno , disse al prigioniero di fuggirsene. A cosi generosa offerta il diacono oppose da prima il pericolo a cui rimarrebbe esposto il suo benefattore; ma alla seconda istanza, fosse fiducia nel potere del santo, fosse amore naturale della vita, egli si persuase che Santulo troverebbe qualche partito a tale pericolo, e si pose al sicuro con una velocissima fuga. I Barbari non se ne avvidero che al mattino, ed ai rimbrotti che ne fecero al santo sacerdote, quegli rispose tranquillamente, avere di che soddisfare, e che era pronto a morire in luogo del diacono fuggitivo. a Tu sei un buon nomo, ripigliarono i Lombardi; è ginsto che tu muoia, ma noi non ti vogliamo far morire con duri tormenti: eleggi tu stesso il genere di morte, che ti fa minor pena ». Egli rispose che lo facessero morire nel modo che Dio vorrebbe, e risolvettero di spiecargli il capo. Siccome la cosa aveva del singolare, tutti i Lombardi del distretto si raduuarono per tale spettacolo. Sautulo domando licenza di pregare, e l'ottenne. Dopo rimaso lunga pezza prosternato, il carnefice si annoiò, e lo fece rialzare. Egli si pose in ginocchio, e mentre la spada era già sguaina. la : San Giovanni, impedisci questo delitto, diss' egli con voce tanto alta, che tutti l'intesero. A tali parole il braccio del carnefice si rimase come inchiodato nella sua postura e senza alcun movimento. Tutti gli spettatori misero grida di ammirazione, si corse verso il sauto, e lo si prego a guarire colui che aveva voluto

(2) Paul. Diac, II , c. 31.

<sup>(1)</sup> Paul. Diac. I. 11 c. 7, etc. HENRION Vol. II.

percunterlo. Egli fices pur questo secondo unitracelo, ma obbligó quell' uomo a giurara in prima che non si presercible mai, finche vivrobbe, a sacrilicare alcun cristiano. Allora tutte quelle schiere di scherani gli offerirono in riconoscenza i buoi, i cavalli le alter cose cha arvena orapinate; ma egli ricusò ogni cosa, e dimandò in vece la liberta de prigionieri, che vennero insiem con lui liberati immantinente (1).

Il medesimo prodigio fu rinnovato nelle Gallie alla veduta di una parte della medesima nazione, che sotto tre de' suoi duchi varcò le Alpi e menò il guasto nelle proviuce vicine. Sant' Ospizio viveva rinchiuso da molti anni presso Nizza in una torre, dove non vi aveva porta, e si cibava di datteri e di poco pane che gli era porto da una finestra. Per tutta la quaresima egli non mangiava se non radici di Egitto, che alcuni mercanti gli procacciavano. Egli portava a veste un cilicio con sopravi delle catene di ferro che gli stringevano forte le carni. Egli aveva predetta l'imminente invasione dei Lombardi in punizione de' peccati de' suoi concittadini , e consigliava a tutti , anche ai solitari , di ritirarsi in luoghi più sicuri. Gli si credette e lo si volle condur via. No, egli disse loro, non temete per me, essi non mi faranno morire. I Lombardi giunsero non molto dopo, ed investigando i deserti in vece delle abitazioni ordinarie, che trovavano abbandonate, molti di loro si abbatterono alla dimora del santo. Indarno girarono intorno alla torre per trovarvi la porta ; irritati quindi dagli ostacoli, la loro ingordigia li fece scalare il muro e rompere il tetto della torre. Vedendovi un uomo rifinito e carico di catene « essi lo presero per un omicida imprigionato, ed egli li lasciò nella loro persuasione. Allora nno de' Barbari essendo disceso e traendo la sua spada per dispiccargli il capo, si rimase col braccio disteso ed immobile. Ospizio operò come Santulo: il Lombardo sanato si converti sul fatto, si feco tosto tagliare i capelli ed abbracció in quel

(1) Greg. III. Dialog. c, 17,

luogo medesimo la vita monastica (2). Sant'Ospizio operò ben anco molte guarigioni miracolose, e tra le altre quella di un sordo muto, il quale raccontò il fatto a san Gregorio di Tonre cho lo riferisce. Ma egli è tempo di far conoscere questo santo medesimo, personaggio di grandissima importanza alla Chiesa di Francia, non solamente come uno de più virtuosi e saggi prelati dol sesto secolo, ma come quegli che ha arricchita di assai la nostra storia con la fecondità della sua penna. Lo si accagiona di credulità, e questa l' è una ragione certamente per esaminare le testimonianze alle quali si appoggia nel racconto di molte coso straordinarie; nondimeno quando ci favella da testimonio di veduta o come contemporaneo di una moltitudine jufinita di persone, le quali attestano unicamento gli avvenimenti più luminosi ed i meno esposti ai pericoli della illusione o della sorpresa, allora non ci possiam tenere dal credergli, chi non volesse negargli un senso diritto o l'amor del vero; pregiudizi egualmente ingiuriosi ad uno dei più

gran santi c dei più grandi uomini de' bei tempi della Chiesa. Egli era nato uell'Alvernia, da illustre famiglia, verso l'anno 544. Suo padre Fiorenzo cra fratello di san Gallo, vescovo di Clermont, presso il quale il giovane Gregorio fu allevato; la madre di lui era nipote di san Gregorio vescovo di Langres. Egli dimostro fin dalla fauciullezza felici inclinazioni ed una tenera pietà, ed entrò nel chericato, per osservare un voto che egli fece allora in una malattia. Spesso ei visitava i sepoleri de santi, in particolare quello di san Martino di Tours, soprattutto poi dopo che vi fu guarito da una malattia molto pericolosa. Avendo questa gran sede perduto sant Eufronio, la gente si rammentava dell' edificazione che sovente vi aveva dato il nipote di san Gallo, e tutti sentivano ammirati il racconto di una infinità di belle azioni operate da

lui (3). Tutta la città ad una voce, i vescovi

<sup>(2)</sup> Greg. Tur. IV Hist. c, 6. (3) Greg. Vit. c, 1 etc.

LIBRO VENTESIMO

della provincia, il clero, la nobiltà, il popolo della città e della campagna lo dimandarono a loro arcivescovo: e subitameute quanti erano in maggior grido di illustri furono deputati al ro Sigeberto a eui apparteneva la città di Tours. Non solamente era Gregorio pe'suoi natali e pei nicriti conosciuto dal re, ma si trovava appunto alla corte quando vi giunsero i deputati. La loro domanda lo sorprese. e mise in conturbazione, perchè univa a tutte le sue gran doti un'umiltà sincera ed un'estrema diffidenza di sè medesimo. Egli non risparmio ne sollecitudini ne cure per sottrarsi ad una carica, che giudicava troppo superiore alle sue forze. Bisognò che il re e la regina ne lo pregassero istantemente; e si prescro ben anco la cura, che sosse inmantinente consacrato da Egidio areivescovo di Reius, per timore, che non venisse a pentirsi di un consenso quasi forzato. E temendo che anche dopo la sua consacrazione non s'andasse a seppellire in qualche nascosa solitudine, lo si condusso incontanento a Tours, dove fu aecolto con incredibile gioia il giorno decimottavo dopo la morte del suo predecessore. Egli aveva allora un trent'anni circa.

Sua prima cura fu quella di conoscere tutte le sue pecorelle, e di unirsi in particolar modo con la porzione del gregge destinato a santificare il rimanente con la virtù dell'esempio e della parola. Egli sapeva scoprire i buoni infin nell'oscurità de' chiestri e dei deserti, dove li cercava in guisa cotanto esatta, che ci lascio le vite particolarizzate di un gran numero d'illustri solitari dell'età sua. Durante il suo episcopato Venante, natio di Berri, abbandouò sua moglie nel fiore dell' età, ed andò a Tours ad abbracciare la vita regelare sotto l'abate Silvano, al quale succedette. Egli vi si rese celebre per le rivelazioni ed il dono de'miracoli. Dopo la sua morte soprattutto ne furono operati tanti al suo sepolero, che fecero imporre il suo nome a questo monastero, eretto poscia in chiesa collegiata (1).

(t) Greg. Vit. PP. passim.

Vi aveva a Tours un altro solitario, nati o dell'Alvernia come il vescovo, e di nome Leobardo. Vivendo in una cella presso Marmoutier fu testimonio della lite che uno de monaci fece con alcuni vicini, e n'ebbe tanto scandalo che pensava a mutarsi di là; ma il vescovo Gregorio venuto a far la sua preghiera a Marmoutier, secondo il pio costume, elie ve lo traeva spesso, convinto Leobardo che le pecore, qualunque sicno, non fanno cosa alcuna sicura se non hanno licenza dal pastore, gli comunicò la sua risoluzione. Il santo vescovo gli fece conoscere elie cra una illusione, poi gli maudo dei libri di pietà, la cui lettura gliela dilegnò del tutto. E non fu questa la sola circostauza in cui questa guida illuminata fece prova di discernimento.

San Scnochio, solitario presso Tours, uscito dal suo ritiro per andare a visitare . i suoi parenti nel Poitou, se ne tornò col capo pieno di pensieri di vana compiacenza, e tentato gagliardamente di presnuzione. Il vigilante pastore al quale non isfuggiva cosa do' suoi doveri verso tutte le condizioni, gli fece sentire la sua colpa, e lo corresse tanto perfettamente, che Scnoehio voleva prendere il partito di non veder più persona del mondo; ma il savio prelato, giudicando esser questa una risoluzione estrema poco conforme allo spirito di Dio, gli consigliò di rinchiudersi nel suo ritiro durante la sola quaresima, e dal San Martino infino a Natale : ciò che il solitario osservò fedelmente, e così giunse alla più eminente santità. Egli cra della nazione dei Tefali, popolo barbaro confuso con molti altri delle molte nazioni che si stabilirono nelle Gallie.

alla celchrità, nè alla coltura naturale dello spirito. La Gallia Armorica, vale a dire la costa marittima dell'Oceano, andò debitrice a rozzi insulari quanto a molti suoi più illustri vescevi. Aveudo gli Anglo-Sassom invasa l'isola chiamata infino allora Brettagna, i Brettoni condotti dal loroprincipe Engisto avevano riparato nell'Armorica più avanzata verso le loro coste, e le avevano imposto il nome di Bret-

La fede e le virtà non sono avvinte nè

tagna. Quantunque una tale trasmigrazione fosse avvennta da oltre un secolo, questo popolo, conseguento molto a sè stesso e tencrissimo de snoi usi, si rimaneva sempre distinto dai Galli così di costumi come di lingua, in modo che il secondo concilio di Tours tennto nel 567 distingue ancora i vescovi brettoni dai romani o galli. Codesti stranieri intrattenendo le loro relazioni coi naturali della Gran Brettagna continuarono lungo tempo ancora a cavarne de' soggetti.

Di questo novero fu santo Sansone vescovo di Dol in Brettagna. Egli era nato nella provincia di Galles, ed aveva praticato la vita monastica sotto la condotta di sant' Eltruto, che si dice essere stato discepolo di san Germano di Anxerre. Cosl si attribuisce pure a questo vescovo della Gallia l'istituzione de' monasteri della Gran Brettagna, allorchè fece il suo secondo viaggio in quest'isola. Avendo fatto de gran progressi nelle scienze e nella virtii, santo Sansone fu ordinato sacerdote da san Dubrito , altro discepolo di san Germano, e che divento vescovo di Caerleon nel paese di Galles. Il nuovo sacerdote dopo la sua ordinazione non parve che più umile e più inclinato al raccoglimento. Egli si ritirò in un'isola fuor di mano per menarvi la vita eremitica : ma lo si cavò di la per farlo abate di un monastero, che si diceva essere stato fondato da san Germano. Là egli su ordinato vescovo pel suo merito e per la sua virtù , che l' un di più che l'altro lo crescevano in fama. Egli passò il mare e venne nella Gallia Armoriea, dove istitui molti monasteri e tra gli altri quello di Dol, che fu sin dal suo tempo cretto in vescovato. Egli faceva portare una croce dinanzi a sè, come fanno oggidi gli arcivescovi; metodo straordinario, che non dovette apparentemente la sua origine se non al genio ed agli usi particolari di tali Brettoni, e che fondo nondineno con l'andar del tempo, da parte dei vescovi di Dol, delle gran pretensioni al diritto di metropolitani. Ma se godettero di ciò per un si debole fondamento, non restava loro non ha guari che una tale appariscenza senza alcuna delle prerogative di cui essa è il simbolo. L'episcopato di Sansone gli procacciò

celebrità molta, e si raccontano di lui le grandi e molte maraviglie. Egli ebbe a successore san Maglorio, suo cugino germano, allevato come lui sotto la disciplina di sant'Eltruto, Sansone l'avea condotto nella Gallia dopo fattolo diacono, e morendo lo disegno per suo successore. Maglorio però, dopo due o tre anni di episcopato, mise in sua vece Budocco suo discepolo, ed egli si ritrasse in un monastero di sessanta monaci, che aveva fondato e che governo fino alla morte nel 575.

Sauto Sansone aveva un altro parente. chiamato Malo o Maclodio, il quale pure fu allevato in un monastero, e che suo malgrado fu ordinato vescovo di Vineliester, di cui suo padre era stato conte. Egli era tanto alieno dalle onoranze, che di segreto se ne fuggi al di là dei mari, e si ritirò in una piccola isola dell' Armorica, presso un santo solitario, chiamato Aronne. Non lungi di là in un'akra isola era la città di Aleth, rinomata fin da que' tempi pel suo commercio, ma era tuttavia pagana. Alcuni fervorosi cristiani che vi si trovavano, supplicarono il santo ad intraprendere la conversione de loro concittadini, nella qual cosa egli riuscì con si bella fortuna, essendochè le sue parole erano avvalorate dall' esempio delle più grandi virtù e dal dono dei miracoli, che la maggior parte si convertirono e l'obbligarono ad essere loro vescovo. San Malo mori verso il cadere del 565. Egli lasciò il rispetto del suo nome così fortemente impresso nel cuore de'suoi popoli. che diedero alla loro città il nome del loro sauto pastore (1).

San Paolo che chiamò col suo nome il vescovado di Leone, e san Gilda, soprannominato il savio, furono essi pure diseepoli di sant' Eltruto (2). Il timore dell'episcopato fece andar Paolo nuovamente nelle Gallie, dove si abbattè in quel medesimo che egli fuggiva. Egli, dopo soggiornato alquanto in diverse isole, penetro fin

<sup>(</sup>t) Vit. s. Mael. in Bibl. Flosiac.

<sup>(2)</sup> Boll, 12 Mart.

nella città di Leone, dove lo splendore delle sue virtu e de suoi miracoli lo fece sollevare all'episcopato, avendo il conte Vitero impie sata, per farglielo accettaro, l'autorità del re Childeberto. In capo a ventiquattro anni sentendosi venir meno per la vecchiezza abbandonò il governo della sua chiesa, e mise successivamente in suo luogo de' suoi discepoli , i quali tennero la sede solo un anno per ciascuno, a tal che fu obbligato a ripigliarla. Infine ei la rimise undici anni dopo ad un altro suo discepolo chiamato Cetomerino. ed egli si ritiro nell'isola di Bas, dove governò ancora per inngo tempo un monastero numeroso, e mori in alto odore di santità. In si fatta guisa il Signore fa servire alla santificazione de'suoi eletti il concorso come fortuito delle congiunture nelle quali si scontrano, e le singolarità del loro genio medesimo, purchè il loro cuore sia veramento inteso in lui.

San Gilda non fu che sacerdote : egli era natio di Dumbritton in Iscozia ; predico nel settentrione della Gran Brettagna, poi in Irlanda, dove ristabilì la purezza della fede e della disciplina. Finalmente passò nelle Gallie, si stabili nella parte meridionale dell' Armorica presso Vannes, fabbrico ed abito fino alla morte il monastero di Buis, che prese il suo nome.

I vescovati di San Brieu e di Tregnier vanno pur essi debitori della loro istituzione a due santi nati nella Gran Brettagna. San Brien non era sulle prime che un monastero fondato dal santo vescovo Bricu. il quale, dopo essere stato ordinato in Inghilterra, passo nelle Gallie dove fondo due monasteri, erigendosi il secondo in sede episcopale. Quanto alla sede di Treguier ella fu da prima a Lexobia, chiesa più antica. San Tudval, Brettone anch'esso, ne divenne vescovo, da abate che egli era al monastero di Treguier, fondato da lui medesimo. La sede episcopale fu poi trasferita a questo monastero, che ne ha fatto dimenticare il primo nome. Da queste particolarità sullo stato del cristianesimo nella provincia di Brettagna, allora delle più incolte delle Gallie, particolarità che noi abbiamo per questa ragione sviluppate quanto conviene al nostro generale disegno, noi ci possiam formare al tempo istesso un'idea del rimaneute della chiesa di Francia.

Tutti i vescovi della Brettagna crano a que' di come al presente dipendenti dalla metropoli di Tours. Nel secondo concilio di questa città, tenuto nel 569, noi vediamo che è proibito di ordinare nell'Armorica un vescovo sia brettone o romano. senza il consenso di questo metropolitano e de suoi comprovinciali (t). Vi si vede ancora la vigilanza estrema della Chiesa sull'integrità de' costumi e l'onore dei suoi ministri. Il concilio non isdegna di entrare nelle particolarità più minute a questo riguardo. Egli stabilisce che un vescovo il quale sarà stato ammogliato, sarà sempre accompagnato da' cherici fin nella sua camera, e talmente separato da sua moglie, che le donne che la servono, non abbiano alcuna comunicazione nè meno co' suoi cherici. Rispetto ai vescovi che non sono stati ammogliati, nessuna donna può abitare nella loro casa. L'arciprete deve avere alla campagna un cherico che dorma nella sua camera; e questa regola è tenuta di tanta importanza, che la noia e la spesa sono contate per uulla, quando si tratta di farla osservare. Così é prescritto che vi sieno sette cherici per mutarsi ogui settimana.

E proibito ai cherici ed ai monaci di dormire a due a due nel medesimo letto. L'entrare nei monasteri degli uomini è vietato alle donne. È di nuovo proibito il matrimonio delle religiose sia che esse abbiano ricevuto il velo dalla mano del vescovo, sia che esse abbiano solo mutato di abito; la qual cosa indica che la professione non si faceva in una maniera espressa, ma che essa era attaccata alla vestizione. Oggetto di dubbio, che cominciava solamente ad essere chiarito bene. poiche vi crano ancora alcuno religiose, le quali pretendevano di aver preso l'abito solamente per nou essere esposte a matrimoni indegni di esse. Vi è detto eziandio che le vedove non ricevevano punto

(1) Tom. I Conc. Galt. p. 847,

di benedizione per consacrarsi a Dio.
Il concilio fece pur anco per lo ceri-

Il concilio fece pur anco per lo cerimonio della religione de regolamenti, i quali e insegnano che fin d'allora vi erano delle immagini e delle crote sopra gli altari, e che vi si conservara l'eucaristia foro del tempo del sagrifizio, poichè vi si avverte che il corpo di Nostro Signonon deve esser mesos sopra l'altare come non deve esser mesos sopra l'altare come quimiti e molto attivitatione della conquimiti e molto attivitamento l'ordino e restributo delle salmodie a degli uffici pei diversi giorni e le diverse saggioni. Nell'elenco dei diginni che si damo poscia per tutto l'anno, si vede che si digiunara anche l'Avento come la Quaresima.

Il concilio medesimo comando che ogni città prendesse cura de' suoi poveri, ciascun prete alla campagna ed ogni cittadino alla città incaricandosi di uno di loro, di maniera che non si vide più alcun vagabondo. Esso tratta da omicidi de' poveri gli usurpatori dei beni ecclesiastici, e vuole che dopo tre monizioni, se persistono, si pronunzino contra di loro nel coro della chiesa, essendovi radunato tutto il clero le maledizioni del salmo centottesimo. Esso li rappresenta come nuovi Giuda, che non si devono soltanto scomunicare, ma anatematizzare; il che ne insegna il divario che correva fra l'anatema e la semplice scommica, la quale nou importava questa sorta di maledizioni.

Gontrando re d'Orleans e di Borgogna, alcuni anni dopo si fatto concilio, fece convocare a Parigi sei metropolitani e dodici vescovi per terminare la funesta controversia che esisteva tra i suoi due fratelli Sigeberto re dell'Austrasia e Chilperico re di Soissons. Tale cra l'oggetto capitale del quarto concilio di l'arigi. Il luogo dell'adunata non poteva essere migliore, essendo questa città comune ai tre fratelli ; perocchè Chereberto re di Parigi , morto cinque o sci anni prima , vale a dire nel 567, non avendo lasciato altro che delle liglinole, i re suoi fratelli dividendosi i suoi Stati avevano messo Parigi in comune, e giurato sulle relignie di sau Martino, giuramento riputato de' più iuviolabili, che nessun di loro entrerebbe nella città senza il consenso degli altri duc.

I vescovi non rinscirono a rappattumare i due fratelli. Il male originava da più alta sorgente, vale a diro dall' antipatia o gelosia delle due mogli , le regine Fredegonda e Brunechilde, ambedne di una gran bellezza, ambedue piene di spirito, ma di quella elevazione e vastità d'ingegno, che in vece di concentrarsi nel piccol cerchio degli affari e de trastulli comuni al loro sesso, non potè giammai contenersi ne' limiti degli Stati rispettivi de' loro consorti. Brunechilde nondimeno aveva maggior nobiltà nelle idec , maggiori disegui pel pubblico bene, ed una maggiore grandezza d'anima, degna del sangue dei re di Spagna che scorreva nelle sue vene, e molta più virtù o meno di vizi anche secondo gli antori, che si stimano oggidi i suoi calunniatori. Fredegonda in vecc era più cupa ed artificiosa, più feconda in espedienti o partiti , più operosa e tanto più sicura di riuscire, cho nè probità , ne umanità , ne pudore , ne memoria de'suoi natali, che gli aveva sortiti vilissimi, ne finalmento delicatezza di nessuna sorta fu giammai di ostacolo a' suoi disegni. Chilperico, incuorato da questa furia, fece dare il guasto agli Stati di sno fratello con accanimento sì grande, che quanto alla rapina delle cose nin sacre, all'incendio dei templi, all'uccisione de cherici ed al disonore delle vergini, le Chiese furono meno travagliate, dice Gregorio di Tours, sotto la persecuzione di Diocleziano.

Dal cauto suo Sigeberto venne a stencer il gausto infino alle pote di Parigi.

Il vescovo Germano scrisse alla regina Bruncchilde, sposa di questo principe, per scougiurarla a far vedere, che in vece di succita questa guerra ella nou adoperava se non ad estinguerla. Ma le rimostrane riuscircono ben flacche presso una donna umiliata, che racquistava il vantaggio. Sigeberto continuò le sue vitorie, presse Parigi, flouen e quasi tutto il repos di Chilperico, il quale si vide ridotto a racchiudersi in Tournai, dove il vincitore l'assedio. Alfora san Germano audio a trovario e gli fece questa profezia (1) : « Se tu non attenterai alla vita di tuo fratello, te ne ritornerai vittorioso; ma se farai pensieri parricidi, tu ne morrai miseramente ». Sigeberto ebbe in dispregio l'avviso del Cielo; ma due scellerati mandati da Fredegonda l'assassinarono, mentre i Francesi di Neustria lo riconoscevano per loro re. La sua morte mutò affatto la faccia degli affari : tutto ritornò all'obbedienza di Chilperico, il quale tornò immediatamente a Parigi, vi sorprese la regina Brunechilde, vedova di Sigeberto, la fece arrestare e condurre a Rouen. Childcherto, figliuolo di lei di soli cinque anui fu portato a Metz dai buoni servi del padre suo, e riconosciuto re dell'Au-

strasia.

San Germano mori l'anno seguente 576 nell'e tà di ottaut'anni. Tra le grandi virtù di questo sau to vescovo, quelle che si ammirarono maggiormente in lui furono le doti, così diverse e difficili a trovarle insieme , di Marta e di Maria , lo spirito dell' orazione e l'assiduità al lavoro. Soventi volte dopo passata l' intera notte alla chiesa, salvo alcune ore sul mattino che le dormiva, perchè non si accorgessero punto delle sue veglie, dava nondimeno ndienza a moltissima gente, poveri principalmente e travagliati che andava egli stesso le molte volte a eercarli ne' ritiri , dove seppellivano la loro vergogna e miseria. Si racconta un gran numero di miracoli operati alla sua tomba e confermati dalla venerazione de' popoli, i quali imposero il suo nome alla chiesa di San Vincenzo, dove fu trasferito. Il re Chilperico, che pizzicava di letterato, dettò il suo epitaffio.

Intanto questo principe usando della sua fortuna senza alcun riserbo fece marciare verso il Poitou il suo figliuolo Meroveo, che egli ignorava amar Brunechilde (2). La quale strana passione gli era nata a Parigi, dove trovandosi in compagnia erano ambedue irritati contra Fredegonda, la quale aveva fatto ripudiare la regina Andovera, madre di Merovco, ed aveva fatto assassinare lo sposo di Brunechilde. Gli affanni e le loro sciagure comuni gl' intenerirono spesso sulla loro sorte reciproca e la tencrezza loro si muto tanto più facilmente in amore, perchè meglio colorata e meno sospetta la familiarità loro. Bruncchilde era vedova dello zio di Meroveo, ma era ancor giovane e non aveva perduta nessuna di quelle allettative tanto acconce a pigliare di primo tratto un'anima affievolita dalle sciagure. Sotto colore di audare a trovar sua madre confinata e come prigioniera al Mans, Mcroveo passò per Roucn, strinse lega co' partigiani della regina Bruncchilde e la sposò con tutte le cerimonie della Chiesa. Disperato il re marciò contra di lui , indi parve riceverlo nelle sue grazie; poi per qualche nuovo sospetto lo fece arrestare, lo eostrinse a pigliar la tonsura e l'abito di cherico, e da ultimo a lasciarsi ordinar sacerdote, mandandolo nel Manese al monastero di san Calais per apprendervi le regole della vita monastica. Ma aiutato de un capitano del defunto re Sigeberto, egli fuggi o riparò nella chiesa di san Martino di Tours, l'asilo più sacro del regno.

431

Il re fece ordinare al santo vescovo Gregorio di scacciare il principe che egli trattava da apostata, con minaccia in easo di rifiuto di mettere tutto il paese a fuoco ed a sangue : Non toglia Dio, rispose il santo prelato, che un re cattolico profani i luoghi, che i re goti ariani hanno costantemente avuto in riperenza / e lascio Mcrovco nel suo asilo. Ma il giovane principe non istimando sacro nessun luogo contra il furore del padre suo e più ancora di Fredegonda , risolvette di riunirsi a Bruncchilde, ehe aveva trovato modo di salvarsi a Rouen, e governava l'Austrasia sotto il

nome di suo figlio, il giovine Childeberto. Prima di abbandonar la tomba di san Martino cgli volle leggere nell' avvenire con una pratica superstiziosa e molto in uso a que'di, quantunque spesso condannata già ne' concili sotto il nome di

<sup>(1)</sup> Greg. Hist. L. IV . C. 45.

<sup>(2)</sup> Ibid. I. v, c. 14,

sorte dei santi. Egli pose sulla tomba il salterio, il libro dei Re e quello degli Evangeli. Dopo passati tre giorni continui in diginui, in veglie ed in pregliere, egli apri a caso ognuno di que' libri. In quello dei Re, il primo versetto della pagina era questo : Perchè tu hai abbandonato il Signore tuo Dio per seguire gli dei stranieri, egli ti ha dato nelle mani dei tuoi nemici. I passi degli altri due libri non parvero meno spaventevoli al principe, che se gli applicava; il che lo fece piangere dirotto prima di partire. Nondimeno egli ebbe la felicità di gingnere nell' Austrasia; ma non vi fu accolto come sperava. Brunechilde più politica che non passionata, dopo rimessi in sesto i suoi affari, non volle far cosa dispiacente ai signori dell'Austrasia, siccome quelli che inclinavan poco a raccendere la guerra in pro di uno sciagurato troppo famoso, che era omai diventato la favola della Francia e la faco della discordia tra i principi francesi. Il perchè dopo andato errando alcun tempo in diverse contrade, egli fu alla perfine arrestato e trucidato presso Teroana.

Ma Chilperico, prima di tale catastrofe veggendosi sfuggite di mano le sue principali vittime, scarico la piena del suo furore soma Pretestato, vescovo di Rouen, il quale aveva compatito alle loro sciaguro, e lo accusava non solo di aver data ad essi la benedizione nuziale, ma eziandio di aver suscitata la ribellione. Egli fece raunare a Parigi quarantacinque vescovi, che ne formarono il quinto concilio. Vi ando il re medesimo, e parlo in tal guisa a Pretestato alla loro presenza (1): « A qual cosa pensasti tu , o temerario prelato, maritando con sua zia Meroveo, mio nemico, anzichè mio figliuolo? Ignori tu le regolo canoniche su tale argomento? Ma tu non ti sei tenuto a questo solo, tu hai tentato di corrompere per danaro i miei sudditi, ed hai voluto far passare la mia corona sul capo di altri. 1 Franchi, a si fatto discorso uscito dalla bocca di quel cotale che stimayano incapace di mentire, fremeyano di collera ; e volevano lapidare il vescovo; ma il re, il quale vedeva meglio di loro le conseguenze di simile atto di furore, si diede un'aria di moderazione rattenendoli. Pretestato accusò di falso tali imputazioni, ed i suoi nemici ne produssero la prova. Ma questa nou consistette che solo a mostrare alcuni presenti che il vescovo aveva fatti e non lo negava, negando però fermo che egli avesse con ciò tentato di suscitare alcuna ribellione. I vescovi sentirono la iniquità della trama ordita contra il loro collega. Un semplice arcidiacono della chiesa di Parigi, chiamato Aczio, si levò nell'assemblea, dopo però che il re ne fu uscito, e disse con forza: « Pensate bene, princini della Chiesa, chi ha gli occhi fermi sopra di voi. Dal partito cho prendercte o in pro o contra il vostro pari , dipende la vostra gloria o la vostra eterna ignominia s. I vescovi si guardarono senza oppor nulla, ma non osando neppure prendere una risoluzione, per la quale si arrischiasse di dispiacere alla terribile Fredegonda, l'anima com' era di quella persecuzione. Non vi fu che il solo arcivescovo di

Tours, il virtuoso Gregorio, che avvalorò ciò che aveva dette l'arcidiacono, e sopravanzò il suo zelo, affine di ravvivare il coraggio de' prelati. Ma non mancarono fra loro de falsi cortigiani e dei perfidi delatori contra il generoso arcivescovo. Subitamente il re mandò per lui, ed avendogli detto con emozione, quanto più lontane si poteva far intendere : « Vescovo, il tuo santo carattere ti obbliga a far giustizia a tutti; or perche la neghi tu a me? Tu avveri proprio il proverbio, che l'uccello carnivoro non strappa mai fuor l'occhio al suo simile 1 — Principe, rispose Gregorio, se alcuno di noi si dilunga dalle vie della giustizia, tu bai il potere in mano da farvelo rientrare ; ma se tu stesso te ne dilunghi, o chi sarà che ti ricouduca su di esse ? Noi non abbiamo che il potere della parola, che tu ascolti se vuoi, ma se tu chiudi l'orecchio, chi ti condanne-

(1) Greg. VII, 16 et 19-

rà se non quegli che è la regola ed il sosteguo di ogni giustizia? » Il re iusistette e proruppe ad alcune minacce; ma il vescovo le ricevette da santo, e fece egli pure a lui delle minacce cosl spaventevoli de'giudizi di Dio, che Chilperico, il quale non era cattivo se non per una strana impressione, ritornò a propri sentimenti, e studiando ad ammoltire il santo gli fece molte carezze e lo invitò a gradire alcuna cosa della sua mensa, essendo l' ora del pranzo. Durante la conversazione Gregorio lo recò perfino a promettere sotto giuramento che egli lascerebbe al concilio intera libertà di giudicare, e non pretenderebbe cosa contra i canoni.

Ma Fredegonda non aveva ratificato si fatte promesa. La notte ella mantò a Gregorio ad offerirgli dugento libbre di argento se lasciava condannare Pretentato, e lo fece sieuro ch'e sas aveva la feda di tutti gli altri rescovi, e lo nou seguiare il giudizio degli altri, risposa egli, se non fin là dove sarà conforme ai annoni. Quandi anche voi ni numeraste a migliaia lo monete di oro e di argento, io non in miturel di parepe si.

Il re andò pure alla seconda adunata del concilio nella speranza di convincere Pretestato, almeno sopra alcuni de' capi di accusa. Ma egli stesso il principe fu convinto o meglio confuso. Egli disse ad alcuni suoi dimestici: « lo sento che l'accusalo dice il vero, ma elle farò io per contentare la regina? > Dopo di avere per alcuni istanti meditato egli soggiunse : c Andate , dite a Pretestato, como da voi, che io sono buono e perdono di leggieri; che se egli si umilia davanti a me, confessando quello di che è rimproverato , è sicuro di ottenere il perdono s. Tale proposta venne fatta immantinente a Pretestato, il quale, temendo più che mai la terribile Fredegonda, diede ciceamente nel laccio tesogli. La domane i vescovi erano radunati e, presente il re, Pretestato si gittò a terra confessando tutto quello ond' era accagionato. Con la più bassa scaltrezza il re si gittò anch'esso a piè de' vescovi e dimando loro

HENRION, Vol. II.

giustinia. t Sia deposto, laccraudogli la sua tunica, disc egli, e lo si anatemizi recitando sopra il suo capo le maledirioni del salmo ceutotesimo, o si pronunzi almeno contra di lui una sentenza di perpetua scomunicia o. Gregorio, non temendo punto di attrarre sopra il proprio suo capo tutto il fuoco di quella procella, fece vive rimostranze ed invocò eloquentemente la promessa che il re gli areva fatta di non pretender cosa contro i canoni; ma non fi ascoltata parola: Pretestato fu levato della pua sede e gettato in una segreta.

L'arcivescovo di Tours aveva resistito ad una donna troppo nemica a chi le contrariava perchè non facesse nascere una qualche occasione di perderlo. Leudaste, conte di Tours, dichiarato da molto tempo nemico del suo vescovo, si levò qual suo accusatore. Ma il maneggio era mai tessuto, e l'accusa di voler dare la città nelle mani del re Childeberto, spoglia di prova e di probabilità, cadde da se medesima. Non volendo però il calunniatore avere una mentita olesse un nuovo capo di accusa, ma gli andò peggio del primo. Egli affermo che Gregorio infamava la regina accagionandola di colpevole pratica con un vescovo; accusa sciocca, la quale oltraggiava la maestà medesima delle persone auguste alla cui vendetta pretendeva servire. Il re però ne rimase tanto offeso, che nel primo trasporto fece battere ed imprigionare Leudasto. Nondimeno poeo dopo egli convocò un concilio a Braine, poche leghe lungi da Soissons, e vi fece comparire Gregorio (1). Vi si trovò pure Chilperico medesimo, e disse ai vescovi che non poteva dissimulare ciò che toccava così vivamente il suo onore; che non pretendeva violare i rispetti dovuti alla dignità episcopale, e che sebbene ebbe dei testimoni contra il vescovo di Tours. pure se giudicavasi più conveniente il riferirsi alla coscienza del prelato agli vi consentiva. Tutto il peso di tali testimonianze si riduceva a quella di un sottodiacono di Tours, al quale il conte aveva fatto spe-

(1) Greg. V. Hist. c. 50.

rare il vescorato. I Padri del concisio dissero ai re che uno si dovva erelere ad un inferiore contra il suo prelato, e si convenne che Gregorio, dopo detta la unessa supra tre altari, si purglierebbe col giuranento. Si rigiliò si fatto partito come il sudo acconcio a dare al re una qualche condistatione. Così il vescono di Tours adempite quello che era stato proposto. Altora il conte Leudaste, che aveva trovato il mezzo di fuggirai, fi seomunicato natore di seandalo; dopo di che fu mandata la sentenza ai vescovi che nou erano dell'assemblea.

Fredegonda non era però soddisfatta; ma quando le cose non le dicevano prospere, ella sapeva aspettarne il buon punto. Intanto si vide occupata di cure più gravi. Il braccio del Signore cominciava a pesare sopra di lei : nel breve correre di pochi mesi i suoi tre figliaoli morirono di contagio ; ed ella credette o finse di credere che Clodoveo, loro fratello primogenito del primo letto, gli avesse avvelenati; quindi sotto un si fatto pretesto egli lu assassinato. Ma ella non trovò consolazione alcuna nella copia di questi suoi misfatti. Allora tornando sopra sè stessa : « Inlino ad ora , diss'ella a suo marito (1). Dio ci aveva risparmiati, quantunque que' malvagi che siamo, ma ecco che Egli ci percuote nella parte più sensibile , togliendoci i nostri liglinoli ; procuriamo di ammansare la sua collera, e distribuiamo in limosine i tesori acenmulati dalla nostra durezza s. Chilperico, che avrebbe pointo esser buono con un'altra moglie, diminui le pubbliche gravezze e fece di gran liberalità. La regina ebbe la consolazione di avere altri figli., e diede alla luce un principe, il quale regnò su mtti i Francesi sotto il neme di Clotario II. La sua nascita cancellando la memoria de flagelli precedenti tornò la gioia e la prosperità , le quali continuarono insino alla morte di Chilperico.

Finalmente questo re si morì uon lun-

(1) Greg. V Hist. c, 35.

gi da Chelles nel ritornarsene dalla caccia, c non fu dato di poterne scoprire l assassino. La principale autorità sopra i Francesi era passata al re Contrando , il quale cominciò con l'insignorirsi della città di Parigi, pretendendo che i suoi fratelli, entrandovi le molte volte contra il fatto giuramento, erano essi ed i lor figliuoli scaduti del diritto che vi avevano. Fredegonda si fece un merito di consentire a tale occupazione : dimostrò a Gontrando una confidenza intera, solo partito che le rimaneva, e gli presentò il giovane Clotario, il quale aveva solo quattro mesi. Gontrando lo fece riconoscere qual re di Soissons e di tutte le province che suo padre Chilperico aveva posseduto.

Questo re di Borgogna, come si vede da questo solo fatto, era buono, franco, inclinevole al perdonare e religioso di cuor sincero. Egli illustrò tutto il suo regno con un grande zelo per promuovere la religione, cou una liberalità prodigiosa verso i poveri e le chiese, a dir breve, con tante virtu, da esser posto nel novero de' santi (2). Si trovano non pertanto alcune gravi macchie nella sua vita come in quella de migliori principi di que barbari regni. Si narra di lui che fece aecoppare a colpi di sassi uno dei suoi ciambellani, perchè aveva neciso un bufalo nella foresta di Voge. La regina Austrigilda, sua moglie, avendogli detto in morendo che i suoi medici l'avevano uccisa, celi ebbe la debolezza di prometterle la loro morte, e la crudeltà di osservarle la data parola. Ma non si può dubitare che cgli non abbia espiate le sue colpe con un sincero pentimento e con la copia delle sue buone opere. Fino i snoi pranzi si risentivano del suo rispetto alla religione. Egli v'invitava spesso i vescovi, che faceva sedere in posto onorevole, ed in vece di canti da diletto, vi si cantava un responsorio dell'ufficio divino o qualche cautica.

I stati prelati avevano molto potere sopra il suo spirito. Nond meno essen-

(2) Greg. Hist. 1, vi et vir.

dosi adoperato san Gregorio di Toura per l'argit torrare in gratia il conte di Bordio ed un altro signore, colpevoli ambedue di un delito di Stato, il re feca sembiante di non intendere, e non rispose multa. Altora il caritatevoli meliatoro rivolgendo la sua supplica in apologo: Ubegnati ascoltarni, o Signore, diss'sgii al re, il unio padrone uni ha deputato a voit. De gli dirio i se voi non uni rispondetel — E chii si il padron, vostro l' ripiglio di un untavigitato. — E can Martino, remente fece entrare Garacario e Bindate, così si chianavano que d'un sienori, a do-

po alcuni rimbrotti li ricevette in grazia. Il suo zelo per la Chiesa e la disciplina lo stimolo a tenere diversi concili. Si nota, nel 585, il secondo di Macone, al quale furono presenti quarantatre vescovi e nuindici deputati per gli assenti. Vi si fecero venti canoni, il quinto de'quali comanda sotto pena di scumunica di pagar le decime ai ministri della religioue secondo la legge di Dio cd il costume innuemorabile delle Chicse. Il decimoquiuto, il quale ingiunge ai laici di ouorare i cherici maggiori, vale a dire coloro che sono negli ordini, porta in termini precisi, che allora quando si scontreranuo, se ambedue sono a cavallo, il laico caverà il suo cappello, e so il cherico è a piedi , il laico discenderà da cavallo per salutarlo. È proibito alle vedove, anche de menomi cherici, di rimaritarsi, ed ai cherici di assistere tanto a' giudizi di morte, che alla loro esecuzione. Il re confermò cou un editto i canoni di questo concilio.

Alcun tempo dopo si tenne ad Austere un'altra admata, che sebbene particolare a questa diocesi, pure vuol essere 
ponderata. Vi lu stabilito che non si direbbono due messe al giorno sul medesimo altare, principalmente un sacerdote 
dopo un vescovo, e che le donne non ricevrebbero punto l'eucaristia nella mano igmuda, ma ciascuna sopra il suo pannolno, chiamato domenicale; uso particolarissimo, clue la Chiesa ebba lo sue 
ragioni per adolire. Questo simodo, i ciui 
ragioni per adolire. Questo simodo, i ciui

statuti non sembrano se nou l'escernione de'canoni di Mecone, ristringo uno pertanto alle vedove de'cherici superiori la probibione di immarliari, fatta generalmente da l'adri di Macoue a quelle di tutti i cherici seuza niuna riserva. Ogni chiesa sevva i suoi costumi propri , che si mantenevano quando non teveorres-ben ance ai cherici di cantaro e di hal aere in una festa 4 minoria di agli abati di essere padrini di nessun battezato.

430

Dopo la morte del re Chilperico la città di Rouen richiamo il suo vescovo Pretestato. Egli andò a visitare il re Goutrando a Parigi, e lo pregà di far rivedere la sua causa. Fredegonda sostenne che nou si iloveva tornar ila capo sopra una cosa gindicata da quarantacinque vescovi. Ma i tempi erano mutati alfatto; i prelati panrosi sidiedoro di bel nuovo alla parte della virtà, siccome quella che pareva la più sicura, e per non apparire contraddicenti a se medesimi, il vescovo di Parigi disse in nome di tutti gli altri, che Pretestato non era stato depusto, ma semplicemente sottoniesso ad nna j. zuitenza. Egli fu ristabilito a gioia grande del suo popolo, e Melanio il quale aveva occumito il suo posto, vedendosi scacciato obbrobriosamente, si ritiro presso Fredegonda. Ella ne chbe il niù crudole dispetto, ma dissimulo per ben due anni circa, in capo a quali andata a Rouen feee trucidare Pretestato da muo ile'snoi schiavi nella chiesa medesima, dove era andato di gran mattino per l'ufficio. Egli grido per soccorso, e si appoggiò all'altare che inoudo del suo sangue raccomandandosi al Siguore. Fu recato nella sua camera e posto sul letto. La perfida Fredegonda audo immantinente a trovarlo, e parve la più sdegnata di tutti di quell'empia uccisione, e dimandava con imprecazioni che gliene fosse palesato l'autore. Il santo vescovo non s' ingannà: « E chi mai poteva percuoternii, sclamò egli in tuono che il fece credere ispirato, se non il braccio che ha sparso tanto sangue innocente, non

risparmiando acppur quello de nostri monarchi? > Fredegonda, non turbandosi punto, gli offeri i suoi medici. « Dio vuol cavarmi da questo mondo, rispose egli, ma trema, furia sacrilega; egli vendicherà con vie maggior rigore il sangue del suo ministro. » I signori che si trovavano presenti palesavano il loro orrore cou un sordo mormorare, ed uno di essi spinse lo zelo fino a dire alla regina. come in atto minaccevole, che si sarebbono fatte le più rigorose investigazioni. Fredegonda l'ascoltò tranquillamente, e gli rispose che aveva ragione, fingendo di non capire che s' intendesse parlare di lei. E poco dopo essa trovò la via da fare avvelenare questo generoso nemico delle sue scelleraggini.

Fiualmente lo schiavo che aveva uccio il santo vescovo fu preso, edichiarò
che per commettere quel sacrilego omicidio aveva ricevuto cente soldi di oro
dalla regina Fredegonda, cimquanta dal
vescovo Melanio ed alirettatti dall'arcidiacono di Rouen, e che era stato a lui eda sun moglio promesso di fari liberi. Lo
da, valente sopra tutto a caver vantaggio dal delitto, fece rimettere Melanio
sulla sode di Rouen. Pretestato è onorato
come un santo martire.

Prima che fosse fatta giustizia dell'assassino, il vescovo di Bayeux, qual primo sulfraganco della provincia, cousultò i vescovi di Fraucia. Secondo il loro avviso egli fece chiudere le chiese di Rouen, infino a che fosse manifesto l'uccisore, e venne impedito che il popolo assistesse al servizio divino (1). È questo un esempio delle interdizioni ccelesiastiche, al quale se ne potrebbero aggiungere altri moltissimi di quegli antichi tempi. Alcuni anni prima la chiesa di San Dionigi essendo stata profanata da grande spargimento di sangue, si dismisero affatto gli uffici, ed i colpevoli furono seomunicati infino a clic avessero soddisfatto. Leone vescovo di Agde sotto la signoria de' Goti per obbligare un signore di questa nazione a restituire un hene ecclesiastico che egli aveva usurpato, andò alla chiesa di Sanl'Andrea, yi passò la notte in orazione ed il mattino ruppe le lampade che pendevano dalla volta dicendo: « La luce non isplenderà qui infino a che non sieno restituiti i beni della casa di Dio » (2).

Questo avveniva sull'entrar del pontificato di Pelagio II, il quale era succeduto il trenta novembre a papa Benedetto, morto il trenta luglio di quell' anno 578. Pelagio fu consacrato senza aspettare il consenso di quell'imperatore, perchè i Lombardi tenevano Roma assediata. Tutta Italia gemeva sotto la loro oppressione. Questi Barbari in parte pagani spingevano l'odio contro la fede infino ad uccidere i fedeli. Ve n' ebbero di tali che vollero costringere quarauta contadini , che avcvano incatenati, a mangiar carni consacrate agl' idoli, ma quei fedeli e generosi cristiani si lasciarono fino all'ultimo scaunare. Gl'idolatri fecero morire altrettanti prigionieri, perchè negavano di adorare uua testa di capra. Il martirologio romano celebra il sei marzo la festa di questi ottanta martiri messi a morte in Campania l'anno 579. Tre anni appresso, nel 582,essi distrussero il monastero di Monte Cassino, come san Benedetto aveva predetto. Ma secondo la medesima profezia essi non fecero alcun male ai monaci, i quali fuggirono tutti e ripararono a Roma, dove Pelagio consenti loro di fabbricare un monastero presso al palazzo Laterauo.

Alla vera religione non crano fatti migliori trattamenti dai re de Visigoti in lapagna. Levigildo, che era parso alquanto moderato al principio del suo regno, concepì alcuni anni dopo un furioco dispetto di cio che avvebbe dovuto venire a lui un mezzo potente di salute, vacio di contrato di contrato di salute, varirente per la contrato di principio si era nel 530 sposato alla principesa la conda, di sangue francese, figliuola di Sigeberto e di Brunechilde, e cattolica collissima. La sua fede era passata per

(2) Ibia. V , c. 33.

<sup>(1)</sup> Greg. VIII , c. 31.

le più dure provo, cui l'aveva messa la regina Gosvinta, sua suocera, ed al tempo stesso sua ava per la regina Brunechilde, che essa aveva avuto dalle sue prime nozze col re Atauagildo. Ma Gosvinta, solfocando ogni sentimento della natura e non ascoltaudo che la sua passione per l'arianismo, aveva fatto soffriro di sua propria mano ad Ingonda i trattamenti più indegni. Volendo un giorno farla di tutta forza ribattezzare alla guisa degli ariani, e la principessa resistendo alle carezze ed alle lusinghe, la furibonda ariaua moutò in tal furore, che prese la sua nipote pei eapelli, la gittò a terra, la percosse lungamente a pugni e calci, e tutta così sangue o ferite la fece immergere per forza in un gran bacino di acqua per battezzarla a suo dispetto (1).

Non pertanto Ingonda crebbe il suo. fervore, e pigliando un metodo affatto diverso con Ermenegildo suo sposo, ella si adoperò tanto beue con la via della persuasione, con lo allettativo della sua dolcezza e de' suoi buoni esempi, che lo converti dopo una lunga resistenza (2). Quando il re suo padre fu chiarito di questa cosa divenno uno de' più ardenti e più artificiosi persecutori. E vedendo como il carcere, gli esitii, i supplizi non ingeneravano se non de' martiri, o dei confessori, mutò di stile, e parve accostarsi alla religione cattolica, affine di sedurre i semplici. Egli, raunato un concilio de'suoi prelati eretici, fece ordinare non solo cho non si ribattezzerebbero quelli che abbandonassero la religione romana, ma che da quel punto in poi si canterebbe; Gloria al Padre pel figlinolo nello Spirito Santo. La qual bugiarda rassomiglianza con la confessione degli ortodossi ne indusse in errore e perverti molti.

Ma il principe Ermenogildo non cra tale da incappare in si fatta insidia. Egli era stato illuminato dalle curo ed istruzioni di san Leandro, vescovo di Siviglia, o o sapeva che il re degli Svevi marciava con lo suo genti per soccorrere i cattolici

(1) Greg. Tur. Hist. V, c. 39. (2) Greg. Magaus; Dialog. 111, c. 53.

oppressi da suo padre. Però il calore di uno zelo nascente pregiudicò a' suoi disegni ed alle sue speranze. Stimando servir pure alla religione per secondare la generosa impresa del re Miro, careggiato dall'universale de'suoi sudditi, o far sì che cessassero le crudeli vessazioni di Levigildo contra i cattolici e contra sè ruedesimo, questo giovane principe eerco innanzi tratto a procacciarsi il soccorso dell' imperatore, e si abboccò col governatore delle poche terre che rimanevano all'impero nella Grande Esperia. Ma il re Levigildo corruppe quest ufficiale greco cou trentamila soldi di oro, e marciando immantinente contra il suo figliuolo, lo ridusse al duro estremo di dover riparare in una chiesa. Vi entrò egli stesso, rialzò il principe, che gli si era gittato a piedi, e l'abbracció con tenerezza dopo di averlo assicurato che non sarebbe stato punto maltrattato. Nondimeno egli fe' un segno alle suo genti . e queste lo condussero a Valenza dopo spogliatolo dello sue vesti principesche . e ravvoltolo in povere ed umilianti. Non si potè prendere la sua sposa

Ingonda, la quale entro in cammino per Costantinopoli col suo ligliuolo aucor fanciullo, e che mori nel viaggio. Ermenegildo, trasportato a Tarragona, e riconoscendo ne ceppi la vanità delle umane grandezze, rivolse tutti i spoi affetti al cielo. Con le volontarie sue austerità egli crebbe il duro della sua prigionia, docmendo sopra un cilicio, in continue orazioni e dimandaudo il Cielo della forza che gli era necessaria. La vigilia di l'asqua, durante la messa, suo padre gli mando un vescovo ariano per tornarlo in sua grazia so riceveva la comunione dalla mano di questo eretico. Ermenegildo respinse indegnato il seduttore, e gli testilicà il più grande orrore delle sue suggestioni. Subitamente il vescovo riferi la risposta al re, il quale non sapendo più contonersi per la collera mando nel suo furore degli ufficiali per uccidere il suo proprio ligliuolo. Il martire ebbe il capo spaccato da uu colpo di senre, l'anno 536, il Sabbato santo, tredici aprile, nel qual giorno la Chiesa onora la sua me- 🈤

moria. Gli Svevi, i quali occupavano la provincia di Galizia e che erano tuttavia nel primo fervore della loro conversione, patirono assai di questo barbaro fanatismo. Avendo Levigildo soggiogati questi popoli e riunite le loro terre alla sua corona, egli volle del paro soggettare la loro religione e tornarli all'arianismo; ma Dio nou permise che egli abusasse più avanti delle sue vittorie. Egli cadde malato con pericolo di morte l'anno medesimo che si morì il suo figliuolo, ed attestando un vivo dolore di averlo fatto morire, rieonobbe la verità della religione cattolica. Qualche rispetto umano lo teune certo dal professarla pubblicamente, poichè san Gregorio il Grande ci dà la peniteuza di questo principe per sufficiente. Nondimeno non prima vide il pericolo della sua malattia, chiamò a sè sau Leandro vescovo di Siviglia, che era stato molto intrinseco di Ermenegildo, ed esso medesimo persegnitato lino a patir la pena del bando, la prego a voler concedere l'amicizia medesima al suo figliuolo Recaredo, che doveva succedergli, e di fargli abbracciare la dottrina istessa di Ermenegildo. Egli mori poco appresso, l'anno 586 di Gesù Cristo ed il decimottavo del suo reguo.

Recaredo segui di fatto l'esempio del suo santo fratello. La mediazione dell'augusto martire secondando lozelo del movo re fin dal primo anno del suo regno, seppe pigliare così hene i vescovi ariani, che auche senza usare alcuna autorità eli indusse a farsi cattolici. Tutta la nazione mostrò una docilità così prouta e generale, che questo medesimo re si trovò in tal condizione da potere escludere tutti gli cretici non solo dalle cariche, ma ben aneo dalla milizia. Egli si gnadagnò pure tutti gli Svevi elie in gran novero erano stati pervertiti, e non mettendo confini al suo zelo aboli l'eresia infin nella parte della Gallia narbonese, soggetta alla sua signoria. Vi ebbero mormorii, trame segrete, conginre formali. Fiu la regiua Gosvinta, ava di Recaredo, cospiro anche essa con tanto maggior pericolo pel re, mentre ispirava a lui maggior sienrezza simulando di esser cattolica. Ma egli venne in buon puuto chiarito di ogni cosa, e Gosvinta cavo il re da ogni timore morendo in quelle congiunture (1).

Non si voleva altro più che pigliare i partiti necessari per dare a si felici in: prese tutta la conveniente stabilità. In tale disegno il re feee convocare a Toledo un concilio di tutto il paese a lui soggetto . fin dalle Gallie (2). Vi convenuero settantaquattro vescovi ed i deputati di altri sei. Secondo le intenzioni del re si cominciò con un digiuno di tre di, dopo i quali si ragunarono il giorno otto di maggio dell'anno 589, presente Recaredo. Egli fece leggere una professione di fede firmata da Ini e dalla regina Baddo, sua sposa , nella qualo anatematizzava Ario , la sna dottrina, i snoi complici, e riceveva precisamente i quattro gran concili, ed in generale tutti i concili ortodossi. Poseia si pronunziarono veutitre anatemi contra i principali capi della dottrina ariana, e si riprovò quello che i snoi difensori ne risguardavano come il sostegno nel concilio di Rimini. Si fecero firmare queste decisioni dai nuovi convertiti, signori laici o cherici, fra i quali si trovavano otto vescovi, Goti di natali, come lo mostrano i loro barbari nomi.

Ciò fatto Recaredo propose di regolare la disciplina per rimediare ai disordiui cagionati dall'eresia. I sacerdoti ed i vescovi ariani vivevano con le loro mogli come quelli del secolo. Il concilio toglie una si fatta licenza a quelli che sono convertiti, e prevenendo il pericolo così dello scaudalo come dell'incontinenza vuole che si separino di stauza, e se è possibile anche di casa. Proibisce a tutti i cherici di perseguitare i loro fratelli davauti ai giudici secolari, sotto pena di scomunica e della perdita della causa. L'ultimo articolo ne chiarisco che le due podestà , l'ecclesiastica e la secolare, andavano di conserva; innovazione, che ci viene in buon punto

<sup>(1)</sup> Greg. Tur. 1, XI, c. 15,

<sup>(2)</sup> Tom, V. Conc. p. 389.

di far osservare, e che diventerà comme a tutti i popoli che il cristianesimo verrà cavando dalla barbarie. Un un desimo è pure dell'ordinanza pubblicata dal re Recaredo per la conferma di questo concilio , la quale portava pena di semnunica contra i cherici ed i laici, la confisca dei beni o l'esilio, secondo la qualità delle persone. Si comando pure in generale l'osscrvanza così degli antichi canoni, come delle lettere sinodali de' papi , e si proscrisse ogni rimasuglio d' idolatria nelle diverse regioni soggette ai Goti. E particolarmente si studio di abolire la pratica, tanto snaturata e comune tra i pagani, di far morire i figliuoli che erano geuerati nella corruzione.

Iu gnell'anno medesimo e pei medesimi Ini si tenne un concilio nella parte delle Gallie soggetta ai Goti (1). I vescovi in numero di otto si radunarono a Narbona, e comandarono di cantare il Gloria Patri alla fine dei salmi, e questa era una comperdiata professione di fede contra l'arianis-10. Si proibi ad ogni sacerdote di uscir dal santuario mentre si celebra la messa, e ad ogni diacono, sottodiacono o lettore di spogliarsi il camice prima che fossero terminati i misteri; il che dimostra che l'uso del camice era comune a tutti i cherici, e fin d'allora usato nel solo tempo degli uffici. Vi avea proibizione di festeggiare il giovedì come consacrato a Giove, e di lavorare la domenica sotto pena all' uom libero di pagare dieci soldi di oro, il che formava circa cinquanta franchi, ed allo schiavo sotto pena di cinquanta colpi di staffile. Le quali pene corporali provano del paro elie i giudici secolari si univano coi vescovi, e che si esegnivano esattamente i canoni del concilio nazionale di Tolcdo, il quale gli obbligava ad andare ad imparare dalla boeca dei pastori , sono le sue parole , il come bisogni governare i popoli.

In tulte queste operc di zelo san Leandro gnidava principalmente il re Recarcdo, al quale egli era diventato in particolar medo commendevole per la giustizia

(1) Tom. V. Coac. p. 1028.

che gli aveva renduta il re Levigildo nel tempo in cui si giudica sanamente delle cose. Il che finisce di pravare che l'esilio per questo santo prelato e pei vescovi ortodossi più zelanti non era stato che un effetto della persecuzione e non il castigo della sua ambasceria a Costantinopoli da parte di Ermenegildo. Leandro aveva troppi lumi, come si vede dalle sne diverse opere, per dar mano alla ribellione, sotto qualsivoglia pretesto. Egli aveva solamente supplicato l'imperatore o per ottenere la sua mediazione presso del principe eretico in favore de cattolici, o per procurare un asilo al principe convertito ed alla sua famiglia in caso di oppressione. Noi vediamo che egli fu caro oltremodo e stimato sempre ad una guisa da papa san Gregorio, il quale beuchè levato al più alto grado dell' antorità e del potere, a cui sia salito un ministro del Cielo, pure seppe rendere così bene ai signori della terra ciò elle è loro dovnto, non eessando mai di sostencre con dignità i diritti della sua sede. E fu proprio a Costantinopoli e nel tempo di tale ambasceria, che costoro si legarono in quella si gran dimestichezza, che manifestarono poscia nelle, loro lettere. San Gregorio il Grande, fatto persuaso dal santo vescovo di Siviglia, comincio l'eccellente opera dei Morali sopra Giobhe, e gliela dedicò; il quale solo fatto prova nucglio di ogni ragionamento qual idea si debha avere del merito e della condotta di san Leandro (2).

Gregorio, altora discono della Chiesa romana, era aportisario o legato di papa Pedagio presso l'imperatore; questo santo secolo, era nato a Roma da un casato il-lustre a di una giuna per siria, per nobilità e ricclozze. Suo padre Gordiano era uno de più possenti sentori, e au a modre Sirioa de dalla Chiesa onorata qua gono del propositi sentori, e au modre Delico IV, e le cui niposi Emiliana e Torsilla furono annoverato fra le sante. Egii estasso fiu protore di Roma, vale a dire ca-

<sup>(3)</sup> Isidor, illust, c. 28 etc.

po della giustinia civile di questa metropoli del mondo. Escondo fin d'altora un grand' uomo dabbene, egli avvar risoluto di servire perfettamente il Signoro sotto l'oro e la seta che la sua dignital toestringera a portare; un riconobbe o stimò di riconssecre che teueva al mondo più di quello che egli avesse pensalo, e volle pereiò spezzare tutti i legami che a lui lo avvine-vano.

Riuseito per la morte del padre signore de suoi gran beni, egli fabbricò e doto sei monasteri in Sieilia. A Roma, nella sua propria casa ne fondò un altro, che in questi ultimi tempi passo ai Camaldolesi. Vi prese egli stesso l'abito monastico dopo aver dato a poveri i snoi mobili e le sue migliori vesti, e si soggettò all'obbedienza come l'ultimo de' religiosi. Alcun tempo appresso fu usata violenza all'umiltà sua , e le istanze unanimi de fratelli lo costrinsero a prendere il loro governo, Egli si cibava di legumi erudi , che gli provvedeva la sua santa madre, ritirata a que' di a Cellanuova, che divento poi un famoso monastero. Ella immollava per alcun tempo nell'acqua si fatti legumi e glieli mandava in una scodella di argento. cho finalmente di de a poveri, essendoche le suc larghezze precedenti lo avevano messo nell'impossibilità di potere continuare in altro modo a far limosina (1). Con l'austerità di questo tenore di vita era perpetuamente occupato o nel pregare o nello studiare, nello serivere onel dettare, il che afficvoli la sua salute e lo ridusse in continue infermità. Papa Benedetto lo cavo dal suo ritiro per ordinarlo uno dei sette diaconi della Chicsa romana, ed alcun tempo dopo papa Pelagio lo mandò a Costantinopoli.

Se alcuna cosa potê consolare il pio Gregoria di questo principio di elevazione, lu certamente il carattere del principe al quals cra mandato, vale a dire dell'imperatore. Tiberio, che era allora suscedinto a Ginstino, morto nel 578. Fin dal 574. Tiberio cra stato fatto Cesare pel consiglio medesimo dell'imperatrice, la

(t) Joan. Diac. Vit. s. Greg. c. 9.

quale vedendo il suo consorte preso spesse fiate da assalti di frenesia, non istimò potere adoperar meglio che in associandogli un uomo così saggio. Non fu mai scelta più gradita al popolo ; lasciando stare la maestà dell'aspetto e della statura, che attraeva tutti gli sguardi, egli portava a' suoi sudditi il vero amore di un padre e tutta la dolcezza di una madre (2). Si ammirò soprattutto il suo disinteresse e la sua liberalità, che gli fecero condonare un intero anno di tributi a tutto l'impero, appena se ne trovo essere il solo padrone. Morto il patriarca Giovanni lo Seolastico, la città di Costantinopoli dimostrò il più vivo desiderio perehè fosse ristabilito Eutiebio, e ne venne tosto contentata. E il suo non fu già un ritorno dall'esilio, ma una festa trionfale, tanto più degna det pio prelato, perchè richiamava al pensicro l'entrata del divino pastore al luogo del suo sacrifizio e della sua nuova vita; il popolo distendeva le sue vesti sulta strada, ardeva profumi, e portava de ramoseelli intorno al veseovo che cavalcava un' asinella. Egli cra tenuto un santo, o la voec de moltissimi miracoli fatti nel corso di dodici auni di persecuzione era giunta da Amasea a Costantinopoli (3).

Egli portava però alcune opinioni cho sentivano della dottrina di Origene : ma non crano che sole eonseguenzo lontano, di eni non si vodeva facilmente la connessione co' principi : non pertanto ei le abbaudono come tosto gliene venne fatto conoscore il perieolo. Egli aveva detto a voce ed anche in iscritto, che dopo la risurrezione i nostri corpi non sarebbero più palpabili. San Gregorio, il quale non poteva negare la sua stima a tutte le belle doti di Eutielio, pativa in vederlo maechiato di questa bruttura, e studio a mutarlo di opinione. A tale effetto essi conferirouo formalmente nel 382. Non torno difficile al sapiente legato il confondere il patriarea; ma non così il persuaderlo presto della verità, e del modo con cui la singolarità della sua opinione la pregiu-

(2) Evagr. V , 13; Theoph. passim. (3) Vit, s. Eutych, ap. Boll. 6 apr. dicava. Eutichio pretendeva non fosse nel son intrinseco contraria al dormas della risurrezione. Gregorio ne giudicava tutto all'opposto, e stimò ben fatto di dover troncare ogni commercio con lui infino a che non confessasse la fede in tutta la sua integrità.

Questa controversia destò molto romore, e l'imperatore venutone presto in cognizione, chiamò a sè le due parti. Fosse la venerazione che egli aveva per la dottrina della Chiesa romana e pei lumi di Gregorio, fosse avversione ad una singolarità contraria alle idee ricevute, l'imperatore Tiberio prese una parte così viva pel diacono romano, che pensò di bruciare il libro di Eutichio : ma all'uscire dalla conferenza il legato ed il patriarca caddero ambedue malati, e la malattia di questo si fece mortale. L'imperatore andò a visitarlo, ed il malato predisse che il principe morrebbe presto. Dio non permise che un vescovo adorno dal Cielo di ante virti c di doni straordinari, lasciasse in morendo de' pregiudizi sempre pericolosi contro la verità. Non potendo Gregorio andarlo a visitare, gli mandò i suoi amici, i quali furono da lui si bene ascoltati che calpestando ogni vana gloria ahinrò altamente la sua strana opinione, ed aggiungendo perfino alla sua disapprovazione i segui esterni e più espressivi del suo convincimento, prese nella sua mano la pelle del suo corpo, e disse alla presenza di tutti : Io credo che noi risuscileremo tutti in questa medesima carne (1). Il che fu cagione che san Gregorio, intralasciando di dare una maggiore celebrità a si fatto errore perseguitandolo formalmente, lo lasció cadere da sè stesso, e ciò con tanta maggior ragione, perchè dopo quella sua ritrattazione così autentica non vi era quasi più nessuno che lo seguisse. Sant Entichio morì la domenica dell'ottava di Pasqua, il cinque aprile del 582, e la Chiesa onora la sua memoria il di sei. Il quattordici di agosto dell'anno medesimo, morendo l'imperatore Tiberio, si avvero la predizione del santo patriarca.

(I) Greg. Mor. XIV, c. 29. HENRION, Vol. II.

Il di antecedente egli aveva fatto incoronare il suo genero Maurizio, nato in Cappadocia da una famiglia di origine romana, il quale, maturo di età, contando quarantatre anni; matnro d'ingegno; pieno di senno e di sapienza; modesto e riservato, mentre trattava poco, e voleva conoscere a fondo gli uomini prima di conceder loro la sua confidenza; benefico inoltre ed inchinato assaissimo alla clemenza, di cui diede i più grandi esempi fin dal primo entrare nel suo regno, si rendette illustre non tanto pel suo valore, quanto per tutte le altre doti che costituiscono i gran principi e insieme i gran capitani; ma ciò che si ammira singolarmente in lui e nota la tempera forte dell'anima sua o meglio della sua virtù, è che egli non si smenti mai sul trono, e che vi fu così affabile e padrone delle sue passioni come da semplice privato. A soda base di tante belle doti egli aveva nna religione pura e sincera, ed un attaccamento invariabile alla dottrina della Chiesa ed agl'insegnamenti de' pastori. Amava di cuore san Gregorio, e l'onorò si fattamente da farlo anche padrino di uno de' suoi figliuoli (2).

Maurizio, dopo incoronato, si ricordo della predizione che san Tcodoro di Siceone gli aveva fatta già in Galazia (3). Questo principe, mentre non era che solo generale dell'imperatore Tiberio , passò per quella provincia nel ritornarsi che faceva da una spedizione gloriosa contra i Persiani. La sua propria pietà e l'alta riputazione di san Teodoro lo indussero a visitario nella caverna che esso abitava . affine di rendervi insiem con lui omaggio al Dio degli eserciti ed ottenere da esso de' nuovi favori. Il santo solitario intrattenne pubblicamente il guerriero cristiano dei disegni che il dispensatore degli scettri e delle corone aveva fatto sopra di lui ; indi pigliandolo in disparte, all'uscir dalla pregliiera, gli disse chiaramente che sarebbe imperatore.

L'origine di questo santo ci fa ammira-

<sup>(2)</sup> Evagr. VI. 2. (3) S. Theud. ap. Boll. 2 apr. 56

biln:ente sentire a qual punto il Signore sia padrone de' suoi doni, e come egli cavi, quando gli piace, dal seno medesimo della corruzione le più pure virtù. La madre di Teodoro erastata una cortigiaua di osteria, ed aveva avuto questo figlluolo da un ufficiale di alto grado che andava a governare una provincia. Fosse rispetto per l'origine del frutto che essa aveva ingenerato da un grande, dopo le mille altre dimestichezze eon genti volgari , fosse pentimento sincero di una lunga serie di colpe, ella fece battezzare questo fanciullo subito dopo nato , si prese la maggior cura della sua educazione, e cominciò una vita ordinata. Fin dalla prima fanciullezza si noto in Teodoro una gran pietà, e particolarmente molta divozione al martire san Giorgio, riverito grandemente nel distretto, e finchè visse ei l'onorò e lo fece onorare con notevolissimo zelo. Da giovanetto abbracció la vita solitaria, e sulle prime si tenne rinchiuso da Natale infino alla domenica degli Ulivi, mangiando solamente il sabato e la domenica aleuni frutti od erbangi. Il vescovo di Anastasionoli presso Siceone l'ordino sacerdote a diciotto annie tale onoranza fu un nuovo sprone alla sua pietà ed al suo spirito di annegazione. A sua cella si fece fare una gabbia di ferro; andava egli stesso vestito di ferro, avendo a tunica una corazza del peso di un diciotto libbre, un'aspra cintura e scarpe del paro, e sopra una si fatta strana foggia di vestire portava continuamente uua croce anche dello stesso metallo, lunga un diciotto palmi. Ebbe discepoli moltissimi, e fu tenuto in grande stima, la qual cosa lo cavò alla perfine dalla sua solitudine. Morto il vescovo di Auastasiopoli, i cittadini ed il clero andarono a trovare il vescovo di Ancira; metropolitano della provincia, e gli dimandarono per pastore l'abate Teodoro. Ei bisognò fargli violenza perchè accettasse il bastone pastorale, col quale conservo nondimeno tutte le austerità della solitudine. Tale fu il profeta che promise l'impero a Maurizio.

San Gregorio adempiè i doveri della sua legazione presso questo imperatore

come già con Tiberio, sacendosi amare e riverire così dal popolo come dai grandi e da' più illustri prelati dell'Oriente. Spesso egli procacció de soccorsi all'Italia. diserta alfatto dalla tirannia de' Lombardi; ma tutto il bene che egli faceva nella sua sublime carica, non lo consolava che debolmente del vedersi risospinto, come se ne lamentava con alcuni suoi pii amici, in mezzo alle tempeste del secolo. Egli osscrvava della vita monastica tutto ciò che la sua dignità poteva comportare; teneva anzi d'accosto molti de' suoi religiosi, che abbandonava il meno che gli fosse possibile, affine di non dimenticar mai i suoi primi doveri. Egli faceva spesso con loro delle pie conferenze, e fu in questa occasione elle compose i suoi Morali, che sono stati sempre in grande stima nella Chiesa: egli cominciò a spiegar loro il libro di Giobbe dopo molte istanze da parte loro per vincere la sua estrema modestia. San Leandro di Siviglia, che era tuttavia a Costantinopoli, ed altri amici pur di grado vescovile aggiungevano le loro sollecitazioni a quelle de' monaci. Egli espose a voce il principio, e dettò sul rimanente delle omelie, e quando si trovo averne l'agio, ne compilò tutto il seguito, e ne fece un gran commentario diviso in trentacinque libri. Aleun tempo dopo egli fu richiamato in Italia, prima però delle controversie suscitate dall'ambizione del patriarca Giovanni, soprannominato il Digiunatore, il quale surrogo Eutichio, Ma per esporre bene questo fatto ei bisogna pigliar la cosa alla sua sorgente, e fu l'aceusa calunniosa fatta contra Gregorio di Antiochia.

Accusso di adulterio con la propria sorella, questo patriarea aveva appellato all'imperatore ed al concilio; egli andò a costantinopoli, dove condusse a suo consigliere Evagro lo Scolastico, vale a dire avvocato, il quale riferisce egli stesso questo fatto nella sua storia ecclesiastica. Tutti i patriaristi ebbero parte in questo giudizio o personalmente o per via ti deputati y i assisti pure il senato e molti metropolitari, a tal che si ebbe allora un ecempio di uno di quoi exai privolgitati ;

giudicati dal concorso delle due podestà. Il senato vi è nominato dopo i patriarchi; ma prima de' metropolitani. Il vescovo di Antiochia fu trovato innocente, e l'accusatore condannato ad essere frustato ed al bando in pena della sua calunnia. Ma l'ambizioso patriarca di Costantinopoli, il quale aveva testè veduto tutto l'Oriente soggetto in certo qual modo alla sua giurisdizione, si arrogò il titolo sedizioso di vescovo universale. Come tosto fu di ciò chiarito papa Pelagio, scrisse a Costantinopoli , privando dell' autorità di san Pietro gli atti di questo coucilio p vietando a Lorenzo, successore di san Gregorio nella carica di legato, di assistere agli uffici con Giovanni il Digiunatore (1). Ma non si menò allora romor tanto grande della cosa, perchè l'attenzione del ca-

po della Chiesa fu rivolta altrove da un

affare di maggior momento. Avendo l'esarca di Ravenna, così chiamavasi da qualche tempo il principale ufficiale dell'imperatore in Italia, fatta la pace coi Lombardi, papa Pelagio colse si fatta occasione per trattare coi difensori scismatici dei tre capitoli, alla qual cosa non aveva potuto mai applicar l'animo per le continue guerre e lo stato spaventevole del settentrione dell'Italia, Egli scrisse ai vescovi dell'Istria esortandoli a rientrar nel seno dell'unità : fece loro vedere come non avevano più alcun pretesto plausibile di resistere; che se si eccettuavano i pochi di loro, tutti i vescovi latini avevano preso il partito di sottomettersi; che il loro esempio doveva apparire tanto più persuasivo, perchè primà di darlo que vescovi avevano riconosciuto, dopo ponderata ben bene la cosa , che il quinto concilio non recava alcuo danno a quello di Calcedonia ; elie ciò che sulle prime aveva potuto essere legittimo o degno per lo manco di scusa per la maggior parte degli Occidentali, era alforasovranamente dannevole in un picciol numero d'indocili, i quali biasinavano la condotta della Chiesa (2). Fu san Grego-

rio che dettò al papa si fatte rimostranze ai vescovi d'Istria : ma esse non sortirono alcun effetto, e l'ostinazione di que' prelati diede molto a fare a Gregorio nel corso medesimo del suo pontificato, e non fu se non dopo assai tempo che tale scisma si andò insensibilmente estinguendo. Queste opere di zelo furono le ultime di papa Pelagio, il quale morì a Roma di morbo contagioso il di otto febbraro dell'anno 590 dono tenuta la santa Sede per oltre dodici anni. Egli era così caritatevole, che couverti la sua casa in uno spedale di poveri vecchi.

La stima intanto e l'affetto de' Romani per l'arcidiacono Gregorio erano cresciuti in modo portentoso, e ne avevan dato luminosi segui fin dal pontificato di Beuedetto. Passando un bel di il santo sul mercato di Roma, la bianchezza straordinaria e la bellezza di alcuni schiavi inglesi esposti in vendita lo percossero di stupore, e dimandò al mercante se quegli sciagurati tanto interessanti avevano almeno la felicità di essere cristiani. E rispostogli del no; Quale sciagura, diss'egli sospirando, che un popolo così ben fattosia in potestà del demonio / lucoutanente egli va a trovare papa Benedetto, gli propone di mandare degli operaj evangelici nella Gran. Brettagna, e lo scongiura di comprenderlo esso pare nel numero loro per incuorarli, dicendo elle nessuno senza di ciò eutrerebbe in quel pericoloso viaggio. Il pontelice non vi consenti che a gran pena; ma il popolo romano, adunandosi come ahimulto, ed empiendo le vie per dove il papa andava a San Pietro, si feco a gridare : Voi offendete il principe degli spostoli, voi cagionate la rovina di Roma lasciando partir Gregorio. Il santo non era ancora diacouo, ma solamente incaricato del suo monastero. Il papa mandò incontaneute dei corrieri per farlo ritornare indietro, ma essi non lo raggiunsero che dopo tre giornate di cammino, tanta diligenza egli aveva fatto nel suo viaggio pel timore di quello che accadeva (3).

<sup>(</sup>t) Greg. IV Epist. 36 et 39.

<sup>(2)</sup> Tom, V Conc. p. 940.

L'ardore di ogni ordine de cittadini fu eguale per l'esaltazione di Gregorio, non prima videro vacante la sede pontificale. Egli fu eletto ad una sola voce dal clero, dal senato e dal popolo. Fu indarno che egli studiasse a farsi credere indegno di tale carica; fu indarno che pregasse di ciò i suoi amici, rappresentando ad essi, piangendo, i pericoli che l'anima sua correrebbe ritornando nel mondo, che egli aveva abbandonato solamente dopo di avere conosciuto, a motivo della sua fragilità, che gli era impossibile di poter operare in esso la sua salute (1). Il suo ultimo partito era nell'imperatore, che sapeva amarlo di particolare affetto. Ei gli scrisse nel modo più acconcio a guadagnarselo, e gli suggeri uno spediente altrettanto semplice che sicuro, cioè di non approvare l'elezione. Ma Germano, prefetto di Roma, avendone avulo qualche sospetto, prevenne l'imperatore, il quale benedi le mille volte il cielo di aver fatto cadere i suffragi sopra colui che egli medesimo avrebbe trascelto. Immantinente furono mandate le lettere di comando per procedere alla consacrazione. Saputo il fatto del prefetto, e non aspettandosi dalla corte se non una risposta contraria a suoi voti . Gregorio risolvette di fuggir via da Roma : ma si erano prese delle precauzioni contra tale ostacolo, ponendo delle guardie alle porte della città. Nondimeno egli si travesti , si rinchiuse in un gran pauiere di vimini, e si fece portar via da alcuni mercanti. Indi si nascose ne boschi e nelle caverne per ben tre giorni, i quali furono un tempo di desolazione pel popolo romano, il quale era più travagliato assai della sua fuga, che non di tutti i moti ostili de' Longobardi. In si fatto tempo per tutta Roma fu un digiunare e un pregare con lagrime e geniti, infino a che il Cielo con miracolosi indizi scoprì il fuggitivo, il quale fu colto e menato a Roma. Egli temette allora che un resistere più lungo non si opponesse agli ordini della Provvidenza; il perchè fu con-

(1) Joan. Dinc. I. 1, c. 39.

sacrato solennemente nella chiesa di San Pietro il terzo giorno di settembre del 590, e tenné la sede tredici anni. Fu non pertanto inconsolabile del carico che gli era imposto, e con tutti gli amici suoi, a voce o con lettere commoventi ne fece amare lamentanze. E fra l'altre egli scrisse alla principessa Teoctista, sorella dell'imperatore, dicendo che era stato ricondotto nel secolo sotto il pretesto dell'episcopato; che si trovava gravato di maggiori cure temporali che se fosse laico; che per lui non v'aveva più nè gioia, nè posa; che una apparente elevazione non serviva che a renderlo meno virtuoso e per conseguente più dispregevole; che dopo di essersi veduto nel meglio dell'umana felicità così fuor di ogni timore, come di ogni desiderio per tutti gli oggetti di questo mondo, egli si vedeva tutto ad un tratto gittato da capo ne' più tristi timori, avendo a temere di tutto se non per lui per quelli almeno di cui diventava il padre (2). « Già il tumulto dei vani pensieri, aggiungeva egli, fa si cho allora quando io voglio rieutrare in me stesso dopo gli affari, ne trovo chiusa la via, ed il mio interno mi è diventato stranio. Certo l'imperatore deve avere un grande scrupolo di aver fatto imporre un si gran ministero ad un si mediocre soggello ».

Avendolo Giovanni, vescovo di Ravenna . rimproverato amichevolmente di essersi nascoso per cansare il pontificato, quantunque ne fosse tanto capace, il santo credette che la miglior maniera di rispondere a tale rimprovero, fosse quella di esporre tutta la sublimità e l'estensione dei doveri pontificali. A tale oggetto egli compose il suo Pastorale, opera avuta pure oggidì in tanto rispetto da tutta la Chiesa. Ei lo divise in quattro parti : la prima sulla vocazione all' episcopato o sulle disposizioni che bisogna recarvi, come le virtii di ogni fatta, la superiorità dei lumi , il coraggio , l'amore della fatica e sopra tutto l'essere esente da un'infinità di difetti figurati dalle impurità le-

(2) Lib. I, Epist. 8.

LIDEO VENTESINO

gali, che nell'antica legge escludevano delle funzioni del sacerdozio. Le due parii seguenti trattano del modo con cui il pastore chiamato legittimamente, debbe adempiere a' doveri della carica che non ha ambito, e sulle prime indicano in generale come egli debba consacrarsi alla salute del prossimo; poi ne particolari della terza parte espone come debba adattare le sue istruzioni alla diversità dei luoghi, de' tempi, delle persone diverse, e delle successive disposizioni delle medesime persone. L'ultima parte fornisce allo stesso pastore de' preservativi contra la corruzione di coloro che egli vuol sanare e contra il veleno ancor più contagioso dell'orgoglio. Quest'opera fu sin d'allora tanto stimata, che l'imperatore Manrizio volle averno un esemplare, ed Anastasio , patriarca di Antiochia, la tradusse in greco ad uso delle chiese di Oriente.

Cinque o sei mesi dopo la sua esaltazione Gregorio tenne in febbraio un concilio a Roma, donde mando le sue lettere sinodali ai quattro patriarchi. Si nota che in questa lettera, che è circolare, oltre Gregorio, possessore attuale della sede di Antiochia, vi è pur nominato Anastasio, che il pontefice riconosceva del paro. Il papa scrisse ben anco all' imperatore, che se non si permetteva a questo vescovo scacciato di ritornare alla sua chiesa, lo si mandasse almaneo a Roma con l'uso del pallio. Nella professione di fede che contiene secondo il costume la lettera circolare (1), il santo papa dichiara che egli riceve i quattro cencili generali, e gli ha in riverenza come i quattro Evangeli. « Io porto il medesimo rispetto, prosegue egli, al quinto, dove la pretesa lettera d'Iba è stata condannata, Teodoro convinto di dividere la persona del mediatore, e gli scritti di Teodoreto, contra san Cirillo, riprovati. Io rigetto tutte le persone che questi venerandi concili rigettano, e ricevo tutte quelle che essi onorano; perchè, il loro giudizio posaudo sopra un consenso universale, si perde senza nuocer loro, chi osa legar quelli che essi slegano o slegar quelli che essi legano ». Manifesto è che san Gregorio parla qui dell'affare dei tre capitoli , como universalmente è riconosciuto. Questo santo e sapiente pontefico non ne considerava dunque la condanna come nna cosa particolare e di niuna conseguenza per la Chiesa universale. Da questa pretensione falsa del paro e temeraria ne discenderebbe che gli scismatici si vivamente incalzati da san Gregorio, non furono nondimeno costretti a sottomettere il loro giudizio alla Chiesa, quand'essa condanno quegli scritti pericolosi: conseguenza tanto manifestamente scismatica, quanto contraria a tutto il seguito del procedere del medesimo santo in si fatto affare.

Questo zelante pontefice scrisse a Teodolinda, regina do' Longobardi, la quale era cattolica, e converti poscia il re suo sposo con tutta la nazione longobarda. Egli mandò la lettera a Costanzo di Milano, il quale essendo vescovo della città reale era a portata di conoscere in qual disposizione fosse la regina e tutte le convenienti circostanze. Siccome si trattava di un concilio che i diversi vescovi della Lombardia guardavano con occhio nemico, così Costanzo non giudicò ben fatto di presentar la lettera del papa a Teodolinda, temendo di gettarla in una perplessità più pericolosa assai dell'iguoranza in cui si trovava. Gregorio approvò tale condotta, e mando un' altra lettera, nella quale si contento di favellare dei primi quattro concili, e di esigere che la regina abbracciasse formalmente la comunione del suo vescovo. Se il savio pontefice non volle che una persona poco istrutta, e che per la sua condizione non doveva esserlo maggiormente, entrasse in una discussiono oscura tuttavia per una parte de paesi cattolici , e sulla quale si poteva di leggicri pigliare abbaglio, fu perchè la comune dei sedeli non è sempre ohbligata a conosecre quali sono i punti particolari di dottrina decisi dalla Chiesa, nè di abiurare tutti gli errori in mauiera esplicita. Ma s'egli aggiugne iu

questa lettera medesima a Costanno, che non si è punho trattato della fede nel quinto concilio, solamente intende quefico che aveva detto Pelagio nella sua lettera al re Childeberto, cioè che sosto ti vigilio non si era definito alean morvo domma di fode, che non fosse stato già deciso nel concilio di Efeso di Calcedonia; a dir breve, che tutto ciò he il quinto concilio avera di pricolare era il giudinio che interessava la dedica Chisa, dei quali però era stata condannata la dottrina messa in iscritti che si d'urigravano sotto il loro nome.

Gregorio si condusse pure con pari severità coi vescovi, che continuavano a difendere i tre capitoli, si che essi ebbero ricorso all'imperatore Maurizio. Essi si lamentarono non solamente delle violenze esercitate dall' esarca Smaragdo. ma ben anco perchè il papa aveva mandato degli ordini , onde fosse condotto a Roma Severo, arcivescovo di Aquileia e capo degli scismatici, per esservi giudicato canenicamente. Costoro erano così conviuti dalla fermezza del pontefice su tale obbietto, che favellando di lui aggiunsero: « Noi non possiamo riconoscere per giudice colui che è nostra parte, e del quale evitiamo la comunione ».

Ma ciò che il santo pontefice attestò in tali congiunture di avore maggiormente a cuoro, fu la conversione dei Longobardi.- Il loro re Eutarito, che essi avevano eletto, dopo un intero regno di dieci anni, era morto, come il suo predecessore, non lasciando figliuolo alenno. Teodolinda vedova di lui , la quale era amata dalla nazione; fu dichiarata sua crede, quantunque figliuola di un principo straniero, vale a dire, del re di Baviera. La naziono lasciò interamente in facoltà di lei la scelta del ro (1). Ella si sposò ad Agilulfo, duca di Torino, uno dei trenta cho avevano conservata autorità durante l'anarchia : ma volle in prima che egli abiurasse l'arianismo. I Longobardi, che da quel

Paul, Hist. c. 16.

che pare tenevano debolmente all'eresia come ad ogni principio di religione, seguirono con tanta facilità l'esempio de loro-siguori, che in assai breve tempo non si vide più fra loro alcun ariano. Eglino seguitarono il lor conquisto con egual calore : ed in breve gli Stati dell'impero in Italia si ridussero a Roma , Ravenna, Napoli e ad alcune piazze di minor rilievo , le quali rimasero in nno stato da metter pietà. Se non voleva vedere il popolo nella più funesta sciagura, il papa era obbligato ad assumere anche la cura temporale dello Stato. Ariulfo, duca longobardo di Spoleto, andava fino a Roma a saccheggiare ed esercitare lo maggiori crudeltà, a tal che il tenero pastore cadde malato di cordoglio. L'esarca di Ravenna non poteva sostener la guerra e non voleva far la pace. Il papa dopo presentite, le disposizioni dell' imperatore, la fermò pe' Romaui. Si volte per conchiuderla una somma eccessiva di danaro, ma non fu cosa che paresse soverchia al caritatevole pastore per fare alla perfine respirare la sua sciagurata greggia , ed egli trovò i modi da satisfare a tutto.

La santa Sede aveva allora di grandissime tenute in Italia, in Sardegna, iu Sicilia e fin nell' Africa. Gregorio non giudicò alcuna fatica indegna di lui per mantenere tutte queste terre in buona condiziono. Non si può che amnirare la paterna sollecitudine che lo faceva bastare all' immensità di tali particolari , non ostante l'importanza delle suo altre cure. « Noi abbiam sentito, scrisse egli al sottodiacono Pietro, amministratore de' beui della Sicilia con de' chierici di minor grado sotto di lui, noi abbiam sentito che i nostri contadini sono angariati nel pagamento del primo termine delle loro rendite, e che sono obbligati a far debiti gravosi, perche non hanno per anco vendute le loro derrate. E perciò noi v'inginagiamo di dar loro da' capitali della Chiesa quello che si fossero fatti prestare dagli stranii, e di riscuotere i loro pagameuti a poco per volta secondo che li potranno fare, per timore che le derrate che loro basteranno per pagare i fitti, non sieno poi sufficienti, se costringondoli a pagar subito fossero sforzati a venderle a prezzo vile. Noi sappiamo altresi cho si levano dei dritti eccessivi sui matrimoni de' contadini , e noi comandiamo che tale diritto non ecceda un soldo di oro pei riecht, pei poveri sia meno, e che sempre torni in profitto del fittaiuolo . senza entrare nei nostri conti » (1).

Questo diritto era puramente signorile ,

e formava una specie di tributo pagato

da suoi contadini a mezzo schiavi.

Essendosi un abate lamentato che gli abitanti di una terra della Chiesa romana, pure in Sicilia, poichè il suo patrimonio era de' più ragguardevoli in questa provincia, volevano impadronirsi di una terra del monastero, il savio pontefice comandò al sottodiacono di andare ad esaminar la cosa sul luogo, e di abbandonare la pretensione della Chiesa romana, sc il monastero si trovava in possesso da quarant' anni (2).

Ma quello a cui Gregorio vegliava con una carità generosa ed attenta ad un modo, era principalmente il buon uso di tali rendite. Siccome egli amava d' imitare il savio e santo papa Gelasio, così egli continuò lo stato del patrimonio della Chiesa in quel modo che l'aveva istituito questo pontesice. Egli stimò i redditi in danaro, che distribuiva poi al clero , agli ufficiali della sua casa , ai monasteri ed alle diverse chiese o patriarcali o titolari, o diaconie o semplici oratorii. Ne le sue larghezze crano ristrette alla sola città di Roma, e nè manco alla sola Italia, ma si stendevano ben anche alle province più lontane (3). Si conservava nel palazzo Laterano un grosso volume, il quale leggeva il nome, l'età e lo stato di tutti i poveri , scrittivi anche da lungo tempo innanzi, e che papa Gregorio continuava ad assistere. Il primo giorno di ogni mese egli distribuiva, secondo la stagione, frumento,

vino, legumi, carne, lardo, pesce, olio e cacio. Tutti i giorni in ogui contrada egli faceva distribuire il conveniente bisogno ai malati da ufficiali discgnati a tale incarico. Prima di sedersi a mensa egli mandava una parte delle sue vivande ai poveri vergognosi. Il suo tesoriere per suo comandamento invitava ogni di alla sua mensa dodici stranieri, tra' quali si dice che ricevesse un di Gesù Cristo e un' altra volta il suo angelo tutelare. A malgrado di tutte queste euro fu un giorno ritrovato un povero morto in un angolo di una contrada fuor di mano. Il perebè accagionando sè stesso di una si fatta sciagura, il santo papa si tenne dal celebrare i santi misteri per molti giorni. Egli faceva pensieri tanto grandi e liberali che in alcune cerimonie si piaceva in far servire di rinfreschi accompagnati da doni le persone levate in dignità, sì veramente però che le sue larghezze cotanto acconce a guadagnarsi i euori non tornassero di alcun danno a chi pativa di bisogno alcuno.

Diversando affatto da que grandi, che largheggiano dell'una mano ed angariano dell'altra nella più erudele maniera, in vece di godero in ricevere, ci si piaceva in mille circostanze a condonar quello che gli era dovuto, e sempre dei suoi diritti , non prima vedeva che alcuno li sentisse gravosi. I risparmi li faceya solo sulla sua propria persona. La sua vita era di un semplice o perdir meglio di un povero, sconvenevole quasi al suo grado. Da quello che cgli faceva nelle suo cavalcature si giudichi del rimanente. « Voi mi aveto mandato, scriveva egli a quel tale che ne lo provvedeva, un cattivo cavallo c cinque buoni asini. Io non saprei montare il cavallo perchè è cattivo, o nè men gli asini. quali, sieno pur buoni , sono però asini. Mandateci dunque alcuna cosa che corra in uso , e sia tale da poterla usar noi 3 (4).

Questa è una delle parti delle cure esterne che prendeva questo gran papa,

<sup>(4)</sup> Joan, D. II. 24,

<sup>(1)</sup> Epist. 42.

<sup>(2)</sup> Epist. 34.

<sup>(3)</sup> Epist. 56.

non ostante le occupazioni infinitamente più faticose che gli davano la sua maniera di condurre la Chiesa romana, la sua ispezione patriarcale su tutte quelle dell' Italia od anche dell' Occidente, e la condotta degli affari della Chiesa universale. Egli esercitava ben anco tutta la giurisdizione metropolitana sulla parte meridionale dell' Italia, dove non era altro arcivescovo. Quantunque ve ne fossero in Sicilia e nelle altre isole, siccome le chiese vi dipendevano specialmente dalla santa Sede, cosl egli entrava in cure senza fine, soprattutto per quel che toccava la scelta e la condotta dei vescovi. Alcuni cittadini di Rimini clessero a vescovo un certo Odoatino, e lo mandarono a lui con una relazione conforme ai loro disegni; ma il savio pontefice ricusò di consacrarlo e comaudo loro di eleggerne un altro. Se il prendeva alenna anche piccola inquietudine, commetteva a persone sicure il presedere alle elezioni. Voleva che ogni vescovo fosse cavato dalla chiesa vacante, per quanto era possibile. L'eletto andava a Roma a farsi ordinare col decreto della sua clezione e le lettere del visitatore apostolico. Ecco il perchè nella lista delle ordinazioni fatte dai papisi trovano d'ordinario assai più vescovi che non sacerdoti o diaconi. Essi ordinavano i vescovi di tutta l' Italia e spesso ancora di altre regioni , e non ordinavano gli altri ministri se non per la Chiesa di Roma.

Sau Leandro, amico di lui, gli aveva scritto fin dall' anno antecedente per attestargli l'allegrezza che sentiva della sua elezione e partecipargli la conversione e la soda pietà del re Recaredo, e per consultarlo eziandio sulle tre immersioni del battesimo, di cui abusavano gli ariani che si trovavano tuttavia in Ispagna. Il santo pontefice non si fece sollecito di rispondere ad un vescovo di cui conosceva la dottrina e la fedeltà , e che dalle sue proprie fatiche sapeva quali dovevauo essere quelle dei capi della Chiesa; ma finalmente l'anno 591, san Gregorio gli serisse una lettera notevolissima pel tuono e l'umiltà ond' è dettata, e

per l'istruzione di cui è piena; noi ne citeremo alcuna cosa : e lo non so , dice egli , esprimervi la gioia in vedere il re Recaredo così perfettamente convertito alla fede cattolica; ciò che voi mi dite de' suoi costumi mi reca ad amarlo teneramente quantunque nol conosca. Voi dovete vegliare attento sopra di lui per vietare che egli si orgogliodelle sue buone opere, e per far si che la santità della sua vita risponda sempre alla purezza della sua fede. Rispetto alle tre immersioni del battesimo noi lefacciamo per esprimere i tre giorni della sepoltura, ovveramente se così piace, le tre persone della santa Trinità , come una sola immersione può significare l'unità della natura divina; ma poichè gli eretici fanno da voi tre immersioni per dinotare la divisione fra il Padre, il Figlinolo e lo Spirito Santo, m'avviso che voi facciate una sola immersione » (1). Demetrio, vescovo di Napoli, fu de-

posto per tali delitti, che secondo il rigore delle leggi si meritavano la morte. Gregorio scrisse al clero, alla nobiltà, a' magistrati, ed al popolo di procedere subito all' elezione di un vescovo. Finalmente, siccome egli prevedeva che la cosa non sarebbe andata così presta com'egli bramava, per la delicatezza delle circostanze, mando in quell'intervallo qual visi-Latore l'aolo, vescovo della piecola città di Nepi. Paolo, il quale amava tencramente il suo popolo, dopo stato alcun tempo in Napoli, sollecito il papa a dare un titolare a questa chiesa, affine di potersene ritornar sollecito al suo piccol gregge; ma san Gregorio dimandò un nuovo indugio per ristabilire solidamente la chiesa di Napoli. Questo genio sublime, il quale vedeva le cose in grande , non fece alcuna difficoltà a commettere al vescovo di una piccola sede il governo

di una chiesa di maggior rilievo.
Il sommo pontelice non esercitava il medesimo potere, almeno immediatamente sulle province dipendenti dalle metropoli di Milauo e di Aquileia, e meno poi

<sup>(1)</sup> Epist. 20.

sulla Spagna e sulla Gallia. È vero che nelle Gallie egli aveva il suo vicario, che era il vescovo di Arles, come quello di Tessalonica lo era per l'Illiria occidentale. Le altre parti dell'Occidente erano soggette quasi del paro , e noi vediamo

che in Africa i papi prendevano cognizione di molti affari , e vegliavano alla celebrazione de' concili ed all'osservan-

za dei canoni che vi si facevano.

L'anno 592 si trattò nell'Illiria un affare contenzioso, che nel darci un' idea delle inquietudini e delle cure disan Gregorio, offre particolarità importanti della procedura ecclesiastica ed un esempio notevole dell'autorità della santa Sede fin nell'impero di Oriente. Adriano, vescovo di Tebe, essendo stato citato avanti l'imperatore per alcune cause civili e criminali da dne malvagi diaconi che egli aveva deposti, il principe secondo i canoni rimando Adriano a Giovanni di Larissa, suo metropolitano, per giudicare definitivamente la cosa civile, informare della criminale e farne la relazione alla corte. Quantunque le accuse mancassero affatto di prove, nondimeno l'arcivescovo di Larissa condanno l'accusato tauto sul criminale come sul civile. Ed aggiungendo all'ingiustizia anche la violenza e l'oppressione, fece gittare Adriano in una segreta, non ostante l'appellarsi che aveva fatto all'imperatore, e lo costrinse a sottomettersi con una scritta firmata di sua mano al giudizio sopra l'uno e l'altro oggetto. Non pertanto il vescovo oppresso conservo una sufficiente libertà, e non confessò i suoi pretesi delitti se non in termini ambigui, i quali gli lasciavano aperta la via a potersi giustificare. Egli, come prima si vide tornato libero, appellò all' imperatore, appalesando tutti gli atti della procedura fatta dall'arcivescovo. L'imperatore ne commise l'esame ad Onorato, nunzio del papa a Costantinopoli, ed a Sebastiano segretario di Stato. Ambedue assolvettero Adriano dopo la più esatta discussione, ma si ottenne

HENRION Vol. II.

un nuovo ordine dell'imperatore perchè

questo affare fosse rimandato anche al ve-

scovo della Prima Giustiniana, chiamato Giovanni come quello di Larissa, e vicario della santa Sede in qualità di primate dell' Illiria. Il vescovo di Tebe non si potette convincere al tribunale del primale meglio che a quello del metropolitano, non ebbe più la stessa debolezza di confessarsi colpevole, e non ostante fu condannato alla deposizione (1).

Allora egli appellò al papa, significò il suo appello a Giovanni di Giustiniana , il quale promise al nunzio Onorato di mandar degli agenti a Roma per sostenere il suo giudicato. Vi andò pure Adriano , e fece i suoi richiami contra le ingiustizie così del suo primate, come del suo metropolitano. Gregorio aspettò assai tempo e sempre invano, che, secondo la data promessa, eglino mandassero qualcuno a sostenere la loro sentenza; ma questo grand'uomo non essendo tale da cederla ai sotterfugi ed agl' intrighi . procedette al giudizio senz'altra dimora, esaminò attentissimamente le procedure di Giovanni di Larissa e quelle di Giovanni di Giustiniana, e trovò le loro sentenze così ingiuste nell' intrinseco come irregolari nelle forme. Immantinente ristabili Adriano nella sua sede . dopo annullata senza riguardo la sentenza del primate, e coudannato questo a trenta giorni di penitenza, durante i quali egli sarebbe privo della comunione, sotto pena di una più rigorosa disciplina dove mai non obbedisse. Ei si riscrbò di esaminare e punire con maggiore severità gli altri abusi che egli poteva aver fatto del suo potere in Illiria, e si mostrò tanto più offeso delle prevaricazioni di questo prelato, perchè era depositario di una parte più rispettabile dell'autorità poutificale nella sua qualità di vicario della santa Sede.

Gregorio, rispetto al metropolitano Giovanni di Larissa, gli scrisse in questi termini (2): « Prima della vostra ultima colpa voi meritavate di essere escluso dalla comunione del corpo di Gesù Cri-

(1) Epist. 6 et 9. (2) It. Epist. 7. sto per avere dispregiata l'ammonizione del mio predecessore, il quale aveva esentato dalla vostra giurisdizione il vescovo Adriano e la sua eltiesa di Tebe. Volendo non pertanto usar con voi della maggiore dolcezza e condiseendenza, noi ci contentiamo di ordinarvi l'esecuzione di questo primo comando, di modo che le pretensioni che voi poteste avere contra Adriano sieno deeise da' nostri nunzi a Costantinopoli se esse non sono di gran momento, e mandate qua davanti alla sede di Pietro se sono di qualche importanza; il tutto sotto pena di scomuniea, della quale voi non potrete essere assoluto se non per ordine del romano pontefice, eccettuato in caso di morte. Voi restituirete pure immediatamente tutti i beni mobili ed immobili della chiesa di Tebe, che siete accusato di ritenere secondo l'unita nota. Sopra la qual cosa se insorgesse una qualche controversia, noi vogliamo pure che il nostro nunzio alla corte di Oriente ne prenda cognizione s. Così papa san Gregorio condusse a fine questo affare intorno alle chiese della Grecia, che formarono sempre la più immediata giurisdizione del patriarcato di Costantinopoli.

Quanto a quelli di Alessandria, di Antiochia o di Gerusalemme, non v'è cosa che mostri che il successore di Pietro vi entrasse nelle medesime partieolarità. Si trovano però degli atti della sua giurisdizione speciale in alcuni easi straordinari. Giovanni, sacerdote di Calcedonia, essendo stato accusato dell'eresia de'mareioniti, il patriarea di Costantinopoli gli diedo dei giudici ehe procedettero con poca maturità, e lo condanuarono a malgrado della professione di fede più ortodossa; la qual cosa fu riconosciuta sugli atti medesimi del processo, in unconcilio tenuto a Roma l'anno 595. Per conseguenza papa Gregorio annullo la sentenza pronunziata dai giudici che il patriarea aveva deputati, e l'accusato fu assoluto (1). Il quale atto di ginrisdizione del sommo pontefice è tanto più

notevole , perchè lo esercitava sopra il patriarea Giovanni il Digiunatore , nel tempo medesimo in cui questi assumeva il titolo di vescoro miversale ; e questo prelato si sottometteva al vescovo di Roma, dappoichè gli aveva mandati i suoi agenti con le sue eredenziali e le earte del processo.

Nel coneilio medesimo unaltro sacerdote eluamato Atanasio, il quale era monaco del monastero di Tamnato in Licaonia, fu giustificato delle accuse mosse contra di lui e contra i monaci suoi confratelli. Le genti del patriarca di Costantinopoli pretendevano che questi solitari avessero parlato contra il concilio di Eseso. Ma il savio pontesice riconobbe elie essi avevano precisamente parlato contra alcune proposizioni pelagiane intruse in aleune copie di quel concilio. Egli esamino l'esemplare che ne aveva la elijesa romana, e non vi fu cosa di simile. Feee venire da Ravenna un altro esemplare antichissimo, e lo trovò perfettamente conforme a quello di Roma ; e disse ai deputati di Costantinopoli di tenersi in guardia contro gl'impostori che attribuivano delle proposizioni cretiche al concilio di Efeso (2).

Egli si spiegò intorno a ciò con maggiore libertà in una lettera al patrizio Narsete, quel grand' nomo valente e pio ad un modo. c lo ho attentamente, gli disse egli, esaminato il eoneilio di Efeso e credo gli sia stata fatta alenna alterazione del teuore della falsificazione inserita dalla ehiesa di Costantinopoli di un passo del coneilio di Calcedonia ». V'ha ogni probabilità, che si fatta cosa si riferisea al famoso eanone che risguarda le prerogative della sede della nuova Roma. c Cercate pertanto, aggiugue il ponteliee, cercate i più autichi esemplari di questo santo concilio, e diffidate dei nnovi. I Latini sono molto più sinceri dei Greei, e se i nostri non si lodano di molla aeulezza d'ingegno, non sono però nè mauco tanto fecoudi nel fare imposture s.

ed a Crowle

<sup>&</sup>quot; V. Epist. 15, 16 et 17.

<sup>(2)</sup> IV. Epist. 14.

Il santo papa era da gran tempo disgustato contro l'ambigioso patriarca di Costantinopoli, e questi pareva lontano più che mai dal ceder cosa delle sue pretensioni. Il papa si era con lui lagnato perchè il monaco Anastasio era stato maltrattato si fattamente da ricevere perfino delle bastonate nella chiesa di Costantinopoli; il patriarca rispose con assai leggerezza di non saper punto quello che egli sivolesse dire. Il perchè il santo pontefice ripiglio: « Sono stato grandemente maravigliato della vostra risposta; se essa è vera, e che cosa v'ha di peggio che il vedere i servi di Dio trattati in tal guisa senza che il pastore lo sappia; e se voi sapete la cosa, che risponder mai a queste parole della Scrittura; La bocca che mente dà la morte all'anima? La vostra grande astinenza doveva dunque riuscire a questo? E non cra egli meglio lasciare entrar nella vostra bocca la carne, che non vederne uscire parole contrarie alla verità? Mi guardi però Iddio del far cadere sopra di voi il mio gindizio! Queste lettere sono improntate del vostro nome, ma jo non credo cho sieno vostro s. Il santo accagiona poi di questa puerile apparente scusa un giovane che viveva col patriarca, e lo sollocita vivamente ad allontanar da sè quel cattivo, e gliene particolarizza tutti i difetti con tale giustezza . che mostra fino a qual punto stendeva questo papa la vigilanza pontificale.

In quel mentre medesimo egli serisse pur anco al patrizio Narsche, eg li disse; e lo vi dichiaro che sono risoluto a tener dictro a questo affare con tuto il mio petere. So vedrò che non si osservino i canoni della santa Sede, Dio m' ispirerà quello che io dovrò fare contra coloro che li dispregiano, e nessuna cosa mi terrà dall' obbedire alla sua voce > (1).

Negli atti del giudizio renduto in prima istanza dal patriarea di Costantinopoli, e poi mandati a Roma, Giovanni il Digiunatore si arrogava quasi ad ogui rign il titolo di patriarea ocumenico. San Gregorio rimaso grandemente scandaliz-

(t) IV. Epist. 38.

zato di una si fastosa qualificazione. Dopo fatto parlare di ciò per ben due volte a Giovauni col mezzo del suo nunzio, gli scrisse egli stesso in questi termini: « Come diverso mi sicte voi riuscito da quello che io vi ho conoscinto altre volte, quando correvano fra noi relazioni cosi dolci ed amichevoli? Quale maraviglia l Voi che non pensavate che solo a fuggire l'episcopato, voi usate oggi di talo dignità non altramente che se l'aveste brigata con l'ambizione più grande. Voi vi dicevate indegno del nome di vescovo, ed ora ve lo arrogate a voi solo. Il mio antecessore Pelagio vi ha scritto intorno a ciò alcune lettere fortissimo, annullando gli atti del concilio che voi avete tenuto contra il vescovo Gregorio, nostro fratello. Dappoiche io fui chiamato al governo della Chiesa io ve ne ho fatto parlare da' miei nunzi, e siccome ei si vuole preparar dolcemente le piaghe prima di usar con osse del ferro, io vi prego in questo momento, ve ne scongiuro cou le maggiori istanze e rispetti possibili, a resistero a coloro che vi adulano, attribucadovi na titolo inudito, e tanto orgoglioso quanto ridicolo. Non sapete voi che il concilio di Calcedonia decretò un tale onore ai vescovi di Roma dinominandoli pontefici universali? Ma nessuno di loro non volle mai adottarlo, temendo di apparir tali che volcssero attribuire ad essi soli l'episcopato e torlo a tutti gli altri fratelli 1. Così questo savio pontelice credeva abbattuta da questa attribuzione ogui gerarchia, pensando che non si poteva senza offendere la fedo riconoscere un solo vescovo propriamente detto, di cui gli altri non fossero che solo vicari. E parve fin d'allora prevedere le fimeste conseguenze dell' ambizione scismatica dei vescovi di Costantinopoli.

Affine di stornarle con tutti i modi possibili egli scrisse a sant'Enlogio, patriarca di Alessandria, o vantò ia questi termini non solamente la dignità della Sochapostolica, na la superiorità altresi delle tre gran sedi dell'Oriente sopra quella di Costantinopoli. ¿Quantunque vi sicno stati molti apostoli, pur la Socke del principe degli apostoli, ha sola prevalso nel fatto dell' autorità, in virtù del sno primato. Questa guida luminosa splendette in tre diversi luoghi; e posa sempre sulla sede che egli ha ferma in Roma e dove terminò la sua mortale carriera. Quella di Alessandria trae l'onor suo dall' evangelista suo discepolo, che egli vi ha mandato. Egli ha rafferma la dignità di quella di Antiochia tenendola per sette anni, sebhene per uscirne di poi. E però non y'ha che una sede del medesimo apostolo, nella quale tre vescovi presiedono non pertanto oggidi per l'autorità divina (1) 3.

Scrisse del paro all'imperatore per le medesime ragioni, che gli stavano così forte a cuore, comesi può giudicarne dalla vivezza delle immagini e delle espressioni che usa. t Tutta l' Europa, gli disse egli (2), è abbandonata ai Barbari, le fortezze sono rovinate, distrutte le città, diserte le province, incolte le terre, la vita de' fedeli è fra le mani dei Barbari. Roma, in passato la signora del mondo, oggidi oppressa da dolori ed ohbrohri, messa in abbandono da' suoi cittadini , insultata da' suoi pemici, non può aspettarsi altro che una intera rovina. Che cosa riusci mai della maestà dell' impero, del senato, del popolo romano? che riusci di quei questori e proconsoli, che si versavano nelle province per riportarne poi l'oro e gli allori, i più preziosi ed illustri monumenti? Ma a che favellare delle caduche umane cose? Le mura e gli edifizi che promettevano di durarla in piè in un coi secoli, non sono oggidi che un monte di rovine. E nondimeno i vescovi in vece di lagrimar sotto la cenere cercano novelli titoli alla loro vanità 3. Quindi alludendo all' esterno mortificato di Giovanni di Costantinopoli; € Noi distruggiamo, aggiunge egli, coi nostri esempli quello che verbalmente predichiamo. Le nostre ossa sono attenuate dal digiuno e lo spirito nostro gonfiato di orgoglio. Noi abbiamo il cuor pieno di vento sotto modeste vesti. Coricati sul duro noi cerchiamo a signoreggiare, o nascondiamo la rapacità del lupo sotto l' esterne mansuete sembianze dell'agnello ». Ritornando poscia all'interesse che la fede pigliava in tale discussiono : ε Ne è questa già la mia causa, dice egli, ma si la causa della Chiesa universale che io difendo. Molti vescovi di Costantinopoli sono stati non solamente eretici, ma eresiarchi, come furono già Nestorio e Macedonio. Se adunque colui che occupa questa sede fosse vescovo universale, la fede di tutto l'episcopato potrebbe venir manco nolla sua persona, e tutta la Chiesa rovinare insiem con lui. Quanto a me io mi scrivo a gloria di essere il servo di tutti i vescovi, infino a che essi vivono da vescovi. Ma se qualcuno solleva il suo capo contra Dio, io spero che non abbasserà il mio, neppur con la spada 1.

In tal guisa si annunziava questo papa, il quale prese egli stesso il titolo di servo de servi di Dio; umiliazione gloriosa, e che fu giudicata da' suoi successori degna di eterna imitazione. Egli scrisse intorno a ciò anche all'imperatrice Costantina, come pure a sant Eulogio di Alessandria ed a sant' Anastasio di Antiochia. a cui nelle loro qualità di patriarchi premeva assai un tanto affare. « Se si consente di usar questo titolo, dice loro ritornando a ciò che lo pungeva maggiormente, non solo si degradano tutti i patriarchi, ma allorchè quegli che si chiama universale cadesse nell'errore, non si trovcrebbe più nell'episcopato alcun sosteguo della verità ».

Nella lettera all' imperatrice ei pare temere che ella sia preoccupata contra di lui. Essa gli aveva dimandate delle reliquie, ma il santo dottore non approvava il metodo fatto già comune tra i Greci, e sconosciuto ancora dagli Occidentali di metter le mani sui corpi dei santi per dividerne lo mombra od anche solo per farne la translazione. Tutte le reliquie de' santi apostoli, che mandava la Chiesa romana consistevano in pannilini esposti per alcun tempo sopra i loro sepoleri, e tutto al più, in qualche limatura delle lo-

<sup>(1)</sup> IV. Epist. 36.

<sup>(2)</sup> IV. Epist, 32.

ro catene, quando però se no potessero avere. Secondo la lettera medesima di san Gregorio a Costantina, egli era spesso dimendato di questa polvere di ferro che era tenuta più premiosa dell' oro e delle genme. Pigliando la lima il pontofico ne cavava alcuna volta alla prima prova, ed altre filate si facevano dei lunghi sforzi, senza poterne cavar multa.

« Se io vi potrò riuscire, scrisse dunque il santo, vi manderò immantinente alcune particelle delle catene, che san Paolo portò al collo ed alle mani, e che operano molti miracoli > (1). E quando prese apertamente a favellare dell' usurpazione del patriarca Giovanni : « Oh come viene increscevole (2), disse egli a noi , che affine di stornare le più grandi calamità, consumiamo continuo la nostra Chiesa; oli come vien duro a me, che non sono per così dire in Roma altro che il tesoriero de' Longobardi, come quegli che l'imperatore ha in Ravenna pel suo esercito; oh come mi viene increscevole ed opprimente il recare il fascio della tribolazione di tutte le Chiese, che pavide ed invilite gemono continuamente dell' orgoglio di un solo vescovo l Gli è vero che le colpe di Gregorio si meritano bene una si fatta pena, ma il principe degli apostoli non ha alcun peccato che gli debba attirare una tale iugiuria 1.

Tutte le istanze del santo pontefice non prodossero effetto aleuno, ed il patriarca di Costantinopoli sostenne l'orgoglio del soutiolo sino alla morte e, che per vorità non era molto lontana. Oltre la sua susterità, che gli fece imporre il nome di Digiunatore, egli parve così alieno dai boni ed agi della vita; che dopo morto non gli furnon trovati che solo un lettucciò il egno, una sdrucita coperta di lana ed un solo mantello; debolo apolica di mon pertanto, se non vi savera allorisi omo pertanto, se non vi savera allorisi escare a Dio solo il giudizio di quello che

(1) III, Epist, 30. (2) IV. Epist, 34. correva nel suo cuore. La Chiesa greca l'onora qual santo. Il titolo di patriarca ecumenico non fini punto con lui, ma passò al suo successore Ciriaco, uomo trauquillo e semplice, che verosimilmeute non avrebbe avuto la forza di prenderlo, e non ebbe mai quella di abbandonarlo; cotanto è generale la brama delle onoranze, quando ci persuadiamo di sostenere l'interesse della propria carica, non quello della propria persona. Sau Gregorio non volle ciò non ostante rompere l'unità per sì fatto argomento. Egli fece anzi un'accoglienza straordinaria ai deputati di Ciriaco, i quali recarono a Roma le sue lettere e la sua professione di fede. Egli aveva notate in lui molte belle doti fin dal tempo che era legato a Costantinopoli, e gli rinnovò le sue antiche testimonianze di amicizia; la qual cosa però non lo tenne dal vietare al suo nunzio di celebrar la messa con lui nella tema di fare altrui credere che egli approvasse con un soverchio di condiscendenza quella pretensione che giudico sempre dannevole al maggior punto.

Mentre questo gran papa stendeva cossi la sua vigilanza a tutue le parti del mondo cristiano, soutl con sorpresa e dolore insieme, como nel cuor medesimo del catolicismo la Sardogna era tuttavia idolata per la maggior parto, o gl'isolani marcirano quasi tutti nolganacsimo. Egli in serissa a tutti i noliti e proprietari delle terre, dipingendo loro in guisa commorente, che la Provvidenza non aveva loro soggettati que popoli so non perchè aresseco a procuraro ad essi gli eterni heui in contraccambio dei servigi temporali che ne ricevevano.

Scrisse del paro ma di migliore inchiostro a Gemnaro, vescovo di Cagliari emtropolitano della provincia, sopra il fatto che gli schiari della sua propria Chicsa, come quelli di tante altre si riuanevano sepolti nello medesime temebre. c E che uni giova, dise eggi (3), l'escortar cho vi fo a salvar gli stranieri, se mettete in non cale la conversione delle vostre gouit è

(3) III. Epist. 36.

Che ogni vescovo vi ponga ben mente. Se io saprò che qualcuno abbia anche un solo vassallo idolatra, uscrò con lui di tutta la severità che si merita il pastore mercenario ». Gli stranieri da convertire, di cui parla qui il papa, erano i popoli dell' isola, chiamati Barbaracini, il cui capo Ospitone aveva già ricevuto il battesimo ; lo zelante pontefice ad effettuare la loro conversione mandò colà dei fervorosi missionari, che raccomandò cosi ad Ospitone come al comandante romano. Egli riprese pure il vescovo di Cagliari , uomo nondimeno molto dolce , perchè aveva scomunicato una persona di grad i per ingiuria da essa ricevuta. A tale obbietto egli ci fa sapere che i canoni victavano ai vescovi d'impiegare i fulmiui della Chiesa per interessi loro personali. E sollecitando questo vescovo ad adoperarsi alla salute degli schiavi della Chiesa, ei lo consiglia ad imporre a quelli che si ostincranno nella infedeltà di tali gravezze, che li costringano a sentir la ragione, ma che non li violentino. Se vien conceduto sino ad un certo punto di affrettare le conversioni, o per dir meglie di levarne gli ostacoli, non si debbe però mai trascorrere alla violenza ed alla tirannia.

Di fatto, nessuna cosa era più contraria di questa al genio savio e moderato di si gran pontelice. Alcuni Ebrei della stessa città di Cagliari andarono a Roma a lamentarsi , perchë uno di loro , convertito di fresco, si era impadronito della sinagoga il giorno dopo del suo battesimo, ed il pontefice biasimò quel suo fervore inconsiderato : e non esito punto in far levare da quel luogo la eroce e l'immagine della sauta Vergine che quegli vi aveva già messo, e medesimamente fece restituire agli Ebrei la sinagoga dopo ritornala nel primo stato. « Ei si vuole usar con loro, scriveva egli allora al veseovo Gennaro, di una moderazione che gli attragga edificandoli, e non mai adoperare con avventataggino che li ributti violentandoli, dappoichè è scritto: lo vi offeriroun sacrifizio volontario ». E aggiugue in generale, doversi guadaguare gl'infedeli alla religione cristia na con le esortazioni e l'edificazione della carità, non alloutanarveli con le miuacce ad il terrore

ed il terrore. Ed agli amministratori del patrimonio della Chiesa romana in Sicilia, intorno agli Ebrei ehe stanziavan colà e non volevano nunto convertirsi, così scriveva : t E mio avviso che voi mandiate lettere da tutte le parti, e che promettiate in mio nome che sarà diminuito il censo a tutti quelli che si convertiranno; di modo che chi paga un soldo di oro gli sarà rimesso un terzo, e quegli che ne paga tre o quattro ne pagherà uno di meno. E non temete che si fatta diminuzione delle nostre entrate ci debba tornare di solo danno. Se i padri non si convertiranno perfettamente, i figliuoli riceveranno il battesimo con migliori disposizioni » (1). Tale era la conseguenza pratica dei principi di san Gregorio per guadagnarli al cristianesimo, non facendo loro violenza. Lo zelo tirannico gli dispiaceva tanto, che ne scrisse infin nelle Gallie ai vescovi di Arles e di Marsiglia per certi richiami che gli avevano fatto molti Ebrei, che in quel paese di commercio si battezzavano assai di loro più assai per forza, che non per persuasione (2).

San Virgilio governava allora la chiesa di Arles dopo di essere stato abate di San Sinforiano di Autun. Egli era nato in Aquitania da riguardevol casato, ed aveva rinunziato a' più grau beni per rendersi monaco di Lerius. Come già a'suoi anteeessori il papa gli concedette il vicariato delle Gallie ed il pallio. Questo vicariato si stendeva a tutti gli Stati di Childeberto, il quale oltre il suo appannaggio proprio, succedette, come si è veduto, al re Gontrando, e regnò anche molto addentro nella Germania. Del resto, si fatto diritto doveva esercitarsi secondo la lettera del santo papa senza pregiudizio de'metropolitani. c Ma se qualche vescovo, diceva essa, vuol fare un gran viaggio, non lo potrà scuza vostro per-

(1) IV. Epist. 6. (2) I. Epist. 43. messo. Se sopravvenisse mai una qualche quistione di fede od alcun altro alfare difficile, voi rannereto dodici vescovi per giudicarla, e dove mai ella non potesse in questa guisa decidersi, la manderete a giudicare a noi ».

San Gregorio scrisse una lettera di molto maggior momento a san Virgilio(1), ed al tempo istesso, perocebè era circolare, a Siagrio di Autun, ad Eterio di Lione, a Desiderio di Vienna, tutti prelati de più segnalati delle Gallie. Essa mirava a riformare diversi abusi. L'abate Ciriaco, latore della lettera, doveva altresi essere il promovitore della riforma. Si trattava primieramente della simonia nella collazione degli ordini sacri, abuso tanto più pericoloso, perchè non se ne facevano quasi coscienza sotto il pretesto, che il danaro che si guadagnava in sì fatto modo, s'impiegava iu opere buone. Su di che il sauto inculca forte, essere cosa propria di una bugiarda e condannevole pietă il fare di un bene male acquistato la materia della propria carità, ed altro essere il far la limosina per soddisfare ai propri peccati ed altro il com-

mettere de peccati per far limosina. Egli si leva poscia contro le ordinazioui precipitate, e pretende che nel conferire l'episcopato ai laici, che non hanno esercitato tutti gli ordini inferiori , si rompa la proibizione che fa san Paolo di ordinare un neofito; « Perocchè bisogna, dice egli, tencre oggidi per ncolito colui che ò nuovo nell'abito della religione, valo a dire, nell'abito ecclesiastico a; dal che s'inferisce che dallo stabilimento delle nazioni barbare in poi gli ecclesiastici ritennero la veste romana o l'abito lungo, e che per l'abito laico che era loro interdetto, s' intendeva il vestir corto e lesto di que popoli tutti dati alla guerra ed alla caccia. San Gregorio raccomanda eziandio la celebrazione dei concili. « Voi sapete, disse egli, che è comandato dai canoni di celebrarli due volte l'anno; ma se vi ha qualche impedimento noi vogliamo almeno, levata alfatto ogni scusa, che

si tengano una volta l'anno. Cominciate a radunarne uno per la riforma di tutti questi abnis; a diligenza del vescovo Siagrio e dell'abate Cirinco; dopo di che Siagrio co ne manderà la relazione pel mezzo di questo abate 3.

El partà singolare che il vescoro di Autembri qua si micra sopra quelli di Arles e di Lione. Ma il papa conosceva quanto Siggrio potera esser di utile alla Chiesa per l'affetto particolare ond'era onorato dai re di Francia e dalla regina Bruncchilde. Isolire egli voleva con ciò rimeritario ben anco de buoni uffici renduti da lui nella conversione degl' Ingloduti da lui nella conversione degl' Ingloni, e per questo motivo soltanto gli concedette il palli coch diumadava da luncedette il palli che diumadava da lungo tempo. Ma per onorare la sua sede de iniscine la sua persona, egli dided alla chiesa di Autun il primo grado nella provincia dopo Lione che n'è la metrosoli,

Aleuni anni prima la chiesa di Anton avera avuto la gloria di fornico nella persona del suo diacono Enstatsio un degno successore a san Sulpirio il Severo, nacivescovo di Bourges, che si onora il veniuove di gennalo, e che non si vuol confoudere con san Sulpirio il Pio, che tenno di poi la medesima sede. In quella media di sulpirio di Pio, che tenno di poi la medesima sede. In quella ceritico che ggi foce a Dio di citi saccificio che ggi foce a Dio di citi saccificio che ggi foce a Dio di uni saccita illustre ed exiambio per lo spendore del suoi miracoli (2).

Nel gran novero de' unoi discepoli si nota in particolar modo il diacono ana Vulfaico, come il solo esempio sicuro o ben conosciuto della vità degli Stitti in Occidente (3). Dopo pigliati i buoni priacipi della disciplina regolare sotto l'abacto l'rice, e ggli ando nel paese di Treveri presso il castello d'Irois, e fabbricò un monastero sopra una montagna vicina. Egli vi fece innatareo una colonna, dove restò lungo tempo in piedi e scalzo. Ma pre grandi che fossero il ceracque e la forza della natura di questo novello Simeone, Lombardo di natali, purce gli non

<sup>(2)</sup> Greg. Thur. Glor. Conf. c. 9. (3) Greg. Thur. VIII. Hist. c. 15.

potè vincere il rigore del clima. Il freddo gli free cader più volte le unghie dei piedi. Non pertanto non era cosa che lo ributtasse, ed egli cbbe la consolazione di fare abbandonare l'idolatria ai popoli vicini, i quali traevano in calca a quello strano spettacolo. Essi avevano un idolo gigantesco di Diana, in grande venerazione per tutte quelle vaste foreste sotto il nome della Diana di Ardenna. Vulfaico s'adoperò si fattamente colle sue esortazioni e tolle sue preghiere, che gl'indusse primamente a bruciare gl'idoli minori e finalmente ad abbattere anche il grande ed a metterlo in polvere. Tuttavia i vescovi dissero allo Stilita : « Voi non dovete pretendere d'imitare il gran Simeone di Antiochia, poichè la diversità del clima uon vi consente di menar vita pari alla sua. Discendete dalla vostra colonna e statevi co'fratelli che avete ragunati a. La sua umiltà gli persuase che l'obbedienza cra più orrevole del sagrifizio. Egli calò dalla colonna, visse insiem con gli altri e convinse così l'universale eoine egli era stato guidato dallo spirito del Signore per la salute di un popolo barbaro, che lo spettacolo di tali austerità aveva percosso maggiormente di stupore.

Il monastero di Santa Radegonda forni intorno a quel tempo nno spettacolo non meno straordinario, ma diverso alfatto nella scandalosa ribellione della religiosa Crodielda, figliuola del re Chereberto. Disperata . perchè non l'avevano levata a badessa, ella usci del monastero con Basina sua cugina germana, figlia del re Chilperico, e con un quaranta altre religiose, che ella aveva trascinato pella sua ribellione (1). Meroveo, vescovo di Poitiers, aveva fatto ogni suo potere per rattenerle, ma esse rotte porte e barriere diedero vie maggior pubblicità alla loro scandalosa fuga, ehe misero ad effetto nel mese di febbraio mentre faceva un tempo orribile, e dopo che lunghe piogge avevano guaste affatto le strade. Nondimeno queste giovani, per natura timide e tanto delicate, andavano a piedi non

avendo infra tutte ne manco un calesso, nè una bestia da soma per portar loro le cose più necessarie; tanto più sciagurate, perche tutti sulla via negavan loro ogni aiuto e vettovaglie come ad apostate. Dopo viaggiati alcuni giorni col maggiore stento e fatica, elleno giunsero a Tours nella più pietosa condizione. Il santo vescovo Gregorio le scongiuro a non voler distruggere quello che era costato le tante fatiche a santa Radegonda, si profferse loro mediatore, e si tenne sicuro di comporre ogni cosa con loro soddisfazione col vescovo di Poitiers. « No , disse l'altera Crodielda, noi non verremo mai a patti coi nostri tiranni; noi vogliamo andare a trovare i re della nostra famiglia, e palesar loro l'ingiuria che è stata ad essi fatta nelle nostre persone, affinchè quelle svergognate, nate solo ad essere nostre schiave, sieno punite come si meritano nell' avere esse medesime trattate da schiave delle figliuole reali ». Tutto quello che riuscì al vescovo di poter fare si fu di ritenerle per tutto il rimanente della stagione invernale. Guadagnando tempo egli si credeva di poter riuscire a calmarle, ma la fiera Crodielda, non prima il tempo fu tornato alquanto migliore, si parti per la corte lasciando a Tours insieme con Basina le altre vergini fuggitive.

STORIA UNIVERSALE DELLA CHIESA

Il re l'accolse ad onore, e venne ferma un'assemblea di vescovi per conoscere aperto la cosa. In aspetto di tale concilio Crodielda si tornò a Tours dalle compagne, molte delle quali si erano lasciate ammansare mentre ella fu assente. Ma temendo non avvenisse pur così delle altre ella raunò una schiera di vagabondi e scellerati , torno precipitosamente a Poitiers, si stabili nella chiesa di Sant'Ilario come in una fortezza, e di qua esercitò le maggiori violenza così contra il suo proprio monastero, come contra i vescovi. Gondegisilio, arcivescovo di Bordo e metropolitano della provincia, venne a Poitiers con alcuni de suoi suffraganci per arrestare si fatto scandalo. Essendo stati questi prelati costretti ad usare dei fulmini della Chiesa, come del rimedio estremo all' ostinazione, Crodielda e la religione riscalute nell' aphastasia trascorsero ai più sacrileglio attentati. Quantani odi veccosi turnon nella chiesa, gli scherani che esso avevano stipendiati, vi en rano come di diaconi e gli altri cherici, e no uccisero alcuni. La notte seguente il monastero fu per forra assectiato.

Crodielda la voleva principalmente con la badessa Leubouere e con tutto il furore di una donna che prende sulla sua emula un ascendente disputatole da troppo lungo tempo. Fu presa la badessa, Bebbene gravemente malata, e s'incarcerò nella casa che abitava Basina, aspettando il bello di farle provare i raffinamenti di una vendetta più pensata. Si mise immediatamente a ruba ed a sacco il monastero, lasciandovi soltanto quelle cose, che non era dato di potere portar via. Intanto la corte fatta consapevole di tali violenze, diede gli ordini più rigorosi. E però il conte di Poitiers attaccò la schiera di quegli assassini , li fece uscire dal monastero dove si erano acquartierati, e fece patire ad essi esemplari supplizi. Agli uni furono mozzate le mani , agli altri il naso e le orecchie , e tutti castigati o messi in fuga. Il terrore e la rivalità misero la dissensione anche tra le religiose ribellate. Crodielda voleva signoreggiarle con impero; Basina , altera de' medesimi natali , non voleva soggettarlesi : ognuna aveva le sue fidato, e si formarono ciascuna una fazione. Ma in breve la maggior parte delle religiose si disperdettero: le une andarono dai loro parenti od a star da sè, ed altre nelle prime comunità in cui erano state educate.

I rescovi, tornate lo cosa in calma dall'autorià secolare, intesero la accuse onde si era menato il si gran romore contra la legitima badessa. Na le ribellate non avevano ragione alcuna, sia nell'intrinseco, sia nelle formole. Furnon stimolate a chiedere perdono alla badessa, a riparare lo scandalo ed i danni commessi; ma essa vi si ricustrono con vie

HENRION, Vol. II.

maggiore scandalo, minacciando altamente di uccidere la badessa, la quale fu però ristabilita nel governo del suo monastero. Finalmente questa controversia scandalosa fu terminata dal concilio che si tenne a Metz nel medesimo anno 590, nel quale Crodielda e Basina furono assolute. Basina prosternata dinanzi ai vescovi dimandò perdono, promettendo di riconciliarsi con la sua badessa e di rientrar nel suo monastero. L' imperiosa Crodielda protestò in vece che non vi tornerebbe infino a che vi restasse quella badessa. Fu interceduto per lei in nome dei principi del suo sangue, e nella speranza che il tempo sanar potesse quell'animo avventato, si ebbe per la migliore che ella stanziasse in una terra che il re le concedette.

Nel medesimo concilio fu pur giudicato l'affare di Galle, arcivescovo di Reims, pel quale esso era anzi stato radunato. Dopo di essere stato per lungo tempo sulla negativa a malgrado delle più sode prove, tutto ad un tratto questo prelato si confessò colpevole di una moltitudine di delitti di Stato; di avere operato coutra il servizio del re Childeberto e di sua madre Brunechilde infino a cousigliare di uccidere la regina per opprimere con maggiore agevolezza il re suo figliuolo ; di avere desto il fuoco delle orribili guerre che avevano fatto cotanti guasti nelle Gallie, e di aver ricevuto mille soldi di oro e molti altri presenti da Chilperico e da Fredegonda per spalleggiarli nei loro funesti disegni (1). I vescovi gli ottennero la vita che si meritava di perdere, lo deposero dal sacerdozio, ed ordinarono in sua vece il sacerdote Romulfo, figlio del duca Lupo. Dopo di che Galle fu esiliato a Strasburgo, e si fece l'investigazione de' suoi tesori. Si lasciò alla Chiesa tutto ciò che procedeva dai beni ecclesiastici, e quello che era il frutto de' snoi brogli fu iucamerato nel fisco in vantaggio del re.

Intanto uno straniero illustre, chiamato Colombano, consolava la chiesa

(I) Greg. X , c. 19.

delle Gallie di si fatti scandali domestici. Egli era natio d'Irlanda, dove, insiem con tutte le cognizioni convenieuti a civile persona, aveva imparata la scienza in infinito più pregevole, vo' dir quella de' santi. Bello della persona e benissimo rispoudente delle sue membra, di spirito vivace e brioso, con un' anima retta e tutta energia, incapace di cedere e quasi di piegare, egli antivide per tempo tutti i pericoli che dovrebbe correre nel mondo, e prese il partito di rinunziarvi. A riuscirvi con maggiore facilità egli diede le spalle alla sua patria, avvegnachè la madre sua gli resistesse. Dopo corse diverse regioni arrivò nelle Gallie insiem con dodici altri monaci dell'isole britanne, e allora toccava i trent'anni. Fermo sua stanza in mezzo ai deserti dei Vosgi nel luogo che egli trovò il più rozzo e selvatico, chiamato Ansgray. Ma diventando in breve la sua comunità molto numerosa, egli cercò un luogo meno ristretto nel deserto medesimo, e fabbricò a otto miglia da Ansgrav il monastero di Luxeu: il quale stabilimento essendo esso pure insufficiente a quel gran bisogno ; egli fu costretto a farne un altro, ed era il terzo, a cui per la copia dell'acque impose il nome di Fontaines; istitui dei superiori di provata virtù in ognuna di quelle case , dove egli risedeva alternativamente (1).

Noi abbam pure oggidi la regola che didel loro, e che fu per lungo tempo la più seguita dai cerobiti delle Gallic. Essa, come tutte quelle antiche istituzioni è sare consente del presente semplice, ed occupa il giorno fra la preghiera, il lavoro e la lettura. Il ci-bo lo pigitarano solo all'ora di sonae, edoveva caser quello de' poveri, vale a dire consistere in erbe, in legumi, in farina stemperata nell' acqua con un piccol pane. La stalmodia, come nella regola di san Benedetto, era più o meno lunga, secondo le feste e le stagioni diverse.

Nel fine della regola si trova il penitenziale o la norma da correggere le colpe de frati. I castighi più frequenti erano le staffilate, che si potevano infliggere insino al numero di dugento , ma non mai più di venticinque per volta, e sole sei pei falli leggieri. I monaci facevano il segno della croce sopra tutto quello che prendevano. Uscendo della casa si provvedevano di olio benedetto per ugnere i malati. Ei pare che portassero pur seco l'Eucaristia, dappoiche vi sono delle penitenze per quelli che la lasciavano andare in corruzione. Il santo distingue chiaramente due sorta di peccati, i mortali che si debbono confessare al sacerdote, ed i veniali che si confessavano spesso all'abate. Si vede che san Colombano avea letto Cassiano, da cui sono cavati molti articoli del suo penitenziale. Una seconda opera, sotto il medesimo titolo, nota le pene canoniche di ogni sorta di delitti e per ogni sorta di persone ; la qual cosa del paro che l'esempio del santo istitutore, il quale predicava per tutto ovunque passava, dimostra aperto cho i suoi comp agni e discepoli non si tenevavano per si fatto modo chinsi nella solitudiue da non occuparsi degli uffici della carità pubblica.

Egli aveva recato dall' Irlanda l'uso particolare agli abitatori di quell'isola, di celebrare la Pasqua precisamente il giorno decimoquarto della luna, e non la domenica seguente come fa la Chiesa romana. Inquietato intorno a ciò dai vescovi di Francia, egli scrisse a papa san Gregorio con una gran libertà e con molto più di attaccamento che non conveniva per un uso rigettato da lungo tempo dalla Chiesa universale e stranio affatto alla Chiesa nella quale viveva (2). Queste lettere non vennero ricapitate al somme pontefice. Colombano ne scrisse altre a molti altri vescovi delle Gallie, e disse loro di aver preso il suo partito, e che indarno si tenterebbe di farlo mutare. « Guardate, diceva egli, quello che voi farete a de poveri vecchi stranieri : io credo che sarebbe meglio il consolarli che non il dar loro inquietudine. Cho

(1) Vit. Colomb. in Act. Benedict. t. II,

(2) Bibl. PP. edit, Lugd. p. 31, etc.

cosa vi ho dimandato io , se non quello che mi sia consentito di vivere in pace in questi boschi, accanto alle ossa di ben diciassette de' nostri fratelli che vi sono sepolti ? Saremo noi dunque venuti da sl. lontano paese per l'amore di Gesù Cristo, per solo vederci scacciare dai vescovi delle terre nelle quali noi lo serviamo? » É difficile di giustificare, quantunque in un santo, questo primo atto di attaccamento al suo proprio sentimento; ma come gli astri più lumiuosi, cosi le virtù più folgoranti han pur esse le loro macchie, i loro ecclissi. San Colondiano scrisse per la seconda volta a Roma, e non dimostrò attaccamento alla sua particolare osservanza se non inlin là dove non fosse giudicata contraria alla fede.

Nel tempo istesso e del medesimo genere di vita, all'altro estremo del mondo cristiano, fioriva san Giovanni sopranuominato Climaco, dalla parola greca che significa scala, a motivo del suo trattato della perfezione evangelica, che egli intitotò Scala del cielo, e che sta nel primo ordine degli scritti degli anticbi ascctici. Giovanni fu abate del monastero del monte Sinai, nel quale era entrato fin dall'età di anni sedici, e fu costretto poscia a pigliarne il carico del reggimento dopo quarant'anni di solitudine. Per ispirito di umiltà egli aveva ripugnanza grande in pubblicare i frutti del suo ingegno, e non diè fuori il suo eccellente libro se non dopo le molte istanze replicate dall'abate del monastero di Raithe, che lo mise in timore di resistere allo spirito di Dio e d'incorrere il castigo del servo inutile. Quest'opera è composta di trenta gradi di perfezione, ovvero per mantenere l'idea figurata dell'autore, di trenta gradini, i quali notano la serie progressiva delle virtà, e come le diverse stazioni della vita interna, dalla fuga del mondo e del peccato infino al distaccamento perfetto di tutti gli oggetti terreni.

L'autore aggiunge ai precetti gli esempi, di cui era stato testimonio ili veduta nel visitare che egli fece i celebri monta steri dell'Egitto. È nessina cosa cra sembrata a' snoi occhi più ammirabile della perfetta soggetione dei religiosi consumiti nello studio della sapienza come nell'esercizio di tutte le virtis, e che dopo quaranta o cinquant anni di professione obbedivano con una semplicità da fancilli a chiunque li governava in nome del Siguoro. Quello che egli narra dei rigori della penitena che facevano presso Alessandria quelli che erano cadui dopo la loro professione in qualche grave peccato, ci parrebbe assolutamente incredibile, se uni ne giudicassimo dalla vita dei peniteuti ordinari di questi ultimi secoli.

Per si fatti penitenti v' aveva un' abitazione chiamata la Prigione, lungi un miglio dal Gran Monastero (1). Ciascuno vi si chindeva dentro di sua propria volontà; ma coloro che vi si crano da sè medesimi condaunati , non ne uscivano se Dio uon aveva fatto coposcere all'abate che aveva ad essi perdonato. In questo luogo non entrava ne vino, ne olio e neppur fuoco, o nessun altre alimento, da un pane inferigno od alcuni erbaggi in fuori. Codesta prigione era spaventevole, oscura da mettere timore, e di un fetore che ributtava a chiunque non fosse interamente morto a se stesso. Iu solo guardarla ella ispirava la compunzione ed una salutare tristezza. Ma temendo non i tetri pensieri visi trasmutassero in disperazione, il superiore particolare di quei penitenti, nomo di consumata virtu e sperienza, si dava la maggior cura di aflontanar da loro la noia, tcuendo i suoi religiosi perpetuamente occupati. Costoro, ne' brevi intervalli che lasciava loro il pregar quasi continuo, mettevano in opera delle foglie di palma, che si davan loro dal monastero : e questo era il loro trastullo nelle ore di riposo.

Nel loro santo fervore gli uni passavauo la notte al sereno ed in piedi, lacendo violenza alla natura per impedire il sonno, e si rimproveravano la loro viltà quando gli opprimeva. Altri avevano le mani legate dietro le spalle come pub-

(1) Jean. Clim. Scal. Sanct. V. grad.

blici malfattori; e col viso abbassato, con gli occlu inchinati tristamente verso la terra, gridavano che non erano degni di guardare al cielo o rivolgere la parola al loro creatore. Molti , distesi per terra nella cenere bagnata delle loro lagrime, si tenevano il volto infra i ginocchi per nascondere la loro confusione, e facevano ogni potere per soffocare i loro sospiri ed i gemiti loro; in brevo, non potendo più contenersi, rompevano di improvviso in singhiozzi, e lamentando la loro prima innocenza, mettevano alte grida, simili ai ruggiti di una lionessa a cui fossero stati rapiti i figli. Taluni, simili ad immobili statue con gli occhi aperti e fissi, parevano come abbrutiti dal dolore. « Ma qual euore sarebbe stato tanto duro, aggiunge san Giovanni Climaco, a questa pittura, della quale si recava da per tutto una profonda impronta; qual maeiguo nou sarebbesi intenerito agli accenti che la maggior parte facevano risuonare? Considerando in loro medesimi da qual sublime punto di virtù erano caduti : Che cosa riusci, sciamavano essi, dell'antica bellezza della nostr'anima e del lustro del postro primo fervore ? Dove son mai quei giorni feliei, che noi rammentiamo con tanto dolore ? Chi sarà che ci ritorni in quello stato d'innocenza e d'integrità, nel quale l'Onnipotente abitava con noi e ei riguardava con compiacenza? Iu questo lamentar lugubre, due torrenti di lagrime sgorgavano dai Ioro occhi, e molti n'erano diventati quasi ciechi. Essi dimandavano ad alta voce come preziosi favori delle malattie orribili, l'epilessia, la paralisia, la privazione di ogni senso, e dell'uso di ogni membro, co' flagelli più spaventevoli, che potessero opprimerli in vita, purchè il giudice supremo facesse loro grazia alla morte. Talvolta si dicevano l'un l'altro ; Credi tu fratello mio , cho noi otterremo alla perfine miscricordia? Credi tu che noi ginggeremo un di al termine felice, in cui non entrerà cosa di macchiato? Riposiamo sulla clemenza del nostro Dio; non ei restiamo dal mortificarei, erocifiggiamo senza

pietà una carne impura e micidiale che ha data la morta. — I loro ginocchi crano coperti di calli tanto duri al paro di quelli dei camelli i, i loro occhi incavati orribilmente , le guance solcate e corroso a merzo dall'ardore delle loro lagrime , da ultimo il loro sono mano dall'ardore con cui si percuotivano continuo, lor faceva talvotta omitare copia di sangore volta vonitare copia di sangore.

Tale era ancora lo apirilo di peniteria a tempi di ana Giovanni Cilinaco, vale a dire alla fine del esto secolo, e he papa san Gregorio gli serisso (1) per raccomandarsi alle sue orazioni, il pregio delle quali era conosciato fin negli estremi dell'Occidente; la lettera è tutto al più de 600, nel quale anno san Giovanni Climaco era tuttavia abate. Egli lasciò a fatta carica al finir di sua viat, si ritrasse nella solitodine, dovo avera mento già la vitti di ausocytat, e vi terminò la sua santa e arriera, l'avoranto con novello ardore informo alla grando-con novello ardore informo alla grando-

pera della sua propria perfezione. San Gregorio, iu mezzo a tutte le fatiche e le eure del ministero pontificale non aveva perduto mai di vista l'oggetto che lo aveva toccato tanto fortemente anche prima di essere levato al pontificato, vale a dire la conversione degl' Inglesi, alla quale si è veduto consacrare la sna propria persona. Egli prese il suo tempo e le sue misure, affine di assicurar meglio l'esecuzione di questa grande impresa. Egli aveva pelle Gallie un amministratore dei beni che vi possedeva la Chiesa romana. Prescrivendogli secondo il suo costume l'uso preciso di tali rendite . le quali s'impiegavano regolarmente in opere di carità sopra ciascun luogo, egli incarico questu amninistratore, il quale era sacerdote e si chiamava Candido, di riseattar de giovani schiavi inglesi. di metterli ne' monasteri e difarli istruire perfettamento de' principi della religione. Erano tanti operai che egli pretendeva di preparare per la missione di Inghilterra.

(1) XII. Epist. 16.

LIBBO VENTESIMO

L'anno 596 egli fece partire per quest'isola careggiata Agostino, prevosto del suo monastero di Sant'Andrea di Roma, con alcuni altri religiosi. Ei li raccomando con sue lettere a molti vescovi delle Gallie, che dovevano trovare sul loro cammino , e fra gli altri a Pelagio di Tours, successore del santo vescovo Gregorio, morto da alcun tempo, ed a Palladio di Saintes. Noi faremo notare così di passaggio che il papa mandava a questo delle reliquie per quattro altari della medesima chiesa, che era stata da poco fabbricata e che ne avea perfino tredici, esempio a que' di raro. Il pontelice non tralasció punto di scrivere alla regina Brunechilde ed ai giovani re suoi nipoti, così per procacciar loro protezione presso i re d'Inghilterra, come pure per procurare ai suoi missionari dei cooperatori infra i sacerdoti soggetti a're di Francia. Essendo i Franchi usciti dalla Germania come gl' Inglesi, e parlando presso a poco la medesima lingua, erano il popolo più acconcio a trattare con questi vicini. In si fatta lettera ed in alcune altre del medesimo papa si vede quale idea si ayeya fin d'allora in Roma dell' impero francese. Il santo papa disse a Childeberto, il quale per verità regnava su quasi tutti i popoli della signoria francese, che egli era tanto superiore agli altri re, quanto gli altri re lo erapo sopra gli altri uomini.

Gl'Inglesi ed i Sassoni passati da' confini della Germania nella Gran Bretagna, un centocinquant'anni prima, vi avevano stabiliti molti regni, il più possente de' quali era quello di Kent. Etelberto, suo quinto re , che lo governava da ben trentasei anni si era sposato ad una principessa francese, chiamata Berta, figliuola del re Chereberto. La religione dei due sposi era molto diversa, poiché il re adorava tuttavia gl'idoli. Ma la regina, alla quale era consentito il libero esercizio del cristianesimo per tutta la sua casa non si teune a questo solo. Sovente ella parlava delle nostre saute verità al re suo consorte, e si giovava di tutto lo ascendente della sua tenerezza per attirarlo alla fede. Era destino delle principesse di Francia di cavare i nuovi conquistatori dell' Europa fuor dalle tenebre dell'idolatria e dell'eresia, ma il bel momento di riuscir con Etelberto non era per anco venuto. Egli ricevette i missionari con bontà, fu anzi curioso di udirli, e ando per questo nell' isola di Taner sulla costa della provincia di Kent, dove essi erano sharcati. Ma volle tener l'udienza in aperta campagna per una vecchia superstizione, che gli faceva temere che respirando l'aere medesimo de' predicatori del cristianesimo in luogo chiuso non potessero affattucchiarlo con magiche operazioni. I miracoli si operavano di frequente anche iu quelle occasioni nelle quali si trattava di evangelizzare di giorno in giorno de' nuovi Barbari, e questi gli attribuivano, come i primi nemici del Vangelo, alle operazioni della magia.

Intanto i missionari giunsero in ordine di processione portando una croce di argento con l'immagine del Salvatore, cantando le litanie , e dimandando a Dio la salute de'popoli, pei quali venivano da si lontano pacse (1). Il re li fece sedere per sentirli a suo bell'agio. c Noi vi annunziamo, gli disse Agostino, la più felice di tutte le notizie. Il Dio onnipotente, che ci manda, vi offerisce per mezzo nostro un regno scuza fine, accompagnato da una pace e da una gioia inalterabili. l'er assicurarvene il possedimento non si vuola che farue omaggio a questo supremo Signore, che ha fatto dal nulla il ciclo, la terra e tutto cio che essi contengono. -Queste sono molto belle promesse, disse il re: ma siccome esse mi sembrano incerte, così non posso abbandonar per loro quello che ho osservato per sì lungo tempo insiem con tutta la nazione inglese. Nondimeno se altri le trova ben fondate io non prețendo privarli de' vantaggi che voi ditc d'esservi; tirate alla vostra religione tutti quelli che voi potrcte persuadere. E poichè voi venite da così

(1) Greg. Tur. Hist. I. 9, c. 26; Bened. Hist. I. 1.

lontano per amor nostro e nel divisamento di farci partecipare di tutto quello che voi credete essere più vero e nigliore, lungi dal maltrattarvi io vi provvederò di tutto quello che è di tutta necessità al vostro mautenimeuto ».

Di fatto provvide egli i missionari di ogni convenevol cosa, e di una stanza nella città di Dorovern, metropoli nel regno di Kent, e che fu chiamata poi Cantorberi. Essi praticarono la maniera di vivere degli apostoli e de primi fedeli, non ricevendo se non quello che è indispensabilmente necessario alla vita, digiunando e pregando in guisa tanto edificante, che un gran numero di quegli isolani meditabondi e giudiciosi, tocelii soprattutto dalla muta predicazione del buon esempio, domandarono il battesimo. Rapito lo stesso re della purezza della vita de missionari, e riconoscendo la solidità delle loro promesse ai miracoli ehe operavano per confermarle, alla perfine credette, e fu battezzato; dopo di che le conversioni moltiplicarono grandemente. Etelberto ne godeva al sommo, ma non costrinse persona, avendo imparato dai Romani, che il servizio di Gesù Cristo debb'essere volontario. Egli si contentava di testimoniare confidenza e benevolenza particolare a coloro che professavano la medesima religione del loro monarca.

Agostino tornò in Francia, e fu ordinato vescovo da san Virgilio di Arles, vicario del papa nelle Gallie. Era a Cantorberi un'antica chiesa fabbricata dai Romani; il nuovo vescovo la dedieò sotto il nome di San Salvatore, ne fece la metropoli o meglio la principale d' Inghilterra, ed il re la doto magnificamente. Tutti questi avvenimenti non potevano fallire di far consolato assaissimo il santo papa Gregorio. Agostino ne lo informò col mezzo del sacerdote Lorenzo e del monaco Pietro, che spedì subito a Roma per consultar ben anco il sauto pailre sopra molti articoli relativi al reggimento della nuova cristiauità.

Lorenzo tornò dopo tre anni con un aiuto di operai apostolici, che crauo

stati eletti in quel correre di tempo. Egli aveva pur delle lettere pel re e la regina degl' Inglesi , per Brunechilde , della cui religione e fede il papa si lodava in modo straordinario, pei re suoi nipoti e per molti vescovi della Francia. ai quali raccomandava con grandi istanze la missione d'Inghilterra. Nella lettera ad Agostino egli comiucia a congratularsi seco della fortuna delle sue fatiche. indi aggiugne (1). c În mezzo a tanti argomenti di gioia, non restate punto dal tremare, o mio catissimo fratello. Alla veduta delle maraviglie che il Signore degna operare per le vostre mani, vi ricordi che allora quando i discepoli dicevano con trasporto al loro divin Maestro, ehe i demoni obbedivano loro in suo nome, egli rispose: Non v'allegrate di tal potere, ma si solamente perchè i vostri nomi sono scritti in cielo. Pensate, soggiunge il santo papa, che queste grazie luminose non sono grazie per voi, e che siccome tutti gli eletti non fanno tutti dei miracoli, così tutti quelli ehe li fanno non son tutti del numero degli eletti. In quella che l' Onnipotente opera al di fuori pel ministero vostro, voi giudicatevi severamente nel vostro interno. Tornatevi alla memoria tutte le colpe che avete commesso, affine di reprimere l'orgoglio che potrebbe nascere nel vostro cuore ». E tra le infinite prove de'miracoli di sant' Agostino in Inghilterra, i gravi consigli di san Gregorio ne sono la più convincente.

Egli risponde poscia sugli articoli della consulta che gli cra stata diretta, che si debbono dividere le entrate della Chiesa in quattro parti: la prima pel vescovo, al quale è ingiunto il dovere dell'ospitalità, la seconda pel chero; la terza pei poveri e la quarta pei ristauri. e Quanto a con soggiugne egli ristauri. e Quanto a non soggiugne egli solori del la vita monastica, abbiate curra di stabitire nella mosta Chiesa degli inglesi la vita comune, ad esempio de primi fedura il periodi il periodi del primi fedura della prima della comune, ad esempio de primi fedura li la vita comune, ad esempio de primi fedura li la vita comune, ad esempio de primi fedura li la vita comune, ad esempio de primi fedura li la vita comune, ad esempio de primi fedura della vita comune, ad esempio de primi fedura della vita comune, ad esempio de primi fedura della vita comune per della vita comune della vita

(t) 1X. Epist. 58.

beri ed in molte altre chiese dell' Inghilterra i monaci tenevano le veei de canonici. San Gregorio comanda pure e nei termini più forti, che i sottodiaconi e tutti gli ecclesiastici che sono negli ordini sacri osservino religiosamente la continenza. Egli si mostra singolarmente applicato a questo punto, a motivo dell'abuso contrario che egli aveva, non era molto, riformato nella chiesa di Catania in Sicilia. Essendo Agostino tuttavia il solo vescovo d' Ingbilterra , il papa gli concedè di ordinarne degli altri,da sè solo, infino a che la disciplina generale possa essere meglio osservata. c Allora si raduneranno tre o quattro vescovi, diee egli, per l'ordinazione, a quella guisa che al sceolo si ragunano persone già maritate per partecipare alla gioia degli sponsali ».

E proseguendo il santo papa nella sua istruzione : « Egli è un delitto , dice , lo sposare la moglic del proprio fratello o del proprio padre ; non pertanto due fratelli si potevano sposare a due sorelle. Ma sebbene la legge romana permetta i matrimoni dei cugini germani, pure la Chiesa , la quale conta questo grado di parentela pel secondo , li proibisce severamente, concedendo nondimeno la permissione di maritarsi al terzo ed al quarto grado. I mariti devono astenersi delle loro mogli infin che esse allattano i loro figliuoli, che è dovere delle madri. Non vi ha regola alcuna intorno al tempo in cui la donna dopo il parto sia strettamente obbligata ad assentarsi dalla chiesa ». Quanto ai templi de' falsi dei il pontefice non è di avviso che si atterrino, ma che dopo purificati si trasmutino dal culto del demonio in quello del Signore. E perchè gl' idolatri ne' loro saerifiei immolavano molte vittime con le quali banchettavano, egli consente che alle feste de' martiri e degli altri santi gl' Inglesi convertiti prendano de' modesti pasti sotto loggiati di fogliame, fatti intorno alle chiese : « Affinchè , diss' egli , cou allegrie usate ma innocenti s' ispiri loro insensibilmente il piacere di una gioia interna e tutta celeste. Non si devono torre tutto ad un tratto a degli animi duri le loro antiehe consuetudini, a quella guisa che non si giugne ad un luogo molto alto saltandovi, ma sì ascendendovi passo passo ».

Agostino, ricevute cotali istruzioni, stabili dei vescovi a York, a Londra ed in alcuni altri luoghi. Il re Etelberto, costante nella fede che aveva abbracciato, dopo mature riflessioni vi persevero sino alla fine del suo regno, che durò ancora molti anni, i quali gli corsero felicissimi. Papa san Gregorio dal canto suo non si restò mai finchè visse dal prendere per queste chiese nascenti quel medesimo interesse che se la sua attenzione non fosse rivolta alle cure di tutte le altre chiese. A malgrado di si fatta applicazione continua ai doveri del papato egli adempieva quelli di vescovo non altramente che se fosse stato solamente incaricatò del peso di una diocesi. Per tutto il corso del suo pontificato egli non cessò di tenere l'obbligo di ammaestrare come il più indispensabile, nè di amministrare egli stesso la parola di Dio. Egli aveva sulle prime composta una serie di quaranta omelie sui vangeli ordinari, che si leggevano fin d'allora alla messa nell'ordine medesimo che vengon letti oggidl. Indi egli pigliò a spiegare al popolo le profezie di Ezechiele, materia convenienle alla sciagura dei tempi, e non meno assortita al gusto dell'oratore, il quale si piaceva assai di volgere il sacro testo al senso morale. I fre primi capitoli somministrarono di primo tratto dodici omelie alla fecondità della sua penna; ma siccome si temette che noi, potesse spiegar del paro il seguito dell'opera, fu pregato ad intraprendere l'ultima parte, la quale tocca del ristabilimento del tempio della santa città , e che doveva riuscire la più consolante. Egli fece altri dicci omelie su questa materia, quantunquo non ne abbia spiegato elie solo un capitolo. Il dire di si commovente oratore era tanto grato che si copiavano i suoi discorsi nel tempo stesso che li recitava.

A'suoi dialoghi non venne fatta minore accoglienza, poiche non si contentava d'istruire a viva voce, ma tenendosi debitore a'fedeli di ogui ordine e di ogni nazione, egli cercava d' istruirli e di edificarli in ogni maniera. Egli compose i dialoghi pregato da' suoi fratelli , vale a dire dai cherici e dai religiosi coi quali viveva alla famigliare. Si raccontavano molti miracoli fatti in Italia da un certo numero d'anni in poi , e le persone di una soda pietà bramavano ardentemente di averne la raccolta del santo pontelice. Egli stesso considerava si fatta raccolta di opere maravigliose come molto più acconcia che le dotte dissertazioni e tutti i ragionamenti per persuadere gl'infedeli che rimanevano in Italia, tutti si può dire schiavi rozzi o soldati barbari ed ignoranti. Di fatto, ella giovò tanto più efficacemente alla conversione de Longobardi, perchè conosecvano da sè medesimi la verità della maggior parte di que prodigi che erano stati da poco operati su persone della loro nazione. Quest' opera fu accolta da tutti con plausi straordinari, e per ben otto o nove secoli la fu sempre avuta in eguale stima. A smentire il rispetto di tutta l'antichità od a portare almeno l'amarezza della censura fino alla derisione ed al dispregio non si voleva che l'impudenza delle ercsie, che sorsero contra il celibato religioso e le più pure osservanze della perfezione cristiana; ma il loro odio troppo manifestamente interessato, si discredita da se medesimo. San Gregorio sarebbe stato loro meno odioso se non avesse ne'suoi dialoghi esaltato moltissimi santi personaggi, che avevauo trovato la loro santità nella vita monastica, e se non vi constatesse la eredenza de punti capitali di dottrina, contra i quali i nostri scismatici riformatori hanno fatto la loro tarda e sacrilega protesta. Le virtù e i miracoli del santo patriarca dei cenobiti dell'Occidente empiono tutto il secondo libro di questi pii dialoghi. Nel quarto, impiegato principalmente a provare l'immortalità dell'anima, il santo dottore insegna che v'ha un purgatorio per purificar col fuoco le anime dei defunti delle menome brutture, e per espiar tutto ciò che non lo fu con la penitenza. Ma quel che dispetta molto maggiormente i protestanti contra san Gregorio. è l'opera che egli intitolò il Sacramentario, che forma la raccolta delle preghiere e delle cerimonie che deve fare il saeerdote nell'amministrazione de' sacramenti e la celebrazione del santo sacrifizio. Papa Gelasio aveva già fatta la raccolta delle messe di tutto l'anno; sau Gregorio, dopo levatevi molte cose, e aggiuntevene molte altre, raccolse tutto in un volume, che ebbe allora la maggiore celebrità, e fece credere lui autore di tutta l'opera. E non ve ne ha altra che faccia sentir meglio tutto il rispetto che è dovuto alle nostre sante solennità, per minute che possano parere alcune osservanze. Le si vedono riverite e praticate religiosamente nella più lontana antichità. L'ordine e le preghiere d'oggidi sono quasi le medesime elie quelle dei tempi più remoti. Noi cantiamo pure oggidi all'introito un versetto del salmo, che in passato si cantava tutto intero. Si è fatto il medesimo mutamento all' offertorio ed alla comunione, perchè le comunioni, meno numerose nelle nostre messe . divenute più frequenti, non vogliono più lo spazio medesimo di tempo che in passato; così pure non è bisogno oggidì di tanto tempo per l'introito, che anticamente si diceva mentre il popolo entrava nel luogo santo, e un numeroso clero si avanzava maestosameute verso l'altare, ed il celebrante dava egli stesso il segnale per cantare il Gloria Patri del salmo, quando ogni cosa era pronta. Erano i fedeli che offerivano il pane cd il vino per la consacrazione, e facevano essi medesimi questo pane. In tale occasione una dama romana, ricevendo un giorno la comunione dalla mano di san Gregorio, non si potè trattenere dal sorridere sentendo chiamar corpo di Gesù Cristo il pane che ella aveva fatto colle sue mani. Ma il santo volendo assodare la fede vacillaute di nna si debole cristiana, fece conservar l'ostia, si pose a pregare, poi gliela mostro mutata in carne a vista di tutti. Quanto al canone della messa, si legge ancora nel Sacramentario di san Gregorio simile, parola per parola, a quello che noi recitiamo al presente, eccettuate queste parole, diesque nostros in tua pace disponas, che si crede egli aggiungesse alla seconda orazione per dimandar la pace al Signore in que tempi di conturbazioni e di calamità. Non vi ha guari più differenza fra il nostro canone c quello che si trova in un trattato de'sacramenti che si attribuisce a sant'Ambrogio, e che è incontrastabilmente antichissimo. Siccome le messe e soprattutto le messe solenni erano allora molto meno frequenti che oggidi, così si erano notate le chiese, nelle quali doveva in questi giorni celebrarsi l'ufficio, ed anche ogni giorno di quaresima e delle quattro tempora.

Tale è l'origine delle stazioni regolate per Roma nel Sacramentario di san Gregorio, come lo sono ancora nel Messale romano. E si vuole far osservare che le feste dei santi si celebravano sempre nelle chiese dove riposavano le loro reliquie.

Si vedrà certo con piacere come furono distribuiti per tali stazioni tanto gli ecclesiastici, quanto le chiese della metropoli del mondo cristiano. Questa immensa città era stata divisa dall' imperatore Augusto in quattordici regioni o quartieri; ma nell'uso ecclesiastico non se ne contavano che sole sette, fra le quali si divisero le chiese ed il clero. Così tutti i cherici servendo ad ora ad ora ogni giorno della settimana, quelli del terzo quartiere erano di servizio la domenica, quelli del quarto il lunedi, e così di seguito. Vi erano a Roma quattro sorta di chiese, le patriarcali, chiamate particolarmente basiliche, ad erano cinque, San Giovanni di Laterano, San Pietro del Vaticano, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo fuori della città, e Santa Croce di Gerusalemme; le titolari in numero di trenta fin dal quinto secolo, e che erano propriamente le parrocchie governate da sacerdoti, il capo de'quali si chiamava sacerdote cardinale, e sotto certi rispetti rispondeva a quello che noi chiamiamo cu-HENRION , Vol. II.

rato; le diaconie, dove erano gli uffici per la distribuzione delle limosine, governate sotto l'arcidiacono dai sette diaconi regionari, uno per ogni regione, e da un amministratore temporale, chiamato il padre della diaconia, e ehe doveva render conto al pontefice. San Gregorio voleva che fossero cherici ed esenti dalla giurisdizione secolare, affinchè i laici non avessero occasione alcuna di metter le mani sul patrimonio de' poveri. Oltre i sette diaconi regionari ve n' erano degli altri nelle chiese titolari, soggetti al sacerdote cardinale. Infine gli oratorii o cappelle, che non avevano regolarmente nè sacerdote titolato, nè pubblico uffizio, si trovavano la maggior parte ne cimiteri, e simandava un sacerdote, quando si giudicava bene di farvi celebrare. Vi erano pure degli oratorii in alcune case particolari, ed alcuni oratorii, anch'essi uscendo dalla regola generale, avevano un prete titolare per celebrarvi la messa quando il fondatore la bramava o in certi giorni di divozione in cui vi attraevano grande copia di fedeli. Questi oratorii erano della specie di titoli di un ordine secondario.

Oltre i riti del sacramento e del sacrifizio dell'eucaristia si trova nel Sacramentario di san Gregorio, e nel libro delle rubriche romane che è per lo meno del suo tempo, le cerimonie del battesimo, dell'ordinazione, delle processioni pubbliche e delle litanie, con la benedizione dei ceri, degli ulivi, delle ceneri e molte altre pratiche così rispettabili per la loro antichità come per la pietà che esse ispira 10. Vi furono non pertanto degli animi indocili, i quali accusarono papa Gregorio di fare ingiuria alla Chiesa romana adottando gli usi della Chiesa di Costantinopoli. Ma egli fece vedere che scnza imitare la novella Roma in ciò che pareva nuovo, egli non aveva fatto altro che ristabilire gli antichi costumi. E perchè da poi parve che si temesse non i Greci si avessero a giovare di tale procedere : E chi è che dubiti, ripigliò egli, che questa chiesa non sia soggetta alla santa Sede, come l'imperatore ed il vescovo di Costantino poli lo dichiararono in ogni occasione? Se questa città, o qualtuque altra meno raggnarlevole, ha qualche boona pratica tutta sua particolare, io sono prontoa di mitare infino all'utilimo de' mici inferiori. Il dispetto o l'indifferenza non costituisce la premienza, ed il bene non consiste nel disprezzare quello che si può imparare di meglio >.

STORIA UNIVERSALE DELLA CRIESA

Finalmente questo gran papa non istimò abbassarsi regolando il canto della Chiesa, e noi teniamo da lui quello che si chiama pure oggidi dal suo nome canto gregoriano (1). Per questo egli stabili a Roma una scuola di cantori, la quale continuò per ben trecento anni dopo di lui. Sebbene così oppresso com'era dalle sue fatiche e cure, pure egli impiegava le lunghe ore in far cantare i giovani cheriei , e gli animava , gli accompagnava e minaceiava molto spesso, cosi si dice, con lo strumento della correzione in mano. Egli aveva gusto squisito cd orecchio di una giustezza perfetta. Tutte le chiese si faccvano un piacere di adottare il suo canto. I Galli tenevano a favore di essere istrutti dagli allievi della sua scuola, che passarono per le Gallie coi missionari d'Inghilterra. Il diacono Giovanni, che viveva nel nono secolo, dice aver veduto, coll'originale dell'antifonario del santo ehe si conservava ancora ; il letto di ripeso, nel quale si adagiava quando egli faceva cautare i fanciulli, e lo strumento con cui li miuae-

A bastare a tante e si diverse cure parve dovese godere di una inalterabile salnte; ma tutto in contrario, e gli patista di centinue informità. Era di granule c grosso corpo, come lo dice egli steva con colle sue lettere, il quale non avva che solo le apparenze della robustera. La sim delirata complessione cura contrario della contrario della resultata con positione cura contrario della contrari

(1) Joan. Diac. II, c. 6,

poco per volta. Egli era cziandio travagliato continuo da gotta cosi violenta che si temeva spesso della sua vita. c Sono omai due anni, scriveva egli nel 600 a sant' Eulogio di Alessandria, che io souo costretto a starmene a letto con si gran dolori a' piedi, che a mala pena io mi posso levare ne giorni di festa e per sole tre ore a celebrar l'ufficio. Subito dopo la violenza del male mi costringe a dovermi coricar da capo. Esso ha i suoi gradi più o meno-crudeli, ma non è mai che sia mediocre tanto da farmi gustare il piacere del vivere, ne tanto forte da procurarmi la consolazione del morire. Da gran tempo, seriveva egli l'anno dopo, non posso più levarmi. Quando le gotte mi danno requie, un fuoco divoratore si spande per tutto il mio corpo, mi mette in convulsioni, mi fa venir manco ogni mio membro, e pregiudica perfino il mio coraggio. Oltraccio patisco di tanti altri maluzzi, che non so come particolarizzarli. A dir breve , tutta la massa della carne ehe io animo a gran pena, è talmente imhevuta di umori maligni, che la vita mi torna un supplizio. lo m'aspetto e bramo la morte come il mio unico rimedio ».

Ma il Signore ad affinare vie maggiormente la virtù del suo servo gli mando una pena di spirito, il cui pensiero lo addoloro più assai di tutte le pene del corpo. Per buona ventura non seguito ad essa quasi nessuna conseguenza, e Gregorio non ne obbe a temere che del primo romore. L'imperatore Maurizio era giustamente caro al santo pontefice a motivo delle tenere relazioni che avevano da lunga pezza insieme, e più ancora a motivo dello zelo che questo principe dimostrava in sostenere e procurare tutto cio che mirava al bene della Chiesa. Onesto monarca bandi non pertanto una dichiarazione, con la quale proibiva a que suoi sudditi che avevano esercitato pubbliche cariehe o che erano arruolati nella milizia, di abhracciare la vita monastica. Afflitto straordinariamente di quest'ordine che a lui pareva dovesse chindere la porta della salute ad un gran numero di fedeli, il papa sece vive rimostranze (1), e nondimeno si sottomise prima d'ogni altra cosa all'autorità che aveva dirittu sulle cose di tal genere. Così egli si espresse, e mando egli medesimo il rescritto imperiale nelle diverse province; la qual cosa edificò l'imperatore in guisa che modificò la sua ordinanza, e proibi soltauto di ricevere ne' monasteri le persone legate ne'pubblici affari prima che avessero renduto i loro conti. Rispetto alle persone di guerra comando che fosse esaminata bene la loro vita, e non fossero ammesse alla professione regolare se nou dopo provate per tre auni ne' loro abiti secolari. Tale era la regola generale stabilita iu passato dalle Novelle di Giustiniano. Ma san Gregorio si contentava di due anni di prova per le condizioni ordinarie; per le genti di guerra egli pure voleva i tre anni di prova, e raccomandava che in tutto questo tempo si provasse con gran eura la loro vita ed i loro costuni, per timore che alcuno di loro non si pentisse poi coll' andar del tempo del partito che avesse abbracciato.

Maurizio si rendette molto più colpevole con un atto di durezza tanto fuuesto nelle sue conseguenze, quanto difficile a potersi conciliare cun la natura tenera e benevole di questo imperatore. Avendo perduta una battaglia contra il kan o re degli Avari, egli non volle pagare il prezzo del riscatto de prigionieri, quantunque non si richiedesse che solo la sesta parte di un soldo d'oro per ciascuno, il che non sommava che a quattro oboli, meno di venti soldi di Francia. Questo sordido rilinto mise il barbaro vincitore in un tale sdeguo, che fece immantinente trucidare i soldati romani prigionieri, che montavano ad un dodicimila. Allora l'imperatore senti tanto vivamente il suo fallo, che mando del danaro e de' ccri alle principali chiese e monasteri, allinchè pregassero il Signore a punirlo in questa e non nell'altra vita, ed ottenne proprio la grazia che le suo pregliiere sollecita-

(1) Vtt. Ind. I, Epist. II.

L' anno 602, avendo egli voluto costringere le sue soldatesche a svernare al di là del Danubio, elle si ammutinarono in furore, scacciarono il loro generale Pietro, fratello di Maurizio, e gridarono imperatore un semplice centurione, chiamato Foca. La città imperiale segui l'esempio dell'esercito. Maurizio fu costretto a fuggirsi di nottetempo, abbandunati in prima tutti i distintivi della sua potenza, i quali non gli cagionavano altro che spavento. Noudimeno fu riconosciuto: fu arrestato con sua moglie, e co' suoi figli, cinque maschi e tre figlie, cccettuato pero il primogenito chiamato Teodosio, che cgli aveva già fatto incoronare imperatore, e che sfuggi per allora al tiranno. Maurizio ed i suoi cinque figli furono senza pirtà scannati presso Calcedonia. La strage cominció dai giovani principi, che si misero a morte sotto gli occhi di questo sciagurato padre senza che gli uscisse di bocca una sola parola di lamento. E mentre si eseguiva quello scempio, egli diceva quelle narole del salmo: Voi siete giusto, o Signore, ed il vostro giudizio è equo. Accadde perfino che la nutrice del più giovane de principi, per salvargli la vita, gli sostitui il suo proprio liglinolo, che ella chbe la forza di dar nelle maoi de' carnefici. Manrizio se ne accorse, e no avverti Foca, dicendo non essere giusto che l'innocente avesse a patire pel colpevole. Si mise a morte anche il fratello dell'imperatore e molti personaggi cospicui (2). Tale spaventosa catastrofe avveune il martedi, ventisette novembre del 603, dopo che Maurizio ebbe regnato venti anui e tre mesi. Una delle sue figliuole chiamata Sopatra, trovò la sua santificazione nelle calamità della sua famiglia, e si levò a virtù cotanto sublime, che la Chiesa l'onora qual santa.

Foca fu incoronato dal patriarca Ciriaco, e le sue immagini furono mandate al Roma. Il santo papa non poteva vedera senza inorridiro, ma si suggettù all'urdino torribilo della Provvidenza. Egli scrisso

(2) Theoph Simoc. Viti , 10; Chr. Pasc, p. 378.

anzi al novello monarca, affine di procacciare tutto il bene, o per lo manco impedire tutto il male che si poteva (1). Lo richiese nel tempo stesso di aiuto contra i Longobardi, la eui audaeia eresceva insieme eolle conturbazioni dell'impero. Ma Foca imbarazzato forte dalle conseguenze ordinarie de'grandi attentati non era in istato di mandargliene. Laonde il pontefice fu costretto ad usare de'suoi soliti partiti, vale a dire a vuotarsi in liberalità per risparmiare il sangue dei fedeli. Finalmente consumato di fatiche, di cordoglio e di mali, egli mori il tredici di marzo del 604, dopo aver tenuta la santa Sede anni tredici, mesi sei e giorni dieci. Egli fu sepolto a San Pietro presso al luogo in cui riposavano san Leone ed aleuni altri dei suoi più illustri antecessori. San Gregorio è quegli fra tutti i papi

di eui ei son rimasi molto maggiori scritti, non comprendendovi i commentari sul libro dei Re e sulla Cantica, che si erede essere di Claudio, abate di Classe, quantunque si trovino fra le opere di san Gregorio. Questo abate scrisse a memoria quello che egli aveva imparato dal santo dottore, non solamente sul libro dei Re, ma sul Pentateuco, su'Profeti, e su'Proverbi. Il santo scopri che egli aveva alterato il suo scntimento in molti luoghi, e fece levare gli seritti alla morte di Claudio; la qual cosa non impedi che con l'andar del tempo non fossero compresi nella raccolta delle opere di questo santo papa. Quelli che san Gregorio compose indubitatamente sono i Morali su Giobbe, divisi in trentacinque libri; ventidue omelie sopra Ezechiele, quarantasei evangeli, quattro libri di dialoghi e dodici di lettere. L'Antifouario ed il Sacramentario sono pur essi tutta eosa sua, eccettuate alcune giunte ehe vi sono state fatte, come avvicue ordinariamente in questa sorta di opere. Lo stile di questo padre, e soprattutto la sua dizione, risentono del cattivo gusto del suo secolo, ma questo difetto e vantaggiosa-

(1) II. Epist. 83.

mente compensato dall'unzione divina che forma il carattere della sua eloquenza.

Si conservò insiem col suo corpo il suo pallio, la sua cintura e du nreliquiario che egli portava al collo, e si presume che lo tenesse in vece della croce del petto che portano i nestri vescori (2). E desso una precolistama seanoletta di argento, e come ogni altra cosa che usava il anto, mostra la semplicità o la povertà e vangelica di un pontefico, il quale era non pertanto così grande e magnifico nelle sue larghezae. Egli si era fatto dipingere nel suo monsatero di Sant'Andrea, affinchè la cutotta della con rivatto richiamase più lungamente a suoi monaci lo spirito delle sue lettioni e della loro professione.

Il diacono Giovanni, che aveva veduto questo quadro, secondo tale monumento ei ha lasciato la pittura seguente di san Gregorio. Egli era di alta statura, aveva il volto mezzo tra lungo e rotondo, i capelli neri molto ed arricciati, il davanti del capo calvo con due piccole ciocche, la chierica grande, la barba medioere, la fronte bella e la fisonomia nobile e dolcissima. Il suo vestire consisteva in una pianeta o eome tale di colore castagno, una tonicella eol pallio attortigliato intorno alle spalle e pendente da un lato. Il diacono Giovanni aggiunge che si aveva il eostume di dipingere lo Spirito Santo in forma di colomba sulla testa di questo Padre, cotanto erano convinti dell' assistenza che egli ne riceveva, cotanto l'unzione divina si manifesta nella lettura delle sue opere; scritti pieni di luce e di ealore, di una dottriua sempre esatta, contenendo essi soli quasi tutta quanta la religione, le verità della fede e della mo-

rale nella loro maggior purezza.

di questi quattro Padri, che si è creduto
di questi quattro Padri, che si è creduto
di poter paragonare ai quattro evangelisi; e tale nell'ordine del merito uno
de più illustri dottori.

(2) Joan. Diac. Vit. IV, 80.

## BESSERTAFIONE.

DEL

#### CANONICO ALFONSO MEZZARELLI

STEEL OF STREET

Quale autorità il papa può escreitare sulla disciplina ecclesiastica.

Non è egli manifesto, che il papa la e deve avere una immediata, universale e monarchica giurisdizione su tutta Lichiesa Punque questo regolamento spetta ed alla Chiesa universale ed al pamedesimo. Voglio dire: che i concili generali, ed anche il solo papa possono fissare i canoni da osservaria inviolabilmente, e senza resistenza da tutta la Chiesa.

Oimel sento da lungi la patetica esclamazione di un maestro di scuola. Oimè, che pregiudizi di una papistica educazione I Il papa è capo della Chiesa ? sì : è primate della Chiesa? si : gode autorità su tutta la Chiesa ? sì : è vescovo metropolitano, patriarca di tutta la Chiesa? oh questo poi no. Che cosa è dunque il papa ? Un capo ed un primate Ispettore della Chiesa, che rappresenta la Chiesa universale, che ha l'autorità di mettere in moto, e far agire le giurisdizioni subalterne, a cui si i vescovi come i fedeli devono prestare ubbidienza , quando agisce in nome della Chiesa universale; cioè a dire quando comanda secondo lo spirito della Chiesa, e le regole fissate dai canoni universali.

Che confusioni di termini! che con-

traddizioni! che semi di maligne conseguenze! Ma adesso tocca a me l'interrogarvi. In poche parole domando io a voi : il papa è monarca assoluto ed immediato dei vescovi, dei fedeli e di tutta la Chiesa, si o no? Monarca no: l'ho giá detto, e lo torno a ripetere; capo e primate, si: ma non monarca. Mi basta cosi. Ma perchè il papa non è monarca della Chiesa universale ? Noi portiamo tre argomenti per istabilire la papal monarchia nella Chiesa; il primo dalla ragione di un buon governo, il secondo dalla istituzione di Gesù Cristo. il terzo dalla autorità e dalla pratica della Chiesa. Bisogna dunque sveutare questi tre argomenti prima di mutare un monarca in un ispettore. Ma a questi non si risponde mai direttamente.

Si dice, che se il papa fosse monarca nella Chicas, ne seguirebbe, che egli fosse il vescovo unicersale ed unico della Chiesa. Rispondo, che il papa è veramente vescovo unicersale; e questa couseguenza non inente assurfa per le raeguenza non inente assurfa per le ragioni, che assistono la pontificia nomarista e che da suoi rivati non sono mai stato distrutte. Ma cho poi il papa sia vescovo unico nella Chiesa, poni lo diciamo neppur noi, e non discendo per legittima conseguenza dalla papal monarchia. Anche ogni vescovo è parroco dei parrochi rella sua diocesi, ma non per questo è l'unico parroco della dioccsi. Anche gli apostoli crano vescovi universali, ma non per questo erano voscovi unici ( Act. xx , 28 ) della Chicsa. Un concilio ecumenico è par superiore a tutti i vescovi in particolare ; non è vero? Ma per questo forse non ci sono più vescovi nella Chiesa, perchè v'è il concilio ecumenico, che comanda ai vescovi nella ecclesiastica disciplina ? No sicuramente, perchè uon v'è nessuna assurdità, che una podestà agisca e comandi, ma subordiuata ad un'altra. Ecco dunque come il papa è monarca nella Chiesa, è vescovo dei vescovi, ma non è l'unico vescovo della Chiesa, perchè anche gli altri vescovi particolari comandano nelle loro diocesi, benche con subordinazione al vescovo universale, vale a dire al papa. Ci vnol poi tanto a capire si fatta distinzione ?

E pure san Cipriano, ripiglia il maestro della cattedra, dice, che Episcopatus unus est, cujus a singulis pars in solidum tenetur. Dunque tutti i vescovi posseggono in solidum col papa lo stesso episcopato, e la stessa autorità episcopalc. Rispondo ; il vescovado è un solo; sicuramente perchè è della stessa natura in tutti i vescovi, e tutti i vescovi nella ordiuazione episcopale ricevono il medesimo carattere e la medesima autorità. Ma questo io veramente non credo che sia il senso più ovvio del passo di san Cipriano. Eccovi il senso di quel passo a mio parero. Il vescovato è un solo; ma qual vescovato? appunto il vescovato universale del papa; questo vescovado universale del papa è un solo, perchè non v'e uessun altri fuori del papa, che sia vescovo di tutta la Chiesa. Ma di questo solo vescovato i vescovi particolari posseggono in solidum una determinata porzione, perchò hanno anch' essi vera giurisdiziono sulle loro chicsc particolari, con questo però, che restano sempre subordinati a quel capo, che solo ha la sola giurisdizione universale. Così a san Pietro solo fu detto : Quidquid solveris super terram, erit solutum et in coelis, ed ecco nel solo san Pietro tutta intera la podestà del vescovato universale della Chiesa. Ma questa medesima autorità fu poi anche data da Gesù Cristo al corpo intiero degli apostoli uniti a Pictro lor capo. Quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelis, di modo che tutti non la possedessero tutta, ma tutti ne godessero in solidum una parte con subordinaziono a Pietro, che ne gode la pienezza da sè solo come capo, e ne gode in solidum una parte con gli altri, como loro eguale. Per tal distinzione Pictro come capo è vescovo universale della Chicsa, come eguale agli altri è vescovo particolare di Roma. Mi spiego ancora qualche poeo con una parità, la quale se non conviene colla più minuta esattezza, vi si accosta per altro moltissimo. Il regno per esempio di Francia è un solo : perchè ? perchè un solo è il re che comanda a tutto il terreno ed a tutto il paese di Francia. Ma di questo regno tutti i possidenti uello slesso tempo godono una porzione, perchè tutti possiedono in particolare una parte del terreno di Francia , quantunque sempre soggetti alle leggi del re, che solo possiede tutto il regno. Essi posseggono, e da chi? non dal ro ma da coloro che godevano prima que' terreni , e da cui gli acquistarono per titolo di compra. E pure ciò non ostanto sono soggetti al re, perchè possiedono dentro quel regno, che resta tutto intero subordinato alla sua autorità. Il re medosimo poi anch' esso ha la sua porzione determinata di stabili, che chiamansi beni allodiali . e che egli possiede non come re, ma come un altro privato, e co' diritti di un altro suddito. Così dunque ciascuno dei vescovi ricevo la sua autorità e giurisdizione, non dal papa, ma da Dio nella sua ordinazione; ciascuno di loro comanda nella propria particolar diocesi ; ma nell' istesso tempo resta subordinato al capo della Chiesa, cioè al papa, il quale ha la giuris diziene universale su sutte le partie olari diocesi.

Non preten do per questo, che la mia spicgazione del detto rasso sia crattissima : ma badate bene, signor maestro, se la mia non è esattissima , la vostra è totalmente inesatta. San Cipriano dice , che il vescovato è un solo, e che di questo vescovato una porzione in solidum si gode da tutti i veseovi. Ma se voi sotto il nome di vescovato intendete la pura autorità e giurisdizione vescovile, allora dico, che non è vero che i vescovi tutti col papa godano una porzion del vescovato. Ognuno lo gode tutto, perchè ognuno ha vera ed intiera giurisdizione nella sua diocesi, e se tutti ne godessero una sola porzione, nessuno in realtà sarebbe più vescovo. Dunque bisogna intendere quelle parole Episcopatus in un senso più ampio. Perciò torno a ripetere o non può darsi spiegazion esatta di quel passo, o bisogna spiegarlo nel senso da me dichiarato.

Del resto il far del papa un capo purramente ministeriale ed un mero ispettor generale, è lo stesso che farne un vesevov, come tutti gli altri, e nulla più. Si può ben dire: l'bbidite al papa. Ma io potrò sempre risponder si, purchè comandi secondo lo spirito de' canoni universalì. E quando comanderà secondo questo spirito? Quando comanderà secon-

modo mio. E poi chi non sa, che molti dei canoni universali sono variabili e modificabili sceondo i tempi e le circostanze? Ma l'ispettore non potrà variarli e modificarli: o dovrà aspettare il consenso della Chiesa, e così non farne mai nulla ; oppure dipenderà da me il decidere, sc l'ispettore ha variato e modificato secondo lo spirito della Chiesa, ed io deciderò si curamente secondo il mio spirito, ed un altro secondo il suo, ed un terzo a norma del suo. Oh elie divisione, oh che disordine nella Chiesa, se faceiamo del papa un ispettore, come vorrebbe il signor maestro. Meglio è dunque, che lasciamo in piedi la cattedra di san Pietro per dar leggi a tutta la Chiesa, e che voltiamo le spalle ad una caltedra scismatica mal appeggiata sulla ragione, e meno assai sull'autorità.

Imperocché in non soglio qui riportar ni passi del Vangelo, air quelli dei Padri che decideno a l'avere della papa Imarchia. Si trevane cento volte ripetuti dai catolici senza nessuna buona riupotal degli sciematici. Voglio qui solo citare una pircola serie di autorità tolte dai centile dai dottori degli ancienti secoli della Chiesa, per cui un uomo di ragiona deve subito a primo colpo decidere a favore del monarchico principato del pasoltanto un riserbo alcune pircole
riflessieni da farsi dopo questa catolica
serie di deesise autorità.

#### PASSI FAVOREVOLI ALLA PONTIFICIA MO-NARCHIA DELLA CHIESA.

Consi leret patriarcha ea que archieniscopi et episcopi in provinciis suis faciunt; et si quid réperiat secus quam oporteat factum, mutet, et disponat prout sibi videatur; siquidem ipse est pater omnium, et illi filli eius. Et quamvis sit archiepiscopus inter episcopos tamquam frater major, qui curam habet fratrum suorum, et ci debeant obedientiam. qui præest; est tamen patriarcha iis omnibus qui suh potestate ejus snat, sicut ille qui tenet sedem Romæ eaput est et princeps o-mai impatriarcharum; quandoquidem tpsc est primus, sicut Petrus, cui data est potestas in omnes principes christianos, et onines nopulos corum, ut qui sit vicarius Domini nostri super eunctos populos et universam Ecclesiam ehristianam: ct quieumque contradixerit, a synodo excommunicatur. (Concil. Nican. can. 39. Labie, tom. 2, col. 312, edit. Venet. 1728. )

Costanzo, che persegnitaca zanl'Atanasio, difensore dell' antiea fede, desiderava con ardore, diceva Ammiano Marcellino (l. 27), di farlo condamane dall'autorità, che sopra gli altri aveta il vescovo di Roma, (Bossuet, Disc. sur l'Itst. univ., part. 2, 12.)

Nos quoque tanto honore vos dignamur, quanto Dominus mester Jesos Christus Perturna decoravit, nili Ecclesia principalu illum sublimavit, (Gervasius remor, archiep. ad Nicol. II, pap. Concil. Labbe, tom. 12, col. 55.)

Ergo nos, quantum scimus et possumus, privilegium saactæ ae primæ Sedis Romanæ et eonserare, et obaudire, et extollere cupimus, atque sataglinus pro suo scilicet principatu, quem b. Petrus apostolus Domini voce perceptum, Ecclesla nihilominus subsequente, et tennit semper et retinet. (Concil, Duziaceus, H. ep. Synod, ad Hadr. pap. an. 871. Labbe, tom. 40, col. 4167.)

Sanctissimo, ac Del amantissimo, et unitrasili archieniscopo, et patriarchæ magnæ Romæ Leoni. (Theodorus secles. Alexandr. diacon, in concil. Chalcedon. act. 5 an. 451, Lobbe, tom. 4, col. 1267.)

Silverio veniente Pataruin, venerabilis espiscopus civitatis venit ad imperatorem, et judicism bei contestatus est de tantæ Sedis episcopi expulsione; multos esse dienes in hen mundo reges, et uou esse unum sieut ille papa est auper Ecclesiam mundi tottus, a sua sede expulsus (Liberari, diacon. hereior.

cap. 22, opial Lubbic, concil. tom. 6, col. 4557, Nubis oppount causers, dim meschant quid laquatur. Contra quos hoc [pos venire consultation of the consultation of the conqui appellationes tottus Ecclesia ad bajas Sedie stames obucer deferri. Ab [pas vero nu quan prozens appellari debera suntcract, ipsan ad auditus commercy judicion jucract, ipsan ad auditus commercy judicion judicarl, sententiamque Illiso constituerant non oportree disobli, cijus potius septemproportree disobli, cijus potius septemproportree disobli, cijus potius septemproportree disobli, cijus potius septem-

Sigut subditos nos esse terrenis potestatibus jubet Arbiter coli, staturos nos aute-reges et priucipes in quaeninque accusatione prædicens; ita non facile datur intelligi, qua vel ratione, vel lege, ab inferioribus eminentlor judicetur. Nam cum celebri præcepto Apostolus ( I Tim. V) ciamet , accusationem vel in presbyterum recipi non debere, quid in principatum generalis Ecclesiæ erlminationibus licere censendum est?... in sacerdotibus emteris potest, si quid forte untaverit, reformari : at ai papa urbis vocatur in dnblum, episcopatus jam videbitur, nou episcopus vacillare ... Reddet rationem, qui ovill Dominico præest, qua commissam sibi agnoru:n curam dispenset; cæterum non est gregis pastorem proprium terrere, sed judiels. (Arit. Viennens, nomin, episcop, Gall. ad senal, Rom. in causa Symmach. pap. apud Labbe, tom. 5, col. 501, an. 503.

Doulno nostro sanctissimo, et beatissimo archiepiscopo antiqua Ronne, et acumenico pattiarche Agapito. (Archimandrita et monachi Hicrosolymorum ac Orientales congregati in symodo Constantinopolit. an. 556. Labbs, 10m, 5. col. 382 et seq.)

Sanctiasimo ac beatissimo universa orbis terra: patriarcha Horinisda, continenti sedem principis Apostoorum Petrl... Christus Deus uoster principem pastorum, et doctorem, et medicam animacam constituit vos, et vestrum sanetum Angelmu digum est, passiones, que nobis contigerum, etponere, et immiseriordes ostendere lupos, qui dissipant gregem Christi: ut auctoritatie bacuio cos expeliat de medio ovium. (Minor, archi mandr. et monach. secund, Syriæ ad Hormid. Labb., 5. col. 598.

Domino meo beatissimo et apostolico patri Hormisda archiepiscopo universalis Ecclesia, ( Pompei, ep. ad Hormisd, an. 519,

Labbe , tom. 5, col. 628.)

Etiamsi nulla extaret necessitas ecclesiastice discipline, expetendum revera uobis fuerat illud privilegium Sedis vestre, quo susceptls regal clavibus post resurrectionem Salvatoris, per totum orbem beatisaimi Petri singularis predicatio utulersorum illuminationi prospexit: cujus vicarii principatus sicut eminet, ita metuendus est ab omaibus, et amandus. (Tarracon, episcop, ep. ad Hisior, ppp. Labbs, tom, S, ed.), 86, 1

Domino sancto, et meritis beatlssimo, totoque orbe Apostolico et universali pontifici Martino papa. (Maurus episc. Racennat, in Concil, Lateran, an, 649, Labbe, t, 7,

col. 98.)

Per jassionem sanctam, sive preceptionem divinitus presidentis vobis, aque omnibus his preemitentis sacerdotim, et patris patrum, domini nostri Martini; ter beatissimi pape. (Abbate et monachi Gracia di Concil, Lateran. an. 649. Labbe, tom. 7, col. 118.)

Sauctissimo ac heatlssimo a Deo nostro bonorabili domino meo, patri patrum, archiepiscopo, et universali papu domino Theodoro, Sergius humilis in Domino salutem, (Sergius Cupri episcop, Ibid. col., 126.)

Placet, et valde placet lu omuibus vestra sacratissimi sectari vestigis, neque fia sectari vestigis, neque fia dissentiamus sectari vestigis, neque fia dissentiamus, quem videllect fipse Christian Domlous noster omnium nostrum ad vicem soamu in terris voluit «ses caput. (\$interis voluit «ses caput. (\$interis voluit «ses caput. (\$interis voluit «ses caput.) (\$interis voluit ») (\$interis voluit

Si qua acumenica synodo collecta, de Romuna etlam Eccleai controversia extieria, licebit cum decenil reverentia de proposita quessitono reuerante percontari, responsumque admittere, et sive juvari, sive juvare; uou tamen impudenter contra senioris Roma pontilieis sententiam diecet. Consti. Contantinopol. 4 acum. an. 809, act. 10, can, 43. Labbe, tom. 10, coi. 872.

Omnes seues cum junioribus selnins, nostras ecclesias subditas esse romanu Ecclesiae, et nos episcopos in primatu b. Petri subicetos esse Homano pontifici, et obvia salva iide, que in Ecclesia semper vignit, et Domino coopérante, florèti, nobis est vestræ Apostoliem auctoritati obediendum. ( Hincmar. Rhemens, oper. tom. 2, p. 250. )

Tibi, ut prime Sedis autistiti universalis Ecclesia, quid agendum sit relinquimus, stanti super firmam fidei petram, ( Concil. Constantinop. 5 ceumen, ad Agathon pap. an. 680. Labbe, tom. 7, col. 1410. )

Ipse nature nostræ Opifex cum ano artificio curasset ut caput toti corpori præficeretur, in eo collocatis præcipuis seusuum instrumentia, omnem reliquorum membrorum motionem et perfectionem illine oriri fecit. et eouservarl: et si contigerit allquod eorum offendi, aut aliquo incommodo affici, uou levem eorum euram a se gerendam esse statuit : sed ctlam adversus uitima membra naturalem ostendens affectionem, et consensionem, per manum ministerium ductu oculorum curat quod laborabat. His vestrum quoque Apostolicum pontificatum comparare possumus, o sanctissimi et christiaui sacerdotii caput vos cauouice reputantes. ( Joan. archiepisc. Constant. ad Constantin. pap. an. 712. Labbe, t. 8, col. 158.)

Submixe flagitamus precibus, ut sicut prædeceasorum vestrorum pro auctoritate sancti Petri, servi devoti et subditi discipuli fuimns. sic et vestræ pictatis servi obedientes subditi sub jure cauonico fieri mereamur. ( S. Bonifac, episc. ad Zachar. pap. Labbe,

tom. 8, col. 227. )

Paratus sua obsecundare edictis vestra auctoritatis, veluti Deo, iu cuius persona cuncta profertis. ( Advent. episc. Metens. ad Nicol. pap. Labbe, tom. 5, col. 4502. )

Frustra solummodo loquitur, qui mihi similes auadeudos ac surripiendos putat, et nou satisfacit, et implorat sauctisaime Romanorum Ecclesiæ beatissimum papam, id est Apostolicam Sedem, quæ ab ipso incaruato Dei Verbo', sed et omnibus aanctis svuodis, secundum sacros canones, et terminos universarum, quæ in toto terrarum orbe sunt. sanctarum Dei ecclesiarum in omnibus et per omuia percepit, et habet imperium, auctoritatem, et potestatem ligandi et solvendi; cum hoc euim ligat et solvit etiam in cœlo Verbum, quod cœlestibus virtutibus principatur. Si euim alios quidem satisfaciendos ducit, et beatissimum Romanum papam nequaquam implorat, simile quiddam agit ei qui forte homicidii vel alterius cujusdam criminis redarguitur, et iusontem se, non ei qui secuudum leges judicandi jura sortitus est, exhibere festinat; sed tautum inutiliter, et sine luero, aliis et privatis hominibus munditiam moustrare au satagit actus, qui nullam habeaut se solvendi a crimine potestatem. ( S. Maximus, epist. ad Petrum il-lustr. edit. Paris an. 1675, tom. 2, pag. 76.)

Domino vere sanctissimo ae beatissimo totiusque sauetæ matris Ecclesiæ pii reg s

HENRION, Vol. 11.

Se Christi sanguine acquisitæ pontifici et universali papa Nicolao, (Archiepisc, et coepisc, in regno Lothar. ad Nicol. pap. an. 860, Labbe, tom. 10, cel. 151. )

Cum respectus fidelium ad Apostolicae Sedis, matris scilicet omnium, pia ubera opportune intendat, fraternitas nostra propter variarum rerum eventus, suæque opportuuitatis subsidia, propterque pastoralitatis jura divinitus tauto patri et papæ diguanter collata, frequentibua apicibus Apostolatus vestri culmen pulsare decertat. (Sunodic. 2. Concil. Suession. 3, ad Nicol. pap. an. 866. Labbe, tom. 10, col. 320. )

Eorum vuluerum ... quæ in membris sunt Christi, et Dei Saivatoris omnium uostrum capitia, et apousæ catholicæ et Apostolicæ Ecclesia, unum, et singularem præcelleutem atque catholicissimum medicum ipse princeps summus et fortissimus sermo, et ordinator, et curator, et solus ex toto magiater Deus omnium produxit, videlicet tuam fraternam sanetitatem, et paternam almitatem: propter que dixit Petro maguo et summo Apostolorum : Ta es Petrus etc. et iterum : Tibi dabo claves, etc. Tales enim beatas voees nou secuudum quandam utique sortem Apostolorum principi solum eircumscripsit et definivit, sed per eum ad omnes qui post illum secundum ipsum efficiendi erant summi pastores, et divinissimi sacrique pontifices senioris Rome transmisit, etc. ( S. Ignat. ep. ad Nicol. pap. recit. in Concil. Constantin. 4, weum. 8. Labbe , tom. 10. col. 547.)

Domino sanctissimo et eoaugelico maximo summo sacerdoti et universali papæAdriano. sancta et universalis Synodus Costantinopoli congregata ... Orationes vestras, et assidnas redargutiones... pro ecclesiastica pace alacriter exercuistis, ad expellendum lupum ab ovili Christi, tamquam veri pastores ratiouabilium ovium Christi, quinimmo summi pastores, et principes omnium ccclesiarum. Concil. Constantinop, 4 synodie. ad Hadrian, pap. Labbe, tom. 10. col. 673 et 674.)

Autiqua patriarchalium sedium privilegia renovantes, sacra universali synodo approbante, sancimus, ut post Romanani Ecclesiam, quæ disponente Domino super omnes alias ordinaria potestatia obtinet principatum, utpote mater universorum Christi fidelium, et magistra, Coustantiuopolitana primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Hierosolymitana quartum locum obtiueant: servata cuilibet propria dignitate: ita quod postquam corum antistites a Romano pontifice receperint pallium, quod est plenitudinis officii pontificalis insigne, præstito sibi fidelitatis et obedientiæ juramento, licenter, et ipsi suis suffragancis pallium largiantur, recipientes pro se professionem canonicam, et pro Romana Ecclesia sponsionem obedientim ab eisdem. (Concil. Lateran. 4 acumen. decret. 5. Labbe, tom. 45, col. 937.)

Dopo questa serie di passi mi accordate voi la facoltà d'interrogarvi? Vi domando solamente : ditemi, in questi passi, che figura fa il papa? Fa la figura d'ispettore oppur di monarca? Di capo ministeriale della Chiesa, oppur di capo comandante alla Chicsa? Dovete pur aver notato, che sino il concilio niceno chiama il papa capo e principe di tutti i patriarchi, avente podesta sopra tutti i principi cristiani, e sopra tutti i loro popoli; e perchè? Per essere egli vicario di Gesu Cristo sopra tutta la Chiesa. Chi è capo, principe, podestà non è un puro ispettore; chi è vicario di Gesti Cristo non è vicario della Chiesa; come chi è vicario del principe nel governo di una città non può dirsi, e non è vicario della città medesima, come se la città gli avesse accordato il potere sopra di sè; ma la sua autorità la riconosce dal principe senza dipendenza dalla città. Ed in qual senso, ed in qual modo il papa è capo della Chiesa? Come il capo è monarca del corpo, vi risponde un Giovanni, patriarca di Costantinopoli : e siccome il capo non è ministro dei membri, ma egli anzi del ministero dei membri si serve per muoverli. e per conservarli; così il papa non è ministro dei pastori della Chiesa, ma egli anzi del ministero dei pastori autorevolmente si serve per governare il corpo della Chiesa.

Ma voi avete difficultà di chiamare il papa vescova, metropolitano patriarca di tutta la Chiesa. E pure l'hauno chiamato con questi nomi il concilio nieno, Teodoro diacono nel concilio calcodonese, i monaci orientali nel concilio di Costantinopoli , gli archimandriti di Siria, il vescovo di Ravenna, i monaci greci nel concilio di Laterano / Sergio vescovo di Copro , il terzo concilio generale di Costantinopoli, i vescovi del regno di Lotario, il quanto concilio generale di Costantinopoli; e voi? E soi avrete scrupo di Chiamato poli ; voi? E soi avrete scrupo di chiamare il papa con questi nomi?

Non vi hanno trovato nessuno scrupolo neppur i concili generali. Che scrupolo ne avrete voi ? Il concilio universale quarto di Costantinopoli chiama Adriano papa universale nell'istesso contesto, in cui prende per sè questo nome: Universale papae Hadriano, Sancta et Universalis Synodus Constantinopoli congregata. Non mi parrebbe gran cosa, che anche voi piccolo membro di una piccola chiesa vi degnaste di piegar la fronte a Pio VI. e di dirgli : Santo Padre universale: Non avete notato, che il vescovo di Patara teneva papa Silverio per re nella Chiesa con maggior autorità, che non hanno i re del mondo su i loro regni? Non avete riflettuto, cbc Avito di Vienna protestava, che al papa si dovea la stessa suggeziono, che debbono i sudditi ai loro monarchi? Non avete considerato, che il concilio romano dell' 877, confessava a papa Giovanni, che Gesù Cristo medesimo lo avca collocato per loro capo, e per suo vicario in terra? Non avete letto, che anche Incmaro accusava d'ignoranza, chi non sapeva che tutte le chiese sono suddite della Chiesa romana, e tutti i vescovi soggetti al papa? Non avete osservato, che san Bonifacio desiderava secondo i canoni di esser suddito obbediente di papa Zaccaria? Su via dunque non vi fate più caso di ammettere questa verità, cioè che tutti i vescovi, e tutta la Chiesa è veramente soggetta al papa. Voi vorreste, che i vescovi ubbidissero al papa, come a rappresentante della Chicsa; ed i concili vogliono, che gli si ubbidisca, come a vicario di Gcsù Cristo; e Advenzio vescovo di Metz era pronto ad ubbidirgli come a rappresentante lo stesso Dio. Voi vorreste che si considerasse il papa come un ispettore della Chiesa; ed anticamente lo consideravano come pastore della Chiesa, armato della verga della pastorale autorità, ed io credo, che voi sappiate, che i pastori non tengon solamento l'occhio sopra le pecore; ma le guidano, ma le governano, ma le correggono, ma loro comandano. Voi pensate, che la Chiesa medesima abbia creato il papa per suo capo ministeriale; cd i sino-

2000 DOM:

di, e gli antichi pastori dicevano, che il papa ha ricevuto la sua universale autorità da Gesù Cristo medesimo nella persona di Pietro, e che la Chiesa non ha fatto altro, che confermarla co' suoi decreti. Voi avete tanta difficoltà a riconoscere nel papa una podestà ordinaria su tutti i vescovi; ed il concilio di Laterano, quarto ecumenico, chiama la podesta papale podestà ordinaria su tutte le chiese, non per privilegio, ma per divina disposizione; e comanda, che anche i patriarchi prestino al romano pontefice il giuramento di ubbidienza e di fedeltà. Trovo una gran differenza di pensare tra voi ed i concili: cosa, che mi la credere, che voi pensiate male, se pur è vero, che la cattolica Chiesa abbia sempre pensato bene.

Sentite dunque la mia risoluzione. Sinchè voi non mi dimostrate cattolicamente, che i sinodi anche universali hanno errato, riconoscendo nel papa una falsa autorità, io voglio chiamarlo con loro vescovo universale della Chiesa, pastore dei pastori, vicario di Gesti Cristo, non ispettore, non ministro, non vescovo eguale agli altri vescovi. În conseguenza pretendo, che il papa debba godere nel regolamento della ecclesiastica disciplina quella autorità che si compete a questi titoli. Siete contento? se non lo siete volgete con buona grammatica, con retta logica, con sana dottrina tutti que passi al vostro senso, ed allora poi mi troverete più docile al vostro partito.





## (\*) INDICATAZZZIA

D I

#### MONSIGNOR GIOVANNI MARCHETTI

Sulla distinzione fra la sede apostolica ed il romano pontefice; qual fondamento essa abbia.

Gli studiosi delle ecclesiastiche controversie di storie, abbisegnam di avvertenza a questa celebre distinzione, come motto analoga alla distinzione del concilio romano e del papa (di cui rella dissertazione seguente). Il celebre libello presentato dal Du-Plessia nell'assemblea de l'3 giugno 1303, il quale, non dirò da romani teologi, ma da Natale Alessandro si dice (1): acternisi diguns tent-

(\*) Il signor Henrion, nello scopo di risparmiare il suo storico nazionale, l'abate Fleury, ha omesso nella sua versione francese vari brani delle Dissertazioni di monsignor Marchetti, raffazzonando altresì alcuni periodi da lui conservati. Noi, essendoci proposti semplicemente, di riprodurre quanto ha pubblicato il signor Henrion, abbiamo lasciate ordinariamente le sue omissioni, ma rispetto a'suoi raffazzonamenti, abbiam creduto meglio attenerci all'originale italiano. Si è detto ordinariamente, perchè ci siam creduto permesso di supplire coll'originale alcune omissioni, quando eiò non contrariava lo scopo manifesto della version francese. Questa nota serva ol cortese lettore anche per il volume antecedente, e pei sussequenti. ( Nota dell' Edit. )

(1) In hist. saec. XIV, dissert. VIII, art. II, S XVIII.

bris, e nel quale il medesimo Du-Plessis, a giudizio dello stesso Natale (2): Immania accusationum, immo calumniarum capita contra ipsum (Bonifacio papa VIII) proposuit: tal libello degli scismatici scomunicati dal papa stesso, termina con questa salutevol clausola (3): Jure, honore, et statu s. Sedis apostolicae in omnibus semper salvis. Formola imitata in appresso da altri spiriti torbidi ed inquieti, che da romani pontefici anatematizzati pe loro errori, e di perniciose dottrine imbevuti, nell'eresia e nell'ostinazione, mille vergognosi împroperi hanno vomitato coutro i romani successori del Principe degli apostoli , salvo però l' onore, ed il rispetto della Sede apostolica, con la quale la più cristiana comunione e pace volcano professare, mentre coi papi tener piaceansi tutta opposta condotta. L'abate Lannoio (4), siccome egli era d'ingegno fatto e formato pe'paradossi, è stato un celebre difensore di questa distinzione fra la santa Sede ed il papa; benebè ella sia alquauto più anti-

(2) Ibid. art. III, § 1.

(3) Ibid, art. IV, § 1.
(4) Epistol. part. V, ep. ad Antonium Varillaum, et ad Jacobum Bevilaguam. ca, e già confutata da Melchior Cano (1). Ed in niuna altra guisa, dice il sorbonico signor Tournely (2): nec alia ratione theologi illi se expedient a tot veterum in gratiam infallibilitatis pontificis romani testimoniis, quam ea, non de ipso pontifice, sed de romana Ecclesia, seu apostolica Sede interpretando. E di fatto il Launoio e gli altri, che la sentono con lui, niegan certamente al papa l'infallibilità, ecc., ma non già alla Sede apostolica, la quale, giusta le costoro dottrine, anche errando il papa, riman sempre infallibile. Ed oh ! piacesse al ciclo, dice il nominato Tournely, ehe con tal ritrovato accordar si potessero alcune spinose eontroversie; ma Non dissimulandum (è il citato teologo che parla) difficile esse in tanta testimoniorum mole, quae Bellarminus, Launoius, et alii congerunt, non recognoscere apostolicae Sedis, seu romanae Ecclesiae certam et infallibilem anctoritatem; at longe difficilius est, ea conciliare cum declaratione cleri Gallicani, a qua recedere nobis non permittitur: cioè a dire, che si hanno a tirare-i Padri alle proprie opinioni, e non già queste accomodare alle dottrine de Padri. È ella forse questa una regola di recente eritica? Io veramente nol so. Ecco quanto ingegnosi sono mai sem-

pre gli uomini a creansi de superiori, o on attosi, o inintelligibili. Già di sopra notammo, quanto torri conto a certi spiriti amanti di liberà, l'estaltare la santa Scrittura e la Chiesa de 'primisecoli, che esteriormente non possono condanare gli errori, siccome fa la Chiesa presente, che costoro si studiana di de-primere. Vedasi, se partià niente eslamate vi passa in questo conferir percegative alla Sede appetiolica, per isvestirue il romano pontefice. È questi un nome, posta di controli conferir pediti un contra contra corrisponde in ciascheduno la giusta idea; e quando i Padri ne attestante che bisogna, e de hoccesario (tonce con

lui l'unità di comunione e di fede (3), eiaseheduno comprende tosto, con chi-Ma questa santa Sede infallibile, capite voi chi ella sia? Quando ella parli, quando insegni, quando condanni, distintamente dal papa; anzi con molto maggiore autorità di lui stesso? Vedano un poco i lettori, se riesce loro formarsi qui un'idea chiara. A me pare impossibile; ed il padre Contenson (4) ha dimostrato, che non può ciò capirsi, con argomenti, che Tournely stesso chiama molti e sodi. Ma iu questo mentre, non è egli un bel comodo per l'errore l'esimerlo dalla condanna del papa, per aspettare, che perentoriamente lo atterri la santa Sode? Romper la comunione col primo, e dir vagamente di conservarla con questa? A chi protesti di restare in unione di fede e di carità colla Sede apostolica, come gli dirà ella, che non è vero? Pur presso molti un'idea confusa ed oscura, ma comoda, prevale ad altre chiare e distinte; perche l'uomo è portato ad amar più ciò, ch'ei erede ed opera attualmente, che non eiò, che fare e' dovrebbe e credere. Questa divisione distrugge ad un tratto l'autorità apostolica della cattedra di Pietro, della Sede apostolica dal papa stesso, almeno presso chi ammetter voglia quei principi, che, senza lasciare di esser cattolico, non si possono negare. Chiunque fra noi i monumenti ricerca nelle saere pagine della nuova alleanza, per dimostrare contro i protestanti la divina istituzione del primato de' romani pontefici, che non è già un' opinione scolastica, o di pia credulità, ma un punto di fede cattolica; chiunque, dissi, eiò ne dimostra, non altre testimonianze adduce, che quelle notissime: tu es Petrus, etc., et tibi dabo, etc. Ego rogavi pro te Petre, pasces oves meas, etc., o le altre simili, le quali son così energiche, e della persona di Pietro si chiaramente espressive, che a me ne pare, oracolo alcuno non avervi

<sup>(1)</sup> Lib. VI, de Locis cap. VIII.

<sup>(2)</sup> Trat. de eccl. part. II, quaest. V. art. III.

<sup>(3)</sup> Veg. Pietro Ballerini, De vi, ac rat. Prim., che a lungo rapporta i Padri, cap. X e XIII.
(4) Theol. mentis. et cordis tom. III, cap.

II, corol. I, pag. 103.

nelle divine Scritture, che non si possa cavillosamente stravolgere, ove questi si possano violentare a un senso straniero. Ora a questa Sede apostolica, a questa cattedra di Pietro, che per chi la disgiunga dal romano pontefice, è un nome vago, e di nozione scevro e manchevole, in tutte le Scritture voi non troverete neppur rimotamente, neppur per ombra o conferite, o promesse anche in un solo testo, in una sola parola, prerogative distinte: ed il crear di pianta, e formare a capriccio sistemi aerei, specialmente in queste materie, ella è cosa di esempio pessimo, e di cattivissimo gusto pe' sacri studi. No: il conservar nella Chiesa l' unità di comunione e di fede, che agli scismi opponesi ed all'eresie, sono i due grandi obbietti del primato apostolico, a quali principalmente i Padri lo riconoscono istituito da Cristo. Per tali oggetti fu necessario, come dice san Girolamo, stabilire uno soto, e lo stesso primato il richieda, poiche l'esser primo non può convenire che ad un solo. Si vuol egli di più? Questa necessità di un solo capo, la riconoscono non solo , dopo i santi Padri, tutti i cattolici, ma anche alcuni protestanti la conoscono e la confermano. Il Covrello, uom calvinista, nell'opera: Examinatio doctrinae contra actionem causae Innocentum; impressa l'anno 1564, alla pag. 106, facendo menzione di Pietro e degli altri apostoli, così ne dice: unum ceteris praeponi necesse est ad evitanda schismata, et dissensiones tollendas. Ed alla seguente pagina, ne aggiugne: ipsi duodecim apostoli viz satis inter se convenissent, nisi unus celeris praefectus fuisset. Inde est illud s. Hieronymi: inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto, schismatis tollatur occasio. Il Cartuvright ne adduce un argomento di aualogia con tali parole (1): Si necessarium est ad unitatem in Ecclesia tuendam, unum archiepiscopum aliis praeesse; cur non pari ratione toti Ecclesiae Dei unus pracerit archiepiscopus? Lo che ripete anche al-

(1) In Defension. Wirgisti, pag. 390.

trove (2); ed ha suoi contesti Ospiniano (3), Ookero (4) ed altri. E a farsi però distinta menzione del rinomatissimo Ugon Grozio (5), che dimostra ciò di proposito con la ragione, con la Scrittura e con i Padri; ed altrove rimarchevolmente confessa (6): Sine tali primatu exiri a controversis non poterat, sicul hodie apud protestantes nulla est ratio, qua ortarum inter ipsos controversiarum reperiatur finis. Anzi allo stesso Calvino feri tanto la mente questa ragione, che per la vecchia alleanza, fu costretto ad osservarla egli stesso (7): cultus sui Sedem in medio terrae Deus collocavit illi unum antistitem praefecit, quem omnes respicerent, quo melius in unitate continerentur. Veda chi può quanto egli aveva detto avanti (8) sulla necessità di un sol vescovo in ciascheduna città, e vi si applichi l' argomento suddetto del Cartuvright. Il Cuneo (9) finalmente avverte a lungo all'incomodo, che nacque nell'antica legge sub templo posteriore, cum prophetas major vis, afflatusque divinus non aceret: perchè mancando allora i profeti, che potessero con certa fede determinare le insorgenti questioni su le Scritture, tutto si portò a confusione, si cominciò a disputar di tutto: et suis se tenebris involvit humana imbecillitas. Questo è un notabilissimo argomento in becca d'un protestante, ed è quanto di forte dedurre si possa per la Chiesa cristiana. I signori riformati non possono non avvedersi, che Gesù Cristo avrebbe fondato la sua Chiesa in un caos simile a quello, in cui deplorano avvolta la sinago ga sotto il secondo tempio, se non l'avesse provvista di un giudice infallibile sul senso delle Scritture, quale noi riconosciamo

(2) Secund. Replic. part. I, pag. 582, in med.

(3) Hist. Sacr. mct. De Jacobo Andrea. (4) De Eccles. polit. praef. sect. VI, pag.

26 et 38.
(5) Vot. pro pace Eccl. Art. Vii, tom. IV.
Opp. pag. 658, edit. Basilen. 1732.

(6) Discuss. Rivet. Apologet. ibi., p. 603, (7) Lib. IV, tastit. cap. Vt, \$ tl.

(8) Lib. IV, Instit. cap. IV, nº It.

(9) Presso Lamy Appar. Bibl. lib. I, cap. X.

il romano pontefice e la Chiesa universale.

Or se nella Chiesa fu necessario il primato; se questo non'può esser, che di uno; se una sola persona determinar doveasi, acció nella Chiesa stessa si mantenesse la necessaria unità; se ciò eredono tutti i cattolici, lo confermano i protestanti medesimi, eome trasferire alla Sede di Pietro le prerogative, che l'unità medesima della Chiesa a conservare abbisognano ? Questa Sede chi sarà ella ? Una persona sola, ovvero più ? Se una: ehi sara mai, se non il successor di san Pietro? Se più: come mantener l' unità? O si dovrà discendere alla bassezza di domandare anche, se per questa Sede, elie nelle insorgenti quistioni sola non erra, intender debbasi alcuna cosa senza ragione e seuz' anima? A sviluppare ordinatamente le idee di tali ingegni, non sono sempre superflue si fatte domande? Ecco, quanto è rovinoso il sistema di crear sentenze nuove nelle materie, che alla religione appartengono. A procacciarsi dunque idee chiare, che in ogni genere di letteratura sono tanto desiderabili, è a concliiudersi, che tanto è distinto dalla Sede apostolica, dalla Cattedra del Principe degli apostoli, il romano pontefice, quanto, nella lor proporzione, ciaseun vescovo dalla rispettiva sua sede può concepirsi distinto, quanto il principe dal suo trono, il giudice dal suo tribunale. Poiche, siecome per qualunque avvenimento venendo a maneare il vescovo, il principe, il giudice, dicesi, che ancor vi restano la sede, il trono ed il tribunale; vocaboli, che a ben meditarli, altro poi non sono, se non elie le prerogative, i dritti annessi rispettivamente alla dignità, all'olicio; i quali dritti rimangono intieri, aneorehe giusta l'umana condizione, ne manchi temporalmente la persona, che gli esercitava: nella maniera medesima non manea la Sede apostolica alla morte del papa, perchè i supremi dritti, le divine prerogative del primato sempre sussistono per l'isti-Inzione di Cristo, ed intiere passano al successore. Ma siceome, vivente e sedente il vescovo, la sede episcopale altro non è certamente, che lo stesso vescovo dei dritti rivestito della sua sede; il trono non è altro, che il principe rivestito, mentr'egli vive, delle prerogative del trono, ecc., così, il papa vivente, altro non è che la santa Sede, l'apostolica Cattedra, che il papa stesso nell' esercizio de dritti della sua sede, del suo primato. Quindi con precisione spiegasi, quando sia veramente, che il papa ne parla ex cathedra, ex primatu, ex Sede, ecc .: to che siegue, allorchè ei parla come supremo pastore, e come diremmo; ex oficio (che tanto vuol dire ex cathedra), le funzioni esercitando di pascere, reggere e governare la Chiesa tutta, per il potere avutone da Gesù Cristo; e non guando come privata persona, parla, opina, ragiona e le altre funzioni esercita proprie dell'uomo, quale non cessa di essere il papa, nel divenire il successore di san Pietro. Quindi il vero senso intendesi de'due eelebri testi di san Leone, che gli avversari adducono per sostegno unico della lor distinzione, di eui favelliamo: poiche scrivendo il santo pontefice ad Anatolio eostantinopolitano, il quale, presa opportunità dalla vacanza della sede alessandrina, da cui nel concilio di Calcedonia era stato deposto Dioseoro per esecrandi misfatti, avea procurato nello stesso concilio, che l'onore del primo rango dopo il romano, al vescovo di Alessandria tolto ne fosse, ed a quello di Costantinopoli trasferito; a tal novità opponendosi san Leone, ginstamente adduce la regola, che le scelleratezze di Dioscoro non debbano arrecar nocumento alle prerogative della sua Sede (1): Nihil alexandrinae sedi, ejus, quam per sanctum Marcum evangelistam Dei, Petri discipulum meruit, pereat dignitatis; nec, Dioscoro impielalis suae pervicacia corruente, splendor tantae Ecclesiae, tenebris obfuscetur alienis; e soggiugne la ragiope, che per loro assumono gli avversari; aliud enim sunt sedes, aliud praesiden-

(1) Epist. CVI, al. LXXX, ad Anatol. C. P.: cap. V; veg. Pietro Ballerini, oper. cit. cap. AIV, S V, n° 24. tes : che i demeriti cioè dei vescovi pregiudicar non debbono alle prerogative delle lor sedi. Siccome anche in sede piena direbbesi, che alcun peccato del vescovo non gli toglie i diritti, che come vescoro gli appartengono, lo che equivale a chi dica, i dritti della sede. Così è anche più chiaro l'altro testimonio di san Leone (1): Etsi enim diversa nonnunquam sint merita praesulum, jura tamen permanent sedium; hoc est (ben commenta il padre Coustant ) (2) jura illa cum sint ipsis sedibus, non sedentium meritis concessa; pro sedeutium diversitate non mutantur. Si distinguono i meriti del vescovo da'dritti della sede; ma non è egli vero che questi dritti alla persona del vescovo sono annessi ? E quanto più ciò vale de' diritti del romano primato, che personale essendo per istituzione di Cristo, personali essi pure mestiero è che ne siano? In somma, allorché delle prerogative ragionasi del primato, il ricercarle fuori della: persona del papa, egli è un ricereare il primato stesso al di fuori di quella persona, eui per divina istituzione' egli è annesso. Dir potrei con Pietro Ballerini citato, che questa è una dimostrazione. E tale è la dottrina de santi Padri, cioè della Chiesa, cioc d'ogni cattolico: Ego (diceva san Girolamo (3), scrivendo al poutelice san Damaso) ego beatitudini tuae, idest cathedrae Petri communione consocior. Sant'Agostino (4) promiscuamente ne dice, ora che la santa Sede, or che il papa Innocenzo condannò i pelagiani; e il giudizio di questo pontefice chiama; apostolicae Sedis episcopale judicium. Nel senso medesimo disse san Prospero (5) : sacrosancia b. Petri Sedes per universum Orbem, papae Zozimi sic ore loquitur. Cioè, che Sergio di Cipri espresse nella supplica presentata al pontefice Teodoro; nella quale, dice il Fleu-

ry (6), riconosceva l'autorità della san ta Sede fondata sulla potestà conferita a san Pietro. Ciò vuol dire la domanda, che san Zosimo fece a Celestio, ne termini descrittici da sant'Agostino (7), alludendo alle lettere scritte dal pontefice Innocenzo I, tu sei informato della qualità delle lettere, che la Sede apostolica scrisse a' fratelli e suoi cou-vescovi della provincia dell'Africa? Ed in fatto il furbo eretico gli rispose con fraude, ch'egli acconsentiva alle lettere del beato papa Innocenzo. Vedansi le lettere del pontefice sant' Agatone lette nell' azione ottava dell'ecumenico concilio VI, ed altri più monumenti, che obbligarono l'erudito monaco Coustant ad apporne fino nell'indice del suo tomo di lettere de papi: apostolicam Sedem pro romano episcopo sumplam.

Dunque , le prerogative tutte del primato apostolico, sendo alla persona del romano pontelice indubitatamente congiunte: all'obbligo cattolico di conservare l'unità di comunione e di fede con il centro di tale unità , siccome essenzialmente esigono i diritti del primato medesimo : a tal obbligo non mai adempie il cristiano, che questa unità non conserva col pontelice stesso. Ella è dunque frivola, vana ( io la direi almen conducente allo scisma), ed alla cattolica nozione del primato ripugnante affatto, la pretensione di conservare unità con la santa Sede, mentre non si conservi col papa; e convien riconoscere di buona fede, che fa vergogna alla sua religione, e al buon senso chi a questa mostruosa distinzione dà credito. Quanto a me, soglio aver maraviglia, che in un secolo di tanta luco prendano voga così sereditate e capricciose opinioni: ego beatitudini tuae, idest cathedrae Petri communione consocior. Qui non colligit tecum , dispercit : quicumque extra hanc domum agnum comedit , profanus est. Si quis in area Noe non fuerit, peribit, requante diluvio: no dicea con le voci della Chiesa tutta, il ci-

<sup>(1)</sup> Epist. CX1X, al. CX11. ad Maxim. An-

tioch. c. Itt. (2) Praefat, ad Epp. RR. PP. nº Xt.

<sup>(3)</sup> Epist. XXV, ad s. Damas. (4) De peccat, Origin, cap. XVII. (5) Contra Collat. nº XV.

HENRION, Vol. II.

<sup>(6)</sup> Lib. XXXVIII, hist. nº XXXIV. (7) Lib. de Pece, Orig. cap. VIII.

tato dottor massimo san Girolamo. I preti cattolici diranno sempre al papa, come san Pier Damiano (1) ad Alessandro II: Fos apostolica Sedes, cos romana estis

(1) Opusc. XX, cap. T.

Ecclesia: anzi gli diranno con Gesù Cristo: tu es Petrus... et tibi... pro se.... tu, confirma, pasce etc., e cento umani discorsi non equivaleranno mai ad uma sola delle divine parole.



## BISSERTAZIONE

DI

#### MONSIGNOR GIOVANNI MARCHETTI

Della disciplina de' primi tempi di trattarsi da' romani pontefici gli ecclesiastici affari nei loro concilio,

Notissima cosa ella è nella erudizione ecclesiastica, siccome avvertono il celebre monaco benedettino Pietro Coustant (1), ed il padre Stefanucci (2), che i romani pontefici ( imitando il primo loro predecessore san Pietro, che insorta controversia circa la circoncisione, risolver non volle e diffinire, se non che sentito il parcre degli apostoli e de'preti adunati 🏖 in Gerusalemme) niun grave affare della Chiesa sieno stati soliti trattare , senza consultare o il proprio clero, o il proprio loro concilio , che di vescovi d' Italia , o presenti in Roma , o chiamativi , solea negli antichi tempi comporsi. Un tal saggio regolamento, che fino a' nostri di vigoroso rimirasi ne cardinali, che il romano clero ne rappresentano, servi sempre a conciliare alle ponteficie determinazioni un certo esterior carattere di maturità e sensalezza , e può dirsi anche uno di que' mezzi umani, che prudentemente nelle proprie deliberazioni si adopra auche da chi sappia aver in esse la divina assistenza. Così ne' più antichi tempi san Clemente I, scrisse la genuina

(1) Præf. Gener, ad Epp. RR.PP. n° XXXIII. (2) De Appelf. ad Rom. Pont. part. 1, cap. III, Rome 1768, p. 43, etc. sua l'ettera a que' di Corinto, di consiglio del clero romano, ed a nome per ciò la diresse della Chiesa romana. Cosi san Zefficino, a rapporto dell'antico autore del libro contro Artemone . ammise alla comunione il confessor Natale. dall' eresia rivenuto : san Ponziano , all' esame della dottrina di Origene aduno il senato, cioè il suo clero, come attesta Girolamo (3): riferisce san Cornelio (4), che il suo antecessor san Fabiano, ricevè Novaziano nel clero, ex cleri , populique consensu ; e c'insegna di sè medesimo, di aver riammessi i penitenti scismatici contracto Presbyterio (5) : e per tacer di altri più, da sant'Atanasio (6) rilevasi, che il pontefice san Dionisio, ex synodi sententia, diè lettera a san Dionisio Alessandrino: e che san Giulio I rispose agli eusebiani col suffragio de' vescovi d' Italia. Noi veggiam qualche cosa di simile ne' saggi governi laici, ne'quali non vogliono i principi , gravi , importanti materie risolvere, senza sentire il parere del loro con-

(3) Apud. Rofin. lib. II.

(4) Epist. IX , sp. Cyprisn. (5) Ibid. epist. Vt.

(6) Lib. de Synadis, at Apolog. II.

siglio, e de' maestrati rispettivi della lor corte. Quindi per avventura s'inteude perchè i romani pontefici usino delle cspressioni plurali nelle loro lettere; come doreansi scrivere a noi : sentir la decision nostra: noi diciamo, vogliamo ecc .: perchè similmente alcune lettere scritte si trovino a' papi , da' vescovi specialmente di Oriente, nelle quali queste pluralità pur si adoprano, e frasi usansi quasiche non ad una sola persona, ma a più si tenesse ragionamento : perché talvolta ritroviam l'espressione di scrivere al concilio del papa, od anche a tal concilio appellar sentasi; e del trasmariuo concilio, o d' Italia, o del romano sinodo i legati aleuna fiata rammeutisi (1) : perché in qualche occasione si veda, che alcun vescovo, od altro straniero, specialmente di Oriente, che causa avea da trattarsi innanzi al romano pontefice, scriva anche contemporaneamente ad alcono de più distinti prelati d' Italia , come all'arcivescovo di Milano o Aquileia, e dell'affare lo informi, e ne lo preglii ; giacche come membro del concilio del papa, poteva ivi proteggere e promuovere il buon successo. Di simili esempi, credo non infrequenti occorreranno anche a' di uostri nelle persone degli cminentissimi cardinali. Ma, mi si dica di grazia, in tutta questa materia vi è egli niente di misterioso, niente di recondito? Alcuni autori sembra che ce ne vedauo moltissimo. Essi , se alcuna lettera scrivasi dal papa ue' vecchi sccoli, ove luminoso atto di giurisdizione esercitata veggasi in qualche chiesa lontana ; se non han poluto tutto sopprimere . o snervare con traduzione alterata . si studiano almeno, ove possono, di avvertire minutamente il lettore, che tal lettera è il risultate di un concilio . è scritta in un concilio ecc. Così all'incontro, ove trovisi, che qualche chiesa rimota, la superiore autorità implori del romano poutefice; se alcuna pluralità vi si scorga, eccoli subito affaecendati da

(1) Quindi osservisi Fleury lib. XXV, n°

ammonirne , che tal lettera scritta non è al papa solo, che è diretta anche ad altri, che si appella il concilio romano ecc. Quivi sembra, che, ove altro non puessi, si fenda almeno ad imbrogliare il lettore men pratico, con quella mescolanza di idea di concilio nelle lettere a' papi dirette, o da loro scritte; onde venga a rendersi oscuro ciò che era chiaro, e confusa idea venga ad aversi, se l'autorità, che in tali lettere , o s'implora o si escrcita, attribuir si debba al papa, o sivvero al concilio. Sarà ella questa una conghiettura un po' maliziosa? lo so solo, che Launoio e Dupinio hanno appunto portata avanti la materia, e preteso, che necessario si fosse tal coucilio a dar piena autorità alle decisioni papali. In ordine però a quelle pluralità, con-

cilio ecc., vi è di che avvertire i lettori. Idea maravigliosamente assurda della gerarchia della Chiesa si formerebbe colui, che riputasse in alcan vescovo dell'Italia (qui non mai comprendo il romano), o anche in alcuni più adunati, ritrovarsi giurisdizione, autorità sulle chiese, vescovi e concili stranieri. Cosi frivola incocreuza, non vi è fin' ora, ch' io sappia, chi l'abbia detta. Quindi se il Grisostomo mando lettera al vescovo di Milano, lo prenderebbono a riso i dotti tutti, chiunque capisse, che il santo dottore scritto avesse a quel vescovo per essere assoluto da lui dalla sentenza del sinodo di Teofilo Alessandrino. E se i vescovi d'Italia si uniscano a concilio, acquistau cglino perciò quella giurisdizione sulle chiese straniere, che non avea separatamente ciascuno? Vi è egli un Padre, un concilio, un chiunque, che l'abbia detto giammai? Non occorre trattenersi in cio, che non è ancora insorto chi l'abbia detto o creduto. Dunque, se da alcun concilio, che quivi tengasi, autorità s'implora, giurisdizione si esercita sulle chiese straniere; d'altronde venir non può tal possanza, che dal romano pontefice, che in tal concilio risieda: non mai d'altronde, che dal primato di giurisdizione in tutta la Chiesa, che è di fede, ritrovarsi nel papa. Si attenda, se fin qui il discorso va in forma. Or le prerogative del primato sono proprie e personali del solo san Pietro, e de di lui successori. Fra i cattolici non vi è chi ne dubiti. Il Dupinio stesso, che non solea molto attendervi, allorchè stabiliva dottrine, che altri suoi pregiudizi distruggevano; Dupinio stesso non solo ne va d'accordo, ma prova ciò anche con una ragione evideute della stessa nozion del primato, il quale altro non può concepirsi , clic fra molti alcuno, che primo siane; e l'esser primo è evidentemente una cosa, che può couvenire ad un solo: primus enim, res est, quae uni tantum convenit, nec alteri potest communicari (1). E più sotto (2); ez hoc primatui romani pontificis fluunt multae praerogativae, quae ipsi, non secus ae primati, jure divino competunt. Così Dupinio, di cui è a rammentarsi, che scrisse la vita un protestante, qual fu Giovanni Trickio, ed in essa, stampata in Lipsia, ne sa quest'elogio: Quam probe semel , iterumque vir doctus principiis protestantium hoc est veritati accedit! Vedasi la dissertazione del de Marca: de singulari s: Petri primatu. Ma che più? Si vuol cgli autor men sospetto di favorir Roma, del Quesnel? Or bene egli stesso in un libello furtivamente impresso l'anno 1705, con questo titolo: Idée générale du libelle : motif de droit pour le procureur de la cour ecclesiastique de Malines, accusateur et partie, contre le P. Quesnel; egli medesimo dice, che il conunicare a san Paolo stesso una prerogativa del primato di san Pietro, è un tagliare dalla radice il primato, e fare, come dicesi, la parte al primogenito (3) c'est, à mon avis, saper la primauté par le pied, et comme l'on dit, faire la part à l'ainé. E di fatto la dottrina, che le prerogative del primato comunicava a san Paolo, fu qualificata di eretica dal pontefice Innocenzo X, ed i vescovi della Francia, allo stesso papa scrivendo l'anno 1653, di somme lodi colmarono tal condanua. Egli è dunque certissimo, che i dritti del primato apostolico son personali de successori di san l'ietro e neppure a san Paolo commicabili; e perciò molto meno a qualunque altro vescovo. Ma per sola prerogativa di tal primato può esercitarsi giurisdizione del concilio del papa nelle chiese straniere : dunque nella sola persona del papa, e niente nel suo concilio indipendentemente da lui, tutta l'autorità risiede delle risoluzioni, che prendansi circa tali chiese straniere : dunque queste chiese, i loro prelati ecc., la sola giurisdizione implorarono dal romano pontefice , benche al suo concilio si dirigessero, nella guisa appunto, che la sola autorità del supremo principe secolare ne implora chi a lui dirigesi nel suo concilio. Chi cattolico sia, od almeno voglia non sentir peggio di Pascasio Quesnel , mente sembrami , che negar possa di quanto abbiam finora premesso. Quindi, se ad altri vescovi oltre il romano si trovi scritto da chi implori autorità di suprema giurisdizione ecclesiastica; o convien dire , che costui non altro intese, che coadiuvare appo tai vescovi la propria causa, ond'essi presso il papa sc ne facessero protettori ; o convien dire, ch'ei non sapesse neppure i primi elcmenti della gerarchia della Chiesa.

Quanto ad Eutiche, son ben contento, che se gli adatti qualsisia delle due risposte suddette. Si è veduto (pag. 251) che questo erctico dalla sentenza del sinodo di Costantinopoli dell'anno 448, appellò (4) al concilio di Roma (nel che niuna difficoltà cade, restando si fatta espressione bene spiegata dal fin qui detto); e vi aggiugne anche, che appello insieme al coucilio di Egitto e di Gerusalemme. Che Eutiche appellasse altrove, che a Roma, costantemente lo niega il padre Stefanucci (5): ma uomo di così grossa pasta ci si rappresenta questo archimandrita nella sessione VI del suddetto sinodo di Costantinopoli, che io non istento a persuadermelo così scioccamente ignoraute, che imbrogliata anche avesso

(4) Lib. 27, hist, nº 29. (5) De Appellat. ad Rom. pont. , part. Ill, cap. IV, p. 122.

<sup>(1)</sup> De ant. Eccl. Discipl. Diss. IV, cap. I. S I. (2) Ibid. Cap. 11, S 111.

<sup>(3)</sup> Libro citato p. 93, ecc.

la nozione del giudice, cui dovea appellare. Checche dicesse Eutiche agli orecclii del patrizio Florenzio; mentre faceasi del rumore, dopo terminato il concilio (1): egli è certo dai fatti, che io valuto più delle ciarle, che suicamente ebbe effetto, unicamente fu valutato l'appello al papa. Noi abbiamo il libello di Eutiche, che da buoni codici produsse Cristiano Lupo nella dissertazione de romana appellatione Eutychetis : ed in esso si nomina il solo tribunale di Roma-San Flaviano ne scrive a san Leone, dice il Fleury (2), che l'eresiarea pretendeva aver libelli di appellazione a Vostra Santità (ecco il concilio di Roma.) Poi fa dire a san Flaviano l'autor nostro: Autorizzate co' vostri scritti la condanna promunziala regolarmente : l'originale priega san Leone (3) : sanctissime pater DECERNERE damnationem adversus eum regulariter factam. Di fatto di tai libelli di appellazione esign conto, a Flaviano scrivendo, il gran san Leone (4): Accipinus libellum Eutychetis , qui sequeritur ... immerito communione privatum... adeo ut in ipro judicio libellum appellationis suae se asserat obtulisse. Vedasi il testimouio bellissimo, che se ne ha di Seleuco vescovo Amaseno, nell'azione I del concilio calcedonese. Sappiamo auche, che Eutiche iuformò della sua causa san Pier Grisologo, vescovo di Ravenna: ma fu forse, perchè lo credesse aver potestà di proscioglicrio dalla sentenza del concilio costantinopolitano? Pensatelo. La ragione già l'abbiam detta, che è, che quel vescovo potea giovare ad Eutiche presso del papa. Dal tin qui detto possono anche confutarsi il de Marca (5), Launoio (6), Dupinio (7), e Quesnel (8) che questo luminoso fatto dell'appellazione, di cui ragionammo,

(1) Fleury lib. 25, nº 47. (2) Ibid, lib. 27, nº 32. cercano di oscurare con il ricorso, che dicono avuto dall'eresiarca . ad altri ve-

scovi anche, oltre il romano. Questo mescuglio, che ci si volle fare in capo di una giurisdizione del concilio del papa, distinta da quella del papa stesso, clla è un mostro storico il più deforme, che direttamente ripugna, come vedemmo, a principi cattolici ammessi sin da Quesnel. Non mai Gesh Cristo ha promessa, non mai i sinodi hanno riconosciuta, non mai i Padri asserita, non mai registrata gli storici alcuna giurisdizione de vescovi de concili d' Italia sopra le chiese straniere, senza le incommunicabili ( ed il contrario è eresia ) prerogative del postificio primato ; ed il confonder quivi le nozioni , è un distruggere l'idea della ecclesiastica gerarchia. Concludiamo adunque, che il concilio, il presbiterio, il concistoro ordinariamente convocato dal romano pontelice per le occorrenti gravi deliberaziom ecclesiastiche, fu sempre un'estrinseca formalità, diretta a maturamente discutere le materie, a proceder con ponderazione a consigliare al papa ciò, che più sembri spediente; ma non mai può dirsi di necessaria, propria autorità rivestito, e che aver possa di per sè stesso alcuna autorità sulle chiese estranec, se non quanta ivi ne esercita il primato personale de successori di Pietro. Perciò il sinodo romano, sotto il pontefice sant' Ilaro, di quarantotto vescovi composto, l'anno 465, avendo a discuter l'affare d' Ireneo, che da Nundinario vescovo di Barcellona era stato disegnato morendo per suo successore; il sinodo non credè già di poter reprimere con la propria autorità tale abuso, ma si ristrinse a dare al papa questo rimarchevol consiglio (9); auctoritate vestra resistite huic rei per apostolatum vestrum... ordinatio apostolica illibata servetur. Perciò le lettere decretali, benohè dirette soventemente nel romano concilio, l'antichità tutta, i santi Padri le hanno riconosciute e chiamate decretali dei

<sup>(3)</sup> Tom. IV, concil. edit., Yenet., 1728 Col. 778.

<sup>(4)</sup> Ep. VIII, al. XX.

<sup>(5)</sup> Lib. VII, concord. cap. VI.

<sup>(6</sup> Epist. tl, ad Betiam.

<sup>(7)</sup> De ant. eccl. discipt. diss. 11.

<sup>(8)</sup> Dissert. Vtt, in s. Leon.

<sup>9,</sup> Tom. IV, concil, p. 100 dell'edizione di l'arigi.

romani pontefici , e non già de romani 😤 concili. Così la condanna de donatisti, a san Mclchiade riferiscono i Padri Agostino ed Optato; le sentenze contro Pelagio e Celestio . a sant Innocenzo I l'attribuiscono i Padri affricani nella loro pistola a santo Zosimo ; ed a questo papa ascrivesi da Mario Mercatore il celebre trattato contro i pelagiani. La lettera XV agli Orientali attribuita viene a Liberio da san Basilio (1) e da Socrate (2), e san Pier Grisologo scrisse ad Eutiche, che la causa di lui non potera trattarsi da vescovi, senza l'autorità del romano pontefice. Tralascio mille altri esempi. Da quanto abbiamo qui stabilito, rilevasi la vanità del principio del Fleury nelle sue istituzioni canoniche (3), che i de-

- (4) Epist, LXXIV.
- (2) Lib. IV, hist. cap. XII.
  (3) Jur. eccl. instit. p. I, cap. II, nº X.
- creti delle congregazioni romane non hanno forza di legge, come che composte di uomini che non hanno giurisdizione. Questo si chiama un parlar ben in aria e ignorar la natura di queste congregazioni. Esse hanno tutta la loro giurisdizione dal papa. Basta sapere i primi principi , le bolle . che fondano le congregazioni . la loro pratica , coram sanctissimo ex audientia: relatione facta etc: e non può restarne dubbio. Or il papa, ha egli giurisdizione in tutta la Chiesa? Questo è un punto di fede cattolica. Anche nella legislazione suprema della potestà secolare, noi veggiamo, che i principi consultano i consiglieri di gabinetto; e questi certamente non sono magistrati, e non hanno giurisdizione. Ma quando il lor sentimento è adottato dal legislatore, e se ne forma sanzione, direbbesi che non lia forza di legge ? Tirate or da queste premesse la conseguenza.





## BESSERTATE AND STATES

D I

#### MONSIGNOR GIOVANNI MARCHETTI

cil'esame delle pistole decretali de romani pontefici e di affari già da esse decisi.

Egli è necessario tener bene in possesso il principio certissimo che l'esaminarsi in qualunque concilio, o altrove alcun monumento, non é una prnova, che si dubiti dall'autorità del monumento medesimo, nè che si creda aver libertà di ammetterlo o rigettarlo. Così il pontefice Celestino permise, che si trattasse la causa di Nestorio nel concilio di Efeso, benchè l'avesse egli diffinita nelle sue lettere eseguite da san Cirillo. Ma non perciò credè il papa, che fosse libero a' Padri efesini il dissentire dai suoi sentimenti; che anzi scrisse loro, che altro non intendeva, se non (i) ui... quae a nobis ante statuta sunt, exequantur. E a' suoi legati ei diede per istruzione, che se l'affare da alcuno si fosse voluto richiamare a disputa (2), dovevano ilegati medesimi de corum sententiis judicare non subire certamen. Non perciò i Padri di Efeso si crederono in libertà di dissentir, se volcano, dalle lettere di Celestino, anzi dichiararono che alla condanna di Nestorio ne venivano (3) coacti necessario impulsi per sacros canones et EPISTOLAM Sanctissimi PATRIS NOSTRE (è un concilio generale, che parla) Celestini, romani episcopi. Vedesi ciò che di tal espressione ne avverte lo stesso Bossuet nella sua seconda istruzione pastorale sulle promesse della Chiesa al numero LXXXV. Così, ove san Massimo ne dice (4): che si debbono esaminare le Scritture ed i Padri; si vorrà egli intendere, che dalle sacre Scritture dissentir sia permesso? Cosl quando san Gregorio il Grande scrivea (5): Io ho esaminato il concilio di Efeso: pregherei gli amatori del Fleury a dirmi, cosa lor ne parebbe, s' io ne tirassi questa conseguenza : Ciò vuol dire, che san Gregorio non volea ricevere il concilio di Efeso, senza esame : camminerebbe ella in forma? E pure ella è del Fleury (6) diligentissimo, dedotta subito da quelle parole del XIV sinodo di Toledo: Noi dobbiamo esaminare gli atti, che ci sono stati mandati da Roma ; e solo è varia quanto all' oggetto, che non vuolsi ricevere senza esa-

(4) Presso Fleury, lib. XXXIII, nº LLII. (5) Liv. XXXV, no XLIV, di Fleury medesimo (6) Liv. XL, nº XXXIII, & Les évêques.

(2) Commonit. dat. legatis. (3) Sentent. Deposit. Nestorii.

(1) Epist, ad synod. Ephes., tom. III, con-

cil. edit. Venet. col. 928 etc. HENRION, Vol. 11.

me. So le regole dialettiche sono sempre le stesse; o seguir dee da questi duc antecedenti, che san Gregorio potesse rigettare il concilio efesino; o non può mai seguire, che i Padri di Tolcdo potessero rigettare gli atti venuti da Roma. Prima dello stesso concilio di Efeso, era certamente un articolo ben terminato, che eretica fosse la dottrina di Pelagio e di Celestio. Già sant' Agostino ne avea detto il celebre (1) : Causa finita est. E pare la materia lu ritrattata nell'Elesino medesimo, e nel canoue I e nel IV condannati vedonsi gli empi dommi di Celestio e di Pelagio. Così ne'concili II e III di Costantinopoli fu confermata la distinzione delle due nature, già diffinita dall'ecumenico di Calcedonia. Vi sarà egli alcuno, che pretenda, che nel secolo XIV non fosse ancora deciso il cattolico domma della processione dello Spirito Santo dal divino Figliuolo? Dunque io ne dedurrei stortamente, che Benedetto XII tenesse questa materia come da non doversi ammettere senza esame, perchè esame ei permise di fatto che se ne facesse (2). Un' occhiata di grazia alle prime sessioni del concilio di Firenze tenute in Ferrara, e vi troveremo ritrattata, ricsaminata come ex integro, l'addizione al simbolo della particola Filioque. I Greci producono liberamente le loro obbiezioni (3); i Latini vi replicano (4); e tornano a soggiungere i primi (5); e così in seguito. E pure è cosa notissima, che tutta questa materia cra già terminata : che nel concilio lionese II, sotto Gregorio X i Padri greci e latini avevan convenuto dell' addizione, e cantato solennemente il simbolo colla particola Filioque. Dunque non seguirebbe punto, che il sinodo di Firenze credesse libero il rigettare l'aggiunta succennata, perchè l', esamino. Gran quistione fu mossa al concilio di Trento, se l'approvazione dei libri canonici dovesse farvisi senza nuo-

(1) Serm. tt, de verb. Domini.

teria tutta soggettar vollero a nuovo esame, per varie ragioni che ne'luoghi da me citati possono vedersi. Vi fu benissimo esaminato anche il settenario numero de Sacramenti, già parimenti diffinito nell'ecumenico fiorentino (8). Dieci articoli sopra l' Eucaristia precedente-mente decisi, o in decretali ricevute da tutta la Chiesa, o in generali concili: tali articoli a Trento furono esaminati (9). E così, per finirla, nella congregazione generale del sei giugno 1562, fra gli articoli proposti ad esaminarsi, uno fu, se alcun divino comandamento obbligasse i laici alla comunione delle due specie(10). L'arcivescovo di Granata obbietto, che era questo un articolo già deciso nel sinodo di Costanza (11); ma con tutto ciò i Padri progredirono liberamente ad esaminare il punto, e dappoi a diffinirlo (12). Si legga la sessione XV, ove tante materie discusse furono e decise, ed avvegnachè precedentemente terminate dall'autorità irreformabile della Chiesa. Dunque il Tridentino credè, che si potesse non ricevere il canone dei libri sacri, i sette sacramenti, gli articoli sopra l' Eucaristia ecc., pçrchè tali materie ne esamino? Ella è questa, diranno tutti, e diranno benissimo, una conseguenza la più stravolta che si possa sognare. E pure udite cosa gradevole. In alcuni sinodi si esaminano le lettere dommatiche di tali pontefici : dunque tali lettere non si doveano per obbligo, ricevere senza esame ; la lor dottrina sol dovea ammettersi ,

ro esame. Chi tal esame non volca in alcun conto, allegava appunto la ragione,

che cra questo un articolo diffinito già

dalla Chiesa (6), anche nell'ultimo sinodo di Firenze (7). Ma eiò non ostante, di

quelli prevalse il sentimento, che la ma-

<sup>(2)</sup> Fleury tib. XCV, nº 1.

<sup>(3)</sup> Continuat. Fleury, lib. CVII. n° CXVI ec.
(4) Ibid. n° CXVIII, ecc.

<sup>(5)</sup> Ibid, nº CXXI et CXXII.

<sup>(6)</sup> Vid. Nat. Alexand, in Sacc. XVI, Dissert. XII, art. 11, n° 1V.

<sup>(7)</sup> Cent. Fleury lib. cxLm, nm. Lix, Lx. (8) Ibid. lib. cxLm, n° cv.;

<sup>(9)</sup> Pallavicin. hist conc. trident. lib. 1v, cap. 11, n° et 1, 11. (10) Ibid. lib. xv11, cap. I, n.° 1. Rinaldi

<sup>(10)</sup> Ibid. lib. xvii, cap. I, n. s. Rinald an. 1562.

<sup>(11)</sup> Patlavie. cit. nº 11.

<sup>(12)</sup> Fid. session. 11, cap. 1, et can. 1.

se trovata era conforme alla Scrittura, alla tradizione dunque la dottira non si riputava infallibili e, ecc. Oli questo è un dacorro ben forte, diranno Fieury e Natale Alessandro (1), egli è un argometo inclutabile, dice il franchisimo signor Dupinio (2). Che volete farci Y vi sarà tal logica, di cui piccolo serittore qual io sono, non saprà penetrare gli arcani,

Parliamo sul serio. È dunque una dottrina ben certa, che può esaminarsi alcuna decisione, benchè libero non sia il dissentirvi. Anche le più solenni definizioni dommatiche, anche le sacre Scritture medesime, non è infrequente nelle storie ecclesiastiche che si esaminino per istruirsene, si esaminino a schiarimento dei dubbi di chi non le abbia comprese, si esaminino a nuova e maggior confutazione di chi le impugna, ed a più luminosa contestazione della verità. Una decisione ricevnta con previo esame, acquista anche prova maggiore, altro carattere di verità, comechè ricevuta con cognizione di causa; e perciò al nuovo risorgimento di antico errore, usano i sinodi esaminare sovente la vecchia condanna, onde più peso acquisti la nuova coerente, che se ne fa in forma, siccome i canonisti l'appellerebbono specifica (3). E ciò confermarsi, dice Pietro Ballerini (4) citato, dalla giornaliera sperienza, ovedi proferire il proprio giudizio e di renderne ragione si tratta, benchè di cosa che di

acciò non sembri, che siasi per prevenzione ed alla cieca prestatol'assenso. Or vedete: col semplice allegare alcuna delle suddette ragioni (con proporzione alle circostanze diverse) quanto all'esame fatto di alcune decretali ne'concili: l'argomento ineluttabile degli avversari diviene immediatamente un sofisma. Convien dunque accordare onoratamente, che i fatti. privilegiatissimo genere di prova, i fatti ne dimostrano apertamente, che ecclesiastico affare già nella Chiesa deciso con quanto mai di stabilità possa immaginarsi, affare autenticamente terminato, ultimo, finito, alla disciplina o al domma ancor si apparteuga; tale alfare non solo può essere, ma è stato di fatto spessissimo ritrattato, ricsaminato ne sino di : ed io raccomanderò sempre che non occorre tener sospeso il giudizio in materia di fatto evidente. Or ciò presupposto, il formare argomento, anzi degli argomenti l' Achille, è prova che ultimato non reputisi nella Chiesa alcun affare deciso in alcuna ponteficia decretale, unicamente perchè ritrattato veggasi l' affare in un qualche concilio; nu discorso egli è, cui ogni colta persona onorata, dovrebbe arrossire di porre in campo; poichè sembrami un offuscare la verità, e sparger tenebre nel più luminoso meriggio, il volere appoggiare alcun sentimento a si fatti paralogismi. Intanto mi basta conchiudere che si concilia benissimo che alcun affare si abbia per deciso e diffinito in alcuna decretale, e che tale affare medesimo veggasi ritrattato in un sinodo. Ella è questa una conclusione, in tutta la polemica, importantissima.

somma autorità sia e di fede certissima;

<sup>(1)</sup> Vid. dissert. IV, in sacc. V, art. I,

<sup>\$</sup> iv, n° 20-27.

(2) De ant. eccl. disc. diss. V, c. i, \$ ii.

(3) Quindi spiegasi Fleury lib. xxxiii,

n° xLvin, S apres.

(4) De vi, ac rat. primat. cap. xm, S
13, n° 68.

<sup>13, 11 00</sup> 



constitution (Gregor

# LLOVER.

#### CRONOLOGICA E CRITICA

DALL'ANNO 805 INFINO AL 604.

| PAPI.                                  |     | s.   | LIV. San Giovanni I, il 13 agosto       | 523 |
|----------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|-----|
|                                        |     | 8    | morto il 18 maggio                      | 526 |
| XL. Sant'Anastasio I, eletto aul fini- |     | 8    | LV. Felice III, il 24 luglio            | 526 |
| re dell'anno                           | 398 | 2    | morto al principio di ottobre           | 530 |
| morto , secondo Tillemont il 27        |     | 83   | LVI. Bonifacio II eletto il 15 ottobre  | 530 |
| aprile                                 | 402 | 3    | morto nell'ottobre o novembre           | 532 |
| XLI. Sant Innocenzo, eletto verosi-    |     | 2    | LVII. Giovanni II eletto il 22 gennaio  | 533 |
| milmente il 12 aprile                  | 402 | 2    | morto il 27 maggio                      | 535 |
| morto il 27 marzo                      | 417 | 3    | LVIII. Agapito, eletto il 3 giugno      | 535 |
| XLII. San Zosimo , il 18 marzo         | 417 |      | morto il 22 aprile                      | 536 |
| morto il 26 dicembre                   | 418 | *    | LIX. Silverio, eletto nel di 8 giugno   | 536 |
| XLIII.San Bonifacio I, il 28 dicembre  |     | 0    | morto il 20 giugno                      | 537 |
| morto il 4 settembre                   | 422 |      |                                         |     |
| XLIV. San Celestino, il 10 settembre   |     |      | morto il 10 gennaio                     | 555 |
| morto il 6 aprile                      | 432 |      | LXI. Pelagio I, eletto il 16 aprile     | 555 |
| XLV. San Sista III, ordinato il 26     |     | 8    | morto il 1º marzo                       | 560 |
| aprile                                 | 432 | 8    | LXII. Giovanni III, eletto il 18 luglio |     |
| morto il 18 agosto                     | 440 |      | morto il 13 luglio                      | 573 |
| XLVI. Sau Leone il Grande, il 29       |     | 33   | LXIII. Benedetto Bonoso, eletto il 3    |     |
| settembre                              | 440 | - S  | giugno                                  | 574 |
| morto il 4 od il 5 novembre            | 461 | 1    | morto il 3o Inglio                      | 578 |
| XLVII. Sant'Ilaro, eletto il 10 no-    | ••• | - 73 | LXIV. Pelagio II, eletto il 30 no-      |     |
| vembre                                 | 461 | - 8  | vembre                                  | 578 |
| morto il 21 febbraio                   | 468 |      | morto nel di 8 febbraio                 | 590 |
| XLVIII. San Simplicio, il 25 febbraio  | 468 |      | LXV. San Gregorio il Grande elet-       | 550 |
| morto il 27 febbraio                   | 483 |      | to nel di 8 febbraio                    | 590 |
| XLIX. San Felice II, il 2 marzo        | 483 |      | morto il 12 marzo                       | 604 |
| morto il 24 o 25 febbraio              | 492 |      |                                         | 004 |
| L. San Gelasio, il 1°marzo             | 492 |      | ANTIPAPI                                |     |
| morto il 19 novembre                   | 496 |      | Eulalio nel                             | 418 |
| LI. Sant' Auastasio II , il 24 novem-  | 400 | 8    | Lorenzo                                 | 498 |
| bre                                    | 496 | 8    | Dioseoro                                | 530 |
| morto il 17 novembre                   | 498 |      | Vigilio, risguardato sulle prime co-    | 330 |
|                                        | 498 | 100  |                                         | 537 |
| LII. Simmaco, il 22 novembre           | 314 |      | me antipapa                             | 001 |
| IN Sant Orninto II of Lucia            | 514 | 186  | IMPERATORI                              |     |
| LIII. Sant' Ormisda, il 26 luglio      | 914 |      |                                         |     |

| 494 TA1                               | OLA  | С   | RON      | OLOGICA                                                                     |     |
|---------------------------------------|------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Teodosio II                           | 450  | ,   | *        | braccia la vera fede nel                                                    | 587 |
| Marciano                              | 457  |     | 惷        | muore nel                                                                   | 601 |
| Leone I                               | 474  |     | 2        | Lieuva II, morto nel                                                        | 603 |
| Leone II                              | 474  |     | <b>æ</b> |                                                                             |     |
| Zenone                                | 491  |     | 8        | RE D'INGHILTERRA.                                                           |     |
| Anastasio                             | 518  |     | 20       |                                                                             |     |
| Giustino I                            | 527  | 1   | *        | Sant' Etelberto, re di Kent, abbrac-                                        |     |
| Giustiniano I                         | 565  |     | 20       | cia la fede nel                                                             | 597 |
| Giustino II                           | 578  | 1   | 豪        |                                                                             |     |
| Tiberio II                            | 582  |     | 8        | SETTARI                                                                     |     |
| Maurizio, scannato nel                | 602  |     | 翼        |                                                                             |     |
|                                       |      | -   | 緩        | Vigilanzio                                                                  | 406 |
| IMPERATORI DI OCCIDENTE               |      | 3   | 22       | Pelagio                                                                     | 408 |
|                                       |      | - 5 | S.       | Celicoli                                                                    | 409 |
| Onorio                                | 423  | 3   | 8        | Celestio                                                                    | 412 |
| Valentiniano III                      | 455  |     | 8        | Giuliano d' Eclana                                                          | 418 |
| Massimo                               | 455  |     | ₩.       | Semi-pelagiani scoperti nel                                                 | 427 |
| Avito                                 | 456  | ,   | 2        | Nestorio                                                                    | 428 |
| Majorano                              | 461  | 1   | <b>®</b> | Eutiche                                                                     | 448 |
| Severo                                | 465  | 5   | 8        | Predestinaziani, verso il                                                   | 430 |
| Ricimero                              | 467  | 1   | 2        | Pietro il Gualchieraio                                                      | 471 |
| Antemio                               | 472  | 3   | 8        | Senaia, altramente detto Filossemo                                          |     |
| Olibrio                               | 472  | 5   | 8        | combatte le sante immagini nel                                              | 486 |
| Glicerio, deposto nel                 | 474  |     | 2        | Deuterio corrompe la forma del bat-                                         |     |
| Giulio Nepote, deposto nel            | 475  | 5   | *        | tesimo nel                                                                  | 506 |
| Romolo Augustolo, alla deposizione    |      |     | 8        | Severo, eutichiano, capo degli ace-                                         |     |
| del quale finisce l'impero di Oc-     |      |     | 8        | fali.                                                                       | 512 |
| cidente nel                           | 476  | 6   | 8        | Temistio, capo degli agnoiti, i quali                                       |     |
| Odoacre re degli Eruli poi Teodori-   |      |     | 8        | ricusavano a Gesú Cristo la cono-                                           |     |
| co dei Goti, s'impadronirono          |      |     | 案        | scenza de' nostri misteri                                                   | 530 |
| della potestà imperiale sotto il ti-  |      |     | 8        | Barsaniani o semiduliti, che soste-                                         |     |
| tolo di re d'Italia.                  |      |     | 2        | nevano che Gesù Cristo non ave-                                             |     |
| RE DI FRANCIA                         |      |     | 30       | va patito altro che in apparenza                                            | 333 |
|                                       |      |     | 8        | Giacomo Zanzala, capo degli euti-                                           |     |
| Clodoveo, primo re cristiano cattoli- |      |     | 8        | chiani giacobiti                                                            | 535 |
| co, convertito nel                    | 49€  |     | 篙        | Giovanni Filopono, capo dei tritei-                                         |     |
| morto nel                             | 211  |     | 20       | ti, i quali ammettevano tre dci                                             |     |
| Thierri, re di Metz                   | 534  |     | *        | nella Trinità.                                                              | 537 |
| Clodomiro d'Orleans                   | \$34 | b   | 8        | Origenisti                                                                  | 553 |
| Childeberto di Parigi                 | 558  | 3   | 8        | Incorruttibili                                                              | 564 |
| Clotario di Soissons, poi di tutta la |      |     | 100      | PERSECUZIONI                                                                |     |
| monarchia                             | 561  |     | 2        |                                                                             |     |
| Chereberto di Parigi                  | 567  |     | æ.       | Persecuzione cominciata nel 403                                             |     |
| Gontrano d'Orleans                    | 575  |     | 25       | contra san Giovan Grisostomo e                                              |     |
| Chilperico di Soissons                | 584  |     | 3        | suoi partigiaui e durata fin dopo                                           |     |
| Sigeberto di Metz                     | 593  | 3   | *        | la sua morte.                                                               |     |
| Clotario II                           |      |     | 2        | Violenze esercitate dai donatisti e                                         |     |
|                                       |      |     | 2        | loro circoncellioni, verso il                                               | 404 |
| RE DI SPAGNA.                         |      |     | X 36.3   | Furore dei pelagiani in Palestina, do-<br>po il concilio di Diospoli, tenu- |     |
| Recaredo, primo re cattolico, ab-     |      |     | 8        | to nel                                                                      | 415 |
|                                       |      |     |          |                                                                             |     |

Crudele persecuzione di Genserico, primo re de' Vandali in Africa, dall'anno 439 infino all'anno 46

Attila re degli Unni sacrifica una infinità di cristiani, l'anno 451 nelle Gallie, ed in Italia l'anno 451 Orribile persecuzione di Unerico re

dei Vandali negli ultimi anni del suo regno, il quale fini nel 584 Persecuzioni esercitate successiva-

mente dal tiranno Basilisco e dall'imperator Zenone contra i difensori del concilio di Calcedonia, nel 491 e 518 Orribili crudeltà dell'ebreo Du-

nribili crudeltà dell'ebreo Dunaan contro i cristiani omeriti nel 522

Persecuzioni dei Vandali nell'Africa dall' anno 496 fino alla morte del re Trasamondo nel 523

Persecuzioni di Cosroe re di Persia sulle frontiere dell' impero nel Crudeltà diverse dei Lombardi con-

tra i Fedeli. Persecuzione del re Levigildo in Ispagna, nel 586 e 587

#### SCRITTORI ECCLESIASTICI.

San Gregorio di Nissa. Egli ha lasciato dei commentari sulla Scrittura, dei trattati dommatici, dei sermoni, de panegirici ed aleune lettere sulla disciplina della Chiesta. Ei bisogna tenersi in guardia contra le alterazioni, che gli eretici hanno fatto nelle opere di questo Padre. Verso il 3964.

Sanl'Ambrogio, nato, secondo l'opinione comune, in Arles nelle Gallie, mori nel 397. Noi abbiamo di lui dei tratiati eccellenti sui doveri della maggior parte degli stati della vita, delle socrationi e di estrenosi molto commonenti, dei commentari sul Vangelo di san Luca, sulle Epistele di sun Paolo e su molti Salmi, alcune orazioni fiperatori della produsioni della sua deloquenza. Essa pare farsi maggiore di sè medesima ed acquistare un vigoro più che umano in quel discorsi

come ispirati da avrenimenti così capaci di movore un' anima sensible, in mezo ai quali egli si trovò le molto tolle, come le persecuioni dell'imporatrice Giustina e la morte impreveduta del giovane Valentiniano. La dolceza delle sue espressioni lo ha fatto soprannominare in latito il Doctor Melifituus; il suo storico riferisce, che uno sciame di aji andò a posare sulla bocca di Ambregio, hambinello in culla; il che può avere contributo a fargli dare un tale soprannome.

Evagrio del Ponto, arcidiacono di Costantinopoli, nel 399. Egli lasciò diverse opere, la maggior parte delle quali sono istruzioni sulla vita monastica.

no netronom sona via monascia.

Sant' Epifano, nel 403. La sua opera principale è un trattato contra le eresie, nintolato Panarion, vale a dire antidoto universale. Questo Padre raeva molta erudinione, ma altresi molta credulità e poca esattezza nel raeconto dei fatti. Si dice, he di tiniti i Padri greci egli è il più trascurato nella maniera di serivere. Noi gli siamo però debitori di molti frammetti di autori ecclessastici e profani, de quali se non era egli noi non avremmo contezza alcuna.

San Giovanni Grisostomo, nel 407. Lo si può tenere pel Cicerone cristiano non solamente pel numero e la bellezza della dizione, ma anche pei pensieri ed i movimenti dell' eloquenza. Da per tutto la medesima facilità, la stessa chiarezza, la nobiltà medesima nelle figure, la medesima vigoria ne ragionamenti, Il Cicerone cristiano la vince anzi sopra il profano, perchè dovendo trattare argomenti infinitamente più elevati al di sopra della sfera comune de nostri concetti, ei gli maneggia con tale maestria e disinvoltura da rendere chiare e manifeste a tutti anche le cose più inaccessibili ai nostri sensi. Le sue opere più eloquenti sono le omelie al popolo di Antiochia, le-omelie sul Vaugelo di san Matteo, e sulle prime Epistole di san Paolo , la

maggior parte dei suoi sermoni soparati e molto suo lettere. Egli non ò meno ammirabile ne'suoi trattati, composti per la maggior parte nel iiore dell'cia e terminati con tanta cura, che il peso dell'episcopato non gli lasciò piu agio di adoperarsi del paro mentre fu vescovo. I suoi commentari sopra una gran parte delle sante Scritture lo fanno risguardare come il migliore degl' interpreti greci, e la nei la comita di contra di contra di concolar modo lo fanno anteporre a tutti i commentatori di questo Apostolo, grecie la latin.

Rulfino, net 4:10. Egli ha tradotto dal greeo iu latino le opere di Giuseppe, la Storia ceclesiastica di Eusebio, alla quale ha aggiunto due libri, e noule opere di Origene, del che la santa Sede lo ha censurato. Paragonando questo traduzioni coll'originato, si vede che si prese di gran libertà. Egli fece eziandio de' commentari su alcuni profeti, molte vite dei Padri del deserto, dove mostra poca critica , del le apologie che sono eloquenti ed una spiegazione del simbolo, che fu sem-

pre stimata. San Gerolamo, nel 420. Egli fu suscitato da Dio per spiegare le divine Scritture, che egli interpreta in modo letterale ma il più sodo. La sua versione fu adottata dalla Chiesa sotto il nome di Volgata, eccettuati i Salmi pei quali si è tenuta, quasi in intero, l'antica versione, la più rispettabile per la sua antichità, ma non la più chiara. I suoi trattati contra molti cretici sono eloquenti e di un gran calore oratorio. Si vede l'oratore infin nelle sue lettere, che sono una delle più importanti parti delle sue opere. Il suo trattato della Vita e degli Scritti degli autori ecclesiastici soccorse assaissimo tutti i più moderni biografi. Questo Padre aveva upa erudizione immensa, una gran penetrazione, il senso retto ed il giudizio sodissimo. Il suo stile è vivo, pieno di fuoco e spesso di nobiltà, ma talvolta un po' duro, sopraccarico di ornamenti e che sente della declamazione.

Palladio, verso il 420. La sua storia, chiamata Laussca, percebi fu dedicata a Lausso, governatore della Cappadocia, è lu grande estimazione. Essa contiene la vita di motti illustri solitari. Gli si attribuisce etiandio nan vita di san Giovanni Grissatomo, ma verosimilmente essa è di un altro Palladio, amico, come questo, del santo patriarca di Costantinopoli.

San Sulpizio Severo, nel 423. Di questo celebresacerdote abbiamo un compendio della Storia sacra dalla creazione del moudo fino all'anno 400 di Gesù Cristo : la vita di san Martino di Tours. un dialogo ed alcuni altri opuscoli. Si trovauo nella sua Storia alcunisentimenti particolari tanto sui fatti che sulla cronologia, il che non toglie di considerarlo come il compendiatore più perfetto della storia santa. Egli pareggia Lattanzio e supera tutti gli altri autori latini dell'antichità ecclesiastica per ciò che tocca la purezza e l'eleganza dello stile. Quanto al nerbo ed alla precisione si era proposto di imitar Sallustio, e vi è riuscito cotanto bene da meritarsi il soprannome di Sallustio cristiano.

Saut'Agostino, mori nel 430. Egli è quello dei Padri, che scrisse più di ogni altro e contra le sette più contrarie fra loro. La Chiesa dichiarò le molte volte per bocca de papi e ne concili, che egli è il fedele interprete de suoi sentimenti sulla Grazia. Insiem con le sue opere su tale argomento, il suo Trattato della città di Dio e le sue Confessioni gli hanno acquistata eterna fama. Si trova in generale ne'suoi scritti una vasta estensione di genio, una penetrazion viva e profonda, pensamenti felici e talvolta maravigliosi sopra argomenti, che non sembra manco gli avessero da suscitare; una forza e nobiltà di espressione, un fuoco, una energia, una rapidità, che desta almeno l'ammirazione negli animi più duri, dove non giunga a persuaderli.

San Paolino di Nola, nel 431. Egli lasciò moltissime epistole e poesie, di cui san Girolamo , sant' Agostino e gli altri grandi personaggi de' bei tempi

dell'anticbità facevano molta stima. Filostorgio di Cappadocia, brutto degli errori dell' arianismo, ha pubblicato sotto Teodosio il Giovane una Storia ecclesiastica, la quale comincia nel 320

e finisee nel 425.

Giovanni Cassiano, nel 440. Egli ha raccolto in ventiquattro libri le Conferenze dei Padri del Deserto, composti dodici libri delle Istituzioni monastiche e sette libri intorno l'Incarnazione. Tutte queste opere scritte in uno stile semplice e facile, acconcio moltissimo ad ispirare l'amore della virtu, lo hanno fatto tenere per un dottore profondo e per uno de gran maestri della vita regolare. Nondimeno alcune delle sue Conferenze sentono del pelagia-

nismo. Sant'Isidoro di Pelusio, nel 440. Egli lasciò in moltissime Lettere le spiegazioni dei passi della Scrittura e di quistioni teologiche, dove si nota assai penetrazione ed un giudizio squisito.

San Cirillo di Alessandria , nel 444. Lasciando stare i suoi seritti contra Nestorio, Tcodoro di Mopsuesta, Diodoro di Tarso e Giuliano l'Apostata, egli ha fatto dei Commentari sul Vangelo di san Giovauni e su molti altri libri della Serittura. Il suo stile è poco naturale, sottile molto, intralciato e diffuso; ma vi si rinviene una dialettica molto fina ed una gran precisione nella maniera di esporre le verità della fede.

Vincenzo, monaco di Lerins, nel 445. Autore di un trattato stimatissimo contra gli erctici del suo tempo.

Sant'Ilario di Arles, nel 449. Si hanno di lui delle Omelie, una Esposizione del Simbolo, la Vita di sant' Onorato, suo predecessore ed alcuni Opuscoli , lasciando stare molte Lettere ed opere, che sono smarrite o attribuite ad altri vescovi. Si aveva tanta stima pei suoi sermoni, che non si facevano serupo-

HENRION, Vol. 11.

lo di trascriverli e predicarli in molte

chiese delle Gallie.

San Pier Grisologo, nel 451. La sua eloquenza riboccante di giuochi di parole e di ornamenti studiati, diversa tanto da quella di san Giovanni Grisostomo, quanto era diverso il gusto delle nazioni, che hanno dato a questi due Padri i medesimi soprannomi di onore; non eosì però la sua dottrina, la quale è sicura.

Socrate lo Scolastico, autore di una Storia ecclesiastica da Costantino inlin molto avanti nel regno di Teodosio il Giovane. Non bisogua fidarsi della sua esattezza, quando non si ha altra malleveria de fatti straordinari che riferisce , soprattutto intorno ai novaziani.

Sozomeno lo Scolastico ha fatto la Storia di ciò che tocca la Chicsa dall'anno 324 infino all' anno 439. Ei bisogna di lui pure sospettare in quello che

afferma de' novaziani.

Teodoro di Ciro, nel 457. I suoi scritti in favore di Nestorio e contra san Cirillo sono stati condannati dal quinto concilio. Rimane di lui anche una Storia ecelesiastica dall'anno 324 insipo al 429; una Storia di solitari , de Com mentari sulla Scrittura, dei Trattati contra i pagani e contra diversi eretici , molte Lettere ed alcuni Opuscoli. Le quali diverse opere sono giustamente avute in conto delle produzioni più perfette della buona antichità.

San Prospero, viveva nel 463. Egli ha scritto per la difesa della dottrina di sant' Agostino contra i pelagiani ed i semipelagiani. E stimato soprattutto il suo Poema contra gl'ingrati, vale a dire contra i nemici della religione.

Paolo Orosio, nel 471. Si ha di lui un'Apologia del libero arbitrio contra Pelagio, una Lettera sugli errori dei priscillianisti ed origenisti, ed una Storia qualche volta poco esatta, ma utile sotto molti rispetti, dal principio del mondo infino all'anno 416 di Gesu Cristo.

Claudiano Mamerto, nel 473, autore dell'inno Pange lingua , sulla Passione, e di tre eccellenti libri e quasi tutti esatti, sulla natura dell'anima.

Salviano, sacerdote di Marsiglia, nel 484. Egli ci ha lasciato un Trattato della Provvidenza, nn Trattato contro l'Avarizia, ed alcune epistole. Il suo stile è ornatissimo e nondimeno facile ed affettuoso. Pochi Padri latini aggiunsero la sua eloquenza, la quale va talvolta forse fino all' entusiasmo e ad una vecmenza, che sente della declamazione.

Vigilio di Tapso, viveva nel 488. Lo si tiene autore del simbolo Quicumque, e e ciò con molto maggior ragione che non è attribuirlo a sani'Anastasio. Era cosa a lui comune di pigliare il nome de' Padri più illustri nel pubblicar le sue opere, le quali in molta parte sono confuse tra quelle degli altri dottori.

Sidonio Apollinare di Clermont, nel 489. Si banno di lui nove libri di Epistole e ventiquattro Carmi, tutti i quali sostengono la fama di valentia che egli aveva acquistato nella cosa dell'erudizione

e della letteratura.

Fausto di Riez, nel 490. È famoso per un Trattato del libero arbitrio e della grazia, dove furono notati moltissimi errori.

Vittore di Vite o di Utica, ci ha lasciato una Storia commovente della persecuzione dei re vandali in Africa, alle cui pene aveva egli pure partecipato.

Emodio fu sollevato alla sede di Pavia verso l'anno 510. Lascio molte lettere ed opuscoli, alcuni de quali giovano la storia di molte notizie.

Boetio, nno de' migliori scrittori dell' età sua in prosa cli n'erso, ebbe spiceato il capo nel 324 per ordine del re Teodorico in castigo delle sue praticho coi 'treci, per quanto si crede da Lunic. Ci rinasero di lai un Trattato della Triottà, un altro delle due natuve in Genè Cristo, e cinque libri eloquenti intitolati , della Consolazione della filosofi.

San Fulgenzio, vescovo di Ruspia, 533.
Egli merita il nome che gli fu dato di Ayostino del suo secolo, così per la sua

eloquenza, come per essere stato quello fra i discepoli di così fatto Padre, che ne ha meglio di ogni altro intesa e sviluppata la dottrina.

Dionigi il Piccolo, monaco scita verso il 540. Egli ha fatto una collezione dei canoni, nella quale sono inserite le decretali dei papi da Siricio fino ad Anastasio. Fu questi, che introdusse l'uso di cominciar le date da Gesti Cristo. Aratore, saddiacono della chiesa romana.

ha pubblicato nel 544 una traduzione in versi degli Atti degli apostoli.

Ferrando, diacono di Cartagine e discepolo di san Fulgenzio, si dichiarò dei primi contra la condanna dei tre capitoli. Si ba di lui una biblioteca dei Padri , una raccolta compendiata di canoni ed alcuni onuscoli.

San Cesario di Arles, 542. Egli ci ha lasciato delle omelie istruttive e commoventi con altre opere, le cui edizioni non rispondono finora al loro merito.

Fa condo, vescovo di Ermiana in Africa, esiliato nel 548 per avere scritto in favore dei tre capitoli. La sua opera, che è scritta con calore è sotto molti rispetti un monumento da farne stima; la si trova nella Bibiloteca dei Padri.

Cassiodoro nel 563, autore di un gran. numero di opere così di litologia, come di teologia. Le più stimate sono le Istitutioni alle lettere drine e di Trattato dell'anima. Egli fece pur tradurre dal greco in laiuno sotto di tiolo di storia tripartita, le storie ecclesiastiche di Socrate, di Somomeo e di Teodoreto, collocando secondo l'ordine eronologico i fatti riferii da questi tre storici.

Liberato, diacono di Cartagine, autore della storia compendiata che ci rimane del nestorianismo e dell'eutichianismo. Verso il 560.

Vittore vescovo di Tunnona in Africa, e difensor caldo dei tre capitoli, 566. Egli ha lasciato una cronaca, la quale principia nel 444 e finisce nel 565.

Giovanni lo Scolastico, patriarca di Costantinopoli, 577. Egli ha fatto una raccolta di canoni, ordinata secondo le materic. Evagrio lo Scolastico ha fatto una storia ecclesiastica, la quale principia dove Socrate e Teodoreto finiscono, vale a dire verso il 431 e continua sino all'anno 594.

Giovanni il Digiunatore, patriarca di Costautinopoli, 595. Si hanno di lui dolle omelie e due penitenziali.

San Gregorio di Tours, 595. Egli oi ha laciato la storia de Francese in dicei libri, comprendendo i fatti ecclesiastici e profani dallo stabilimento del cristianesimo nelle Gallic infino all'anno 591. Otto libri della vita e dei miracoli di diversi sauti, ed altre opere. Quantunque i il uo sitte sia dure o peco limato, e che l'autore sia troppo eredulo rispetto ai prodigi, fornisce non pertanto delle cognisioni utili e sicare, simeno perpa i quali la sau alla virba non permette di rivocare in dubbio la verità della sua tettumonianza.

### PRINCIPALI CONCILI.

Concilio di Cartagine, nel 397. Noi abbiamo cinquanta articoli di savie regole, i quali portano il nome di questo concilio, alcuni de'quali secondo tutte le probabilità sono stati raccolti dai concili seguenti,

Concilio di Alessandria e di molti altri luoghi dell' Oriente, nel 399, per la condanna degli scritti di Origene.

Primo concilio di Toledo, nel 400, dove si fecero venti canoni, e si fece la risoluzione di ricevere i vescovi, che abiurassero la falsa dottrina de priscillianisti. Vi si fermò a regola di Ged ciò che il papa, così chiamato per eecellenza per la prima volta, seriveva di accordo con gli altri vescovi.

Concilio di Cartagine, nel 404, per implorare il soccorso dell'imperatore contra i donatisti, che fossero denunziati a motivo delle loro violenze.

Coueilio di Cartagine, nel 411, nel qualo si tcune la celebre conferenza, che produsse la caduta intera dei douatisti. Concilio di Cartagine, nel 412, il quale condannò Celestio discepolo di Pelagio. Concilio di Diospoli, nel 413. Pelagio vi anatematizzò quello che era stato riferito dalla dottrina di Celestio, e colle sue astuzie cansò di essere condannato.

sue astuzie cansò di essere condannalo. Concilio di Catagine, nel 416, dove si auatematizzarono Pelagio e Celestio, se essi medesimi non anatematizzavano i loro propri errori. Si serisse poscia a papa Innoeeuzo, affinchè apponesse a tale giudizio il sigillo della sua autorià.

Concilio di Milevi, nel 416, donde i vescovi scrissero medesimamente al papa, il quale condauno di fatto Pelagio, Celestio ed i loro settari, stabilendo sommariamente la dottriua estiolica

intorno la grazia.

Concilio di Cartagine, nel 417, dopo cho papa Zosimo si lasciò sorprendere da Pelagio o Celestio. I Padri scrissero a questo pontefice, che il giudizio di papa Innoccuno sussiste inliuo a che Pelagio e Celestio confessano, che la grazia di Gestì criste to ci taluento necessaria in ogni azione, che senza di cessa noi non possiamo aver nulla, nò pensare, nè dire, ue fare cosa che appartenga alla vera pietà. Zosimo altora bene istrutto, confermà i derceti dell' Africa, come aveva fatto Innocenzo.

Concilio di Cartagine, chiamato plenario, vale a dire concilio generale dell'Africa, nel 419. Il legato del papa vi propose sotto il nome di Nicea e canoni di Sardica intorno le appellazioni al papa; il che originò alcune controversice determinò gli Africani a mandare in Oriento per consultare gli atti autentici del concilio di Nicea. Fra i trentassi canoni, olle fece questo concilio d'Africa, il ventesimo quanto corne el catalogo delle divino Seriture, conforme del tutto a quello cho usiamo al presente.

Concilio d'Ippona, nel 422, nel quale fu deposto Antonio di Fussala. Questo veseovo appellò a papa Bonifaeto, di cui sorprese la religione; la qual cosa offese cosi al vivo sant'Agostino, che risolvetto di lasciare l'episcopato, anzichè prestarsi ad una amministrazione, che gli pareva dover trascinare la caduta della disciplina.

Concilio di Cilicia, nel 423, nel quale i pelagiani furono condannati anche da Teodoro di Mopsuesta, riguardato come loro capo, presso del quale Giuliano di Eclana si era ritirato per scri-

vere contra sant' Agostino.

Concilio di Cartagine, tenuto verso l'anno 425. Il sacerdote Apiario, che aveva appellato al papa ed era stato assoluto per sorpresa, vi coufessò altamente i suoi delitti. I Padri ne scrisscro energicamente a papa Celestino e rimediarono all' uso troppo frequente ed agli altri abusi delle appellazioni.

Concilio di Troyes, nel 429, dove por avviso di papa Celestino, fu cletto san Germano di Auxerre e san Lupo di Troyes per andare in Inghilterra a combattere i pelagiani.

Concilio di Alessandria , nel 430 , nel quale san Cirillo scrisse a Nestorio una lettera molto commovente.

Altro concilio di Alessandria nel 430, dove sau Cirillo scrisse al papa per smascherare Nostorio.

- Concilio di Roma, nel 430, La dottrina di Nestorio vi fu condaunata, e questo patriarca deposto, se nel termine di dieci giorni dopo di aver ricevuto l'avvertimento pontificale non si ritrattava sinceramente. In easo di rifiuto è commessa a san Cirillo la eura di dargli un successore. I pelagiani vi furquo pure condannati.
- Concilio di Alessandria, nel 130. San Cirillo vi fece i suoi dodici anatemi per mandarli a Nestorio con la lettera del
- Concilio di Roma, del 431, intorno alle lettere imperiali risguardanti la convocazione di un concilio ecumenico.
- Coucilio di Efeso , terzo generale, composto di oltre dugento vescovi, cominciato il 22 giugno e terminato il 31 luglio del 431. San Cirillo vi prescdette come facendo le veci del papa.

Ricusando Nestorio di assistervi prima dell'arrivo di Giovanni di Antiochia vi fu anatematizzato tanto egli che la sua dottrina; il che fu pur confermato all'arrivo de' legati romani. I pelagiani furono essi pure condannati, e Giovanni di Antiochia e gli altri scismatici separati dalla comunione della Chiesa.

Concilio di Antiochia, nel 432, per la pace fra san Cirillo e Giovanni di Antiochia, che fu conchiusa il seguente anno.

Concili di Tarso e di Anazarbe in Cilicia. nel 435, per ricevere le decisioni del concilio di Efeso ed abbracciar la pace fatta fra san Cirillo di Antiochia.

Primo concilio di Orange, nel 441, dove si fecero molti canoni importanti per la disciplina.

Secondo concilio di Arles, nel 442, notevole per cinquantassi canoni di disciplina. Concilio di Roma, nel 444, nel quale san

Lcone, sulla confessione de' manichei convinti, fa tessere degli atti, che provano lo abbominazioni di que' settari. Secondo concilio di Toledo, nel 447. Vi

si fece contra i priscillianisti la confessione di fede, che si trova negli atti del coucilio tenuto nel 400 nella medesima città.

Concilio di Costantinopoli, nel 448. Eutiche vi fu condannato a richiesta di Euschio di Dorilea.

Falso concilio dinominato Latrocinio di Efeso, il giorno otto agosto del 449. Dioscoro vi signoreggia da despota ed ogni cosa è disordine. San Flaviano fu oppresso, Eutiche assoluto o la sua cresia approvata.

Concilio di Roma, nel 449, tanto nume-

roso da poter rappresentare tutto l'Occidente, dove si condannò tutto quello che venne fatto nel Latrocinio di Efeso.

Concilio di Costantinopoli, nel 450, radunato da Anatolio, successore di san Flaviano, dove si anatomatizzarono Nestorio ed Euticho e si approvò la lettera di san Leone a Flaviano.

Concili di Milano e delle Gallie, nel 451,

ad effetto di approvare la medesima lettera a Flaviano.

- Concilio di Calcedonia , quarto ecumenico, nel 451, composto di oltre cinquecento vescovi, tutti orientali, eccettuati duo dell' Affrica ed i legati del papa. Le sei prime sessioni, nelle quali sole si trattò della fede, e delle quali fu riconosciuta sempre l'ecumenicità, si tennero dal giorno otto al giorno venticinque ottobro inclusivamente. Vi fu approvata la lettera di san Leone, san Flaviano giustificato e Dioscoro auatematizzato. Vifu del pari proscritto l'eutichianismo ed il nestorianismo e tutti i padri firmarono i decreti di fede. Quantunque tutti i ventisette canoni di questo concilio si trovino posti dopo la sesta sessione, pare certo, che molti almeno dei più importanti sieno stati fatti nelle sessioni antecedenti. Nella decimaquinta si fece in assenza dei legati il ventesimottavo famoso canone iutorno la prerogativa della sede di Costantinopoli. I legati ne mossero vive lamentanze come tosto n' ebbero cognizione, e tale prerogativa fu per lungo tempo contraddetta da san Leone e da suoi suc-
- ecssori. Concilio di Roma, nel 431, per ricevere il concilio di Calcedonia.
- Coucilio di Gerusalemme, nel 453, radunato dalle tre Palestine pel ristabilimento dell'unione dono scacciato l' intruso Teodosio.
- Concilio di Angers, nel 453. Vi si fecero dodici canoni sulla disciplina, ed il metropolitano di Bourges vi ebbo la preminenza sopra quello di Tours.
- Concilio di Arles, nel 455, dove si trova l'esempio di una esenzione monastica anteriore all' ordine di san Benedetto. Concilio di Arles, nel 463, il quale si
  - lamenta con papa sant' Ilaro, perchò san Mamerto di Vienna non aveva osservata l'ordinanza di san Leone in favore dell' arcivescovo di Arles. Sant' llaro mantenne i diritti di questo.
- Concilio di Tarragona, nel 454, il quale dimauda al papa come bisogni trattare

Silvano, vescovo di Calaorra, il quale ordinava dei vescovi senza saputa del suo metropolitano. Il papa rispose, che bisognava perdonare tutto il passato.

Concilio di Arles e di Lione, verso il 475, che si pretende abbia condannati alcuni errori de' predestinaziani.

- Concili di Roma e di Costantinopoli, nel 478, per la condanna di Pietro il Gualchieraio, di Giovanni di Apamea, di Paolo di Efeso e di Timoteo Eluro, che fu risparmiato a motivo della sua vicina morte.
- Conchi tenuti a Roma, nel 484 e 485, per la condanna di Acacio di Costantinopoli.
- Altro concilio tenuto a Roma, nel 495, nel quale per una particolare concessione si diede voce deliberativa a cinquantotto sacerdoti.
- Concilio di Roma, nel 496, nel quale si pubblicò un catalogo di libri canonici. Quello delle divine Scritture vi è somigliante al nostro, salvo che negli esemplari, che sono a buona ragione sospetti di alterati. Vi si menzionano poi i quattro cencili generali e gli altri concili approvati dalla Chiesa; poi i Padri che ella approva, cominciando da san Cipriano infino alla lettera di san Leone a Flaviano. Gli scritti di Fausto di Riez sono annoverati fra gli apocrifi.
- Concili di Roma del 499. Papa Simmaco con settantadue vescovi vi fa diversi decreti per far cessare gli abusi che si commettevano all'elezione dei papi, impacciata dalla potestà secolare.
- Concilio di Roma, nel 501, nel quale il re Teodorico mando un vescovo in opera di visitatore per giudicare delle pretensioni di Simmaco o di Lorenzo al papato. Simmaco ricusò di comparirvi.
- Concilio della Palma, nel 502. Centoquindici vescovi vi dichiararono papa Simmaco scarico dinanzi agli nomini delle accuse mossegli contro, lasciando ogni cosa al giudizio di Dio. Essi annultarono pure un' ordinanza, colla quale il prefetto del pretorio aveva

proibito di eleggere o consacrare ll vescovo di Roma senza il cousenso dell'imperatore.

Concilio di Agde, nel 505. Vi si fecero quarantotto canoni di disciplina, e se ne aggiunsero dopo altri venticinque cavati dai concili posteriori. In esso trovasi l'origino dei benefizi ecclesiastici.

Primo concilio di Orleans, nel 511, per la disciplina chiericale e monastica.

Concilio di Tarragona, nel 516. Vi si ordino, che l'osservanza della domenica comincercibe fin dal sabato; il che ha dato l'origine all'uso che corre in Ispagna di astenersi dalle opere servili il sabato verso sera.

Concilio d' Epaona, vale a dire di Alboue nella diocesi di Vienna, uel 517. Esso fu composto di tutti i vescovi del regno di Borgogna e fece quaranta canoni. Vi fu abolita la consacrazione

delle diaconesse.

Concilio di Costantinopoli, nel 518. Vi furono rimessi ne dittici il concilio di Calcedonia e san Leone; si ristabilirono i cattolici e si condannarono gli eretici, non risparmiando il nome di Acacio.

Concilio di Brevi nel paese di Galles, nel \$19, per estinguere in Inghilterra le ultime faville del pelagianismo.

Concilio di Sardegna, verso il 521, tenuto dai vescovi esiliati dall' Africa, iutorno alla grazia ed al libero arbitrio.

Concilio di Cartagine, nel 525, per ringraziare Iddio della pace accordata alla chiesa di Africa. Vi si mantennero i monasteri nelle loro prerogative di esenzioni.

Secondo concilio di Orange, 529. Vi furono sottoscritti molti articoli mandati dalla santa Sede intorno la necessità della grazia, intorno il principio medesimo della salute e sulla gratuità del douo della perseveranza.

Concilio di Vaison, 529, nel quale s' introdusse in Francia il costume di cantare il Kyrie Eleison, alla messa e negli altri ulici, secondo l'uso delle chie-

se di Oriente e di Italia.

Concilio di Roma, 531, nel quale Bonifacio Il rivocò il decreto che egli aveva fatto firmare dai vescovi per essere autorizzato ad eleggersi un succes-

Coucilio di Costantinopoli, 536, nel quale papa Agapito feeo sostituire Menna ad Antimo di Costantinopoli e condanno altri vescovi eretici dell'Oriente.

Terzo concilio d' Orleans , £38. Si vede da esso, che l'anno cominciava allora

in Francia dal mese di marzo. Concilio di Costantinopoli, verso il 543,

per approvare l'editto di Ginstiniano, il quale anatematizzava l'origenismo. Concilio di Mopsuesia, 550, per assieu-

rarsi, che il nome del vescovo Teodoro non era puuto nei dittici, e renderne conto al papa,

Concilio di Costantinopoli, quinto generale, dal 4 maggio infino al 2 giugno 553. Centosessanta vescovi vi coudannarono i tre capitoli ed i loro autori morti nella comunione della Chiesa, a malgrado dell'assenza di papa Vigilio, che non volle trovarvisi. Vi si condannarono altresi gli errori di Origene. Il papa si arrende poscia al parere del concilio e dà una costituzione per confermarlo.

Concilio di Gerusalemme, 553, per la conferma del quinto concilio.

Primo concilio di Braga, 563, nel quale si maturò la conversione degli Svevi o si pubblicarono molte decisioni contra gli ariani ed i priscillianisti.

Concilio di Chalons sulla Saona, 579. Salonio di Embrun, e Sagittario di Gap. vi furono deposti ed essi appellarouo al papa, il quale li ristabili da poi di concerto col re Gontrano. Appresso, avendo essi commesso dei gravi delitti, furono di nuovo deposti e puniti sulle rimostranze del re.

Secondo concilio di Macone, 585, Vi si proibi il litigare la domenica e le altre opere servili, e si comando il pagamento della decima. Questo è il primo concilio che faccia una espressa menzione della decima ecclesiastica, quale debito; ma vi è detto, che in passato tutti i fedeli erano puntuali nel pagarla.

Concilio di Costantinopoli, 588, nel quale Giovanni il Digiunatore si fece dare il titolo di patriarea ecumenico.

Terzo concilio di Toledo , 589, in cui il re Recarcdo fece una bella professione di fede in suo nome ed in quello di tutti i Goti , che abiurarono l'arianismo. Vi si fecero molti canoni di disciplina.

Concilio di Metz, 590. Galle di Reims vi fu deposto per delitti di Stato, e vi si termino l'affare delle religiose di Poitiers, ribellate contra la loro badessa.

Concilio di Gevaudan, 590, il quale nota di bastardi i figliuoli che la moglie del conte Eulalio dell' Alvernia dopo il suo matrimonio con lui aveva avuti dal conte Didiero.

Concilio di Roma, 390, contra i vescovi scismatici dell'Istria.

Concilio di Roma, 591, nel quale san

Gregorio dopo di aver detto che riveriva i quattro primi concili come i quattro Vangeli, aggiunge, che porta il rispetto medesimo al quinto.

Concilio di Roma, 595. In esso venne assolto Giovanni, prete di Calcedonia, il quale aveva appellato al papa della condanna pronunziata contra di lui dal patriarca di Costantinopoli. Isacerdoti assisi come i vescovi, edi diaconi in piedi, vi ebbero voce deliberativa.

Si vuol notare, che il patriarca Giovanni il Digiunatore è soggettato a tale decisione, quantunque allora avesse il titolo di ecumenico.

Concilio di Huesca, 598, per obbligare al celibato i preti, i diaconi ed i sottodiaconi.

Concilio di Sens, 601, dove si crede, che san Colombano rifiutò di presentarsi, perchè vi si doveva trattar la quistione della Pasqua.







# SOMMARIO

# Discorso sulla 1ª età della Chiesa pag. 1

# LIBRO UNDECIMO Ingegno e capacità degli antichi dotto-

| ri.                                      | 35     |
|------------------------------------------|--------|
| Prime opere di sant' Agostino. Egli      | è or-  |
| dinato sacerdote.                        | 36     |
| Suo trattato del Libero Arbitrio.        | 37     |
| Sua conferenza col manicheo For          |        |
| to.                                      | 39     |
| Si riforma l'abuso delle agapi. Disc     | ordie  |
| fra i donatisti.                         | A.O    |
| Catalogo degli autori ecclesiastici fa   | to da  |
| san Gerolamo. I libri contra Gio-        | rinia. |
| no. Ritiro e sacerdozio di san Pa        |        |
| di Nola.                                 | 41     |
| Ritiro di sant'Arsenio.                  | 42     |
| Natura di Arcadio. Vita di Arsenio       |        |
| solitudine.                              | 43     |
| Vita de'solitari di Egitto e di Ossirino |        |
| Numerosi discepoli di san Pacomio        |        |
| l' Alta-Tebaide. Celebrità di sant       | nei-   |
| I Alia-Tebalde. Celebrita di Sant        | Ago-   |
| stino. Egli è fatto vescovo.             | 47     |
| Ultime azioni di sant'Ambrogio. La       |        |
| gine Indicia giustificata.               | 48     |
| Saut'Onorato di Vercelli ed altri        |        |
| manage Conversions di Poit alli          |        |

Giovan Grisostomo è levato alla sede di Costantinopoli. Gelosia di Teofilo di Alessandria. Diversi eretici di Costantinopoli. Leggi contro i settari. Guerra di Gildo-

Anastasio succede a papa Siricio. San

gina de' Marcomanni. Dignità ed affa-

50

Ottato vescovo donatista e ribelle. Conferenza co' donatisti ; Concili tenuti in Africa.

HENRION , Vol. II.

bilità di sant'Ambrogio.

Sua morte. Suoi funerali.

Opera di sant'Agostino sul lavoro de'monaci. Quinto concilio di Cartagine. 54

Legge di Arcadio contro gli asili. Sciagura dell'eunuco Eutropio. Abuso delle donne sotto introdotte. Zelo

di san Giovanni Grisostomo per la perfezione del suo popolo. Punizione miracolosa di una cattiva co-

munione. Sciti nomadi convertiti. San Porfirio di

Gaza fa abbattere il tempio di Marna. Idolatria interamente distrutta da Ono-

Tempio di Giunone rovinato a Cartagine. Morte di san Martino di Tours. Primo concilio di Toledo. Controversia fra san Gerolamo e Ruffino.

Ristretto di quest'opera secondo Teofi-Antropomorfiti. Strane supposizioni di

Serapione. Teofilo è in controversia con Isidoro. Persecuzione de'Gran Fratelli. 63

I Gran Fratelli a Costantinopoli. San Giovan Grisostomo resiste a Gaina. Antonino di Efeso denunziato come si-

moniaco da Eusebio di Cilbiana. 65 Simoniaci condannati su'luoghi da san Giovanni Grisostomo.

Furori reciproci degli ariani e degli ortodossi. San Giovanni Grisostomo scrive a Teofilo in favore de' Gran Fra-

Sant' Epifanio è preoccupato contra di

Morte di sant' Epifanio. Teofilo citato a Costantinopoli. Egli ammutina tutti i malcontenti contra il Grisostomo. 70

71 Conciliabolo della Quercia. San Giovanni Grisostomo condannato e

scacciato. Suo richiamo. 72 Morte di san Nilamone. San Giovanni Grisostemo si leva contro le profana-

Grisostomo si leva contro le profanazioni commesse in occasione di una statua eretta all'imperatrice. 73

Violenze di Lucio ne' sacri fonti. 74 Si attenta alla vita del santo patriarca.

Suo bando. 75
Arsacio messo sulla sede patriareale. Tigrio ed Eusebio martiri. Viaggio del Grisostomo malato a Cueuso. Durezza

3 Taretrio di Cesarea. 76 Zelo del Grisostomo nel suo esilio. Suecessi del santo vescovo Maruta in Per-

sia. Ulina vescovo de Goti. 77 Apostoliche fatiche del sacerdote Ruffino nella Fenicia. San Giovan Grisostono nella fortezza di Arabissa a motivo delle correrio degl' Isauri. Gastighi del Cielo sopra i persecutori del santo natirarea. 79

Rimostranze di san Nilo all'imperatore. Virtù luminose di questo santo. San-

t' Innocenzo papa.

Sua decretale a San Vittricio di Rouen.

Decretale diretta a sant' Esuperio di
Tolosa.

81

Vescovi illustri della Gallia. L'eretico Vigilanzio. 82

Girolamo serive contra Vigilauzio. 83 Attico succede ad Arsacio sulla sede di Costantinopoli. Il papa piglia vivamente la difesa di san Giovanni Grisostomo. 84

Legati dell'imperatore Onorio e di papa Innocenzo, trattati indegnamente dai Greci. 85

San Giovanni Grisostomo trasferito a Pitionto. Egli cade gravemente aumalato. Sua morte. 86 Quale stima si fa delle sue opere. 87

Loro carattere e proprietà principali. Giudizio da farsi della sua eloquenza. 88

## LIBRO DUODECIMO

Morte di Arcadio e di Eudossia. Teodosio il Giovane comincia a regnare secondo i savi cousigli di Antemio. Sua giusta fidanza nella principessa Pulcheria. Caduta di Stilicone. Correrie de' Barbari nelle Gallie. 91 Alarico guida i Goti contro Roma e la

lascia foro saccheggiare. 92
Effetti della religione sull'animo de Barbari. Morte di Santa Marcella. Nola saccheggiata sotto l'episcopato di san Paolino. 93

Santa Melania accolta da san Paolino. San Gerolamo accoglie i Romani fuggitivi. 94

Schiavitù del figlio di san Nilo. 93 Attalo fatto imperatore. Usi degli Affrieani ne' loro concili. 95

Violenze del donatista Crispino. Odio dei circoncellioni contra sant' Agostino. Sue opere al principio del suo episco-

pato. 97 Libri a Simpliciano. 98 Lettere a Gennaro. 99

Controversia fra san Gerolamo e sant'Agostino. 100 Libri di sant'Agostino contro Parmeniano.

Libri del Battesimo. Sentimenti di sant'Agostino sopra san Cipriano. 101 Conferenza nella quale il manicheo Felice si converte. 102

Donatisti repressi. 103 Marcellino la conferire i donatisti coi cattolici. 104 Generosità de prelati cattolici. Moltitu-

dine di vescovi.

Condanna e decadenza dei donatisti 106
Principi di Pelagio. Celestio.

Egli è denunziato dal diacono Paolino.

Libri di sant'Agostino della Remissione de' peccati. Sorte de' fanciulli morti senza battesimo. 109 Libro dello Spirito e della Lettera 110

Pelagio tenta di sedurre sant' Agostino. Demetriade consacrata a Dio. Lettera di san Girolamo a Demetriade. 113 Lettera di Pelagio alla stessa Demetria.

Egli sorprende Giacomo e Timasio. Saut' Agostino dirige a loro il suo libro della Natura e della Grazia. 115

Maria esente da ogni peceato. Risgnardi di sant' Agostino per la persona di Pelagio. Lettera di san Gerolamo a Ctesifonte. 116 119

Concilio di Diospoli. Erote e Lazzaro neensatori di Pelagio. Paolo Orosio in Africa. Concilio di Car-

Concilio di Milevi. Lettera di papa Innoceuzo a Giovanni di Gorusalemme. 120 Deerctali d'Innocenzo ad Aurelio di Car-

tagine e a Decenzio di Gubbio. Segreto osservato per le sacre ecrimonie. [21 Giudizio degli Affricani confermato da

papa Innocenzo. Raggiri di Pelagio e di Celestio.

Zosimo papa. É ingannato dalla professione di fede di Celestio. Sua preoccupazione in favore di Patro-

clo. Lettera degli Affricani a Zosi-Egli condanna Pelagio e Celestio. Decisioni del concilio chiamato Plenario

da sant' Agostino.

Statuti di disciplina. Sistema di Pelagio. 126 Rescritto di Onorio contro i pelagiani.

Epistola di sant' Agostino a Sisto. Ostinazione di Giuliano di Eelana e di alenni altri veseovi. Scutimenti di sant' Agostino sulla appel-

lazione de' pelagiani. 128

### LIBRO DECIMOTERZO

Modo d'inteudere sant' Agostino. Pelagio vuol sorprendere Piniano e Melania. Sant'Agostino dirige loro il libro della Grazia di Gesti Cristo e quello

del peecato originale. Presunzione di Giuliano di Eelana. Modestia di sant'Agostino. Suoi libri della

Trinità. Trattato della Città di Dio. Pericolo delle interpretazioni arbitrarie della Scrit-

tura. 132 Culto dei Santi. Sacrifizio della Messa. Libertà dell'uomo peccatore. Provvidenza di Dio nelle rivoluzioni degl'im-

Grandezza dei Romani, guiderdone delle loro virtù morali. Mali temporali eo-

muni a buoni ed ai cattivi. Prove della risurrezione di Gesù Cristo.

Istoria di Paolo Orosio. Ritrovamen-

to delle reliquie di san Stefano. 135 Miracoli. Ebrei convertiti nell'isola di Minorica.

Relazione del vescovo Severo. Miracoli operati ad Uzala. Miracoli attestati dal vescovo Evodio.

Testimonianza di sant' Agostino intorno ai miracoli di san Stefano. Pagani convertiti.

Si ristabilisce la memoria di san Giovanni Grisostomo. Morte di papa Zosimo. Istituzione del manipolo. Ta-

verne vietate ai cherici. Scisma di Eu-L'antipapa è scacciato. Concilio nazio-

nale di Africa. Canoni di Sardica chiamati canoni di Nicea. Conciliabolo di Filippopoli dato pel concilio di Nicea. Si consultano le ehiese di Oriente sui veri esemplari del

concilio di Nicea. Ultima lettera e morte di san Gerolamo. Natura del suo genio e delle sue ope-

144 re. Fenomeni spaventosi. Lettera di sant'Agostino ad Esichio di Solona sulla fine del mondo. Libro dei Matrimoni adulterini.

Sant' Agostino si oppone alla revisione della causa de' pelagiani. Suoi libri delle Nozze e della Concupiscenza diretti al conte Valerio. Alipio a Ro-146

Risposta di sant' Agostino alle lettere dei pelagiani dirette a papa Bouifacio. Causa di Massimo di Valenza.

Ordinanze fatte dall' imperatore Onorio qual protettore dei canoni. Libri di sant Agostino dell' Anuna o della sua origine.

Euchiridione, Trattato della cura che si deve avere dei morti. Lihri contra Ginliano. Pelagiani condannati dagli 149

Orientali. San Simeone Stilita. 150

Santa Maria Egizinea. Abboccamento di Maria e dell'abate Zo-152. simo.

Zelo impredente del vescovo Abda. Persecuzione del ro Isdegerde. 154

Saraceni convertiti. Sant' Eutimio. Vararane edificato dalla carità del vesco-

vo Acacio. Saggezza e pietà della principessa Pulcheria. 156 Ella è associata all' impero. Zelo e dolcezza di Teodosio il Giovane. 157 158 Egli sposa Atenaide. Giurisdizione del papa sopra l'Illiria. Affari di Perigene di Corinto. Patroclo di Arles represso dal sommo contefice. Morte di papa Bonifacio. Elezione di Celestino. Morte dell' imperatore Onorio. LIBRO DECIMOOUARTO Sollevamento generale dei Barbari. 161 Giovanni ribellatosi e distrutto. Affari di Antonio di Fussala. 162 Lettera di sant' Agostino a papa Celesti-Affari di Apiario. I vescovi di Africa scrivono al papa. Seguito della questione delle appellazioni.

Guarigione miracolosa di Paolo e di Palladia. Eraclio fatto coadiutore di sant' Agostino. Questi ammaestra i monaci di Adrumeto. 168 Trattato della Grazia e del Libero Arbi-Trattato della Correzione e della Gra-Ritrattazioni di sant' Agostino. Ilario e Prospero gli scrivono intorno ai semipelagiani. Libri della Predestinazione dei santi, e del Dono della perseve-Giovanni Cassiano. 172 Sue fondazioni. Sue istituzioni monasti-

che. San Castore vescovo di Apt. Conferenze di Cassiano, Sant'Onorato fondatore del monastero di Lerins. Egli è fatto vescovo di Arles, Lettere del papa Celestino ai vescovi delle province di Vienna e di Narbona. Penitenza de' moribondi. Sant' Ilario di Arles.

175 176 Missione di San Lupo e di san Germano in Inghilterra. Vocazione di Germano all' episcopato. Principi di santa Genovella. 178

smo. di Proclo. si leva contro Nestorio. gli di Nestorio. Lettera di san Cirillo al papa. Nestorio smascherato a Roma.

Pelagiani messi in confusione in Inghilterra. Seconda missione di san Germano accompagnato da san Severo di Treveri. Fine di san Germano di Auxerre. Perfida gelosia di Aezio. Bonifacio attira in Africa i Vandali. Lettere di sant'Agostino a Bonifacio. Vittorie dei Vandali. Desolazione dell'Africa, Salviano, Costumi corrotti dell' Africa. 183 Ippona assediata. 184 Sant' Alessandro istitutore degli acemeti. Conversione di Rabula. 185 Morte di sant' Agostino. 186 Sua indole. 187 Origine dei predestinaziani. Errori dei Zelo di san Prospero. Epistola di san Celestino ai vescovi delle Gallie. 189 Principi di sant' Agostino contro i pela-

giani e semi pelagiani.

LIBRO DECIMOOUINTO Relazione della dottrina di Nestorio con quella di Pelagio. 193 Morte di san Paolino di Nola. Suoi scrit-194 Natura di Nestorio, trasporti del suo zelo. Pubblicazione del nestoriani-195 Protesta di Eusebio di Dorilea, Principi 196 Progressi del nestorianismo. San Cirillo Sue lettere ai solitari ed alla corte. Bro-

Opera di Cassiano contro il nestoriani-200. smo. Roma sentenzia contra Nestorio, Risposta del papa a Nestorio. 201 Il sommo pontefice commette il suo potere a san Cirillo. Concilio di Alessan-

Anatemi di san Cirillo. 203 Disposizioni di Giovanni di Antiochia.204 Virtù di Teodoreto. Ostinazione di Nestorio. Preoccupazioni

dria.

202

190

|                                                                   | 0 M   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| di Teodoreto e di Giovanni di Ant                                 | io- 1 |
| chia. Convocazione del concilio di                                | E-    |
|                                                                   | 06    |
| Apertura del concilio. Nemiche dispo                              |       |
|                                                                   | 08    |
| Condanna di Nestorio. L'abate san D                               |       |
|                                                                   | 11    |
| Persecuzione di Candidiano contro i I                             |       |
|                                                                   | 12    |
|                                                                   | 14    |
|                                                                   | 15    |
|                                                                   | 16    |
|                                                                   | 17    |
|                                                                   | 18    |
| Se ne informa l'imperatore. Teodosio                              |       |
| dichiara pel sauto concilio. 2                                    |       |
| Massimiano è eletto patriarca in luogo                            |       |
| Nestorio. Sisto III succede a papa (                              | e- 9  |
| lestino. 2                                                        | 21 3  |
| San Cirillo si dà attorno per la pace. Pa                         | 0- 3  |
| lo di Emesa procura la riunione. 21                               | 22    |
| Lettere dei vescovi di Cappadocia e                               |       |
| Cilicia al papa.                                                  | 24    |
| Ostinazione di Alessandro di Gerap                                |       |
|                                                                   | 25    |
| Fine sciagurato di Nestorio. Teodoro                              |       |
|                                                                   | 26 3  |
| Proclo, patriarca di Costantinopoli. Co<br>versione di Volusiano. |       |
| Si porta a Costantinopoli il corpo di si                          | 27    |
| Giovanni Grisostomo.                                              |       |
| Traslazione de'Quaranta Coronati. Via                             |       |
| gio dell' imperatrice Eudossia in Pal                             |       |
| stina. Ebrei sedotti.                                             | 29    |
| Opera di Teodoreto contra i Gentili. Si                           |       |
| Pier Grisologo. 23                                                | 30 3  |
| Avanzi d'idolatria nell'impero, Cattoli                           | ici 🖇 |
| martirizzati dai Vandali. 23                                      |       |
|                                                                   | 32    |
| Martirio di Martiniano e de' suoi frate                           |       |
|                                                                   | 33    |
| Coraggio eroico di Saturo.                                        | 34    |
| Confessione di Armogaste. Martirio di                             |       |
|                                                                   | 35    |
| Giurisdizione dei papi nell'Illiria. Sisto                        |       |
| manda a vuoto le insidie di Giulia                                | no i  |

di Eclana. San Leoue sollevato alla

236

Sede apostolica.

## LIBRO DECIMOSESTO

Donno patriarea di Antiochia. Scritti di san Cirillo contro gli antronomorfiti. Altre opere di questo Padre. Elezioue di Flaviano alla sede di Costantinopoli. Talassio messo sulla sede di Cesarea. Sollecitudini pontificali di san Leone. Decretale diretta a san Rustico di Narbona. Lettera di san Leone a Dioscoro. 242 Manichei scoperti a Roma. Lettera di san Leone a san Turibio di Astorga. 243 Il papa disapprova le imprese di sant' Ilario. Virtù episcopali di sant'Ilario. 245 Lettera di san Leone ai vescovi della provincia di Vienna. Principi di Eutiche. Egli è denunziato da Eusebio di Dorilea. Artifizi di Eutiche. La principessa Pulcheria cade in disgrazia. 248 Moderazione di san Flaviano. Eutiche comparisce. Egli è condannato. Si appella al papa. 251 Il patriarca di Costantinopoli scrive al papa. Risposta di san Pier Grisologo ad una lettera di Eutiche. Carattere di Dioscoro. Concilio convocato ad Efeso. Il papa è invitato al concilio. Epistola di Leone a Flaviano. Latrocinio del falso concilio di Efeso. 256 Martirio di san Flaviano. Il legato Ilaro ritorna a Roma. San Leone sentenzia contro il falso concilio-Proscrizione dell'eunuco Crisafio. Pulcheria ricupera l'autorità. Morte di Teodosio il Giovane. L' imperatrice Eudossia si ritira. Marciano è sollevato all'impero. Anatolio, successore di Flaviano, professa la vera fede. Preparativi del concilio di Calcedonia. Lettera di san Leone ai Padri del con-

Ordine di quest' assemblea.

dri.

I vescovi si sollevano contro Teodoreto.

La lettera a Flaviano ricevuta dai Pa-

263

| Deposizione di Dioscoro. 261<br>Esame del domma. 265<br>Confessione della fede. L'imperatore com-   | 6608099     | San Marcello abate degli acemeti. Legge<br>dell'imperator Leone per gli asili. Al-<br>tre leggi in favore della religione. 288 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pare al concilio. Egli assicura l'ese-<br>cuzione del giudizio. 267                                 | ESFER R. R. | Pietro il Gualchieraio intruso sulla sede<br>di Antiochia. Acacio succede a san                                                |
| Teo loreto obbligato a dire anatema a Ne-<br>storio. 268                                            | 200         | Gennadio di Costantinopoli. Simplicio<br>papa. 289                                                                             |
| Alfare d' Ib1. 269                                                                                  | 瀑           | Rapida successione d'imperatori in Occi-                                                                                       |
| Giudizio interlocutorio di Atanasio di<br>Perra. Prerogativa della sede di Co-<br>stantinopoli. 270 | (300E)      | dente. Caduta di quest'impero. Odoacre<br>re d'Italia. Zenone imperatore di<br>Oriente. 290                                    |
| Lettera del concilio al papa. San Leone                                                             | 2           | San Saverino di Norica. 291                                                                                                    |
| conferma il concilio. 271                                                                           | 酱           | San Mamerto di Vienna, Istituzione del-                                                                                        |
| Canoni di Calcedonia. 272                                                                           | 8           | le Rogazioni. 292                                                                                                              |
| Fine di Dioscoro. Proterio eletto in suo                                                            | 3           | Mamerto Claudiano. Stato infelice delle                                                                                        |
| luogo. Gli eretici suscitano turbolenze                                                             | 3           | chiese nella Narbonese. Sidonio Apol-                                                                                          |
| in Egitto. 273                                                                                      | 3           | linare, vescovo dell'Alvernia. 293                                                                                             |
| L'Occidente riceve il concilio di Calco-                                                            | 2           | Altri degni vescovi delle Gallie. San Re-                                                                                      |
| donia. Irruzione degli Unni. Santa                                                                  | 2           | migio di Reims. 29 \$                                                                                                          |
| Genovelfa perseguitata. 274                                                                         | 3           | Numerosi monasteri nelle Gallie. 295                                                                                           |
| San Lupo di Troyes calma il furore di                                                               | 8           | I santi Romano e Lupicino fondano la ba-                                                                                       |
| Attila, Gli uni sono disfatti da Aczio.275                                                          | 3           | dia di Saint-Claude. Basilisco usurpa                                                                                          |
| San Leone va qual ambasciadore verso<br>Attila. Anatolio remle sospetta la sua                      | 18          | ro. Lettera circolare di Basilisco. 296                                                                                        |
| fede. Scismatici di Palestina puniti. 276                                                           | 3           | Ristabilimento di Pietro il Gualchieraio.                                                                                      |
| Morte di Pulcheria. 277                                                                             | *           | San Daniele Stilita. 297                                                                                                       |
| Aczio assassinato. Massimo rapisce la vita                                                          | 8           | Giovanni rapisce la sede di Antiochia a                                                                                        |
| c l'impero a Valentiniano. Castigo di                                                               | 薯           | Pietro il Gualchicraio. Zenone ristabi-                                                                                        |
| Massimo. I Vandali saccheggiano Ro-                                                                 | 35          | lito sul trono. Martirio di Stefano, pa-                                                                                       |
| ma. Conversione dell'imperatrice Eu-                                                                | 8           | triarca di Antiochia. 299                                                                                                      |
| dossia. 278                                                                                         | 2           | Stefano il Giovine gli succede. Pietro                                                                                         |
| Carità di Deo-gratias, vescovo di Carta-                                                            | 變           | Mongo succede a Timoteo Eluro. Riu-                                                                                            |
| gine, coi prigionieri. Morte dell' impe-                                                            | 2           | nione in Palestina. 300                                                                                                        |
| ratore Marciano. 279                                                                                | 蓍           | Discraione di Acacio di Costantinopoli, E-                                                                                     |
| Timoteo Eluro usurpa la sede di Alessan-                                                            | 20          | lezione di Giovanni Talaia per la sede<br>di Alessandria. 301                                                                  |
| dria. Martirio del patriarca Protero. Altre violenze in Egitto. 280                                 | 8           | Ristabilimento di Pietro Mongo. Enotico                                                                                        |
| San Leone si oppone fortemente ad un                                                                | 2           | di Zenone. 302                                                                                                                 |
| nuovo esame della fede. San Giacomo                                                                 | ×           | Astuzie di Pietro Mongo, Morte di papa                                                                                         |
| il Siriaco e san Baradato solitari. 281                                                             | 20          | Simplicio. Sue lettere notevoli. 303                                                                                           |
| Autorità della Chicsa dispersa. Timoteo                                                             | 3           | Papa Felice. Egli opera contro Aca-                                                                                            |
| Eluro scacciato da Alessandria. Timo-                                                               | 2           | cio. 30\$                                                                                                                      |
| teo Solofaciolo cletto patriarca. 282                                                               | 25          | Legati sedotti a Costantinopoli. 303                                                                                           |
| Fine di san Leone. Sue opere. Decretali                                                             | 3           | Castigo dei legati. Acacio scomunicato                                                                                         |
| rimarchevoli. 283                                                                                   | 3           | dal papa. Prevaricazione del legato                                                                                            |
| Tipno Decinoerrenio                                                                                 | 2           | Tuto. 306                                                                                                                      |
| LIBRO DECIMOSETTIMO                                                                                 | 8           | Eccessi del patriarca Acacio. Saut' Eu-<br>genio vescovo di Cartagine. 307                                                     |
| ltaro ordinato papa. Alcuni concili della                                                           |             | Persecuzione di Unerico. Moltitudine di                                                                                        |
| Gallia, 286                                                                                         | 3           | ortodossi fatti prigionieri e crudelmen-                                                                                       |
| Aifari di Spagna. 287                                                                               | 3           | te maltrattati. 303                                                                                                            |
| 1-0                                                                                                 |             |                                                                                                                                |

| 8 0 M :                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vescovi oppressi e messi a morte 310                                             |
| Bando di sant'Eugenio o del suo elero.                                           |
| Costanza eroica di fanciulli ortodossi.                                          |
| Vigilio di Tapso. 311                                                            |
| Martiri illustri. 312                                                            |
| Confessori di Tipasa. Martiri di Ca-                                             |
| psa 313                                                                          |
| Fine sciagurato di Unerico. Concilio ro-                                         |
| mano per gli affari dell'Africa. 314                                             |
| Morte di Acacio Eufemio natriarea di                                             |
| Morte di Acacio. Eufemio patriarca di<br>Costantinopoli. Affari di Alessandria   |
| e di Antiochia. Anastasio imperate-                                              |
| re. 315                                                                          |
| I santi Saba e Teodosio. 316                                                     |
| Gelasio succede a papa Felice. Teodo-                                            |
| Gelasio succede a papa Felice. Teodo-<br>rico re d'Italia. Lettera di papa Gela- |
| sio agli ambascialori mandati a Co-                                              |
| stantinopoli. 317                                                                |
| Il patriarca Eulemio esiliato. Macedonio                                         |
| messo in sua vece. Lettera di Gelasio                                            |
| ai vescovi di Dardania. 318                                                      |
| Suo Trattato dell' anatema. Distinzione                                          |
| delle due potestà. 320                                                           |
| Decretale diretta ai vescovi di Sicilia, di                                      |
| Lucauia e del paese de' Bruzi. Sacra-                                            |
| mentario di Gelasio. 321                                                         |
| Primato di Pietro. Catalogo dei libri san-                                       |
| ti. 322                                                                          |
| Morte del papa Gelasio. Sue virtu. Sau-                                          |
| t'Epifanio di Pavia. 323                                                         |
| Papa Anastasio. Stabilimento fisso del-                                          |
| la nazione francese. Conversiono dei                                             |
| Burgognoni. Matrimonio di Clodo-                                                 |
| veo. 324                                                                         |
| Zelo di santa Clotilde. 325                                                      |
| Battaglia di Tolbiac. San Vaasto e san                                           |
|                                                                                  |

# Remigio. Battesimo di Clodoveo. 326

LIBRO DECIMOTTAVO Lettera di papa Anastasio al re Clodoveo. All'imperatore Anastasio. Simmaco e Lorenzo eletti papi il giorno medesimo. Il giudizio fra questi due competitori è lasciato al re Teodorico. 330 Caparbietà dell'antipapa Lorenzo. Concilio della Palma. Lettera dei vescovi della Gallia a questo oggettu. Sant'Avito areivescovo di Vienna. 331 Concilio di Roma. 332

Apologia di Ennodio per papa Simmaco. Apologia di Simmaco. Gli eretici acelali. Persecuzione di Trasamondo. San Fulgenzio. Questi è flagellato con l'abate Felice. 335 Elezione di Fulgenzio all'episcopato di Ruspa. Fulgenzio è esiliato in Sardegna cogli altri vescovi di Africa. Governo di Clodoveo propizio alla religione. Pincipi di san Cesario di Arles. Concilio di Agde. 338 Sau Severo abate del monastero di Agde. San Massenzio. Cludoveo si risolve a romper guerra ad Alarico. San Severinu abate di Agauno guarisce Clodoveo. Alarico vinto ed ucciso. 340 Amalarico re de Visigoti. San Cesario calunniato e giustificato. Sua carità pei prigionicri. Santa Cesaria. 342 Regola delle sue religiose. 313 Concilio di Orleans. San Melanio vescovo di Rennes. Morte di Chidoveo. San Cesario ealunniato di nuovo è giustificato. Egli risuscila un mortu. Ouori che gli son renduti a Roma. Il papa lo fa suo legato nella Gallia ed in Ispagua. Sant' Egidio. Decretale di Simmaco. Lettere dei vescovi di Oriente a papa Simmaeo. Macedonio, patriarca di Costantiuopoli, esiliato per la fede. Timoto patriarea intruso. Sue mariuolerie. Abati di Palestina deputati a Costantinopoli. San Saba. Egli è confidente dell'imperatore Anastasio. Religiono dell'imperatrice Arianna. San Teodosio abate. San Giovanni il Sileuzioso. Amuutinamento a Costantinopoli. I cattolici spalleggiati da Vitaliano. Istruzione di papa Ormisda a'suoi lega-Severo, intruso in luogo di Flaviano di Antiochia.

Fermezza di Elia di Gerusalemme. 353

Lettera di sottomissione dei vescovi di

Dardania al papa. Anastasio muore in un accesso di frenesia.

Morte santa del patriarca Elia. Giustino imperatore. Accettazione solenne del concilio di Calcedonia a Costantinopo-

La chiesa di Costantinopoli rientra nella comunione della santa Sede. Formolario di sant' Ormisda. Il nome di

Acacio e degli altri patriarchi scismatici vituperato.

Severo scacciato dalla sede di Antiochia.

Altri vescovi eretici condannati. Perfidia di Doroteo di Tessalonica. Fede di Sigismondo re di Borgogna. Copia di santi vescovi ne suoi Stati. Concilio di Epaona.

Concilio di Girona. Conversione dei Lazi. Cittadini di Nagran uccisi per la

Sant' Areta. Conferenza del re Trasamondo con san Fulgenzio. 361 Opere diverse di questo santo dottore.

362 Questioni dei monaci di Scizia. 363 Il re Ilderico mette fine alle persecuzioni dei Vandali. San Fulgenzio ritorna a Ruspa. Concilio generale di Afri-

ca. 364 Diversi scritti di san Fulgenzio. Sua morte. Papa Giovanni mandato in ambasceria a Costantinopoli da Teodori-

Proscrizione di Simmaco e di Boe-Papa Giovanni imprigionato. Morte del

re Teodorico.

## LIBRO DECIMONONO

367

Giastiniano imperatore. 369 Cure che egli dà alla religione. Riforma e perfeziona le leggi. Il Codice, il Digesto e le Instituta. Il giureconsulto Triboniano. Le Novelle. Numeroso clero di Costantinopo-371

Guerra felice contra i Persiani. Graiti re degli Eruli e Gorda re degli Unni si fanno battezzare. Zelo eccessivo di Giustiniano. Sollevazione de Samari-

tani. Astuzie dell' ebreo Arsenio. 372 San Saba mandato la seconda volta a Costantinopoli. Morte de' santi Saba e Teodosio. Princlpi di san Benedet-

Egli è preservato miracolosamente dal veleno. Suo stabilimento a Monte Cassino. Regola di san Benedetto. 374

Stato dell'autorità temporale a Roma. Concilio di Orange contra gli avvanzi de'semi-pelagiani. Altri concili. Genio pericoloso di Boni-

facio II. 877 Affari di Stefano di Larissa. Concilio nazionale di Orleans. Moltitudine di san-

ti vescovi nelle Gallie.

Testamento di san Remigio. Santa Menechilde e sue sorelle. San Gibriano coi suoi fratelli e sorelle. I santi Marcolfo Euroldo e Vigore.

Antichità della persuasione de popoli intorno al dono che hanno i re di Francia di guarir le scrofole. San Fridolino.

I sauti Porciano e Calais, San Giovanni di Reomay. Sante religiose. Predizione di sant' Avito di Mici. Morte del santo re Sigismondo. I re Clotario e Childeberto fanno morire i figliuoli di Clodomiro

Ritiro di santa Clotilde, San Clodo, Terzo concilio di Orleans. Principi di san Medardo. Egli è fatto ve-

scovo di Noyon e di Tournai. La regina santa Radegonda. Essa prende il velo di religione.

Il poeta Fortunato. I re Childeberto e Teodeberto si riconciliano con Clotario. Giustiniano ripiglia l' Africa ai Vandali. 386 Trionfo di Belisario. 387

Concilio generale di Africa. La regina Amalassunta messa a morte da Teodato. Papa Agapito mandato in

ambasceria a Costantinopoli. Menna surrogato ad Antimo patriarca eretico di Costantinopoli. Altri prelati eretici deposti. Morte di papa Agapito. Concilio di Costantinopoli.

Leggi pubblicate da Ginstiuiano per la religione. Concorso delle due giuris-

dizioni nelle cause ecclesiastiche. 392 Napoli presa per assalto da Belisario. Roma rimessa sotto la signoria degl'imperatori. Elezione di papa Silverio. 392 Elezione di papa Vigilio. Carattere dell'imperatrice Teodora. Silverio per-

seguitalo e scacciato. Suo ritorno. Nuove persecuzioni contra Silverio, sua morte. Lettera di Vigilio

ai patriarchi di Oriente.

Rotte di Belisario. Totila re de Goti 395 Giustiniano riprende la condanna degli origenisti. Discordia tra i monaci. Errori degli origenisti.

Si convoca un concilio contra di loro a Costantinopoli. Guerra tra i monaci di

Intrepidezza del monaco Teodulo. Cabala di Teodoro di Cesarca.

Giudizio dommatico pubblicato da Giustiniano. Egli attira papa Vigilio a Costantinopoli.

Sentenza di Vigilio. Egli propone di radunare un concilio generale. Egli ripara nella chiesa di San Pietro. Lo si induce ad uscirne. Nuove persecazioni lo costringono a ritirarsi al di là del Bosforo nella chiesa di Sant'Eu-

femia. Santa morte del patriarca Menna. Miracolo fatto sopra un fanciullo ebreo.

Eutichio, patriarca di Costantinopoli. 402 Principio del quinto concilio. Anatema pronunziato contra i tre capito-

li e contra i loro autori. La costituzione di Vigilio. Egli ricusa di venire al concilio. Giudizio dottrinale del quiuto concilio. 405 Risultato felice di questo concilio. 406

Costituzione definitiva di papa Vigilio. Scisma in Occidente. 408 Riflessioni sul quinto concilie. 409 Pronta esecuzione di questo concilio in Oriente. Indulgenza verso gli Occiden-

tali. 410 411

Morte di papa Vigilio.

# LIBRO VENTESIMO

Giustificazione di papa Pelagio. HENRION Vol. II.

L'imperatore Giustiniano trascura gli affari del governo. Vittorie ed umanità del re Totila. Egli visita san Benedetto.

Abboccamento di san Benedetto e di santa Scolastica, Morte di santa Scolastica. Origine del patrizio Narsete. Egli rovina la monarchia de' Goti in Ita-

lia e seconda papa Pelagio contra gli scismatici.

Il re Childeberto manda a Pelagio per assicurarsi della fede di questo pontefice. Venerazione delle reliquie.

Sapaudo arcivescovo di Arles e vicario del papa nelle Gallie. Saragozza liberata per l'intercessione di san Vincenzo. Chiesa fabbricata a Parigi in ouore di questo santo martire.

Morte di Childeberto. Sua carità e sua religione. Morte di Clotario. Nuova divisione della Francia in quattro regni. Ordinazione di Clotario.

Conversione degli Svevi. San Martino di Dumo. Chiesa di Spagna. L'imperatore Giustiniano cade nell'errore degl' incorruttibili. Sant' Anasta-

sio, patriarca di Antiochia. Morte di Giustiniano. Difetti e buone qualità di questo imperatore. Cassiodoro e suoi scritti.

Vizi di Giustino II. Invasione de' Lom-Anarchia in Lombardia. San Santulo sa-

Miracoli di sant' Ospizio. San Gregorio di Tours.

San Venante. I santi Leobardo e Seno-427 chio, solitari.

Santi vescovi di Bretagna. San Malo. Stato gerarchico della Bretagna. 428 Secondo concilio di Tours. Caratteri delle regine Brunechilde e Fre-

degonda. Assassinio del re Sigeberto. Morte di san Germano di Parigi. Matrimonio del principe Meroveo con Brunechilde. Sciagure di Meroveo.

Concilio adunato a Parigi contra Pretestato di Rogen.

Gregorio di Tours è assoluto al concilio di Braine. 433

Assassinio di Chilperico. Il re Gontrando protegge Fredegonda e suo figlio Clotario. Condotta contraddicente di Gontrando. 434 Secondo concilio di Macone. Sinodo di Auxerre. Pretestato rientra nella sua sede. Egli è assassinato e considerato . 435 qual martire.

Interdizioni locali. Elezione di papa Pelagio II. Persecuzione de Lombardi. Persecuzione di Levigildo re di Spa-436

Martirio di sant' Ermenegildo. 437 Svevi convertiti, Conversione del re Recaredo e dei Goti di Spagna. Concilio naz onale dei Goti a Toledo.

Concilio per la medesima nazione nella Gallia. San Leandro di Siviglia. Princini di san Gregorio il Grande.

Egli è fatto arcidiacono della Chiesa romana e legato a Costantinopoli. Il patriarca Eutichio ristabilito. San Gregorio tratto dall'errore in cui era intorno alla risurreziono de nostri corpi, Buone qualità dell'imperator Maurizio.

San Teodoro di Siceone. 441 Morali di san Gregorio.

Giovanni il Digiunatore prende il titolo di vescovo universale. Lettera di Pelagio II ai veseovi d'Istria. Zelo di san Gregorio per la conversione degli

Egli è cletto papa. Sua ripugnanza estrema per la sua elevazione. Pastorale di san Gregorio.

Suo lettere a Teodolinda, regina de Lom-

Conversione del re Agilulfo e della nazione de' Lombardi. Cura che san Gregorio prende del temporale. Sua carità e liberalità. 446

Sua sollecitudine pastorale. 447 Paolo di Nepi, visitatore a Napoli. 448 Affari di Adriano di Tebe. Affari di Giovanni, prete di Calcedonia.

Atanasio, abato di Tamnate in Licaonia. San Gregorio rettifica aleuni esemplari del concilio di Efeso.

Egli scrive a Giovanni il Digiunatore. Cure di san Gregorio per impedire, che questo patriarca si arroghi il titolo di

vescovo universale. Egli disapprova lo spartimento delle reliquie. Catene de' santi apostoli riverite a Roma. Ciriaco succede a Giovanni il

Diginnatore. Vigilanza pontificale di san Gregorio intorno la Sardegna. 453 Egli vieta che sieno travagliati gli Ebrei.

San Virgilio, arcivescovo di Arles. 454 Decretale di san Gregorio ai principali veseovi del regno di Borgogna. Prerogativa conceduta da san Gregorio a Siagro di Autun. San Sulpizio il Severo e san Sulpizio il Pio. Sant' Iriero, aba-

te. San Vulfaieo lo Stilita. La Diana di Ardenna messa in polvere. Ribellione delle religiose Crodelielda e Basina, di sanguo reale. Violenze escrcitate dalle genti di Crodelielda. 456 Le religiose ribelli giudicate al concilio

di Metz. Galle di Reims deposto per delitti di Stato. Principi di san Colom-

Fondazione del monastero di Luxeu. Regola di san Colombano. Suo attaccamento all' uso degl'Irlandesi per la cclebrazione della Pasqua. San Giovanni Climaco. Sua opera intito-

lata Scala del Cielo. Descrizione del monastero dei penitenti. San Gregorio manda dei missionari iu Inghilterra. 460

Saut' Agostino capo della missione. Etelberto, re di Kent, riceve i missio-

Agostino ordinato per la sede primaziale di Cantorburi. Istruzioni di san Gregorio a sant' Agostino. Fondazioni di episcopati in Inghilterra.

Omelie di san Gregorio. Suoi dialo-463 Suo saeramentario. 461

Stato e titoli diversi delle chiese di Roma. Canto gregoriano. Ordinanza dell' impe-

ratore Maurizio risguardante l'entrare in religione. 466

Prigionieri romani scannati dagli Avarl. Foca fa scannare Maurizio ed i suoi figliuoli. È incoronato imperatore da Ciriaco di Costantinopoli, e riconosciuto da san Gregorio. 467 Morte di san Gregorio. Opere di questo santo dottore alterate da Claudio, abate di Chasse. Stato delle vere opere di san Gregorio. Suo ritratto. 468

Dissertazione del canonico Alfonso Muzzarelli sulla questione: Quale autorità il papa può esercitare sulla disciplina ccclesiastica.

Dissertazione di monsignor Giovanni Marchetti sulla distinzione fra la sede apostolica ed il romano pontefice; qual fondamento essa abbia. 477

fondamento essa abbia. 477
Dissertazione di monsignor Giovanni
Marchetti sulla disciplina de' primi
tempi di trattarai da' romani pont efici
gli ecclesiastici affari nel loro conci-

lio.

Dissertazione di monsignor Giovanni
Marchetti sull' esame delle pistole decretali de romani pontefici e di affari già da esse decisi.

489

FINE DEL VOLUME SECONDO.



## - ERRORI DEGNI DI CORREZIONE

( cei pr:mo numero si segna la pagina , cel secondo la colonna e cel terso il verso )

| 56,  | 2, | 27 | acconce     | leggi | accone  |
|------|----|----|-------------|-------|---------|
| 87,  | 1, | 35 | ippona      |       | Ippona  |
| 138, | 2, | 49 | caso        |       | casa    |
| 151, | 2, | 1  | ogni dì più |       | ogni d  |
| 160, | 1, | 13 | vi siasi    |       | siavisi |
| 249, | 2, | 11 | ne          |       | né      |

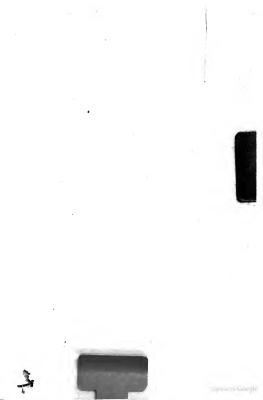

